

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





290 i. 73 \*\*C. Text Gr. S

# ONIS APHICA

#### ENSUIT

# CRITICO INSTRUXIT

# US KRAMER

GH GALLICI DIRECTOR

DLUMEN I.

BEROLINI

MARIA FRIDERICI NICOLAI

IDCCCXLIV.

1. 6.73.

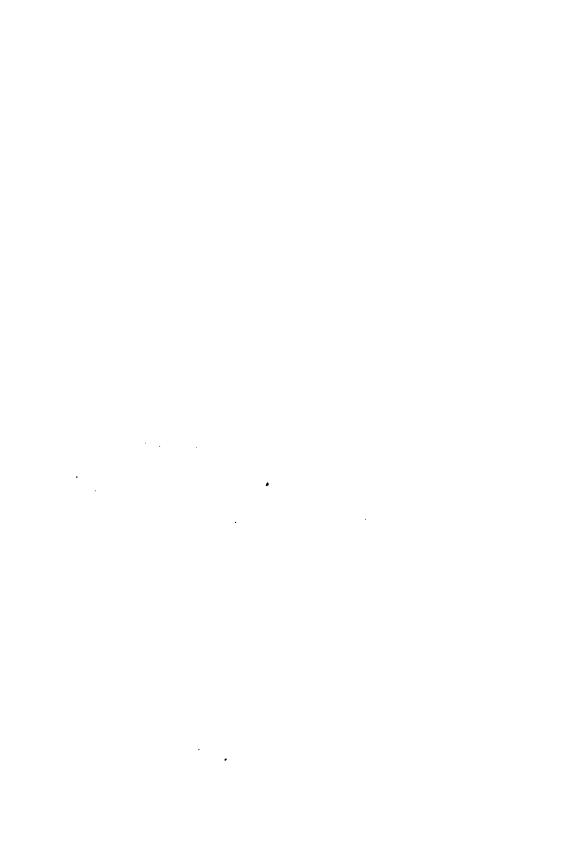

# STRABONIS GEOGRAPHICA.

#### RECENSUIT

## COMMENTARIO CRITICO INSTRUXIT

# GUSTAVUS KRAMER

GYMNASII REGII GALLICI DIRECTOR



VOLUMEN I.

BEROLINI

PROSTAT IN LIBRARIA FRIDERICI NICOLAI

MDCCCXLIV.

290. 6.73.

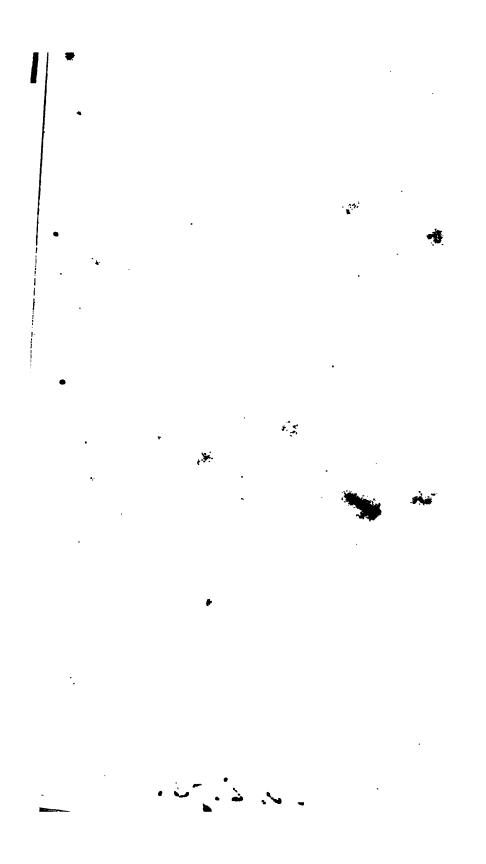

# CAROLO RITTERO

GEOGRAPHORUM NOSTRAE AETATIS PRINCIPI

## VIRO

OPTIMO DOCTISSIMO AMPLISSIMO PARENTIS INSTAR SIBI VENERANDO

HANC STRABONIANI OPERIS EDITIONEM

UT

GRATISSIMI ANIMI EXSTARET DOCUMENTUM

INSCRIPSIT

G. K.

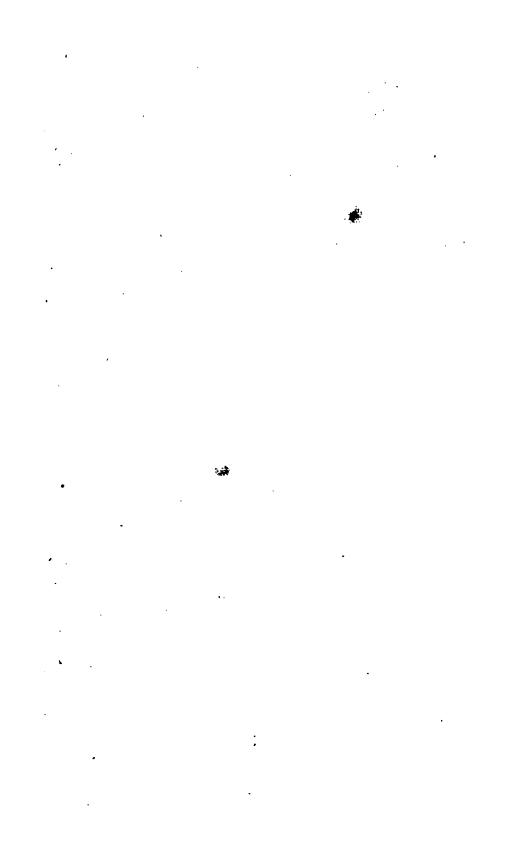

# PRAEFATIO.

Inter omnia Graecarum literarum monumenta, quae quidem ad hanc aetatem pervenerunt, nescio an nullum sit quod iniquiorem fortunam habuerit, quam Strabonis Geographica. Etenim cum per medium aevum, quod vocant, temporum non minus iniuria, quam hominum aut negligentia aut temeritate pessime habita essent: editio princeps, anno 1516 ab Aldo emissa, ex codice descripta est omnium deterrimo et ultra quam dici potest corrupto. Neque Guarinus, qui haud paulo ante in Latinum sermonem ea converterat, multo meliorem codicem fuerat nactus: quo factum est, ut praestantissimum opus in hominum manus traderetur omni mendorum genere inqui-Postea vero quamvis multa vel ingenii vel codicum manu scriptorum ope deinceps emendata sint, tantum tamen abfuit, ut vera eius conditio perspiceretur, ut omnium, quae ad hunc usque diem divulgatae sunt, Strabonis editionum Aldina fons et ipse quasi fundus sit. Xylander enim, qui primus ad emendandos Strabonis libros accessit, quum praeter Epitomen Palatinam, egregiam quidem illam, sed breviorem, quam qua multum adiuvari posset, nullum haberet codicem manu scriptum, innumerabilia quidem sustulit Aldinae menda ea, quae - docto lectori facile se offerebant, sed ea, quae altioris erant investigationis ac magis recondita, intacta reliquit tantum non omnia. Hunc brevi intervallo excepit editor aliquanto clarior, Casaubonus. Cui cum socer Henricus Stephanus librum suppeditasset, in quo complurium codicum calamo exaratorum annotata erat discrepans scriptura, eius auxilio, subtilissimo insuper iudicio atque exquisita doctrina adiutus, haud paucos locos in primis maxime libris restituit. Sed coactus est, id quod ipse queritur, opus affectum magis, quam effectum emittere, praesertim quod ad posteriores septem libros attinet: praeterea cum ex soceri annotatione illa parum accurata non constaret, quae uniuscuiusque codicis esset natura atque auctoritas, neque Casaubonus, pro aetatis illius indole, diligentius de ea re quaereret, ad mutandam universam Straboniani operis conditionem eius editio, quantumvis Quae tamen adepta est tanegregia, nihil fere valuit. tam auctoritatem per proxima saecula, ut post Almeloveenium ipso nostri saeculi initio Falconer Britannus, etsi plurimorum codicum congessit varias scripturas, cam repetere adiectis modo aliorum animadversionibus sa-Aliam viam ingressi Brequignyus et Sietis haberet. benkeesius novam Geographicorum recensionem, ad optimorum codicum fidem institutam, in editionum suarum indicibus iactarunt. Quod quam inaniter fecerint, satis notum est. Codices enim manu scriptos quamquam consuluemnt, Brequignyus Parisiensem, Siebenkeesius Italos complures, neuter tamen nisi paucissimis locis a Casaubono recessit. Nec ultra tertium librum opus produxit Brequignyus: Siebenkeesius vero, qui maiorem moverat exspectationem, dici vix potest quanta negligentia susce-Codicum igitur scripturis ptum munus administraverit. aut falso saepissime traditis, aut confusis aut plane omis-

sis hominum dectorum impediit magis studia, quam ad-Eam levitatis reprehensionem Teschuckius, qui in Siebenkeesii mortui locum successit inde a septimo libro, ut vitaret, maxima cum diligentia undecunque poterat conquisivit quae ad restituendam Strabonis veram manum facere posse viderentur. Atque multa collegit haud dubie ufilissima, verumtamen cum optimorum codicum careret subsidio, atque in tota hac operis parte. quae codices spectabat, ex aliorum fide pendemt plerumque fallaci, mirum nemini videbitur, si in summa testium discrepantia, quid unicuique tribueret auctoritatis, quem maxime sequeretur ducem, parum ei constabat. quod diligentia magis in congerendis copiis, quam iudicii subtilitate excelluit vir optimus, quod multis et acerbissimis corporis animique malis, dum in adornando hoc opere versatur, tam graviter tentatus est, ut taedio tandem eius captus et quasi fractus partes suas in ultimis maxime libris minus strenue sustineret. Hae causae fuerunt, cur illius quoque opera parum proficeret ad sordes abstergendas, quibus antiquitus obrutum iacebat Strabonis opus. Neque Corais editio, omnium novissima, quamquam prioribus emendatior est, hoc praestitit. Namque clarissimus hic vir ac de Graecis literis non uno nomine optime meritus cum de codicibus manu scriptis, in quibus maxime nititur Strabonis salus, falsam prorsus animo imbibisset opinionem (v. Προλεγόμενα  $\tau \tilde{\eta}_{S} \gamma s \omega \gamma$ .  $\tau \tilde{v} \sum_{\tau} \tilde{v} \alpha \beta \omega v \tilde{v} (S^{\prime})$ , eorumque indolem accuratius investigare prorsus negligeret, neque omnino satis perspectum haberet, quod esset in tractandis veterum scriptis critici munus: spectavit magis quid scribentum fuisse putaret, quam quid fuerit scriptum, neque ea usus est diligentia iudiciique subtilitate, quae in tali negotio requiritur. Inde factum est, ut cum permultos locos mu-

taret, haud paucos quidem egregie sanaret, non pauciores tamen corrumperet, multo plures denique, eosque corruptissimos non attingeret. Simillima interpretum est ratio, qui nostra aetate utilissimum Strabonis opus in patrium sermonem convertendum susceperunt, Parisienses Illi enim (erant Du Theilius, dico et Groskurdium. Coraes, Letronnius, Gossellino adiuncto ad quaestiones geographicas accuratius tractandas) potentissimi imperatoris Napaleonis iussu opus hoc aggressi etiamsi in maxima subsidiorum opportunitate positi essent, et magno conatu doctrinaeque apparatu provinciam demandatam tueri studerent, tamen quod ad corruptos locos innumerabiles recte intelligendos ante omnia agendum erat, non egerunt, codicesque manu scriptos aut plane neglexerunt aut perverse prorsus (id quod in Du Theilium maxime cadere infra ostendemus) adhibuerunt. Inde amplis doctisque commentariis persaepe nihil effecerunt, saepiusque difficultates monstrarunt, quam sustulerunt. kurdius autem cum singulari huius scriptoris admiratione atque amore ad idem munus suscipiendum adductus indefesso studio summaque diligentia multos per annos in explicando atque emendando eo elaborasset, plurimos locos coniectura restituisse sibi visus est, eaque quae vera habuit in interpretationem suam recepit. Quod quam recte fecerit alii viderint: hoc certum est, subsidiis destitutum idoneis persaepe eum nubem pro Iunone esse Praeter hos denique Strabonis editores atamplexum. que interpretes multos viros doctos occasione data in eo operam posuisse constat, ex quibus nemo maiore cum laude nominandus est quam Tyrwhittus, qui in Coniecturis suis in Strabonem complures locos acute correxit.

Horum igitur virorum tot tantisque laboribus effectum est, ut menda permulta feliciter tollerentur, am-

plissimaeque patilatim componerentur commentariorum copiae, ingentem continentes variarum scripturarum farraginem ex plurimis codicibus hinc illinc collectam ac coacervatam, hominumque doctorum praeterea disputationes, opiniones, coniecturas, utilissimae sine dubio illae, sed in quibus tamen frustra quaereres id, quod maximum est, iudicii normam certam ac firmum velut fundamen-Idque eo aegrius erat ferendum, quod non de uno alterove verbo vel nomine vel numero (mamquan, haec quoque minime levia sunt putanda), sed de totis sententiis saepe, plurimisque lacunis explendis dubitatio erat. Quapropter cum novam praestantissimi operis editionem parare constituissem, hoc agendum esse ante omnia intellexi, ut codicibus denuo ad examen vocatis quid unicuique tribuendum esset, quantum fieri posset, statue-Itaque per triennium fere omnes deinceps quotquot in Italia exstant codices Strabonianos manu scriptos diligenter examinavi atque, ubi necessarium videbatur, excussi. Neque frustra id feci: tot enim et tam egregia subsidia bibliothecae, quae Romae, Florentiae, Venetiis, Mediolani sunt, mihi suppeditarunt, ut iis solis fretus Strabonis hos libros multo emendatiores, quam vulgo feruntur, quin etiam locupletatos haud paucis locis edere possem. Deinde ut Parisienses quoque codices paucis annis post in usus meos conferrem, Frederici Guilelmi III. Regis augustissimi ac beatissimi, insignis fecit munificentia et virorum amplissimorum, qui rebus ecclesiasticis et scholasticis in nostro regno praefecti sunt, summum optimas literas adiuvandi studium. Hoc singulari fortunae beneficio mihi contigit, quod paucis librorum veterum editoribus, ut nullus sit codex Strabonianus alicuius momenti, qui quidem in hominum notitiam venerit, quem non viderim, examinaverim, in literarum usum, quantum in me positum

16.

Quod quanta fuerit' utilitate, multis fuit, converterin. exponere non attinet: ita vero effectum est, ut, quantumvis varie corrupti sint plerique codices atque inter se quasi confusi, tamen certissima ratione demonstrare liceat, quae uniuscuiusque sit auctoritas, qui in constituendis, Strabonis verbis soli sequendi sint, qui pro nihilo habendi ac prorsus negligendi. Hoc igitur in proximis ita ostendam, ut descriptis primum codicibus singulis, qui Strabonis libros geographicos continent omnes aut aliquos, integros aut in brevius contractos, deinde quae inter eos ratio intercedat ac necessitudo, et quo quisque loco habendus sit exponam: tertio loco dicendum erit de omnium communi indole et de errorum innumerabilium, quibus vel optimi inquinati sunt, origine, natura, medela. In describendis autem iis codicibus, quos examinare mihi licuit, quae ab aliis passim de iis in medium prolata sunt commemorare supersedi: namque cum falsa pleraque sint, vera afferre quam refutandis illis taedium movere satius duxi. 1

# I.

# I. Codices qui integros Strabonis libros aut omnes aut nonnullos continent.

Codices Parisienses.

1. Inter omnes codices Strabonianos, qui in regia bibliotheca Parisiensi exstant, princeps est codex membra-

ı

<sup>1.</sup> Praeter Bibliothecarum catalogos v. Siebenkeesius et Tzschuckius in ed. Strabonis praeff. voll. I. II. III, unde sumpta sunt, quae traduntur in Fabricii Bibl. Gr. cur. Harlesio IV p. 567 sqq.; Falconer in ed. Strabonis Oxon. praef. (repetita a Friedemanno in praef. vol. VII ed. Tzschuckianae p. XXVI sqq.).

naceus No. 1397 notatus. Forma est maternaria maiore, folior. 232; continet libros novem priores pulcherrime scriptos, tantaque cum literarum aequabilitate, ut in quaque pagina 36 versus, in versu circiter 40 literae, (non minus 37, nec plus 45) inveniantur. Scripturae compendia rarissima sunt, spirituum forma antiquior et pro i subscripto adscriptum constanter servatur, atque is omnino codicis est habitus, ut duodecimo saeculo eum exaratum esse facile concedas. Singulis libris, primo excepto, argumenta praefixa sunt, quae in editionibus feruntur, eadem manu qua ipsi libri scripta: praeterea inde ab initio secundi libri usque ad octavum in margine passim notulae adiectae sunt, quibus ea, quae quoque loco tractantur, breviter indicari solent, interdum alia etiam Nonus vero liber ut ultimus huius codicis continentur. sit, non casu quodam factum esse, sed librarium in eo consulto, quod facile mireris, substitisse ex fine eius intelligitur. Ultima enim pagina cum ex parte tantum expleta sit, spatium quod reliquum erat, vacuum est relictum, neque, ut in prioribus fieri solebat, initium proximi libri subiectum. In duos igitur tomos Strabonis opus ille, qui hunc codicem descripsit, diviserat: quorum alterum fortunae invidia ad nostram aetatem perdurare Sed haec prior quoque pars, quam hapassa non est. bemus, tantum abest, ut exstet integra, ut permultis limis foede lacerata et mutilata sit. Iam primum enim nescio quo casu accidit, ut nonnulli quaterniones integri interciderent: unde ingentes lacunae exortae, ut sub finem libr. II inde a voc. μέχρι τῆς τοῦ Νείλου ὁύσεως (pag. 126) usque ad voc. ἀνάγκη δὲ διὰ πλειόνων (l. III pag. 139); tum l. IV a voc. φθόρον Έλλήνων καὶ βαρβάρων (p. 183) usque ad voc. παρακείμενα τοῖς Αρηκομικοῖς μέχοι (p. 186), quae non integrum quaternionem, sed

duo tantum falia conficiunt; lib. V inde a voc. συνάπτοντες πρός τοῖς τείχεσι (p. 230) usque ad — ρεντῖνος ενάμιλλος καθίσταται τούτοις (p. 243); l. VII inde a voc. "Ογχησμον, Ποσείδιον etc. (p. 324) usque ad initium libri octavi, ita ut in hoc codice multo plura deficiant hoc loco, quam in editionibus aliisque quibusdam codicibus. Sed non haec sola iniuria pulcherrimo libro illata est. Permulta enim foliorum reliquorum adeo humore corrupta aut a muribus corrosa sunt, ut per totum fere librum primum, octavum et nonum margines exteriores cum versuum ipsorum aliqua parte delerentur. Primo libro ultra paucarum litterarum iacturam haec pernicies non processit, sed in octavo et maxime nono syllabae primum, mox voces integrae ad 18 et 20 literas conficientes multis locis interierunt. In nono praeterea folia complura interciderunt. Quae huius libri conditio satis bene cognosci potest ex eo exemplo, quod Du Theilius typis describendum curavit in Interpretatione Gallica vol. III p. 293 sqq. Codicem igitur ita comparatum sarciendum librarius aliquis sub finem saec. XIV, ut videtur, suscepit, sed tanta incuria id fecit, ut novo detrimento eum afficeret. Margines enim ut restituerentur, schedulae membranaceae unicuique folio altera ex parte agglutinatae sunt, in primo libro satis quidem anguitae, quibus tamen aliquot cuiusque versus syllabae aut voculae obtegerentur, in octavo contra et nono tam latae, ut plus dimidia foliorum pars haud raro occupa-Deinde versus mutili manu recentiore suppleti sunt, et praeterea inter versus passim scripturae adiectae ab iis, quae prima manu scripta sunt, discrepantes. Interdum etiam quae in schedula agglutinata leguntur diversa sunt ab iis quae eodem loco antea prima manu scripta, deinde autem obtecta erant. Haud paucis denique locis octavi nonique libri versus quidam mutili supersunt nullo supplemento restituti, ita ut lacunae passim relictae sint, quarum plurimae in ipsis Strabonis
editionibus hodie quoque offenduntur. Eiusmodi locis
nonnullis in margine alia quaedam apposita sunt, cribus
eadem fere, quae Strabo ibi maxime disputat, sed brevius
traduntur: notulae contra, quales in reliquis libris ad
legentium usum adiectas esse supra diximus, in his reperiuntur nullae. Neque scholia, ut in bibliothecae Paris. catalogo refertur, ulla exstant: nam quae in marginibus inferioribus ultimorum foliorum recentiore manu
adnotata sunt, nihil quod Strabonis Geographica spectet,
sed varias res grammaticas, historicas, medicas continent.

Schedularum autem istarum nonnullae rescriptae sunt, de quibus Fr. Haase, vir doctissinus idemque mihi amicissimus, in singulari libello (v. Mus. Rh. a. 1839) nuper accurate exposuit, cum Dionis Cassii fragmenta insigni cum sollertia inde eruta ederet. Quod vero sup plementa illa saec. XVI, vel Henrici IV tempore in ipsa Gallia scripta esse suspicatur, haud dubie fallitur. Multo antiquiora esse et ipsa scripturae indoles arguit, et alii quidam codices ex eo, ut infra ostendem, descripti, antequam ex Oriente in Italiam appertaretur. Quo quando allatus sit, nescio: saeculo autem XVI fere medio Scrimgerus, de cuius codicibus infra agetur, Romae in domo Strozzorum eum excussit, unde Florentiam translatus a Maria Medicea, ut videtur, cum alio codice Straboniano Parisios asportatus est. Scrimgerus prorsus talem, qualis nunc est, iam invenerat. At mira sunt quae primo folio manu satis antiqua exarata leguntur: στράβωνος γεωγραφικών θ, ών έννατον άτελές, quibus cum postea ab alio quodam addita essent haec: φύλλα τὰ γεγραμμένα σύμπαντα δύο καὶ τριάκοντα πρὸς τοῖς διακοσίοις, Villebrunius, qui hunc codicem in ed. Oxoniensis usum exparte contulerat, adiecit "desunt ergo duo φύλλα ad finem noni libri." Quae quid significent, non intelligo; nihil enim in fine eius libri deest aut unquam defuit.

Codex bombycinus, No. 1393 notatus, forma maxima, foliorum 260, a Montfauconio praedicatus (v. Bibl. Bibl. tom. II), a Brequignyo tanti habitus, ut Strabonis editionem, cuius tomum primum a. 1763 emisit, ad huius libri maxime fidem revocare institueret (v. praef. p. X sq.). Frustra tamen apud eum quaeras, quibus de eius natura atque indole certior fias. Montfauconii auctoritate fretus saeculo XII aut XIII eum attribuit, quamquam ex literarum forma et compendiorum frequentia non ante saec. XIH finem, fortasse ineunte XIV scriptum esse Elegantiae atque adeo magnificentiae iure collegeris. in primis maxime foliis studuit, quicunque eum perscripsit, sed multum abest a simplici cod. 1397 pulchritufine et aequabilitate. Continet omnes septemdecim Geographicorum libros, non una tamen eademque manu scriptos; neque omnium in omnibus rebus eadem est ratio. Septem enim priores libri cum argumentis, quae in editionibus legunta, primum instructi non fuissent, recentiore manu in margine postea adiecta sunt initio secundi, quarti, quinti, sexti, non tamen primi et tertii, qui etiam in cod. 1397 argumento carent. Septimo deinde argumentum prima manu praefixum est, sed ab editionibus longe discrepans, hisce verbis conceptum: τὰ ἐκτὸς ἴστρου άπὸ γερμανίας μέχρι τανάϊδος, καὶ τὰ ἐντὸς ἀδρίου μέχρι μακεδονίας και προποντίδος και των άριστερων τόπων τοῦ πόντου. Praeterea indices notandi sunt duobus primi secundique libri locis ad partes quasdam disputationis distinguendas a primo librario rubrica appicti, quorum alter Περὶ πτωμάτων καὶ ἐπικλύσεων sub finem libri

primi insertus est ante verba Πρὸς δὲ τὴν άθαυμαστίαν (p. 57), alter Περὶ κλιμάτων sub fin. libri II ante verba Λοιπον είπεῖν περὶ τῶν κλιμάτων (p. 131). Septimus liber, ut in editionibus, in verba exit Κινέας δ' ἔτι μνθωδέστερον, et librarius, ut indicaret haud pauca hoc loco deesse, paginam integram ante octavi libri initium vacuam religuit. Octavo autem libro indicis loco prima manu haec praefixa sunt: ἐχ τοῦ η τῶν στράβωνος γεωγοαφιχῶν. Deinde omisso ipso libri initio leguntur haec: Αποδώσωμέν φησι νυνὶ τὰ λοιπά etc. Itidem mox omissa sunt quae inde a voce ἀρξαμένοις usque ad vocem Bvζαντίου in editionibus habentur, et deinceps in sequentibus plura alia. Neque ultra verba περὶ τῶν αὐτῶν λόγοις (p. 337) prima manus progressa est, quae neglectis reliquis initio demum decimi libri denuo incipit. tamen librarius recentior, a quo prioribus libris argumenta addita esse diximus, hic quoque verbis ἐχ τοῦ ቭ. deletis literaque  $\bar{\eta}$  post genitivum γεωγραφικών posits: argumento denique et initio libri adiecto, reliquam octavi libri partem, totumque nonum in foliis nonnullis a primo librario non completis perscripsit, multo quidem minoribus literis propter chartarum angustias, perspicuis tamen neque inelegantibus: videntur haec ipta esse aut exeunte saeculo XIV, aut ineunte XV. In iis iam nihil fere omissum est, quod in editionibus legatur, sed iisdem locis, quibus in cod. 1397 antiquas lacunas sec. manu expletas non esse supra significavimus, in hoc etiam eaedem lacunae indicatae sunt spatio, quod uni alterive vo-Posteriores deinde octo culae sufficiat, vacuo relicto. libri prima manu sicut priores septem scripti sunt: sed variis in rebus haec posterior codicis pars a priore dis-Namque non solum tituli pleniores et argumenta singulis libris prima manu praeposita sunt, sed

etiam, sicut in ea codicis 1397 parte, cuius margines integri sunt, notulis brevibus in margine passim appositis res de quibus quoque loco Strabo agit indicantur, quod in prioribus libris nusquam fere factum est. Praeterea in fine libri XIII, XIV, XV, XVI paucis verbis quae in quoque tractata sunt iterum recensentur. Ceterum haud pauca festinationis vestigia in hac codicis parte inveniuntur: in primo denique et ultimo eius folio aliisque quibmedam locis nonnulla diutino situ corrupta evanuerunt, ex parte postea secunda manu restituta. Scriptus est in Oriente et anno 1732 demum a Sevinio Abbate, cui Maurocordatus Graecus dono dederat, Constantinopoli Parisios allatus. 1

3. Codex chartaceus, No. 1408 notatus, forma octonaria, fol. 582, omnes Strabonis libros continet exeunte saec. XV, ut videtur, scriptos. Novem priores libri argumentis carent, septimo excepto, cui eadem praefixa Ant, quae in cod. 1393 eodem loco legi diximus. dem codici praeterea et in fine eiusdem libri et initio octavi prorsus concinit, omnibus omissis, quae illic omittuntur. Sed eodem modo in ca quoque huius libri parte, quam in illo securida manu scriptam vidimus, multa passim aut plane praetamissa, aut in brevius contracta sunt, ita ut epitomes cuiusdam, id quod ipso libri indice significatur, speciem praebeat. Haud raro etiam, ubi quaedam desunt, aliquid spatii vacuum est relictum: lacunae tamen tales, ut vocabulo uno alterove deleto verborum nexus interrumpatur, quales in cod. 1397 et in 1393 parte recentiore deprehendimus, nusquam offen-Eadem est ratio libri noni, cuius index similli-

<sup>1.</sup> V. Brequigny in Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. XXXVIII p. 52; ed. Strabon. praef. p. x.

mus: ἐχ τοῦ ἐννάτου τῶν στράβωνος γεωγραφικῶν, Sed inde a decime libro, ut in cod. 1393, argumenta comparent, indicesque librorum multo sunt pleniores. prioribus enim libris cum simpliciter positum sit: στράβωνος γεωγραφικών βιβλίον πρώτον etc., vel etiam βιβλίον deficiat, inde ab hoc iam plene habentur τῶν τοῦ στράβωνος γεωγραφικών του δεκάτου βιβλίου κεφάλαια A decimo libro aliam quandam operis partem incipere ex eo quoque intelligitur, quod libri noni finis praeter morem in prioribus servatum notatus est his verbis subjectis: τέλος τοῦ ἐννάτου βιβλίου. Similiter etiam in fine decimi libri haec scripta sunt: τέλος τοῦ δεκάτου βιβλίου στράβωνος, praeterea quod supererat paginae vacuum relictum est. Deinde similia nusquam inveniuntur praeterquam in ultimi fine, ubi haec habentur: τέλος τῶν τὴν ἀσίαν περιεχόντων πᾶσαν καὶ λιβύην βιβλίων τοῦ στράβωνος. Unde liquet praeter illam librorum Strabonianorum divisionem, quam supra commemoravi, aliam in duas itidem partes obtinuisse, quarum altera libros decem priores h. e. Europam, altera septem reliquos Asiam et Africam spectantes complectebatur. Eam vero nisi in codicibus recentioribus non repperi. Notulae denique rerum, quae a Strabone tractantur, summam indicantes per omnem codicem margini passim adspersae.

4. Codex No. 1394 signatus, in membranis pulcherrimis elegantissime scriptus, omnes Geographicorum libros foliis -400 continet. Post medium saec. XV exaratum esse et scriptura ipsa et ornamenta splendidissime picta, quibus prima pagina Arabum more circumdata est, manifesto arguunt: Florentiae autem ea picta esse pro certo affirmaverim. Compluribus ibi locis insigne quoddam eius haud dubie, qui codicem curaverat perscribendum, insertum fuerat, nunc ubique deletum: verumtamen cum

b

Strabo. I.

vox SENPER (sic), eiusdem nimirum hominis symbolum, saepius repetita hodieque supersit, Mediceorum unum fuisse, fortasse Laurentium Magnificum, cuius iussu et impensa hic codex scriptus sit, apparet: eorum enim fuit illud symbolum. 1 Ipsis Strabonis libris praemissum est folium, in quo έλεγχοι τῶν στράβωνος ιζι βιβλίων. Primus deinde qui sequitur liber argumento caret, uti ex reliquis etiam tertius. Septimus liber mancus, ut in editionibus; in octavo et nono nihil consulto omissum, lacunae tamen breviores passim obviae. Libro decimo finito haec leguntur minio scripta: τέλος τοῦ δεκάτου καὶ τῆς εὐρώπης περιοδείας. Paginam deinde vacuam relictam undecimus excipit liber, cui praefixa est vox ACIA tanquam titulus sequentes libros universos spectans. Notulae, quales in reliquis vidimus, per omnes libros permultae prima manu margini sunt appositae: praeterea haud paucas postea alia manus addidit, cui et variae scripturae quaedam debentur passim adlitae, quae cum magnam partem manifesto coniecturae debeantur, hominem non indoctum auctorem habeant necesse est. Scrimgerus, qui hunc quoque codicem in Strozzorum domo Romae excussit, "Lascaris manum in marginum notis indicari" ait, nescio quo iure, quave iniuria. Falsum est autem, quod Villebrunius ex nota libro XIII adiecta collegit, a Cyriaco Anconitano hunc codicem exaratum esse. Etenim quae ibi in paginae margine inferiore leguntur eadem, qua codex ipse, manu scripta: πυριακός δ' έγω αὐτός μεταξύ μυρίνης καὶ κύμης — ἐπίγραμμα εὖρον, ea una cum Strabonis libris ex alio exemplo petita sunt (v. infra cod. Medic. 3). Ad Caesarem Strategum contra,

<sup>1.</sup> v. Scipione Ammirato Ritratti d'uomini illustri di Casa Medici in Opusc, III p. 13 et 75.

Laeedaemonium, librarium notissimum, qui Montfauconio teste (v. Palaeogr. gr. p. 96) innumerabiles fere codices sub finem saeculi XV scripsit, in Catalogo Bibl. reg. Paris. refertur: quod iure factum sit necne examinare non licuit. Id vero nescio an pro certo habendum sit, hunc quoque codicem a Maria Medicea Florentia allatum esse Parisios.

- 5. Codex chartaceus, No. 1396 notatus, forma quaternaria mai., fol. 308, exeunte saec. XV, aut ineunte XVI scriptus, omnes Geographicorum libros continet. Et in hoc praemittitur folium universa librorum argumenta continens; decem priores libri, qui id excipiunt, una eademque manu exarati titulis et argumentis ita carent, ut singulorum initio spatium vacuum relictum sit, quo postea insererentur. Septimus mancus, ut in editionibus: in octavo et nono nihil de industria omissum est, multis tamen locis lacunae breviores offenduntur. posteriores libri, folio interserto a prioribus seiuncti, ab alio librario perscripti sunt: iis argumenta singula praeposita, tituli et hic omissi. Satis emendatus in universum codex est, multa tamen in eo, ut in codicibus illa aetate scriptis fieri solet, festinationis vestigia deprehenduntur. Initio eius nonnulla folia vacua exstant, in quorum uno haec leguntur: Hic liber est Dni Ioannis Acrami civis Corcyraei: in alio autem haec: Κτημα αντωνίου τοῦ ἐπάργου, ο δέδωκεν εἰς σημείον εὐγαριστίας τῷ ἐπιφανεστάτω φραγκίσκω τῷ κραταιῷ βασιλεῖ κελτῶν.
- 6. Codex chartaceus, No. 1395, forma quaternaria, fol. 283, ex eo, quem modo commemoravimus, transscriptus omnes, ut ille, Geographicorum libros continet. Hunc librum Aldus operis dederat typis describendum: quod cum ex aliis rebus, tum ex typothetarum signis, quibus paginarum editionis fines et initia notarunt, ma-

nifestum est. Ceterum hic quoque codex scriptus est a librario exercitatissimo, qui tamen ingenii sui nescio qua admiratione abreptus verborum ordinem saepissime mutavit, praeterea non pauca, versus interdum integros, festinatione omisit. Ea postea in margine alia manu omnia fere adiecta sunt, mendae porro complures sublatae, et scripturae discrepantes alius cuiusdam codicis multis locis adnotatae: ex quibus denique iudicio inito aliae atramento inductae, aliae, quae typis exprimerentur, relictae sunt. Permultae enim haud dubie earum mutationum et emendationum Benedicto Tyrrheno debentur, qui editioni Aldinae describendae praefuit. In margine inferiore paginae primae haecce scripta sunt: "A me Io. Francisco Asulano."

7. Codex chartaceus, No. 1398 signatus, forma quaternaria, fol. 228, sub finem saec. XV scriptus continet Epitomen decem priorum librorum a Georgio Gemisto factam et septem posteriores integros. Quae omnia cum ex codice Veneto descripta sint, ut infra demonstrabimus, plura hic dicere opus non est. In huius etiam primo folio leguntur eadem illa verba: "A me Io. Francisco Asulano."

#### Codices Vaticani.

1. Omnium primus nominandus est codex bibliothecae Vaticanae No. 1329 notatus, non unam ob causam maxime memorabilis. Bombycinus est, forma octonaria mai., fol. 160, ineunte fortasse saec. XIV tredecim manibus exaratus adeo inter se diversis, ut eiusdem eas aetatis, nisi ipsa codicis ratio id manifesto ostenderet, non facile crederes. Videntur autem variae operis partes variis librariis distributae esse, qui eodem tempore cas describerent, eoque modo opus satis longum brevi conficerent. Idem in aliis etiam codicibus haud raro factum

esse constat, nullum tamen aliud exemplum novi, in quo tanta manuum varietas inveniatur. Quae multo maior etiam foret, si integrum haberemus hunc codicem: sed magna eius pars, quod vehementer dolendum est, periit. Incipit enim a verbis αΰτη καθάπερ ἡ ἀβρεττήνη, quae sub finem libri XII leguntur (p. 574): reliquos deinde libros omnes continet, in quibus tamen et ipsis folia quaedam interciderunt. Pauca denique in fine operis cum ultimi folii parte deleta sunt. Iam vero cum a librariis tam variis variae codicis partes scriptae sint, ut in literarum et notarum forma, ita et diligentia et fide magnopere eas inter se discrepare consentaneum est: in alia enim particula vix levia quaedam offenduntur scripturae menda, in alia vel gravissimi errores inveniuntur. Argumenta libris praefixa non sunt: in fine contra libri XIII, XIV, XV, XVI, paucis verbis quae in quoque libro tractata erant indicantur, praemisso plerumque sequentis libri initio. Ita in fine libri XIII, ut hoc utar, haec habentur: λοιπόν δ' έστιν είπειν περι ιώνων και καρών και τῆς ἔξω τοῦ ταύρου παραλίας: : (hoc sequentis libri est initium) το τρισκαιδέκατον βιβλίον περιέχει τρωάδα, αλολίδα, λέσβον, μιλυάδα, κιβυραστίδα (sic) συδίαν (sic) μυσίαν κατακεκαυμένην: - Eadem in aliis quibusdam codicibus exstant. In marginibus rarissime tantum pauca adnotata sunt ad Strabonis verba vel explicanda, vel cor-Optimas autem scripturas permultas hunc codicem praebere a nemine unquam excussum aut commemoratum, quin etiam locupletiorem esse ceteris omnibus editionibusque infra pluribus docebimus. In ultima eius pagina Graeca quaedam leguntur, ad possessorem fortasse aliquem referenda, quae tamen ut assequerer mihi non contigit: initio autem paucis verbis notatum, ex libris quondam Fulvii Ursini eum fuisse.

- 2. Codex chartaceus. No. 174 eiusdem bibl. notatus, forma quatern. mai., fol. 371, saeculi XV, omnes Geographicorum libros exhibet, duabus manibus inter se diversis scriptos: novem priores altera, altera octo posteriores. In libro II, III, IV, V, VII eadem desiderantur, quae in cod. Paris. 1397 deesse diximus, iisque locis paginae nonnullae vacuae relictae sunt, unde non casu quodam, id quod in illo codice accidisse manifestum est, ea perisse appareat. In secundo libro quae deerant usque ad verba τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ἠπείρων (p. 131) recentiore manu postea addita sunt. deinde octavo nonoque eaedem prorsus lacunae, quae in Parisiensi cod. animadvertuntur, tantusque in omnibus aliis rebus cum eo est consensus, ut Vaticani priorem hanc partem ex Parisiensi illo descriptam esse iure affirmari possit. Posteriores deinde octo libri argumentis notulisque in margine adiectis instructi, in fine libri XIII et XIV habent, quae iisdem locis in cod. 1329 legi monuimus, nusquam tamen plura praebent, quam editiones. Frequentissimus in hac parte notandus est usus litterarum quadratarum, minio pictarum, in quo id maxime mireris, quod persaepe non sententiae cuiusdam, interdum ne verbi quidem, sed semper versus initio positae sunt.
- 3. Codex chartaceus, No. 173 eiusdem bibl. notatus, forma quaternaria, post medium saeculum XV neque eleganter neque emendate scriptus, decem priores Geographicorum libros continet, praeterea Gemisti libellum inscriptum εἰς τὰ τοῦ στράβωνος γεωγραφικά, denique Pythagorae carmina aurea. Strabonis libris praemittitur ἔλεγχος ἀπάντων τῶν ιζὶ βιβλίων τοῦ στράβωνος, omnesque praeter tertium argumentis instructi sunt; septimi, octavi noni eadem prorsus est ratio in hoc atque in Pariss. 4, 5, 6. In fine libri secundi cum eadem primum defuerint,

quae deesse in Par. 1397 notavimus, inde a verbis μέχρι τῆς τοῦ Νείλου ὁύσεως etc., librarius nonnullis foliis vacuis relictis in margine haecce adnotavit: ἔλιπεν ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου τέτραδον καὶ ὁ εὑρήσων ἀναπληρωσάτω. Quibus postea eadem, ut opinor, manu haec adiecta sunt: ευρομεν όπερ έλιπεν και ετέθη και ψύν περι τούτου ού φροντιστέον. Simul exarata sunt ea, quae in editionibus hoc loco sequentur usque ad verba τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ἢπείρων. Disputationis autem de climatis loco, quam Strabo in fine eius libri posuit, alia quaedam et ab reliquis codicibus plane diversa leguntur, quae in codice Bibliothecae Laurentianae (plut. XXVIII, cod. 29) exstant tanquam peculiaris libellus hac inscriptione: Στράβωνος περί μεγέθους καὶ σχήματος. Initium eorum est: Η γη κέντρου λόγον επέχει πρός την σφαϊραν τοῦ στερεώματος etc., finis hic: άλλ' ώς έγγιστα τοῖς περὶ Άργιμήδην δοχεί, παντός χύκλου χαι πάσης σφαίρας περίμετρον λόγον έχειν αποφαινομένοις πρός την οιχείαν διάμετρον ώς έγγιστα τριπλασιεφέβδομον. 1 Quae ab hoc loco aliena esse codices antiquiores, multoque melioris notae ostendunt: et omnino Strabonis non esse, satis manifestum, sed a quonam conscripta fuerint, non aeque facile est dictu. Gemisto attribuenda videri possint, cum in eodem volumine Laurentiano alia Straboniani operis particula exhibeatur, quae in Excerptis Gemistianis legitur, praeterea complura ex Platonis operibus petita. Sed hoc incertum: certissimum contra ex Laurentiano codice in Vaticanum ad lacunam illam explendam ea, cuiuscunque sunt, translata esse. Ad quem ut redeamus monendum est, praeter notulas istas toties iam commemoratas

<sup>1.</sup> Editus est hic libellus cum Gemistiano illo a Goezio ex schedis Siebenkeesii: v. Anecdota Graeca etc. Norimb. 1798.

longiores quasdam adnotationes et exhortationes Graeculi cuinsdam, qui Constantinopoli a Turcis capta in Italiam profugerat, in marginibus passim legi, nullius prorsus momenti, et sermone barbaro scriptas. Videntur referendae esse ad eum, qui nomine in fine decimi libri posito possessorem huius codicis se esse professus est. Ibi enim haec reperiuntur: Δημητρίου φαγικαβάκη (?) ελληνος καὶ θρακός καὶ βυζαντίου. Quibus in carminum aureorum fine insuper adiecit mendosissime scripta:  $\pi \lambda \eta$ ρουμένου τοῦ τρίτου έτους τῆς ἀρχηερατείας τοῦ πάπα ήντζενσίου έχωμεν εὶς ὁώμην ἀφ' ὧν ήλθωμεν κα έτος: Δημήτριος. Unde Romam anno 1466 eum venisse con-Non obscurum plane et humilem eum fuisse hominem ex iis colligi potest, quae ad libri secundi locum, quo Lemnus, Thasus aliaeque insulae commemorantur, annotavit, quaeque simul ut sermonis sit specimen appono: Ταύτας ἦρξα καὶ αὐτός, ἔχοντες αὐτὰς ἕλληνες (sic) οὐ πάσας, ἀλλὰ λῆμνον καὶ ἴμβρον· οὖπω γὰρ τελέως εφθαρμένον τὸ βασίλειον τῆς ελλάδος. missum faciamus codicem hunc, eiusque possessorem: id modo adiicere liceat, alterum quasi huius codicis tomum, qui posteriores septem libros continet simili prorsus in charta eademque manu exaratos, Parmae in Bibliotheca Magni Ducis asservari: cuius in fine itidem ut in Romano leguntur Δημητρίου ελληνος, quibus alio atramento adiectum est λαχεδαιμονίου. Praeter Strabonem in hoc codice, qui numero aliove signo, quo accuratius notari possit, plane caret, haec continentur: Διοκλέους επιστολή προφυλακτική et Πλήθωνος επιτάφιος επί δεσποίνη Καίσαρος Έλένη.

4. Codex chartaceus, inter Urbinates No. 81 notatus, forma quatern. mai., foliorum 181, exeunte fere saec. XV satis bene et emendate scriptus, continet octo posterio-

res Geographicorum libros, quorum in fronte haec leguntur: στράβωνος γεωγράφου βιβλίον τὸ δεύτερον, ὅ ἐστι γεωγραφία της ασίας άρχεται δε από τοῦ δεκάτου βι-Sequitur index argumentorum; ipsi libri singuli deinceps argumentis multisque marginum notulis talibus, quales in plerisque vidimus, instructi sunt. Mirum tamen est, quod argumenta, quae in indice leguntur, haud paulum differunt ab iis, quae libris praesixa sunt. Nusquam plura quam editiones exhibet, et in omnibus fere cum altera codicis vat. 174 parte, maxime tamen cum Mediceo 19 plut. XXVIII concinit, ita ut aut alterutrum ex altero, aut utrumque ex tertio quodam descriptum esse appareat. In utroque etiam post finem libri XIII, XIV, XVI quae in unoquoque tractata sunt iisdem fere verbis, quibus in vatic. 1329, indicantur, sequentium tamen librorum initiis non praemissis.

#### Codices Medicei.

1. Ex quatuor codicibus Strabonis, qui in Bibliotheca Laurentiana asservantur, notatu dignissimus est Codex 5 plutei XXVIII, chartaceus, forma quaternaria mai., folior. 293, ineunte fortasse saec. XV eleganter et emendate scriptus, qui decem priores libros exhibet. Sed in hoc etiam decimus a praecedentibus non una in re differt. His enim tituli sunt simplicissimi, argumenta nulli eorum praefixa, excepto septimo, in quo brevius illud, quod in Parr. 1393 et 1408 vidimus, exstat: nusquam praeterea ulla in marginibus nota. In decimo index legitur plenior, ipsumque quod in editionibus fertur argumentum. Septimus liber exit in verba: Κινέας δ' έτι μυθωδέστεgov. Liber octavus et nonus, licet eorum indices nullam moveant suspicionem, tamen integri non sunt, sed multis locis decurtati, permultis passim aut omissis aut in

brevius contractis eodem modo, quo in Par. 1408. Nusquam vero scripturae nexus interruptus est, nusquam spatium, quo defectus arguerentur, vacuum relictum. Ea certe codicis conditio fuit, cum librarius, a quo exaratus est, eum e manibus emisit: sed magnopere postea immutata Manu enim recentiore non solum inde a primo libro complura, quae a librario festinante praetermissa erant, in margine passim adnotata sunt, multisque locis scripturae discrepantes aut inter versus positae aut in ipsum verborum contextum receptae, sed etiam, quod multo maioris momenti est, in octavo et nono libro omnia illa, quae recisa aut in brevius contracta fuerant, ex alio codice in huius marginem translata sunt: in quo id mireris, omnes fere hos locos aliqua ex parte mutilos esse, easdemque plane lacunas hic quoque spatiis vacuis notari, quae in aliis codicibus offendi supra diximus.

- 2. Codex 40 eiusdem plutei, chartaceus, forma quaternaria mai., fol. 207, post medium saec. XV exaratus, itidem decem priores libros continet; satis elegans atque emendatus est, sed in hoc quoque propter nimiam librarii festinationem nonnulla passim omissa sunt, quae alii postea in margine adnotaverunt, diversis scripturis etiam interdum adspersis. In universum tamen simillimus ei, quem modo descripsimus, mediceo 5: in eo tantum discrepans, quod omnia, quae libro octavo et nono in illius marginem ex alio codice relata diximus, in ipsum iam orationis contextum hic inserta sunt. Quibus locis examinatis luce clarius est, hunc codicem ex illo descriptum esse aut aliqua certe ratione manasse.
- 3. Codex 15 eiusdem plutei, chartaceus, forma quaternaria mai., fol. 233, medio saec. XV scriptus, septem posteriores libros exhibet, nulla re valde memorabilis. In margine primi folii vox ACIA colore caeruleo picta

est; eodem colore libro XIII ad eum locum, quo de Cuma urbe agitur (p. 622) in margine inferiore manu ab ea, quae reliqua exaravit, plane diversa multisque scripturae compendiis adhibitis apposita sunt, quae supra in describendo cod. Par. 1394 commemoravi: χυριακός δ' έγω αὐτὸς μεταξύ μυρίνης καὶ χύμης ές τὰ τοῦ αὐτοῦ ἀπόλλωνος ἰεροῦ ἐρείπια ἐν τῷ ὑπερχειμένῳ λίθω τῆς πύλης μεγίστοις καὶ καλλίστοις γράμμασι παλαιοῖς τόδε ἐπίγραμμα εὖρον

# $A\Pi 0 \Lambda \Lambda \Omega NI XPH \Sigma THP I \Omega I$ $\Phi I \Lambda E T \Lambda I P O \Sigma \Lambda T T \Lambda \Lambda O Y$ .

Parisiensi excepto in nullo alio ea inveni: qui cum ex Mediceo hoc, ut infra ostendetur, descriptus sit, in hoc a Cyriaci ipsius manu illa profecta esse satis probabile est. Quae in aliis codicibus post finem aliquot librorum addita sunt argumenta, in hoc non inveniuntur.

4. Codex 19 eiusdem plutei, chartaceus, forma quaternaria mai., fol. 240, sub finem saec. XV scriptus, posteriores octo libros continet, in omnibus fere, id quod supra monui, codici Urbinati simillimus. Praeterea notandum est in hoc quoque, sicut in Vaticani 174 parte altera, frequentissime literas quadratas minio pictas in versuum initio positas esse, nulla aut sententiarum aut vocum ipsarum ratione habita.

### Codices Veneti.

1. Codex chartaceus, No. 377 notatus, forma maxima, fol. 261, duodecim priores Geographicorum libros continet, saec. XV scriptos. Compluribus ex rebus, quas exponere longum est, colligere licet, librarium totum Strabonis opus perscribere voluisse, sed impeditum esse, quominus inceptum ad finem perduceret. Illi vero libri quamquam uno tenore scripti sunt, antiquae tamen

divisionis in duas partes, quam in omnibus fere codicibus invenimus, in hoc etiam supersunt vestigia. noni enim libri finem quod reliquum erat paginae spatium librarius contra morem suum vacuum reliquit, novique demum folii initio decimum incepit librum. mentis praeterea carent novem priores libri, secundo excepto septimoque ubi brevius illud legitur, de quo supra In octavi nonique fronte indicis loco scriexposuimus. pta sunt: ἐχ τοῦ ὀγδόου et ἐχ τοῦ ἐννάτου στράβωνος γεωγραφικών, eodemque modo hi libri in brevius contracti sunt, quo in Paris. 1408 et Medic. 5 factum diximus. Inde a decimo autem libro argumenta singulis libris praefixa eadem, quae in plerisque codicibus inveniuntur. margine adspersae sunt paucae quaedam notulae rerum quae a Strabone tractantur indices, sed duabus manibus et inter se et ab ea, qua codex ipse exaratus est, diversis: inde a decimo demum libro similes passim additae sunt ab ipso librario. Bessarionis quondam hunc codicem fuisse ex nomine, quod ipse in primo folio apposuit, liquet.

2. Codex membraneus, No. 378, forma maxima, fol. 216, a Ioanne Rhoso Cretensi elegantissime exaratus, omnes Strabonis libros exhibet. Duodecim priores libros ex cod. 377 descriptos esse Morellius (v. Bibl. manuscr.) recte docuit; ad amussim enim in omnibus ei respondet, nisi qua calamo lapsus sit librarius: inde etiam explicandum, quod duodecimi libri fine magnis literis scriptum est τέλος, quod in aliorum librorum fine non invenitur. Quinque igitur posteriores libros aliunde petitos esse per se patet: aliumque inde ab initio praebent adspectum nultis subinde notulis in margine additis, quae in prioribus libris, ut dixi, prorsus fere deerant. Hunc etiam

librum Bessarionis quondam fuisse ex iis apparet, quae in primo folio sua manu notavit.

3. Codex bombycinus, No. 640 (sive Class. XI, cod. VI), forma octonaria, saeculi XIV ineuntis, foliorum 289, in quibus praeter alia quaedam opuscula i inde a fol. 8 usque ad fol. 255 octo posteriores Geographicorum libri Qui cum manibus diversis, eiusdem tamen aetatis, exarati sint, in hoc quoque codice factum esse videtur quod in Vatic. 1329 animadvertimus, ut alia Straboniani operis pars alii librario describenda traderetur: unde accidit, ut magna libri XIV pars omitteretur. Inter folium enim 105, quod in verba exit Πάμφυλοι καὶ Kiluxeg (v. init. l. XIV) foliumque 114 incipiens a verbis Δηθαΐος ὁ ἐν Γορτύνη (p. 647) alia manu quam praecedentia scriptis, octo folia interposita sunt vacua. Quae cum eiusdem sint chartae atque reliqua huius codicis omnia, inde colligere licet non fortuito intercidisse hanc codicis partem, sed vel librarium eum, qui proxima scripserit, non omnia quae scribenda ei tradita fuerint absolvisse, vel alium, cui haec pars obtigerit, mandato prorsus defuisse. Inde a verbis supra laudatis eadem manus usque ad finem libri XVII pertinet eademque in fine operis haec adject:

<sup>1.</sup> In primis sex foliis habetur Plutarchi liber Περὶ δεισιδαιμονίας. Straboniana, quae deinde sequuntur, a libello duorum foliorum excipiuntur, inscripto Περὶ τύχης. Praeterea insunt Ioannis Chrysostomi et Basilii quaedam; denique (282 — 89) declamatio inscripta: Φιλάργυρος ερασθεὶς εταίρας καὶ μισθὸν ἀπαιτούμενος εαυτὸν παραγγελλει. In Zanettii Catalogo deest hic codex post eum confectum in bibliothecam Marcianam delatus, neque in Morellii Bibliotheca manuscr. commemoratur. Villoison (v. Anecd. Gr. II, 248) ex Catalogo quodam Zanetti manuscripto eum inter alios plures enumerat, sed falso sacculi XV esse et septem posteriores libros exhibere ibi dicitur, quae Siebenkeesius postea secure repetiit.

†τέλος τῶν στράβωνος γεωγραφικῶν τοῦ ἐπτακαιδεκάτου.

†τέλος τῆς στράβωνος γεωγραφίας.

† ἐτελειώθη κατὰ τὸν μάϊον τοῦ ιστωκθί ἔτους.

Unde anno post Christum natum 1321 scriptum esse hunc codicem apparet. In universa omnino librorum forma a vulgatis non recedit, sed notandum est non eadem varios, qui hunc codicem exaraverunt, librarios usos esse cura, totumque per codicem correctoris deprehendi manum, satis antiquam et ipsam, qua et ea, quae librarii festinatione omiserant, in margine addita et scripturae discrepantes passim inter versus appositae sunt: eas vero non coniectura natas, sed ex alio quodam codice petitas esse multa arguunt.

4. Codex chartaceus, No. 379 notatus, forma octonaria, saeculi XV, foliorum 349, quibus inde a fol. 1 - 108 continentur Gemisti Excerpta ex decem prioribus Geographicorum libris; deinde septem posteriores libri integri, qui usque ad folium 341 pertinent; Aristotelis denique libellus περὶ κόσμου in septem foliis exhibetur. De Excerptis Strabonianis cum infra separatim agere in animo habeam, de altera tantummodo huius codicis parte hoc loco pauca adiiciam. Sunt igitur septem hi libri satis nitide atque eleganter a duobus librariis, qui eam inter se diviserant operam, exarati, quorum alter ab libri undecimi initio usque ad verba εἶτα χολπώδης χαὶ τραχὺς παράπλους, quae sub finem libri XIV (p. 682) leguntur, alter reliqua omnia perscripsit inde a verbis elg Κίτιον usque ad XVII libri finem manu paulo elegantiore atque in charta crassiore et laevigata. Intercedit et hoc inter utramque partem discrimen, quod in posterioris margine notulae rerum capita indicantes continuo usque ad finem operis minio additae sunt; in priore tanř.

tum per libros XI et XII idem factum est. Librarius enim, qui eam exaravit, ne XIII et XIV libro eas adderet ultimamque operi suo manum imponeret aliqua ratione videtur impeditus fuisse. Una cum nova manu deinde notas quoque istas inde a fine libri XIV denuo comparere nihil est, quod miremur. Eadem autem res cum animadvertatur in codice Paris. 1398 una eademque manu exarato, ac Veneto huic praeterea simillimo, descriptum eum esse ex hoc, quod supra dixi, manifestum est. Hic quoque codex Bessarionis quondam fuit.

5. Codex chartaceus, No. 606 signatus, forma quatern. mai., saec. exeuntis XV, fol. 225, continet octo posteriores Strabonis libros, non male, sed admodum festinanter scriptos. Non multum praeterea est, quod de eius indole dicam, nisi quod nullo loco plura in eo leguntur, quam in editionibus, notulaeque illae margini totum per volumen minio adlitae sunt. Praeterea aliae quaedam et latinae et graecae, eiusdem tamen generis, atramento scriptae recentiorisque aetatis passim animadvertuntur. Manu denique rudissima et ab reliquis omnibus diversa in primae paginae margine inferiore notatum est: tx τῶν γρηγορίου ἰερέως τοῦ μαρᾶ.

#### Codices Ambrosiani.

1. Codex chartaceus, lit. M. 53, forma octonaria, saeculi XV, omnes Geographicorum libros, excepto secundo, continet. Satis mira est huius codicis ratio, de qua Pinellius, cuius quondam fuit (v. Blume Iter. Ital. I, 129 sq.), in primo eius folio haec tradit: "Strabonis Geographia excepto secundo libro, quem invenies compactum cum Ptolemaeo, liber XII ordine praepostero praepositus est libro XI° et hi rursus duo, XI scilicet et XII, postpositi XIII° et XIV°." Quae codicis ratio ut perspiciatur,

tenendum est, eum ab uno quidem librario, non uno tamen tenore, sed per partes scriptum esse. Id ex quaternionum notis manifestum est. Primus enim liber cum quinque quaternionibus contineatur, secundum literarum ordinem  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$  notatis, alia quaternionum septem series a libri tertii initio incipit septem itidem literarum  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$ ,  $\zeta$ , notas prae se ferens, duosque libros complectens III et IV, cuius finem nonnulla folia vacua excipiunt; alia deinde octo quaternionum series continet librum V et VI; proximis deinde quatuor in quaternionibus VII solus est scriptus; VIII — X tredecim alios explent. Eos octo quinionum sequitur series, quae libros XIII, XIV, XII complectitur ordine hoc praepostero non compactos sed scriptos: duodecimi enim initium statim post XIV finem eadem in pagina est positum. Undecimus deinde liber qui proxime sequitur quatuor quaterniones separatos complet, XV et XVI novem, XVII quinque. Ex mira hac codicis ratione facile intelligitur, fieri potuisse, ut secundus liber separatim fortasse in quibusdam quaternionibus scriptus periret. Exstat quidem, ut Pinellius ait, in alio codice (lit. N, no. 289) inter complures variorum scriptorum libellos, sed ab alio librario exaratus est, eo tamen haud dubie consilio, ut lacuna illa expleretur. Eadem enim manu, quae hunc librum perscripsit, illius codicis margini per librum primum, tertium, quartique partem notulae rerum, quae ibi tractantur, summam indicantes minio adiectae sunt. Aliae deinde notae, ab iis prorsus diversae, in margine octavi nonique libri inveniuntur eadem manu, qua reliqua omnia, scriptae. Codex enim hic cum ex eorum sit genere, in quibus duo illi libri non pleni leguntur, sed in brevius contracti, notis his continentur quae in ipso orationis contextu omissa fuerant. Idem in Med. 5 fatum deprehendimus, eo tamen cum discrimine, quod ibi ab alio quodam additamenta ista postea adiecta, hic autem omnia ab uno eodemque homine scripta sunt. Praeterea ille, quicunque fuit, non bene scivit, quid iis faceret: modo enim in orationis contextum recepit quae illic in margine scripta sunt, modo in margine posuit, haud raro truncavit, interdum pro scholiis habuit et vocem oxóluov praeposuit. Quae omnia probant, Ambrosiani decem priores libros ex Mediceo 5 descriptos esse, quocum in omnibus ceteris maxime conveniunt. Similiter libri XIII, XIV, XII cum Med. 19; XI, XV, XVI, XVII cum Med. 15 ita consentiunt, ut ex iis petitos esse putaverim: quod mirum quidem videri potest, sed ex iis quae supra dicta sunt facile explicatur.

2. Codex lit. G. 93, chartaceus, forma quaternaria mai., folior. 302, saeculo XV exeunte scriptus, omneste Geographicorum libros continet. Hic quoque bibliothecae Pinellianae quondam fuit, in cuius tristissima clade hoc quoque volumen tanto detrimento affectum est, ut eius initio quinque folia, in fine duo humore, cuius per totum codicem multa praeterea vestigia sunt, plane perirent. Ea postea adiecta et ex Aldina editione suppleta sunt. Antiqua autem manus inde a verbis καὶ τὸ δίχθα δεδάσθαι etc. (p. 30) incipit et pertinet usque ad verba τὸ μὲν οὖν παλαιὸν (p. 897). De eius indole sic habeto: in omnibus fere Parisiensi 2 plane concinit, quatenus hic manu prima scriptus est; in iis, quae in illo secundae manus sunt, longe ab eo recedit, Paris. 3, Mediceo 1, Venetis 1 et 2 similis. Inde liquet, eum non ex

<sup>1.</sup> Ex his notis Montfauconii error ortus esse videtur, qui (Bibl. Bibl. I, 504) ait, in Ambrosiana asservari Strabonem cum Scholiis vol. IV. Haec ultima quid significent plane nescio: equidem talem Strabonis codicem ibi non inveni.

codice Parisiensi, sed ex communi quodam fonte cum eo manasse: et aetate quidem et elegantia inferior, diligentia facile eum superat. Post noni libri finem spatium vacuum relictum font, et haec verba ibi a librario ipso posita sunt: δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι: alia autem manus adiecit: ἐτελειώθη τὸ πρῶτον τμῆμα τῶν βιβλίων τοῦ στράβωνος.

Haec omnia sunt exempla calamo exarata Geographiae Strabonianae libros integros vel omnes vel nonnullos continentia, quae quidem examinare mihi licuit. stant vero pauca alia in bibliothecis, quas adeundi copia mihi non fuit. De iis igitur quae apud alios invenio, ut omnibus in unum quasi conspectum propositis certius iudicium fieri possit, apponam. Quinque sunt numero, quorum tria a Falconero in praefatione editionis Oxoniensis (pag. V) hisce verbis describuntur: "In bibliotheca Collegii Etonensis est codex Strabonis chartaceus, recentior, Byzantii scriptus. Libros tantum X continet; caeteri in codice, ex quo exscriptus fuit, de-Ad marginem sunt notae, quarum aliae siderabantur. argumenta tantum, aliae lectiones variantes, vel loca praetermissa exhibent, conscriptae manu raro quidem recenti, neque eadem ubique. Aliquando etiam reperiuntur epigrammata literis maiusculis exarata; quorum nonnulla ab Editore nostro annotationibus interiecta sunt. Tituli vel praefationes scripti sunt literis minoribus, manu diversa ab ea, qua notae reliquae exaratae sunt et scatent contractionibus. Indicant ab ipso exscriptore epigrammata fuisse reperta et quo loco. In Codice, ex quo hic descriptus fuit, multa deerant et in Etonensi relicta spatia ad explendas lacunas, quod postea est factum manu, quae nusquam alibi in notis agnosci potest. Ad finem Codicis exstat hic colophon: — Ἐκτησάμην τήνδε τὴν βίβλον

έχ βυζαντίου γραφείσαν παρά άγαλλιανού διαχόνου ίερομνήμονος φίλου." Dolendum est quod Falconer non paulo accuratius indicavit, quae primum in hoc codice defuerant et postea alia manu suppleta sunt. Deest autem hodieque, quod ex eiusdem editionis adnotationibus video, finis secundi libri inde a verbis μέχρι τῆς τοῦ Νείλου φύσεως etc., ut in cod. Parisiensi 1 aliisque: praeterea in libro octavo et nono multae breviores lacunae. nusquam vero plura de industria omissa aut in brevius contracta sunt. Ex iis, quae de Epigrammatis referuntur, haud improbabiliter conieceris, Cyriaci Anconitani (eius nomen appositum v. ap. Falc. vol. I, 521) hunc codicem fuisse, qui ei ut Mediceo 3 titulos a se repertos addiderit. Itaque Etonensis et Mediceus 3, olim coniun cti, postea (habent sua fata libelli) distracti esse videantur. De reliquis codicibus Falconer haec tradit:

"In bibliotheca Escurialensi adservatur alius codex Strabonis. Collationem codicis huius suppeditavit nobis Vir Cl. Franciscus Perozius Bayerus, qui etiam qualis sit et qua aetate sequentibus nos edocuit. Codex membranaceus optimae notae, forma ad maiorem accedente, cuius folio extremo subiicitur literis Graecis Epigraphe, quam sermone latino ita exprimere possis: "Absolutus fuit hic liber Augusti mensis die duodecimo, Indictione prima, anno vero 6931 (Christi 1423), manu Georgii Chrysococcae Diaconi, sumptibus autem Francisci Philelphi, qui in usus proprios eum sibi coemit." Sequuntur hexametri versus quinque, quorum summa eodem re-Quam Bayerus deinde subiicit quaestionem de Georgio Chrysococca nihil ad rem nostram facit. codice Mosquensi autem C. F. Matthaeus, qui eum in Falconeri usum excusserat, haec ei scripsit: "Codex bibliothecae Sanctissimae Synodi ecclesiae orthodoxae

Graeco-Rossicae, num. CCV in forma maiori, continet in foliis 427 Strabonis libros XVII. Scriptus est exeunte saec. XV aut ineunte XVI a scriba docto et diligente, in charta vulgari, laevigata tamen. Commendatur etiam hic codex a pulchritudine et aequalitate literarum. Comparando eo intellexi, eum non solum optimis codicibus lectionum probitate parem esse, sed interdum etiam superiorem. In primo folio reperiuntur duae notae, ex quibus apparet ubi antea servatus fuerit. Prima in ima parte folirasic habet: ἐκ τῶν μαξίμου ἐπισκόπου κυθήρων. Is est Maximus Margunius, de quo videri potest Fabricii bibl. Gr. vol. X p. 536 seq. Secunda nota in principio libri est: τῶν ἰβήρων. Ea indicat olim hunc dicem fuisse in monasterio Iberorum montis Athus. De eo tradit Montefalconius in Palaeographia Graeca . 473. Iam cum notum sit, codices Graecos plerosque omnes, qui nunc hic conservantur, ex monte Atho iussu Alexii Michaelis filii Rossorum imperatoris et Niconis Patriarchae Mosquensis per Arsenium monachum huc translatos esse, mihi fit credibile, hunc codicem primo in bibliotheca Maximi Margunii, postea in monasterio Iberorum fuisse." Qui codex num etiamnunc supersit, nescio: scripturae autem varietas a Matthaeo inde enotata non solum a Falconero, qui tamen in ea quoque re negligentissimum se praestitit, sed inde a septimo libro a Tzschuckio etiam publici iuris est facta: ipsum editionis Almeloveenianae exemplum, cuius in margine Matthaei manu perscripta est, in bibliotheca Dresdensi Duorum vero horum codicum indoles ut asservatur. melius perspiciatur, hoc monebo, quod ex Falconeri notis colligi potest, in novem prioribus libris summum utriusque cum Parisiensi 1 consensum, easdemque prorsus lacunas, quas in eo deprehendimus, in his etiam inveniri. Quod ad posteriores octo libros attinet, in Mosquensi ingens lacuna est initio libri XIV inde a verbis οὕτω γὰρ ἄν ἔχοι τέλος etc. usque ad verba ἕτερος δ' ἐστὶ, quam eandem in codice Veneto 3 esse supra dictum est.

Quartus denique codex in bibliotheca Matritensi exstat, in cuius Catalogo a Ioanne Iriarte confecto haec fere de eo traduntur (pag. 19 No. V): "Codex chartaceus, folii modo, foliorum numero 466, duplici manu satis nitide exaratus saeculo, ut videtur, XV iam senescente Strabonis rerum Geographicarum Libros XVII potissimum complectitur. In folio opus ipsum antecedente oc currit haec nota codicis dominum testans: αΰτη ἡ βίβλ υπάρχει τοῦ σπουδαίου καὶ λογίου ἀνδρὸς κυρίου Ιω νου φερύγου." Ex iis, quae deinde ab Iriarte adduntes de codicis indole coniicere licet in novem prioribus libris, nominatim in IV, V, VII, VIII, IX plerasque omnes lacunas esse, quae in cod. Parisiensi 1 sunt. De reliquis libris hoc tantummodo dicitur notatu dignum, in fine libri XIV eadem adiecta esse, quae in pluribus aliis codicibus legi supra vidimus.

Alios praeterea Strabonis codices Graecos neque in Britannia, ut Montfauconius, neque in bibliothecis Mosquensibus, ut Schiada affirmaverat (v. Siebenk. praef. p. 34) reperiri, Falconero et Matthaeo diserte id testantibus, pro certo haberi potest. Nec melius Caesenae in Malatestarum bibliotheca Strabonis codicem Graecum exstare Siebenkeesius, Montfauconium secutus, putavit. Etenim praeter exemplum Latinum ex Guarini interpretatione nihil ibi est, quod Strabonem spectet. In monte Atho contra in monasterio, cui nomen est Vatopaedio,

asservari codicem Strabonis Geographica continentem nuper innotuit per doctos peregrinatores. <sup>1</sup> Ab iis edocemur pulchrum quidem esse eum, sed nihil ferme continere, nisi quae in editionibus leguntur. Septimus liber finitur verbis Κινέας έτι μυθωδέστερον.

Restat, ut de codicibus ab Henrico Scrimgero, Scoto, excussis, et de iis, quos Casaubonus in margine editionis suae commemorat, agamus. De quibus hoc tenendum. Scrimgerianum editionis Aldinae exemplum, in cuius margines doctissimus ille vir contulerat varias scripturas e sex codicibus magna diligentia a se enotatas, cum mortuo eo in Petri Iunii, deinde in Holstenii manus nervenisset, ad postremum in Barbarinianam transiit binothecam, ubi hodieque conservatur. Diuturna autem chlivione paene obrutum Siebenkeesius primus in lucem enuo protraxit, paucasque codicum scripturas inde excerptas, sed incredibili cum negligentia, vulgavit. Qui codices males fuerint Scrimgerus ipse in nota exemplo suo praefixa his verbis docet:

"Exemplaria vetusta, quot et cuiusmodi erant, ad quorum fidem hunc codicem emendavimus (nam ex coniectura nostra, sed ne ex iudicio quidem literam nullam affixam habet; quamquam in ipsa varietate multa sint, quae non valde probantur, tamen expendenda posuimus):

- 1. In primis ex bibliotheca Petri Bembi codicem habuimus sane antiquum, qui decem priores libros continebat, ipse etiam multis in locis in margine veterem lectionem aliam ac diversam habens, quam etiam in nostro posuimus hoc signo  $\gamma \varrho$ .
  - 2. Secundo loco Bessarionis cardin. librum ex S. Marci

<sup>1.</sup> vid. Zachariae Reise in den Orient etc. p. 269. Fallmerayer in Allgem. Zeitg. v. 5. Jun. 1843 No. 156 Beil.

bibliotheca habuimus, qui omnes Strabonis libros habebat, illius lectionem minio adscripsimus aut duobus semicirculis prioris libri lectioni affixis cum eo convenire ostendimus.

- 3. Tertio ex eadem bibliotheca vetustum codicem contulimus, qui quidem duodecim libros priores habebat; huius diversam lectionem, quia in omnibus fere cum Bessarionis codice concordaret, lectionis illius diversitati duobus semicirculis nigro minio apposuimus, si quando autem diversam haberet in ultima marginis parte id posuimus, et punctula frequenter, quibus indicamus idem in ipso deesse, quod in Bessarionis, in eadem marginis parte notavimus. Hune codicem Gemisti fuisse credimus.
- 4. Quarto librum Gemisti habuimus, qui initio eta cerpta ex Strabonis libris habebat veluti epitomen, aliquando etiam adversus Strabonis sententiam disputation nes. Hic liber habebat libros XI XVII. Huius diversam lectionem, quia etiam multis in locis cam Bessarionis conveniret, semicirculis eidem convenire ostendimus, diversam autem lectionem ulterius in margine posnimus.
- 5. 6. Ad ultimum cum Romae essemus, duos antiquos codices ex Strozzorum bibliotheca habuimus, quorum alter integerrimus, at castigatus manum Lascaris in marginum notis indicabat, in quo libri 17 fuerunt, alter, qui omnium longe vetustissimus fuit et vetustate ipsa corrosus facile indicium fecit, unde lacunae illae, quae in caeteris omnibus habentur, emanaverunt, libros novem continebat; eius lectionis varietates ad interiorem marginem vel notis, quibus convenire cum optimis exterioris marginis notis indicare solemus, vel certe scriptis atque positis illis, quae illius propriae erant varietates."

Quae codicum horum descriptio si ad ea, quae supra

est, forma minima, folior. 221, aute medium, ut opinor, saeculum XIV a docto quodam homine scriptus; qui cum ex variis operibus alia descripsisset integra, alia in brevius contraxisset, in unum codicem omnia vel ipse vel alius quidam coniunxit. Praeter Strabonis Epitomen continet theologica multa, Gregorii imprimis Nazianzeni, Proverbiorum vulgarium librum secundum literarum ordinem dispositum, multis in rebus a proverbiorum libris, qui alibi exhibentur, diversum (v. Schneidewin. in Praef. Paroemiographorum Graecorum pag. XXXIII); complura denique grammaticam spectantia. Omnia eadem manu et firma quidem illa atque eleganti sunt exarata, sed non eadem ratione: alia enim tam distincta ac plana sunt, ut nihil sit ad legendum facilius, alia e contrario tam minuta, tam pressa, scripturae compendiis frequentissimis tam implicata, ut nisi summa diligentia et incredibili paene oculorum acie ea assegui non possis. Neque ulla codicis pars lectu est difficilior, quam qua Strabonis epitome continetur (inde a fol. 145 - 204), in qua qui eam facere instituerat opere progrediente, ne nimium scilicet chartae absumeretur, literarum vocumque notas magis magisque contraxit. A tertii enim libri initio cum inciperet, pauloque parcior primum in excerpendo satis multa omitteret, paulatim inter legendum geographiae, ut videtur, maiore usque studio atque amore captus plura scripsit, pauciora omisit, ut sub operis finem descriptoris magis, quam breviatoris ageret partes. Inde factum, ut finito libro decimo septimo, primum quoque et secundum, ab eo primum omissos, utpote qui in universa geographia tractanda, non in singulis terris populisque describendis versarentur, adiiceret; crescentem contra rerum molem compensare studeret literarum tenuitate. Exemplum autem, quo usus est, non solum septimum li-

brum servaverat integrum, sed etiam in libris posterioribus, in quibus, Vaticano 1329 uno excepto, omnia alia exempla, quae nunc habentur, passim deficere supra diximus, fidelius illis Strabonis verba exhibuit. Itaque evenit, ut ex hac epitome et ingens illa editionum nostraram lacuna in septimi libri fine tantum non plane expleri possit, et Vaticani codicis auctoritas haud parum confirmetur. Octavus autem nonusque liber, in quibus maxime tale auxilium desideraveris, nulto loco ex ea locupletari possunt. Ex quo manifestum est, illum ipsum breviatoris codicem ex eorum fuisse numero, in quibus (sicut in Med. 1, Venetis 1, 2, Ambrosiano 2, Parisiensi 3) duo illi libri iam in brevius erant contracti. Nihilominus et his in libris, sicut in omnibus aliis magnam bonarum scripturarum praebet messem et interdum solus habet unice vera. Etenim cum multo plura in epitomen suam referenda putavit hic breviator, quam qui Palatinam composuit, tum rarissime tantum a Strabonis verbis recessit, nusquam vero addidit, quae in exemplo suo non reperisset. Magna igitur auctoritate sunt, quae apud eum inveniuntur. Sed cum et hic codex neque a temporum iniuria neque ab hominum temeritate fuerit tutus, non tantum complura epitomes folia integra interciderunt, sed etiam, ut in eam formam, qua nunc est, redigeretur, tam negligenter a stolido quodam glutinatore margines resecti sunt, ut unus aut alter versus in superiore vel inferiore perinae parte deleretur. rum contra morsu, quo miserrime affectum esse eum affirmat Siebenkeesius, rarissime attentus lector impeditum se queretur.

3. Epitome Parisiensis continetur codice Regio, num. 1409 notato, in quo insunt Excerpta e Strabone, Pausania, Dione Cassio, Ioanne Lydo, Basilio, Dione

Chrysostome, Platone aliisque pluribus: chartaceus est, forma octonaria mai., exeunte saec. XIV aut XV nitidissime exaratus; foliis 161 constat, quorum 26 prima Straboni data sunt. Initio complura interciderunt: verba enim, quibus incipit prima pagina, ὁ μὲν τὸ παρά πολὺ διαμαρτανόμενον παρορών υπερεχέτω λόγον, δίκαιον γάρ τὸ δὲ παρὰ μικρὸν οὖ δεῖ παριδών ἐλεγκτέον ἐστίν: ότι τοῖς μεταπίπτουσι σημείοις οὐχ ὁριστέον τὰ ἀμετάπτωτα etc. secundi sunt libri (II p. 97). Siehenkeesius, qui haec quoque Excerpta commemorat (falso tamen nuce merum DCCCCIX afferens) amplissima esse dicit, sed in eo magnopere fallitur: in universum enim sunt valde ieiuna, in nonnullis tantummodo locis, ut quibus de Aristotelis libris, de Mose, de philosophis Indicis etc. agitur, ampliora; in omnibus denique cum res magis et sententias, quam verba spectaret breviator, Strabonis vestigia saepissime relinquit. Exemplo quidem usus est minime malo, sed ipso tamen, ut videtur, in septimi libri fine iam manco, in octavo nonoque fortasse contra-Namque postquam ex septimo libro retulit haec: ότι την εν άμπραχιχώ χόλπω νιχόπολιν ό σεβαστός εὐβοίας (sic: ex margine vox irrepsit) νικήσας πρὸ τοῦ στόματος τοῦ κόλπου ἀντώνιον καὶ κλεοπάτραν (p. 324) iis verbis statim subject ὅτι τοὺς ἀπὸ τῆς εὐβοίας οὐδέποτ' είπεν ὁ ποιητής άλλ' άβαντας alei, quae ex decimi libri initio deprompta sunt. Tam multa igitur ut omissa sint, nisi forte casu quedam accidit, ex ea, quam suspicatus sum, causa factum facile videri potest. autem quam mediocris sit huius Epitomes ad Strabonis libros emendandos et restituendos utilitas, nemo est qui non videat. Planudis esse hanc Excerptorum collectionem Siebenkeesius affirmat, eandemque exstare in codice bibliothecae Palatinae, a Sylburgio in catalogo Bibl. Heielb. numero 129, in satalogo Leonis Allatii et Lucae lolstenii numero CV notato. Describit eum codicem erbis hisce: "Est chartaceus, forma quadrata, sec. XV leganter descriptus et praeter excerpta e Strabone amlissima, multa exhibet e Dione Cassio, Pausania, Aritotele, Platone, Synesio, Ioanne Lydo petita. Codex utem inscriptus est: συναγωγή συλλεγεῖσα ἀπὸ διαφόων βιβλίων παρά σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου καὶ τιμιωάτου εν μοναχοίς κυρίου Μαξίμου τοῦ Πλανούδη πάνυ will pos." Quae plena sunt aenigmatum. In numero nim catalogi Romani referendo num Siebenkeesius, ut a tot aliis, erraverit, an alio postea signatus sit, nescio: lo certe qui nunc notatur codex, auctore Aemilio Saro, Vaticanae bibliothecae scriptore doctissimo (mihi ipsi e ea re quaerere non licuit), nihil exhibet, quod Straonem spectet, sed τυπικον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουείας περιέχον τὰς ώδὰς μηνὸς τοῦ ἰουλίου. ntem ille a Sylburgio num. 129 commemoratus una cum pitome Palatina post pacem Parisiensem Heidelbergam elatus (v. Wilken. Hist. bibl. Heidelb. p. 279) Excerpta uidem ex variis auctoribus continet atque inter ea ex trabone nonnulla, sed tam pauca, ut ne unam quidem aginam compleant, nec digna sint, quae pluribus persepamur. De Excerptis igitur Planudeis cum iam dubitaem ex A. Maii praefatione ad Dionis Excerpta Vatt, # ed. Lips. p. V et 238) nuper cognovi in bibliotheca Tatic. adhuc ea exstare: and nihil inde, quod Straboniana pectet, edocemur.

4. Epitome Georgii Gemisti sive Plethonis. Recensima haec est inter epitomas Strabonianas, sed maxis laudibus a Siebenkeesio cumulata (v. praef. ei. p. (XXV) et ab omnibus post eum magni aestimata. Quod puo iure factum sit, in altera commentationis nostrae

parte quaeremus: hic quod dudum erat faciendum, nemo tamen fecit, rationem eius et conditionem exponamus, codicem Venetum 379 secuti, in quo decem priorum Strabonis librorum loco hanc ipsam Epitomen legi supra diximus. Gemisti enim ipsfus manu hanc codicis eius partem scriptam esse et ex iis manifestum est, quae Bessario in primo eius folio scripsit, continere eum "quaedam capita manu Plethonis ex Geographia Strabonis," (licet iis inductis postea haec posuerit: "Excerpta ex Strabone et quaedam Emendationes per Gemistum factae et ex codicis 406 comparatione, qui alia Excerpta continet eadem manu exarata, quemque a Gemisto perscriptum fuisse copiose testantur Bessarionis verba in fine folii 140, a quo alia deinde incipit manus, adiecta avτόχειο καὶ τὸ πᾶν γέγραφεν ὁ μέγιστος καὶ σοφώτατος: ita enim praeceptorem spectatissimum indicare satis habuit magni discipuli pietas. Huius igitur epitomes haec est ratio, ut non res aut sententiae maxime memorabiles ex omnibus libris enotatae sint, quod in superioribus factum esse vidimus, sed capita potius quaedam a Gemisto electa, omnibusque Strabonis verbis passim mutatis repetita. Eorum primum, quod inscriptum est ex zov στράβωνος γεωγραφικών περί τοῦ τῆς γῆς τῆς οἰχουμένης σχήματος, incipit a verbis τὸ τῆς  $\gamma$ ῆς τῆς οἰχουμένης σχημα χλαμυδοειδές τί έστιν etc. (p. 118), et pertinet usque ad verba τοσαύτα και περί των ηπείρων (p. 131). lis proxime subject libellum b ipso conscriptum, quo quaedam minus bene a Strabone disputata corrigeret, hoc titulo: διόρθωσις ενίων τῶν οὐα ὀρθῶς ὑπὸ στράβωνος λεγομένων. Eum aliud quoddam excipit caput ex Strabone petitum, quod ita inscriptum est: ex των τού αὐτοῦ στράβωνος γεωγραφικών περί των κατά τὴν γῆν μεταβολών, inde a verbis πρός άθαυμαστίαν τών κατά

την γην μεταβολών etc. (p. 57) pergit usque ad verba πρός απασαν ποινή την περίοδον τής γής έχοντα ολκείαν ίσταρίαν (ibid. 97). Sequitur tertium caput; ἐκ τῶν τοῦ αύτου στράβωνος γεωγραφικών περί της ρώμης, quod incipiens verbis φασίν αλνείαν μετά τοῦ πατρός (p. 229) proxima continet usque ad verba άλλα τούς ἄνδρας τοῖς τείχεσι (p. 234): quibus subinde adiungitur libri VI finis inde a verbis φωμαΐοι γάρ μετά την της φώμης κτίσιν etc. (p. 286). Ultimum denique est caput ἐχ τῶν τοῦ ε αύτοῦ στράβωνος γεωχραφικών περί τῆς ἐντὸς ἴστρου τε καὶ ἀδρίου εὐρώπης, quod cum incipiat a verbis ἐν τῆ έντὸς ἴστρου τε καὶ άδρίου κόλπου εὐμώπη ή τε έλλάς tors etc. (pag. 312), quae deinceps in libro septimo, octavo, nono traduntur complectitur fere omnia: ita tamen, ut quae in vulgatis exemplis in septimi libri fine est lacana et hic compareat, neque in sequentibus libris ullo loco plura legantur, quam in codicibus, quos supra recensuimus, decurtatis, quin etiam quaedam nonnullis locis omissa sunt, quae in iis habentur. Subiiciuntur denique nonnulla ex decimo libro excerpta, tam brevia tamen ac tantopere contracta, ut Strabonem vix agnoscas. lis paucas intra paginas absolutis omnia in haec exeunt verba: - οἱ δ' ἐχεῖθεν ἐρετριεῖς οὐχ ὑποδεξαμένων τῶν εν τη μητροπόλει μεθώνην ώχησαν την επί θράχης.

Quam epitomen quibus rationibus ductus Du Theilius circa annum 1380 a Gemisto factam dixerit, qua in re Groskurdium habuit assentientem, non video: saeculo XV contra exaratum esse codicem, quem tractamus, ipsa scripturae indoles arguit; deinde, cum in libello supra laudato de quibusdam Strabonis erroribus Paulus Florentinus a Gemisto commemoretur, maxima cum probabilitate Morellius (y. Biblioth. manuscr. p. 246) Paulum Tuscanellium hunc esse coniicit, eximia astronomiae scientia

insignem, quem concilii Florentini tempore Graecus philosophus convenerit: unde colligere licebit hanc epitomen institutam esse et conscriptam post annum demum salutis 1439. Descripta est deinde saepius vel integra vel ex parte. Integra enim legitar in codice Palatinovaticano No. 62 et in Parisiensi No. 1398, quem totum ex Veneto hoc manasse supra ostendimus.

Multo saepius autem primum huius epitomes caput cum Gemisti libello isto contra Strabonem descriptum Reperitur enim (ut taceam cod. Vat. 173, in quo. Gemistianam illam disputationem solam in fine additam esse diximus) in cod. Palatino-vaticano No. 70, Venet. cod. XVIII cl. XI, Parisiensibus quinque No. 817, 1191, 1603, 1739, 2426 (Bredowius in Epp. Parr. p. 69 tres alios praeterea laudat, quos ego non vidi No. 462, 1415, 2376), Ambros. duobus G. 50, Q. 121 et aliis fortasse, qui me fugerunt. Recentissimi omnes sunt neque quibus immoremur digni. Ita fere inscripti esse solent: ¿z τῶν στράβωνος γεωγραφικῶν περὶ τοῦ τῆς γῆς οἰκουμένης σχήματος επιδιορθωθέν παρά τοῦ γεμιστοῦ πλήθωvos, quibus in Morellii quodam codice saec. XVI (v. Bibl. mss. p. 245) praefixa est vox εγγειρίδιον, ut haberet scilicet participium ἐπιδιορθωθέν, quo referretur. Opusculi deinde Gemistiani inscriptio διόρθωσις ένίων τῶν οὐχ ὀρθῶς ὑπὸ στράβωνος λεγομένων vel suo loco est posita, vel in quibusdam etiam omissa. Et alia quaedam Gemistianae epitomes particula saepius est descripta, hoc fere titulo: τοῦ πλήθωνος θεσσαλίας χωρογραφία, quae incipit ή χώρα πλήν ὅση ποταμόχλυστός ἐστιν etc. et in eadem verba atque ipsa epitome exit. Continetur in codice Palatino-vaticano No. 62 (quem integram praeterea epitomen complecti antea diximus), in Ambrosiano cod. Q. 121 duobus exemplis tam recenti manu scriptis, ut

vel hodie ea exarata videri possint, Vindobonensi denique, cuius mentionem facit Tzschuckius in praef. vol. III. Petita videntur omnia haec exempla ex codice Veneto 406, qui inter alia Plethoniana, ipsius manu scripta, ultimam quoque epitomes hanc partem nulla tamen inscriptione praefixa exhibet. Eam casu quodam a praecedentibus seiunctam Bessario cum ita quoque religiose servandam duxisset, pro Gemisti quodam opusculo habita, et indice, quem supra laudavimus, adiecto descripta est. Praeter Thessaliam autem ea etiam, quae ex libro decimo Gemistum in epitomen suam retulisse supra documus, continet omnia.

In codice Veneto denique XVIII cl. XI, qui chartaceus est saeculi XV, forma octonaria, hoc praeterea exstat caput: ἐχ τῶν τοῦ στράβωνος γεωγραφιχῶν περὶ τῶν χατὰ τὴν γῆν μεταβολῶν (fol. 196 — 200) et illius, quod περὶ ῥώμης inscripsit Gemistus, initium (fol. 226 — 228). Interponuntur autem alia quaedam ex Strabonis libris posterioribus (inde a VII — XVII) excerpta, a praecedentibus nullo titulo distincta. Viginti quatuor iis implentur folia. Quae cum nimis ieiuna viderentur neque tempus mihi suppeteret, sine ullo Strabonis detrimento negligi posse putavi: nunc postquam Epitomen Parisiensem vidi, Excerpta haec Veneta ab ea non diversa esse crediderim. In fol. 225 et 26 denique eiusdem codicis sententiae quaedam leguntur ex Strabonis litris hinc illinc sumptae.

Reliquum est, ut de cod. Vaticano 175 loquamur, qui et ipse inter alia quaedam astronomica Straboniani quoque operis particulas exhibet. Membranaceus est, forma octonaria mai., folior. 159, quorum in novem ipsius libri initio positis scripta est σύνοψις τῶν κόλπων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης (in margine adiecta sunt: ἐκλεγεῖσα

tensis. Quorum librorum cum antiquissimus sit. Parisiensis 1, et lacunae, quae in octavo et maxime nono libro ibi inveniuntur a fortuna adversa qua usus est profectae, in nullo alio expleantur, Du Theilius iure suo inde colligere posse sibi visus est, eum codicem omnium reliquorum, quatenus novem priores libros continerent, esse fontem ac parentem (v. Interpretat. Gall. III p. 288): eiusque sententiam, dubitationi tamen locum relinquentes, Friedemannus postea (Praef. tom. VII ed. Siebenkees. p. XXVI) et Groskurdius (Praef. Interpr. germ. p. LI et tom. II. 118) amplexi sunt. Quae si vera esset, eum solum excutiendum diligentissime et sequendum, reliquos nihili prorsus aestimandos fore, in aperto est. Ea igitur res ut maximi momenti est, ita magnopere licet admirari Du Theilium in summa eius indagandae opportunitate positum non maiorem huic tanto negotio impendisse curam. Qui tamen cum non solum se ipsum in errorem gravissimum incidere passus sit, sed alios etiam argumentis speciosis deceptos in multos errores induxerit, magnis pro laudibus, quibus Friedemannus et Groskurdius eum extollunt, nota quadam insigni notandus est. Quamquam deceptos eos esse, mirum videri potest. Quod ut ostendam, Du Theilii argumenta breviter recensere necesse est loco laudato exposita. Codex igitur ille cum multis locis (nec tantum nono libro, quod ex Du Theilii verbis facile quis collegerit, sed octavo etiam et primo), ut supra docuimus, miserrime temporum iniuria affectus sit et ingens ita exstiterit lacunarum numerus. librarium putat aliquem doctum longe maximam earum partem postea explesse, in brevioribus iudicium et coniecturam secutum, in longioribus Stephani Byzantii opere. Enstathique commentariis, in quibus haud pauci afferrentur Strabonis loci, Epitome denique Palatina et maxime

Gemistiana adiutum. Ita effectum esse, ut ex duobus fere lacunarum millibus, quae fuerint in libro nono solo. vix quinquaginta quidem sint relictae, sed simul etiam ut permulta, in quibus erraverit coniectans ille librarius. pro Strabonis verbis legantur: neque quidquam impedire, quo minus, et nos nunc utamur eadem illa coniiciendi libertate, qua iste usus fuerit. Atque ea haud paucis locis usus est et ipse Du Theilius et Groskurdius eius sectator, ad coniecturas praeterea mirum quantum propensus. Verumtamen etiamsi daremus, quod non est dandum, librarium medio aevo unquam exstitisse, qui ista ratione antiquorum codicum resarciret lacunas, plurima obstant, quominus opinionem illam admittamus: quae cum primo quasi obtutu manifesta sint, ut Du Theilius non animadverteret, levitate et festinatione factum est, qua totum hoc negotium administravit. Nimiae fortasse videri posset iniquitatis, si mirum esse dicerem, quod librarius, qui, ut Du Theilius contendit, non librorum modo, sed etiam ingenii ope lacunas illas explendas susceperit, idque sibi sumpserit, ut coniecturae indulgendum putaret, tam multos tamen loços intactos reliquerit. Sed minus haud dubie iniquum est, quod non intelligere me fateor, cum plurimas maximasque lacunas, quas vel doctissimi homines omnibus literarum subsidiis instructi non expleverint, felicissime et rectissime expletas videamus, qui fieri potuerit, ut aliae vel paucas modo literulas vel voces maxime obvias complexae, quae a quolibet lectore paulo attentiore suppleantur, quaeque in compluribus codicibus omnibusque editionibus dudum suppletae sunt, in hoc codice religiose sint conservatae. Ouod ut exemplis probetur, locos nonnullos afferam, in quibus ea, quae uncis inclusi, in codice Paris. interciderunt, neque postea restituta sunt. Itaque in ipso noni

libe initio haec habentur: — ὥστε τὸν Κρομμνῶνξα Μεγαρέων] εἶναι καὶ μὴ Κορινθίων περὶ τούτων οὖν [λεπτέον]. Deinde paulo post: τοῦ δὲ Σουνίαν τριάκοντα
καὶ τριακοσίους [τόσ]ον πώς ἐστι διάστημα καὶ τὸ ἐπὶ.
Πηγὰς ἀπὸ τοῦ Πειραιῶς, ὅσονπερ καὶ ἐπὶ Σχοινοῦντὰ
etc.; tum (p. 394) in versibus Homeri notissimis

εὖο' νιὸν Πετεῶο Μενεσθῆα πλή[ξιππον ΄ ἐστα]ότ' ἀμφὶ δ' Αθηναΐοι μήστωρες ἀντῆς etc. et alio loco (p. 399)

οὐδ' ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς [ἔπλεον] ἀρπάξας etc.

Haec iam satis superque ni fallor ostendunt, neque a docto quodam viro institutum esse hoc sarciendi opus, neque conjecturae in eo negotio ullum fere locum fuisse. Praeterea cum folia nonnulla, quae in codice Paris, interciderant, ab eodem librario, qui lacunas reliquas explevit, restituta sint, habuerit ille alium aliquem codicem necesse est, unde ea peteret. Stephanum Byzantium, Epitomen Palatinam, Eustathium, quos Du Theilius commemoravit, omnia illa praebere non potuisse per se patet: etenim quamquam non pauca afferunt, multo plura tamen omittunt. Sed ne Gemisti quidem Epitome, etiamsi vetustate antecederet his supplementis, quod negandum esse videtur ex ijs, quae supra de eius aetate disputavimus, suffecisset omnibus istis restituendis: quippe in qua multa desint, quae in supplementis exhibentur. siorem igitur, quam veriorem esse opinionem a Du Theilio propositam, aliamque esse supplementorum originem et naturam, atque ille putaverit, nemo non intelligit. Neque difficile est aperire, quomodo ea res acta sit. Falsum est enim, quod Du Theilius aliique contenderunt, nemo probavit, codicem Parisiensem 1 reliquorum omnium.

qui novem priores libros contineant, esse fontem: complures contra supersunt, qui diversam produnt originem. Ouod ut statuamus, multae res suadent. Iam in nonnullis (Paris. 2. 3. Medic. 1. Venet. 1. 2. Ambr. 1. 2.) argumenta libris singulis, septimo excepto, non sunt praemissa, cum in Par. 1 legantur; lacunae ingentes, quas in eo libris II, III, IV, V, VII esse diximus, in iis non sunt: septimus liber et in iis quidem est mancus, sed multo plura tamen exhibet, quam in illo. Ea praeterea scripturae illorum codicum per omnes partes est a Par. 1 discrepantia, ut ad alium quendam fontem et ab eo diversum reducamur. Plurimum autem in duobus libris ab eo recedunt, octavo et nono. Eos enim in omnibus illis codicibus decurtatos esse supra vidimus, multis omissis, quae in Par. 1, quamvis mutila, habentur. Ac ne quis dicat ex ipso hoc codice ita eos esse descriptos, ut mutila omitterentur, integra modo aut restituta reciperentur, monendum est, quod iam adnotavimus, Epitomen Vaticanam multo ante confectam, quam Parisiensi 1 supplementa illa adderentur, ex codice esse excerptam, in que eadem plane deerant, quae in codicibus supra laudatis praetermissa sunt. Quamquam enim satis ampla iam ac copiosa est his in libris, non modo nihil exhibet eorum, quae in illis codicibus omissa sunt, id quod fortuito quodam consensu breviatorum diversis temporibus viventium explicari posse nemo crediderit; sed etiam in tota horum librorum ratione omnibusque eorum partibus mire cum iis convenit, eague haud raro praebet, quae ab antiquissimo quodam breviatore, ex cuius exemplo et codices illi et Epitome Vaticana manaverunt, passim aut mutata aut adiecta erant. Hoc ut exemplis paucis ostendatur, initio utar libri VIII (cuius prior pars integra est in Par. 1), ubi et codices illi et Epitome Vat.

moribus neglectis have habent: Αποδώσωμεν, φησί, 1 γυνὶ ςτα λοιπά τῆς έλλαδικῆς γεωγραφίας. Quae inde sequuntur usque ad verba ἀπὸ δὲ τῆς ἕω εἰς τὰ τῶν Μακεδόνων μέγοι Βυζαντίου in Epitome desunt omnia; in codicibus decurtatis corum novissima pars deest inde a voce ἀρξαμένοις. Deinde omnes denue incipiunt a verbis Μετά τους Ήπειρώτας etc. omissis particulis μέν οὖν, omniaque praebent usque ad verba διὰ τὴν συμβᾶσαν ἐπιχράτειαν, exceptis paucis his verbis καὶ καθ' αύtoùs' ελοήνην άγουσι πολύν χρόνον, quae neque in Epitome neque in codicibus istis exstant; idem consensus in praetermittendis iis, quae post ἐπικράτειαν habentur usque ad verba τη τάξει περί αὐτῶν. Quae inde disputantur de Graeciae partibus omnia in Epitome referuntur, sed verba κατά τον δίολκον, δι' οὖ τὰ πορθμεῖα Επερνεωλκούσιν από της έτερας είς την έτεραν θάλατταν, quae in codicibus decurtatis non inveniuntur, quaeque Casaubonus uncis inclusit, Coraes iniuria Strabonis esse negavit, in ea quoque desunt: similiter in utrisque paulo post deficient, quae inde a verbo διέχουσα usque ad vocem nólmos in editionibus aliisque codicibus leguntur. Libri noni autem initio et Epitome et codices isti negligunt verba ωστε τον Κοομμυωνα — λεπτέον νῦν: positis deinde quae sequentur usque ad verba evuetéσης τῆς Άττικῆς subiiciunt simpliciter καὶ τὰ ἐξῆς pro

<sup>1.</sup> Saepius breviator hoz verbum, ut in Excerptis sieri solet, adiecit: nonnullis postea locis in Strahonis ipsius verba receptum, ac pro Strahoniano habitum est, velut l. IX p. 408, ubi φησίν, sive quod scripsit Coraes φασίν, post χαλεπόν delendum est. Neque legitur in Par. 1 prima manu scriptum. Similiter breviatoris sunt quae l. VIII p. 385 habentur: είται λέγει αίτίαν etc., quae magnopere Strahonis interpretes vexarunt. Ubi quid Straho ipse scripserit, dici nequit, cum folia quaedam in Par. 1 hoc loco interciderint, ex decurtato codice secunda manu postea restituta.

omnibus iis, quae editiones et reliqui codices praebent usque ad verba Ούτω δ' εἰρηχότος etc. Plura afferre possem similia, sed satis perspicue, opinor, hi loci monstrant codicem, ex quo Epitome Vaticana petita est, et ipsum iam decurtatum fuisse, illisque quos supra laudavi tam similem, ut ex uno eodemque omnes manasse manifestum sit. Qui quam antiquus fuerit inde quodammodo colligi potest, quod illud iam exemplum, quo Eustathius usus est, eadem indole fuisse, multis locis ab eo commemoratis arguitur. Iam igitur non modo hoc certissimum est, codices illos decurtatos non ex Paris. 1 restituto fluxisse, sed etiam ex decurtato aliquo codice supplementa eius sumpta esse neminem fugiet. Atque ea causa est, cur codicibus istis quaecunque manu secunda in eo scripta sunt quam maxime con cinant; cur prima et secunda manus non raro inter se discrepent; cur lacunae haud paucae, quae nullo negotio coniectura expleri poterant, a librario librum suum, in quo illa non exstarent, fideliter sequente non sint expletae; cur, supplementis alia licet manu additis, nihilominus singulis versibus idem literarum numerus, quem in hoc codice inveniri supra diximus, constiterit: eadem ipsa enim Strabonis verba, quae interciderant, non coniecturae quaedam, suo quaeque loco restituta sunt. Multo maiore igitur cum cautione haec supplementa attrectanda sunt, quam Du Theilius et Groskurdius putarunt, ubicunque aliquid minus aptum videretur, aut minus placeret, coniectantis librarii manum, pro nihilo fere ducendam, se deprehendisse rati. Sunt sane quaedam supplementa, sed paucissima illa et tertia fere manu apposita, quae coniecturarum numero haberi debent: ea dico, quae in codicibus decurtatis non inveniuntur. Haec vero omnia ita sunt comparata, ut ea, quae de ceteris dixi, quam maxime confirment. Etenim neque iustus literarum numerus iis expleri neque sensus talis esse solet, ut ferri possit. Ita quae leguntur initio libri IX (p. 391) inde a verbis Ταύτας οὖν usque ad παρεπέμπομεν omissa sunt in codd. decurtatis et Epit. Vatic., in Par. 1 autem haec habentur manu prima scripta: ταύτας οὖν διέξειμεν

(sic) αναλα.....αραλίας εφ' ής παρεπεμπομεν. Quae deinde ad explendam hanc lacunam sec. manu adiecta sunt βόντες τὰς παραλίας satis probabilia primo obtutu videri possunt. Verumtamen cum adiectis iis 33 modo literarum versus efficiatur, nec sententia, quae in iis verbis inest, ullo modo ferri possit, quamvis in omnibus editionibus insederint, sine dubitatione reiicienda sunt. Strabo ipse posuerit, licet de sensu loci dubitare nemo possit, confidenter affirmare vix ausim. Sed quae Groskurdius proposuit άναλαβόντες τὰς πλευράς ἐχ παραλίας parum placent: malim τὰς χώρας ἀπὸ τῆς παραλίας. Similiter in sequentibus (p. 393) verba κατά Νισμίαν θάλατταν — προσαγορευομένης desunt in codde decurtatis; in Paris. 1 haec supersunt: δι[είργουσα δέ] την κατά Νισαίαν θάλατταν ἀπὸ τῆς κατ...... Άλκυονίδος προσαγορευομένης. Quae lacuna cum sec. manu expleta non esset, interpolator quidam postea inseruit κατά Κρίσαν, quae in omnibus editionibus exhibentur. Id nomen autem minime consentaneum esse post Mannertum complures alii viderunt, et quod ille proposuerat Κρέουσαν probarunt, nominis similitudinem, quam nihili hoc loco habendum esse apparet, haud dubie secuti: Strabo scripsit, ut opinor,  $\varkappa \alpha \tau \dot{\alpha}$   $\tau \dot{\alpha} \varsigma$   $\Pi \eta \gamma \dot{\alpha} \varsigma$  (cf. eod. lib. p. 400). Interpolatori itidem inepto debentur verba ἐκεῖνος περί in alio loco eiusdem libri non minus vexato pag. 409. Quo loco cum in decurtatis haec tantummodo habean-

tur: ην (Άσκοην) και κεκωμώδηκεν αυτός νάσσατο δ αγχ' Έλικωνος και τα έξης. ὁ δε Έλικων etc., in Paris. 1 complures versus mutili supplementis carent hunc in modum: ην καὶ κεκωμώδηκεν αὐτὸς έ..... τοῦ πατρός, ὅτι ἐχ χύμης τῆς αἰολίδος μ.......... τερον λέγων νάσσατο etc. Primum igitur versum adjectis verbis ἐχεῖνος περί facillime suppleri posse ratus librarius ea apposuit, de reliquis parum sollicitus: quae deinde in alios codices omnesque editiones recepta magnopere torserunt criticos. Strabonem autem alia prorsus hoc loco scripsisse per se satis liquet, quae tamen certo proponere non est proclive. Equidem suspicatus quondam sum baec fere fuisse: ἔπη ποιήσας κατὰ τοῦ πατρός, ὅτι με Κύμης της Αιολίδος μετανέστη πρότερον, λέγων etc. Sed admiratio fortasse iam unum alterumve lectorum subiit, cur in tractandis his locis ad coniecturam confugiendum putaverim, codicibus reliquis, praeter Parisiensem I et decurtatos nullo verbo commemoratis: eos igitur, ne mala fide egisse videar, iam hic, quod infra pluribus demonstrabo, edoctos velim, omnes illos ex Parisiensi I fluxisse neque quidquam praebere, quo eius vulnera sanentur. Ita tres quasi partes in Parisiensi 1 distinguendae sunt diversae originis diversique pretii: ea primum, quae prima manu scripta ipsum codicis corpus efficiunt; deinde ea, quae ad explendas lacunas ex codice decurtato secunda manu adiecta sunt; denique ea, quae nonnullis locis itidem ad lacunas explendas, aliisque haud paucis in primo maxime libro ad explicanda aut corrigenda Strabonis verba manus sive secunda sive tertia addidit a coniectura profecta. Quae nulla plane auctoritate esse appa-Decurtatis autem quid pretii tribuendum sit paulo pluribus est exponendum.

In iis enim non tantum permulta ab antiquo brevia-

tore omissa sunt, sed nonnulla etiam locis quibusdam in brevius contracta et mutata. Qua in re quemadmodum egerit exemplis quibusdam ostendam, cum praesertim omnibus paene illis locis ea, quae iste posuit, non quae Strabo scripserat, in editiones postea recepta sunt. Libro igitur octavo, ubi agitur de Lacedaemoniorum regibus (p. 366) in omnibus editionibus inde ab Aldina usque ad Tzschuckianam haec leguntur: — τούς μέν Εύρνοθενίδας, τούς δέ Προκλείδας καλείσθαι οὐδ' άρχηγότας νομιοθήναι, όπες πάσω αποδίδοται τοῖς οἰμοταῖς 🐗 αιτίαν τούτου λέγει, ὅτι μη λυδας ανθρώπους δεξαμάνος & Exsluur Eduractencar. Quae corrupta esse diu homines docti suspicati sunt cum aliunde, tum ex ingenti scripturae in variis codicibus discrepantia. Cuius causau cum nemini esset perspecta, recentissimi etiam editores Coraes et Groskurdius, quantumvis multa mutaverint, Strabonis manum minime assecuti sunt. Id vero ut efficeretur nihil aliud quam Parisiensis 1 diligenter erat reddendus, qui mutilus quidem hoc loco, sed non temere mutatus est. Ille enim haec exhibet talem fere in modum restituenda: τούς μέν Εύρυσθενίδας, τούς δὲ Προκλείδας καλεϊσθαι· ά[λλά τούς μέν] 'Αγίδας ἀπὸ 'Αγιδος τοῦ Ευρυσθένους, τους δ' [Ευρυπωντίδας ά]πο Ευρυπώντος του Προαλέους. τους μ[εν δυναστεύ] σαι δικαίως, τους δε δεξαμένους επ[ήλυδας ανθρώ]πους δι' εκείνων δυναστεύσαι οθε[ν ούδε ἀρχηγέτας] νομισθηναι, έπαρ πάσιν αποδίδοτα[ι οίκισταίς. Παυ]σανίαν το των Εύρυποδών (sic) ἐκπεσόν[τα....της] οἰκίας (sic) ἐν τη φυγη . συντάξοι λόγ[ον κατά τῶν Αυκούρ]γου νόμων, όντος τῆς έκβαλλούση[ς αὐτὸν αἰτίου. καὶ] τοὺς χρησμοὺς λέγει τούς δοθέντας αὐτῷ περί τῶν πλείστων. περί δὲ τῆς φύσεως **s**tc. Quae si comparantur cum decurtatorum

scriptura in editionibus plerisque vulgata, quid de ea statuendum sit, iudici intelligenti dubium esse nequit. Equidem hoc tantummodo adiungam librarium, qui Parisiensis I lacunas ex decurtato aliquo codice supplevit, zum non haberet quibus versus singulos expleret, omnia lla in margine apposuisse, quae hoc loco in exemplo mo invenit. Nec minus paulo post alia quaedam breviatoris verba Straboni nolenti obtrusa sunt. Eadem mim in pagina cum de Laconicae et Messeniae finibus eggrit, 'Αλλ' οὐδὲ τὴν Ἡλιν, ait, εὖ διορίζει (Εὐριπίδης) πρόσω δὲ βάντι ποταμὸς Ἡλλις, ἡ Διὸς

προσω σε καντι ποταμ**ου** ΙΙΛΙς, η Διος γείτων, κάθηται.

Deinde statim subiicitur- in Paris. 1 Strabonis refutatio inde a verbis Είτε γὰρ usque ad ἡ Ἡλις pertinens: brevistor contra ea omissa (deest enim in codd. decurtatis) eius loco scripsit καὶ ἐπάγει (h. e. Strabo) καὶ τὸν ἔλεγγον, ἡμῖν οὐκ ἀναγκαῖον ὄντα, quae postea in codicibus quibusdam inter versus illos et refutationem ipsam inserta in omnibus etiam editionibus tanquam Straboniana leguntur. Similia aliis quibusdam locis, sed perpaucis offenduntur, quae pluribus hic tractare supersedemus. In universum tamen notandum est in codicibus decurtatis per omnes omnino libros, sed maxime octavo et nono, voculas minoris momenti brevitatis quodam studio interdum omitti: unde quanta cum captione adhibendi sint facile intelligitur.

Ceterum quamvis magnus horum codicum in plurimis rebus sit consensus, non tamén is est, ut si unum excusseris ceteri secure negligi possint. Ex uno quidem omnes deducti sunt exemplari, sed tanquam per varios rivulos alia in alium manarunt. Omnium et integerrimus et optimus is fùit, ex quo Epitome Vaticana excer-

pta est: 1 reliqui omnes cum septimi libri fine cargant, et in pluribus mendis, quae in Epitome illa non offenduntur, concinant, ex alio quodam coque minus bono codice fluxerint necesse est; sed ipsi locis haud paucis ita in duas partes discedunt; ut Veneti 1 et 2 cum Paris. 3 plerumque concinentes a Mediceo 1, quatenus prima manu scriptus est, vehementer discrepent. Huic autem Paris. 2, quoad prima manu scriptus est, consentire solet: Ambrosianum 2 non tam accurate excussi, nt certi quid statuere audeam, sed eum quoque Mediceo affarem puto. Ille denique coden ex que supplementa Parisiensia 1 petita sunt, cum Ven. I maxime conspirat. Quau codicum rationem ut exemplo luculento ostendamus, locum ostavi libri afferamus in editionibus omnibus mire corruptum. De Cresphonte enim Messeniaeque divisione ubi agitur (pag. 361) in Med. 1 haec leguntur: "Ecococ se vor Κρεσφόντην, επειδή είλε, Μεσσήνην, διελείν φησι είς πέντε πόλεις αὐτήν, ώστε Στενύκλαρον εν τῷ μέσφ οὐσαν βασίλειον εχείνω γενόσθαι. εντεύθεν δε 'Ιαμίτιν πέμψαι πρεσβευτήν είς Πύλον και Ρίον τους Μισσηνίους άπαντας τοῖς Δωριεῦσιν ἰσονόμους ποιήσαντα κάναξιοπαθούντων δε των Δωριέων μεταγνούς μητρόπολιν

<sup>1.</sup> Ad codicis illius praestantiam probandam unum iuvat exemplum proponere ex libri VIII initio, ubi in principio disputationis de singulis Graeciae populis (p. 333) summus inter codicès est dissensus. Paris 1 enim Vat. 2 (Mosq. Esc.) exhibent ἐπιδονομεν οὖν, Par. 2. 3. Ven. 1. 2. Ambr. 2 ἰδον μὲν οὖν, Med. 1 ἰδια μὲν οὖν et in marg. sec. m. ἐπὶ τούποις μὲν οὖν, quae in reliquis codicibus leguntur fere omnibus. Non minus editores quoque dissentiunt. Epitome Vat. praebet Ελλάδος μὲν οὖν, quae unice vera esse et in Parisiensis 1 illo monstro latere manifestum est. Reliquae enim scripturae merae sunt coniecturae. Parisiensis 1 error ex litterarum maiuscularum forma male perspecta natus, quae multorum errorum causa cum in aliis veterum scripturum libris tum in Strabonianis fuit (v. infra). Néc minus egregia est scriptura Λοβνοτας quam II, 131 una servavit, cum reliqui codices habeant Σίντας.

την Στενύκλαρον απέδειξε και τούς Δωριέας είς τούτο ηγαγεν. In Venetis 1. 2 et Par. 3 oratione post vocem Sore subito abrupta quae sequuntur omnia desunt. Sed non minus ab illa Medicei scriptura et editiones et Paris. 1 discrepant, inter se rursus multum dissentientes. Nam Parisiensis, qui unus omnium veram Strabonis manum hic quoque conservavit haec exhibet: "Epopog of τον Κρεσφόντην, επειδή είλε Μεσσήν[ην, διελείν] φησιν, ώς προειρήχαμεν (haec ex praecedentibus male repetita sunt) είς πέντε πόλεις Γαυτήν, ώστε] Στενύκλαρον μέν **εν μέσο της χώρας ταύτης πειμένην ἀποδεϊξαι βασίλειον** αύτῷ,.....βασιλείας (legd. εἰς δὲ τὰς ἄλλας βασιλέας cf. p. 364 extr.) πέμψαι, Πύλον τε καὶ 'Pior ..... 'Υαμείτων (legd. καὶ Μεσόλαν καὶ 'Υαμείτιν), ποιήσαντα Ισονόμους πάντας τοῖς Δωριεῦσι τοὺς Μεσσηνίους. άγανακτούντων δε των Δωριέων μεταγνόντα μόνον τον Στενύκλαρον νομίσαι πόλιν είς τοῦτον δέ τους Δωριέας συναγαγείν πάντας. Quae ex parte ita scribenda esse Odofr. Muellerus iam vidit (v. Dor. I, p. 95 not. 1) in aliis errans, quemadmodum hoc quoque falso contendit, Casaubonum ea finxisse quae hoc loco in editionibus leguntur: quippe et in Aldina et in codicibus nonnullis calamo exaratis eadem iam habentur. Neque hic solus locus est, quo editiones ab iis quae Strabo scripserat toto coelo aberrant, imo plurimi sunt alii. Cuius rei causae ut aperiantur iam de reliquis codicibus, qui priores novem libros continent, exponendum · est.

Illi igitur tametsi in varias familias secernendi sunt valde inter se dissimiles, in eo tamen omnes conspirant, quod aut omnino aut ex parte a Parisiensi I originem ducunt. Namque Vaticanus 2 (excepta libri II particula a recentiore librario scripta; v. supra) Mosquensis, Escu-

rialensis (quibus sine dubio addendus est Matritensis) per omnes libros novem priores, Parisiensis 2 in altera octavi libri parte totoque nono h. e. omnibus iis, quae recentiori librario debentur, ex illo ipso aut alio quodam exemplo inde petito, id quod potius crediderim, tanta cum fide descripti sunt, ut, nisi quid incuria aut imperitia peccatum est, neque quidquam praebeant, quod in illo non inveniatur, neque aliis locis inter se discrepent, quam quibus in ipso discrepantes scripturae primae et secundae manus exstant. Omnes enim post supplementa manu secunda ei addita exarati sunt, unde egregie confirmantur quae de aetate, qua adiecta esse videantur, supra statuimus. Iam vero eos codices Parisiensi 1 diligenter excusso sine ullo Strabonis detrimento negligi posse luca clarius est; neque omnino, cum nihil habeant, quod eorum proprium sit, plura de iis disputemus necesse est.

Diversa indole altera codicum familia est, ex eodem Parisiensi 1 repetenda: cuius sunt Etonensis (sive Bembinus), Vaticanus 3, Parisiensis 4, satis recentes omnes, adeoque inter se consentientes, ut nisi forte ex Etonensi, quem examinare mihi non licuit, duo reliqui descripti sunt, unum certe eundemque ducem secuti esse videantur. Illos igitur, quamvis multis in rebus a Parisiensi 1 recedentes, ex eo tamen manasse cum omnis scripturarum quas exhibent natura, tum maxime octavi nonique libri lacunae argumento sunt. Quae cum a codicis eius mira prorsus fortuna ac conditione supra exposita profectae sint, omnia exemplaria in quibus offenduntur ad eum tanquam ad communem quendam fontem referenda Neque de hac trium illorum codicum origine dubitandum est propterea quod nonnulla, quae in Par. 1 intercidisse diximus lib. II, III, IV, V, VII, in iis habentur: ea enim aliunde petita atque ita deinceps adiecta

sunt, ut praeter libri VII finem, in omnibus deficientem. in Etonensi et Vaticano pauca in libri II fine, in Parisiensi nibil desit. Sed in lacunis maioribus ita explendis non acquievit ille, quem codices hi sequuntur, homo vulgari librario et paulo doctior et multo audacior: ad ingenium etiam recurrit, ut quae libri negarent, inde pe-Itaque non in mutilis tantum locis si qua scriptoris sensum perspexisse sibi videretur alia adiicere, alia tollere, alia mutare est ausus, sed ubique quae minus sibi placerent corrigenda putavit. Eiusmodi loci cam in aliis libris permulti, tum plurimi inveniuntur in octavo et nono: ex quibus paucos afferam. Ex nono igitur libro quae supra (pag. 1x1) laudavi Parisiensis 1 verba de Hesiodo Ascram patriam insectante cum aliter sarcire nesciret, omissis transpositisque quibusdam in eam formam redegit, quae in editionibus nunc habetur. Deinde eadem in pagina (409) Paris. 1 haec praebet:

---- στάδιοι δ' εἰσὶ τῆς......

τῆς ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ λιμένος εἰς κρέουσαν ἐνε.....

ἐντεῦθεν δὲ ἐκατὸν εἰκοσι, ἕως τῆς ἀκρας, ἣν.....

καλοῦσιν ἐν δὲ τῷ καλοτάτῳ τοῦ κολποῦ του......
βέβηκε τὰς πηγὰς κεῖσθαι καὶ τὴν οἰνόην πε.....

ρήκαμεν eἰc.

In codicibus desurtatis hic locus omissus est, quae causa fuit, cur mutili versus in Paris. 1. non supplerentur: neque in Paris. 2 Mosq. Escur. Vatic. 2 suppleti sunt. Sed in Etonensi, Vatic. 3, Paris. 4 primo versui verbum παραλίας adiectum est satis fasile ad inveniendum; in proximo versu, fortasse quia numerus dubius videretur, nihil addidit vetus ille interpolator, neque in tertio, quum promontorii nomen a Strabone adiunctum ('Ολμιάς haud dubie scripserat) nesciret. In quarto autem ponere non dubitavit πόλπου τούτου συμβέβηπε, quae in omnibus edi-

tionibus leguntur, quamquam ex orationis contextu patet, Strabonem scripsisse κόλπου τοῦ Κοισαίου συμβέβηκεν, quae melius etiam iustum literarum illius versus numerum explent. Quinto denique versu non minore confidentia exhibuit περὶ ης εἰρήκαμεν, quae verborum reliquiis tanquam digito monstrari viderentur: quamquam
περὶ ὧν potius legendum esse arbitror.

Similiter pagina sequenti (pag. 410) in Parisionsi 1 haec exstant:

In decurtatis emnia desunt: inde lacunae in Paris. 1 non expletae. Sed supra θεσπειάς recentior manus posuit ό πολίτης (voluit haud dubie ὁ ποιητής): quae, sient lacunae, in Mosq. et Par. 2 servata, in Vatic. 2 emissa sunt. Nunc vide quae tres illi codices, de quibus agimus, exhibeant: Ταῖς δὲ θεσπιαῖς ὁ ποιητής καταλέγει γοαΐαν καὶ μυκαλησσόν, περὶ ὧν εἰρήκαμεν ὡς δ' αῦτως λέγει καὶ περὶ τῶν ἄλλων κοῦτ ἀμφ' ἄρμ' ἐνέμοντο καὶ εἰλέσιον καὶ ἐρυθράς, ἡδ' ὕλην καὶ πετεῶνα etc., quae ex parte in editiones recepta sunt. Haec abunde, opinor, demonstrant, quam emendandi rationem interpolator iste secutus sit, qui quamvis ferro ignique utendum non putaret, ea tamen fuit sui fiducia, ut leniore quadam medicina innumerabiles locos iuvare studeret: et paucos revera sanavit, multo plures corrúpit.

Iam ad tertium, quod significavimus, codicum genus accedamus, ex parte ad Par. 1 referendum. Codici enim Med. 1, quem ex decurtatorum numero esse supra dictum est, omnes illi loci, quos antiquus breviator in octavo et nono libro omiserat, manu recentiore in mar-

gine postea adiecti sunt. In quibus cum eaedem fere lacunae offendantur, quas in Par. 1 casu effectas esse vidimus, ex hoc accessiones eas esse repetendas patet. Attamen non ex ipso sumptae sunt, neque ex alio, qui eum sideliter sequeretur, sed ex codice cum iis, quos modo recensui, Etonensi eique affinibus quam maxime concinente, hoc est non paucis locis corrupto. Neque ea tantummodo ex hoc codice addita sunt, quae in duobus illis libris defuerant, sed per omnes omnino libros novem priores multa ad eius fidem mutata, multa inter versus ex eo adnotata. Quo factum est, ut Med. 1 novam quandam horum librorum exhibeat recensionem a prima Strabonis manu longe remotam: qua tamen ne fallamur, ipsa scripturae in variis partibus diversitas ob-Sed postea ex Mediceo hoc alii denuo codices stał. descripti sunt, velut Ambr. 1, in quo ea, quae in illius margine leguntur, partim in margine itidem posita, partim reliquis inserta, partim truncata et omissa sunt (v. supra p. xxxH), praeterea Med. 2 et Par. 5: quos qui exaraverunt omnia illa in orationis contextum recepe-Simul, pro receptiorum librariorum indole ac temeritate, nonnulla ad arbitrium passim mutare haud dubitarunt; quod quanto fuerit Straboni detrimento multis exponere necesse non est. Ex Par. 5 denique Parisiensis 6, omnium et recentissimus et pessimus, quem Aldus operis dedit typis describendum, originem duxit. Quas miras sane codicum horum vicissitudines cum reputamus, non est, quod admiremur tot tantisque erroribus scatere Aldinam editionesque, quae inde maxime manarunt, recentiores. At paucis exemplis probare liceat, quae proposuimus. Eodem primum utamur libri VIII loco de Cresphonte Messeniae rege (pag. 361), quem supra iam (pag. LXIV) aliam ob rem attalimus. Eum Med. 1, uti diximus,

hunc in modum exhibet: Εφορος δε τον Κρεσφόντην, έπειδή είλε Μεσσήνην, διελείν φησιν είς πέντε πόλεις αυτήν, ωστε Στενύκλαρον εν τῷ μέσω ουσαν βασίλειον έχείνω γενέσθαι εντεύθεν δε Ιαμίτιν πέμψαι πρεσβευτην είς Πύλον καὶ 'Ρίον τοὺς Μεσσηνίους απαντας τοῖς Δωριεύσιν Ισονόμους ποιήσαντα· αναξιοπαθούντων δέ των Δωριέων αύτὸς μεταγνούς μητρόπολιν την Στενύκλαρον απέδειξε και τους Δωριέας είς τουτο ήγαγεν. Secunda manu autem in margine adiecta sunt primum haec: γρ. μεν εν τῷ μέσω τῆς χώρας τούτης κειμένην ἀποδείξαι βασίλειον βασιλείας, deinde paulo post ad μεταγνούς sqq. haec: άλλως μεταγνόντα μόνην την Στενύκλαρον νομίσαι πόλιν· εἰς τοῦτο δὲ καὶ τοὺς Δωριέας συναγαγεῖν πάντας. In Par. 5 igitur priora illa pre iis, quae in Med. 1 prima manus exhibet, in ipsum orationis contextum recepta sunt; proximis vero non mutatis et primae et secundae manus scriptura sue quaeque loce repetita est. Sed in Par. 6 hic quoque ea quae margini adiecta fuerant, omissa voce ἄλλως, ita pro altera scriptura reliquis inserta sunt, ut nova quaedam efficerentur, quae inde ab Aldina in omnibus editionibus feruntur, licet praeter Par. 6 in nullo codice legantur. Quae fuerit genuina huius loci forma, supra ostendimus.

Simillimus est locus, quo de Messeniorum bellis agitur (p. 362). Ibi enim haec babentur in Par. 1: — Πεσατῶν δὲ Πανταλέοντα τὸν Ὁμφαλίωνος: ἡνίκα φησίν αὐτὸς στρατηγῆσαι τὸν πόλεμον τοῖς Αακεδαιμονίος: (inserenda sunt cum Casaubono ἐλθων ἐξ Ἐρινεοῦ, quae in nullo codice exstant) καὶ γὰρ εἶναί φησιν ἐκεῖθεν ἐν τῆ ἐλεγεία, ἡν ἐπιγράφουσιν Εὐνομίαν:

αὐτὸς γὰρ Κρονίων καλλιστεφάνου πόσις "Ηρης Ζεὺς Ἡρακλείδαις τήνδε δέδωκε πόλιν. οἶσιν ἄμα προλιπόντες Ἐρινεὸν ἡνεμόεντα εὐρεῖαν Πέλοπος νῆσον ἀφικόμεθα.

ώστε η ταύτα ηκύρωται τα έλεγεία η Φιλοχόρφ απίστητέου τῷ φήσαντι 'Αθηναίων τε καὶ 'Αφιδναίων (legd. Άθηναϊον τ. κ. Άφιδναῖον), καὶ Καλλισθένει καὶ άλλοις πλείοσι τοῖς εἰποῦσι έξ Αθηνών ἀφικέσθαι δεηθέντων Λακεδαιμονίων κατά χρησμόν κ. τ. λ. Eadem in Par. 2 Vat. 2 Mosq. Esc., itidem in Eton. et Par. 4, in quibus tamen vox ποιήσει posita est ante eleyelq. In Ven. 1.2 et Par. 3 hunc in modum illa contracta sunt: Πεθατῶν δὲ Πανταλέοντα τὸν 'Ομφαλίωνος. καὶ μετ' όλίγα, ώστε ή ταύτα ηκύρωται τα έλεγεία. λέγει δέ τα τού Τυρταίου ών τινα παρέθεντο η Φιλοχόρφ απιστητέον και άλλοις πλείοσιν είπουσιν έξ Αθηνών άφικέσθαι δεηθέντα (sic) Λακδαιμονίων κατά χρησμόν. Ab utrisque differt Med. 1, in quo idem locus ita est comparatus, ut primum haec legantur prima manu scripta: — Πισατών δε Πανταλέοντα τον 'Ομφαλίωνος καθ' ον έξ χρόνον αὐτὸς στρατηγόν εκείνου τοῦ πολέμου τῶν Λακεδαιμονίων έαυτόν γενέσθαι φησίν έν τοίς περί Ισονομίας έλεγείοις και μετ' ολίγα. Post haec verba tantum spatii vacuum est relictum, quantum tribus fere versibus sufficiat; ibi secunda manu inserta sunt eadem quae Eton. exhibet (nam adiecta est vox ποιήσει) hunc in modum · γρ. ήνίχα φησὶν αὐτὸς sqq. usque ad ἀφικόμεθα. Ea denuo prima manus excipit reliqua adiiciens ωστε ή ταῦτα ήχύρωται τὰ ελεγεία, η Φιλογόρω απιστητέον και Καλλισθένει και άλλοις πλείοσιν εξ Αθηνών και Αφιδνών άφικέσθαι δεηθέντων Λακεδαιμονίων κατά χρησμόν. Eadem haec in Ambr. 1 exstant eo tantum discrimine, ut omnia uno tenore, una eademque manu exarata sint. Paulo sollertius egit is, qui Par. 5 perscripsit: positis enim primum iis quae primae manus sunt usque ad verba xal μετ' όλιγα, ex iis quae secunda manus adiecerat Tyrtaei versus statim subiunxit, et reliqua in marginem reiecit asterisco no-In Par. 6 denique haec quoque taque  $\gamma \rho$ . appictis.

pro Medicei 1 commentis in ipsum orationis contextum reducta sunt, servatis tamen iis, quae idem Med. in fine huius loci praebet. Inde ea exstitit scriptura, quae ab Aldo expressa in omnibus editionibus postea repetita est, nisi quod Coraes vocem ποιήσει omisit.

Alium denique locum tanquam pro corollario addam; qui cum omnino ea quae de codicum horum ratione ac necessitudine disputavimus confirmet, tum quousque interpolatorum temeritas processerit, luculento exemplo docebit. Strabo igitur postquam de Anigro flumine egit, de locis ei vicinis hunc in modum disserit (l. VIII p. 347): Μεταξύ δὲ τοῦ Ανίγρου καὶ τοῦ ὄρους, ἐξ οδ ὁεῖ, ό τοῦ Ἰαρδάνου λειμών δείχνυται καὶ ήρίον καὶ Άχαιαί. είσι δε πέτραι απότομοι τοῦ αὐτοῦ όρους, ὑπερ ὧν ή Σάμος, ως έφαμεν, γέγονε πόλις. οὐ πάνυ δὲ ὑπὸ κῶν τούς Περίπλους γραψάντων ή Σάμος μνημονεύεται τάχα μέν διά τὸ πάλαι κατεσπάσθαι, τάχα δὲ καὶ διά τὴν θέσιν. τὸ μὲν γὰρ Ποσείδιόν ἐστιν ἄλσος, ώς είρηται, πρός τη θαλάττη: ὑπέρχειται δ' αὐτοῦ λόφος ὑψηλὸς επίπροσθεν ων του νυν Σαμικου, εφ' ού ήν ή Σάμος. ωστε εκ θαλάττης μη δρασθαι, και πεδίον δ' αὐτόθι καλείται Σαμικόν, εξ. οδ πλέον αν τις τεκμαίροιτο υπάρξαι ποτε πόλιν την Σάμον. και ή Γαδινή δε, (είς) ην Στησίχορος ποιήσαι δοκεί, ής άρχη — — εντεύθεν λέγει τούς παϊδας κ. τ. λ. Haec enim leguntur in Par. 1 iisque omnibus, qui eum sequuntur Parr. 2. 4. Vatt. 2. 3. Mosc. Escur. Eton. In Venetis et Par. 3 plurimis omissis haec tantummodo exstant: Πέτραι, φησίν, ἀπότομοι τοῦ αὐτοῦ ὄρους, ὑπὲρ ὧν ἡ Σάμος, ἡν οὐ πάνυ φησίν. ύπὸ τῶν τοὺς Περίπλους γραφάντων μνημονεύεσθαι. τάχα μεν δια το πάλαι κατεσπάσθαι, τάχα δε και δια την θέσιν φησί γάρ αυτην έχ θαλάσσης μη δρασθαί. Deinde desunt sequentia omnia usque ad verba 'Axidors,

φησί, ποταμός όει παρά τάφον Ίαρδάνου (pag. 348). Mediceum 1 autem qui exaravit librarius ea quoque omisit omnia, sed integram fere paginam vacuam reliquit, insequentis demum initio incipiens a verbis the θάλατταν την Πυλίαν επεκτείνει κ. ε. λ. (pag. 348). Recentiore postea manu, eademque, ut opinor, cui tot alia additamenta debentur, haec etiam lacuna expleta est. Sed quanta, audacia in Strabonis verha interpolator est grassatus! En quae confinxit: Μεταξύ δὲ τοῦ Ἀνίγρου καὶ τοῦ ὄρους, ἀφ' οὖ, ὁ Ἰαρδάνης ἐεῖ, λειμών δείκνυται χαὶ τάφος ἐπιφανής χαὶ Αγαιαὶ πέτραι ἀπότομοι τοῦ αὐτοῦ ὄρους, ὑπὸρ ὧν ἡ Σάμος, ὡς ἔφαμεν, γένονο πόλις, ή δή οὐ πάνυ ὑπὸ τῶν τοὺς Περίπλους γραψάντων μνημονεύεται τάχα μεν διά το κάλαι κατεσπάσθαι, τάγα δε και διά την θέσιν, ότι εν άφανει κείται. τὸ μέν γάρ Ποσείδιον άλσος έστίν, ώς είρηται, πρός τη θαλάττη τούτφ δε κορυφή ύψηλή επιπροσθεί το Σαμικόν (ούτω γάρ νῦν καλειται), ὅπου ἡ Σάμος ἡν, ὥστε ἐκ θαλάττης μη οράσθαι. ενταύθα δε πεδίον εστί Σαμικον ονομαζόμενον, εξ οδ δή και μαλλον τεκμαίροιτο αν. τις πόλιν ὑπάρξαι Σάμον. ἐστὶ δὲ καὶ Ῥαδινή, εἰς ἡν Στησίχορος τὸ ποίημα γεγραφέναι δοκεί, οἱ ἡ ἀρχή - - ἐντεῦθεν λέγει τοὺς παϊδας. Eadem haec inveniuntur in Med. 2. Ambr. 1. Paris. 5. 6, in Aldina denique, quae in verbis quibusdam longius etiam a genuina Strabonis scriptura recedit: exhibet enim εξ οῦ δή καὶ μάλιστα ἄν τις τεκμαίροιτο etc. Ex editoribus recentioribus Tzschuckius primus ab Aldinae anctoritate paululum discedere ausus, extremam eorum quae attuli partem feliciter restituit; Coraes alia quaedam mutavit, plurima reliquit: nemo denique interpolatoris nugas pro Strabonis accurata et simplici disputatione venditari hic vidit. with a track of the contract of the contract

Verum haec hactenus. Restat, ut de Guarini interpretatione lating pauca adiiciam, quae cum facta sit multo antequam Graeca typis mandarentur, codicis manus seripti loco et habita est et haberi debet. Ea quanti facienda sit, ceterorum codicum ratione exposita, paucis demonstrari potest. Comparatis enim tribus tantum illis locis, quos modo recensuimus, codicem a Guarino adhibitudi ex corum fuisse numero, qui ex interpolato Mediceo 1 manarunt, nemini non crit manifestum. Verba eius, quoniam minus obvia sunt interpretationis illius exempla, ipsa apponere non alienum videatur. Locum igitur eum, in quo de Cresphonte agitur, Guarinus hunc in modum expressit: "Ephorus scriptis prodicti Cresphontem: postquam Messenam terram subiugavit: eam gainque in civitates divisisse: sicuti in superioribus exposuiraus. Ita ut Steniclarus in huius regionis medio posita regia illi sedes institueretur. Inde Hiamitin legutum Pylum et Rhium misisse: qui Messenios omnes eodem et pari cum Doriensibus iure faciet. Quare cum Doriensibus (sic: voluit haud dubie Dorienses) indignatione concitati forent, ipse poenitentia ductus solam Steniclarum civitatem censuit. Et ad hoc Dorienses cunctos adegit." Paulo post de Messeniorum bello secundo haec habet: " - Pysaei vero Pantaleonem Omphalionis filium. Quo in tempore ipse illius belli imperatorem sese Lacedaemoniorum fuisse testatur. In co Elegorum opere quod Eunomia i. e. bona inscribitin institutio: et paulo post. Ipse nam Saturnius coronalae Iunonis maritus Iuppiter hanc Heraclidis urbem tradidit. Quibuscum nos ventosam linquentes Erineum ad amplissimum pervenimus Peloponnesum. - Dicuntur nam haec Tyrtaei quorum quaedam proposita sunt. Itaque aut ipsum carmen auctoritatem amiseril:

aut Philochoro fides noganda est: et Callisthonis aliioque compluribus: qui ex Athenis et Aphidnis oum adventasse memorant etc." Haec prorsus concinunt iis, quae în Parisiensi 5 esse supra dixi, praeter verba "Dicuntur nam hace Tyrtaci, quorum quaedam proposita sunt" quae in eo non exstant, verum Venetis et Parisiensi 3 respondent, ubi breviator pro ipsis Tyrtaei versibus apponere satis habuerat λέγει δὲ τὰ τοῦ Tuoralov. ล้า ระบน สนาย์ชิยารอ: Guarini codex cadem incpte servavit, quamquam versus illos suo loco receperat. Tertium denique apponamus locum, qui vel maxime interpretationis eius cum Mediceo 1 ostendit necessitudinem. enim haec leguntur: "Inter Anigrum: et montem ex quo Iardanus effluit pratum ostenditur et insigne sepulchrum el Achaeae petrae: eius montis rupes abscissae. Super quibus Samos (ut diximus) civitas condita est. De qua navigandi scriptores non admodum posteritati memoriam reliquerunt forte vel quia iantidudum divules est: vel quia in obscuro sita sit. Posidium sive Neptunium lucus est: sieuti dizimus ad mare positum: cui excelsum cacumen incumbit: ante Samicum: sic enim modo vocatur ubi Samos erat: adeo ut e mari conspici nequiret. Ibidem campus est Samicus nominatus. Ex quo maior fieri coniectura potest: aliquando Samun urbem exstitisse. Est et Rhadina: in quam Stesichorus poema scripsisse videtur: cuius inilium est — — - hinc filios appellat etc." Desinamus igitur admirari interpretationis Guarini et editionis Aldinae consensum, neve in eo firmamentum quoddam eorum, quae in editionibus feruntur, haberi putemus. Ex eodem contra codice mire corrupto cum utraque manaverit, neutrius ulla auctoritas est.

Epitome postremo Gemistiana, cum ex codice quo-

dem decurtate, Venetorum duorum similimo petita sit, et praeter Gemisti suspiciones et coniecturas minil habeat proprium, tantum abest ut insignem laudem, qua Siebenkeesius eam effert (v. Praef. ed. Sieb. p. XXXV), mercatur, ut ipsae illae suspiciones, sacpissime invita Minerva Straboni obtrusae, fidem ei plane omnem abrogent. Ao vel in iis coniecturis, quae ferendae aut recipiendae sunt, haud ulla fere inveniatur, quam non quivis Geographicorum lector Graecarum literarum paulo peritior hodieque fecerit.

His considus accurate perpensis iam nemo erit, qui dibitet, in constituendis his novem prioribus Geographicorum libris Parisiensem I unum maxime sequendum esse, Epitomis Palatina et Vaticana, Parisiensi 2 et Mediceo I, quoad manu prima scripti sunt, Ambrosiano 2, Veneto I, Parisiensi 3, qui omnes pro uno quasi codice habendi sunt, non sine cautione magna adhibitis. Reliquincodices, sint et editio Aldina Guarinique interpretatio nulla sunt utilitate ac prorsus negligendi.

Absoluta priore Geographiae Strabonianae parte, ad alteram, quam octo posteriores libros complecti diximus, progredi licebit: cuius ratio multo simplicior quam prioris est. Sunt autem, ut inde disputationis nostrae exordium capiamus, codices, qui eam exhibent, numero viginti: Venet. 2. 3. 5, Medic. 4, Vatic. 2. 4, Paris. 2. 3. 4. 5. 6, Ambros. 1. 2, Mosq., Escur., Matrit., quibus omnes octo posteriores libri continentur; Medic. 3, Venuto 4, Paris. 7, qui septem modo libros praebent Asiam Libyamque complectentes; denique Vatic. 1 axiqualog, qui cum priora intercidissent libri duodecimi finem et sequentes quinque integros servavit. Decimus praeterea liber, alterius huius partis primus, in recentioribus quibusdam codicibus velut Medic. 1. 2, Eton., Vat. 3, no-

vem prioribus adiunctus est, ita ut omnes libri, qui Enropam spectant, uno volumine comprehendantur: in Veneto I autem praeter priores etiam decimus, undecimus,
duodecimus exstant ab iis, quae in Venet. 2 leguntur,
ut supra dictum est, vix uno apice diversi. Postremo
Epitomae Palatina et Vaticana per hos quoque libros
continuantur, quarum altera haec propter excerptorum
amplitudinem integri prope codicis loco haberi potest.

Indicia autem, quibus ad hos codices in varias quasdam quasi familias dispescendos uti possimus, circumspicientibus ante omnia alia lacunae in his etiam libris passim obviae diligenter observandae sunt. In quibus qui inter se consentiunt, eos ex uno eodemque exemplo, in quo eadem illa defuerint, originem ducere haud iniuria statueris. Iam vero ferebantur in hac Straboniani operis parte tres loci, quos mutilos esse manifestum erat l. XVI (p. 751): — τοῖς μὲν θὖν ὁλαοῖς ἐντεμεῖν (τὸν Τυφώνα) την γην, και ποιήσαι το ρίδαι την πηγήν κ. τ. λ., et paulo post (759) είτα Γινοκόλουρα ἀπὸ τῶν εἰσωχισμένων τὰς ὁῖνας οὕτω καλουμένη: denique l. XVII (p. 830) Ποσειδώνιος δ' οὐχ οἶδ' εἰ άληθη φήσας όλίγοις και μικροίς διαρρείσθαι ποταμοίς την Λιβύην : ούτούς γάρ οθς Αρτεμίδωρος είρηκε καὶ μεγάλους. In his igitur cum omnes codices ab aliis ante me excussi concinant, quin omnes ex uno manaverint dubium esse vix potest. Diversa autem ab iis origo est Vaticani 1 et Epitomes Vatic, in quibus illi loci ita leguntur: τοῖς μὲν οὖν όλχοῖς ἐντεμεῖν τὴν γῆν χαὶ ποιῆσαι τὸ [ὁεῖθρων τοῦ ποταμοῦ καταδύντα γὰρ εἰς τὴν γῆν ἀναρ]ρῆξαι τὴν πηγήν — et alter είτα 'Ρινοκόλουρα από των είσωκισμένων [έχει τὸ παλαιὸν ἀνθρώπων ήχρωτηριασμένων] τὰς ῥίνας - et tertius Ποσειδώνιος δ' οὐκ οἶδ'-εὶ ἀληθῆ, φήσας ὀλίγοις καὶ μικροῖς διαρρεῖσθαι την Λιβύην αὐτοὺς γάρ οὺς

Αρτεμίδωρος είρηκε [τούς μεταξύ τής Λυγγός και Καρrndónos zat roddons elonne] zai usyadons. Ex quibus simul quae causa exstiterit, cur illa exciderint, apparet. Primum vero ex tribus his locis codem plane modo scriptum esse in aliis duobus codicibus, Medic. 3 et Ambros. 1, atque a Corae inde-restitutum, quod iure mihi quispiam obiiciat, non ignoro, sed sciens praetereo: infra cum hos quoque codices nibilominus eiusdem cum ceteris esse originis probavero, cui hanc accessionem debeant, ostendam. Namque non illi tantum loci in istis codicibus mutili sunt, sed alii plures, in quibus ulcus subest minus manifestum: velut l. XV (p. 694) ubi omnes illi codd. praebent: — καὶ γὰρ δένδρον εἶναι καρποφόρον εκ δε του καρπού μεθύευν. Mira haud dubie verborum structura; sed cum paulo negligentius Strabe scripscrit, ferenda omnibus visa est. At iniuria librariorum culpam in Strabonem collatam esse, cognita Vaticani 1 et Epitthaes Vat. scriptura nemo erit, qui non concedat, in quibus haec illo loco habentur: ἐχ δὲ τοῦ καρπού [συντίθεσθαι μέλι τους δε φαγόντας ώμου του χαρποῦ] μεθύων. Similiter quae eodem libro (p. 726) legebantur ή δε Καρμανία τελευταία μεν εστι της από τοῦ Ἰνδοῦ ἐκβολῆς corrupta esse nemo iudicaverat. Verum a Vat. 1 edecemur (adstipulante Epit. Vat.) Strabonem hase scripsisse: ή δε Καρμανία τελευταία μέν έστι της ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ [παραλίας ἀρχτικωτέρα δ' ἐστι πολύ τῆς τοῦ Ἰνδοῦ] ἐκβολῆς. Paulo post alius eius dem libri locus (p. 729) ex eodem codice locupletatur - ην δε ή Περσέπολις [μετά Σοῦσα κάλλιστα κατεσκευασμένη μεγίστη πόλις] έχουσα κ. τ. λ. et l. XVII (pag. 771) — ὑπέρκειται δ' αὐτοῦ φρούριον [Κοράου καλούμενον καὶ κυνήγιον τοῦ Κοράου καὶ ἄλλο φρούριον] καὶ zυνήγια: in quibus locis quae uncis inclusi Vatic. 1 de-

bentur. Epitome Vat. in ultimo itidem concinente., Omnia autem haec in Medic. 3 et Ambros. 1 non minus omittuntur, quam in ceteris. Quomodo igitur factum esse putemus, ut duo illi codices recentissimi uno illo loco. quem omnium primum supra posui, ab iis secedant? Ouod ut intelligatur hoe primum tenendum est, in Med. ea verba primum non in ipso verborum contextu scripta, sed postea adiecta, atque inde in Ambrosianum translata esse, hac in parte ex Medic. 3 descriptum (v. supra p. xxxIII). Prima an secunda manu in codice Mediceo exarata sint cum Bandinius adnotare supersederit, ignoro: sumpta autem esse ex Eustathii Commentario ad Homeri Il. II, 783, ubi Strabonis hic locus integer commemoratur, pro certo affirmaverim. Communi igitur codicum illorum origine demonstrata, iure hoc statueris, omnium corum consensui non plus tribuendum esse ponderis, quam uni aut Vaticano 1 aut Epitomae Vat.: quin etiam cum Strabonis manum multis locis fidelium hi servaverint, quam illud exemplar, unde ceteri manaverunt, utriusque auctoritatem maiorem esse debere quam illorum, utcunque inter se concinentium.

Neque vero ipsi hi codices eodem loco et honore omnes sunt habendi; ut enim actate, ita indole atque integritate valde inter se different, hunc fere in modum componendi: omnium haud dubie antiquissimus est Venetus 3 eo nomine etiam commendabilis, quod interpelatorum temeritate nendum contaminatus est; ex eo Mosquensem descriptum esse et ex lacuna, quae in utroque libri XIV initio offenditur (v. quae dicta sunt p. xxix et xxxvn), et ex summo utriusque codicis in singulis fere consensu statuere non dubito; Escurialensis quoque cum iis concinere solet, itidem, ut opinor, ex Veneto illo petitus, quod certius proponi posset, si quae quoque loco

in eo scripta sint accuratius enotatum esset. Paululum contra diversum a Veneto exemplum fuit, a quo Parisiensis 2 manavit, satis bonus et ipse et ab interpolatorum conatibus liber: ei Ambros. 2 et Paris. 3 maxime consentiunt. Valde affinis porro ei est Watic. 2. qui tamen quaedam habet sibi propria: propterea quam maxime notandus, quod ab eo Paris, 5 profectus esse videatur, unde Paris. 6, Aldinae parens, uti supra diximus, repetendus est. Ad quod probandum unum modo exemplum in medium proferre liceat. In mutilo ilibri XVI loco iam laudato (p. LXXVII), quo de Oronte agitur, cum in Vatic. 2 haec exstent: τοῖς μὲν οὖν ὁλκοῖς ἐντεμεῖν την γην. έκ δε τούτου etc.; iis in margine ab codem librario adiecta sunt αλι ποιησαι το δηξαι θρον πηγήν, in quibus verae scripturae latent quaedam vestigia, quae in ceteris iam non supersunt. Haec librarius, qui Parisiensem 5 exaravit, in orationis contextum recepit, unde in Par. 6 translata scripturae, quae in omnibus editionibus ante Tzschuckianam vulgatis fertur, et nomini fontis Rexaethri antea inaudito originem dederunt. Eadem, quae Vaticani 2, etiam Medicei 4 est origo, id quod iam ex quadam habitus externi similitudine, maxime ex usu illo insolito literarum quadratarum minio pietarum in utroque obvio, de quo supra exposuimus, colligi potest. Sed librarius, qui Mediceum, Vaticano recentiorem, seripsit, non serviliter sequendum sibi putavit quod habuit exemplum, verum ingenio suo indulgens nonnulla passim mutavit: inde natus est paulo maior a ceteris dissensus. Consentientes hic habet Vat. 4 per omnes libros, Ambrosianum 1 per librum XII, XIII, XIV (v. supra p. xxxIII). Mediceus denique 3 et qui ei maxime concinunt Paris. 4, Ven. 5 Guarinique interpretatio latina omnium sunt deterrimi, quippe in quibus multa temere mutata sint et interpolata. Neque Veneti 2 et 4, etsi ab his diversi sunt, eadem labe carent. Omnium autem horum codicum indoles quo melius perspiciatur, paucos locos hinc illinc depromptos recenseamus.

Ab libri XI loco exordiamur, quo lacuna, quae per magnum codicum numerum omnesque editiones propagata est, eorum inter se necessitudinem ac rationem quodammodo ostendit. Iis emm, quae p. 514 in editionibus feruntur, post verba είτ' εἰς Βάκτραν τὴν πόλιν, ἡ καὶ Ζαριάσπα χαλείται, τρισγιλίους οχταχοσίους έβδομήχοντα, in codicibus quibusdam haec adiecta sunt: εἶτ' ἐπὶ τὸν άξάρτην ποταμόν, ἐφ' ὃν ᾿Αλέξανδρος ἦκεν, ὡς πεντακισγιλίους · όμοῦ δισχίλιοι δισμύριοι έβδομήχοντα. λέγει δέ etc. Habentur ea in Venet. 1. 2. 3. 4, Mosq. Escur. Par. 2. 3, Ambr. 2, Med. 4, in quo sicut in Ven. 2. Ἰαξάρτην scriptum est, et ώς omissum; in Med. praeterea numeri transpositi sunt δισμύριοι δισχίλιοι. Desunt contra, ut in editionibus, ita in Vat. 2. 4, Par. 4. 5. 6, Ambr. 1, Med. 3, Guar. interpr. In Med. 4 quoque primum ea defuisse et postea demum adiecta esse ex Vat. 2 et 4 consensu suspicor: non enim ipse etm hoc loco, quod doleo, contuli.

Alius locus notatu prae ceteris dignus est l. XII p. 578, ubi haec in editionibus leguntur: εὶ γάρ τις ἄλλη καὶ ἡ Λαοδίκεια εὔσειστος καὶ τῆς πλησιοχώρου (τὸ) πλέον. Κάρουρα δὲ ὅριόν ἐστι τῆς Φρυγίας καὶ τῆς Καρίας κώμη δ' ἐστὶν αὕτη πανδοχεῖα ἔχουσα κ. τ. λ. In his articulus τὸ Corai debetur, solum in ea re arbitrium suum secuto; πλέον in Med. 4 et Ambr. 1 solis exstat: erit, opinor, etiam in Vat. 4 quem non inspexi. Adiecit eam vocem librarius, non intelligens, quo genitivum referret; eadem mente in Ven. 5 additum est μᾶλλον. In sequentibus post Καρίας exhibentur τὰ Κάρουρα

in Vatic. 1, Ven. 3, Mosq. Esc., κατάρουρα in Paris. 2. 7, Vatic. 2, Ambr. 2, Ven. 1. 2, Ald. Quae cum nullo modo ferenda esse viderentur, omissa sunt in Med. 3. 4, Ambr. 1, Par. 4. 5. 6, Ven. 5, Guar. interpr., editionibus recentioribus inde a Casaubono, hac in re ut plerumque testes pessimos secutis. Epitome Vaticana una quod Strabo scripserat servavit, unde, reliquorum scripturis singulis diligenter perpensis, quid unicuique tribuendum sit facile perspictes. Sunt vero haec: εὶ γάρ τις ἄλλη καὶ ἡ Λαοδίκεια εὕσειστος καὶ τῆς πλησιοχώρου δὲ Κάρουρα. ὅριον δὲ ἐστι τῆς Φρυγίας καὶ τῆς Καρίας τὰ Κάρουρα κώμη δ' ἐστὶν αὕτη πανδοχεῖα ἔχουσα etc.

Tertium denique producam locum ex libro XIV notissimum de Sardanapali monumento, cuius inscriptio ubi refertur (p. 672) omnes editiones ante Coraem emissae haec habent: — ἔσθιε, πῖνε, παῖζε· ὡς τἄλλα τούτου οὐχ ἄξια τοῦ ἀποκροτήματος.

εἶ εἰδώς, ὅτι θνητὸς ἔφυς, σὸν θυμὸν ἄεξε
τερπόμενος θαλίησι θανόντι τοι οὕτις ὄνησις.
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας
ταῦτ' ἔχω, ὅσσ' ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος
τέρπν' ἔπαθον τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὅλβια κεῖνα λέλειπται.
ἤδε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις ἀνθρώποισιν.
μέμνηται δὲ καὶ Χοιρίλος τούτων καὶ δὴ καὶ περιφέρεται τὰ ἔπη ταυτί

ταῦτ' ἔχω, ὅσσ' ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος τέρπν' ἔπαθον· τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὅλβια κεῖνα λέλειπται.

Quae male cohaerere Casaubonus intelligens excidisse quaedam putavit ante versus illos ad eorum auctorem referenda, Coraes contra versus εὖ εἰδώς — ἀνθρώποισων in marginem reiecit: neque iniuria id eum fecisse ex varia codicum scriptura apparebit, quae luculento denique exemplo opinionem nostram de singulorum dignitate

expositam confirmat. Nam Vatic. 1, Ven. 3, Mosq. Escur. versus illos plane omittunt; in Par. 2. 3, Ambr. 2. Vatic. 2. in ipso orationis contextu non sunt scripti, sed in margine tantum, his praepositis: τὸ ὅλον ἐπίγραμμα. Inde iam in Strabonis verba inserti sunt, sed ab aliis alio loco. In Med. 4, Vatic. 4, Ambr. 1 leguntur post verba καὶ δη καὶ περιφέρεται τὰ ἔπη ταυτί, quo efficicitur, ut omnia melius cohaereant. Versus duo ταῦτ' έγω — λέλειπται semel tantum positi stat, ultimusque ήδε — ἀνθρώποισιν plane omissus. In Med. 3, Par. 4, Ven. 2, Guar. Interpr. verbis ώς τἆλλα τούτου οὐχ ἄξια τοῦ ἀποχροτήματος neglectis, versus illi imperativis ἔσθιε, πίνε, παίζε subjecti, ut participium εὐ εἰδώς habeat, quo Eandem rationem librarius qui Paris. 5 scripsit secutus est, in eo tamen paulo modestior, quod verba illa ώς τάλλα — ἀποχροτήματος non plane delenda, sed post ανθρώποισιν rejicienda putavit. Idem verborum ordo in Aldina est, in qua tamen alia quaedam adiuncta sunt, quae apud alios scriptores Arrianum, Suidam, Scholiasten Aristophanis eandem rem commemorantes habentur, quaeque inde a docto aliquo Geographicorum lectore in marginem Par. 6 translata esse suspicor. Itaque omnes editiones usque ad Tzschuckianam praebent: σὺ δ' ὧ ξένε ἔσθιε, πῖνε, παῖζε, et in sequentibus omnes Casaubono priores: ὡς τἄλλα τὰ ἀνθρώπινα οὐκ ὄντα τούτου άξια τοῦ ἀποχροτήματος.

Haec sufficere videntur ad opinionem, quam de codicibus alteram hanc Straboniani operis partem continentibus proposui, probandam. Ex qua sponte sua hoc sequitur, in edenda ea Vaticanum 1, Epitomen Vaticanam, Venetum 3 prae ceteris duces eligendos esse, Parisiensibus 2 et 3, Veneto 1, Ambrosiano 2, Vaticano 2 in consilium adhibitis, reliquos vero sine ullo detrimento negligi posse. Atque illorum codicum ope innumerabilibus locis veram Strabonis manum pro interpolatorum commentis restituere licuit. Sed non pauciores paene sunt loci corruptissimi et ipsi, ad quos sanandos eum vel optimi codices parum valeant, coniectura opus est. Qua in difficillima critici muneris parte quid maxime spectandum esse videatur, paucis iam exponamus.

### III.

Primum vero quicunque corrupta scriptoris alicuius verba coniectura sanare cupit id agere debet, ut codicum, quibus continentur, indolem ac naturam errorumque originem quantum fieri potest rectissime perspiciat. Sui enim cuiusque sunt errores, suae emendandi leges: neque ulla alia ratione certo cognosci potest, non modo quousque audaciae progredi liceat in coniectando, sed etiam quae maxime via ingredienda sit ad menda apte tollenda. Strabonis autem codices, qui ad nostram aetatem pervenerunt, quales sint, in superioribus ita demonstratum esse arbitror, ut dubium esse non-videatur, quid agendum sit ad corrigendos eos locos, quos in illis demum corruptos esse apparet. Verumtamen permulta sunt menda, eaque gravissima, quae cum in omnibus istis codicibus pariter inveniantur ab origine antiquiore repetenda esse nemo non intelligit. Ea igitur ut tolli possint via ac ratione, quaerendum est, qualis fuerit indoles illius codicis, unde omnes codices Straboniani qui hodie exstant manarunt, quaeque prima errorum in iis obviorum origo. Qua de re hoc statuere posse meo iure mihi videor: primum omni errorum genere fuisse inquinatissimum illum codicem; deinde plerosque errores ita esse comparatos,

ut a literarum quadratarum usu originem duxisse liqueat. Quae ut probem, praecipua errorum genera, quibus obrutus iam erat codex ille, reliquorum fons ac quasi parens, indicabo exemplis nonnullis adiectis certissimis, quibus uti possis ad alia minus certa confirmanda.

Persaepe igitur

a. Literae similes inter se permutatae sunt, velut in ΟΥΚΕΤ' pro οὐα εὖ (Ι, 3); ΑΙΘΙΟΠΑΣΑΥΤΩΝ pro Αιθίοπας τάττων (I, 83); ΚΟΥΤΙΟΥ pro Κοττίου (IV, 178); ΠΟΤΕΝΤΙΑΝ pro Ηολεντίαν (ΙΙΙ, 167); ΑΝ-TIΠΛΟΙΑΝ pro ἀντιπάθειαν (ΙΙΙ, 173); ΑΙΠΑΑΙΟΣ pro Αλγίμιος (ΙΧ, 427); ΛΕΓΩΙΩΝΟΥΣΑ pro Γελώων οὖσα (VI, 272); ΕΥΕΛΚΙΣ pro εὐερκής (V, 227); ΤΡΗΒΟΥΡΑ pro Τρήβουλα (V, 228); ΦΡΕΤΕΑΛΑΣ pro Φρεγέλλας (V; 233); ΣΗΛΙΛΣ pro Σήνας (V, 227); ΜΟΥΝΟΝ pro Μούλιον (VIII, 338); ΣΥΝΑ pro Συρία (IX, 440);  $TEP\Omega N$  pro λέγων (XIII, 583);  $\Pi A$ -ΣΟΥΜΕΝΝΑ pro Τρασουμέννα (V, 226); ΛΕΜΟΘΡΙ-KEΣ pro Λεμοουίκες (IV, 199); EHEI pro έτι (V, 208); ΠΡΟΓΟΝΩΝ pro προπόλων (V, 232); ΕΙΣΚΑΥ-ΖΟΜΕΝΟΝ pro ἐκκλυζόμενον (V, 213); ΚΑΤΑ ΛΟ-ΓΟΝ ΑΠΟΛΙΠΕΙΝ pro κατά Μόρωνα πόλιν εὖ (ΙΙΙ, 152); TINES  $\Pi PHNOY \Sigma \Sigma \Omega N$  pro tinks  $\Sigma \epsilon \iota \rho \eta \nu \rho \nu \sigma$ σων (V, 247); ΤΟΝΠΡΕΝΙΟΝ pro τὸν 'Ρέμον (V, 230); ΕΦ ΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝ pro ἀφ' ἦσπευ απελίπομεν (ΙΧ, 391); ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΦΑΙΝΗΤΑΙ pro Ποσειδώνιος γίνηται (VI, 269) et quae sunt similia sexcenta. Facillime autem ex literarum quadratarum forma, qualem cernimus in papyris Herculanensibus, 1 colligi

<sup>1.</sup> Cf. potissimum Herculanensia volumina ed. Oxonii 1824, et quae inde exprimenda curavit Grosius in editione Rhetoricorum Philodemi (Par.

potest, quae literae saepissime fuerint permutatae. Numeri cum in illo codice non verbis integris, sed notis plerumque expressi fuerint, ut ex multis locis liquido patet, eae quoque nonnunquam inter se commutatae sunt, ut  $\Gamma$  et  $\varsigma$  (II, 95).

- b. Literae aut syllabae similes omissae sunt, velut in ΓΑΡΤΟ pro γὰρ ἀν τό (I, 9 cf. 44. H, 73); ΤΗΝ ΕΤΕΡΩΝ pro τὴν ἡμετέρων (I; 51); ΔΕΖΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΣ pro δεξάμενος ὁ αὐτός (I, 28); ΑΝ ΠΕΠΥΣΘΑΙ pro ἀν μὴ πεπύσθαι (I, 29); ΟΥΡΟΣ pro θοῦρος (IV, 183); ΟΛΟΣΙΝΩΣΑΝ pro Ολυσιπῶνα ὡς ἄν (II, 152); ΚΑΙ ΙΛΕΡΛΑΝ pro καὶ περὶ Ἰλέρδαν (III, 161); ΑΛΛΩΣΑΝ pro ἄλλως ἐᾶν (V, 215); ΚΑΣΙΝΟΝ pro κασίλινον (V, 236); ΣΙΚΕΑΙΑΙ ΚΑΙΤΗΙ pro Σικελία δεκάτη (VI, 267); ΚΡΗΤΕΣΟΙ pro Κρῆτες εἰθ' οἱ (VI, 282). Plura facile inveniet, quicunque examinabit quae uncis quadratis inclusa sunt. Voces integrae cum omissae sùnt, id quod haud raro accidit, similibus plerunque causis tribuendum est.
- c. Literae aut syllabae similes iteratae sunt, velut in ETEPAN MH HΣΤΡΟΘΕΤΗΣΘΑΙ pro ετέραν ἤστροθετῆσθαι (Ι, 3); PΑΓΑΛΑΣ pro 'Pάγας (Ι, 61); ΟΙΣ ΕΑΝ pro οἶς ἂν (ΙΙΙ, 165); ΠΑΛΛΑΜΑΝ pro Πάλμαν (ΙΙΙ, 167); ΑΛΜΥΡΙΛΟΣ pro Μοίριδος (Ι, 50); ΑΕΓΕΙΤΙΜΑΙΟΣ pro λέγει. Μάριος (ΙV, 143); ΑΛΟΥΑΛΛΑΣ pro Αδούλας (V, 201); ΚΑΙ ΑΙΑ-ΚΟΥΕΙ pro καὶ ἀκούαι (V, 217); ΦΟΡΑΜΙΩΝ pro Φορμιῶν (V, 233); ΜΕΛΑΜΑ pro Μέδμα (VI, 256); ΠΟΛΙΣ ΕΣΤΙ ΠΑΡ pro πόλις παρ' (W, 237) multaque alia, quae asteriscis suis locis notavi.

<sup>1840);</sup> nec contulisse poenitebit catalogum literarum permutatarum in Herculanensibus voluminibus ab eodem compositum.

- d. Verba alio relata sunt, quam quo referri debebant, atque inde corrupta, velut τοὔδαφος ποιούσης τὸ ὑποκείμενον pro τοῦ ὑποκείμενον (I, 51); τῶν πλησίον οἰκούντων pro οἰκοῦν (III, 163); οἱ Ῥωμαῖοι τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔχοντες pro ἔχον (IV, 180); ὁ δὲ τοῦ Μονοίκου λιμένος pro λιμήν (IV, 202); πρὸ τῆς ἀννίβα στρατείας, ἡνίκα Βοίους ἐπολέμει pro ἐπολέμουν (V, 216); πέτραν τὴν μάρμαρον καὶ τὰς ἐν Ἰνδοῖς ἄλλας, ὰς pro τοὺς ἄλας, οὕς (V, 224); εἰσβολαὶ στρατοπέδοις, οἰσπερ καὶ ἀννίβας ἐχρήσατο pro αἴσπερ (V, 226); Διοσκούρων ἰερὸν ἰδρυσαμένων pro ἐδρυσαμένους (V, 232); τῶν πόλεων τούτων ἐφαπτομένων pro ἐφαπτομένη (V, 233); τῶν Ἰοδυσσέως ἐταίρου τινος pro ἐταίρων (V, 245); ὑπὸ Ῥωμαίων μετφκισμένων pro μετφκισμένον (V, 251) et eiusdem generis innumerabilia alia:
- e. Verba loco suo mota atque alieno illata sunt. Cuius rei exempla v. I, 13. IV, 177. IV, 198. V, 250. VI, 272. 273. 276 extr. Videntur autem ea verba negligentia aut alia aliqua causa suo loco primum omissa, ac postea in margine addita esse, unde facile ad alienum locum relata sunt.
- f. Verba a Strabone aliena ex margine recepta sunt. Quod factum esse videtur I, 8. 21. IV, 198. V, 227. 231. 237. 242. 245. VI, 276. Maxime autem in poetarum locis id accidit, quos cum Strabo verbo passim commemoraverit, lector quidam Geographicorum eruditus in margine apposuit, unde postea in ordinem recepta sunt. Cuius rei exemplum luculentum supra (pag. LXXXII) exposuimus ex XIV, 672 petitum. Non minus manifesta sunt alia velut III, 168. XVII, 791. quibus addenda videntur I, 46. 47. XIII, 600 aliaque fortasse minus certa.

Praeter haec errorum genera alii permulti offendun-

tur diversis causis tribuendi, ex quibus nulla ferme feracior fuit quam vocalium quarundum permutatio a simili pronunciatione profecta, imprimis quae fit inter et et e, at et e. Inde efficitur, ut nonnunquam dubius haereas, quamnam scripturam a Strabone profectam esse putes, maxime in nominibus propriis aut raris aut varie a variis scriptoribus conformatis. Qua in re hoc saepe delendum est, quod de eorum scriptura apud alios auctores non magis constat quam apud Strabonem. Totus enim hic locus de nominibus propriis, in quo nuper egregii quidam viri elaborare coeperunt, anceps est et lubricus multisque difficultatibus impeditus.

Variis his causis errorum, qui in omnibus codicibus Strabonianis deprehenduntur, expositis, quantum coniecturae in hoc scriptore concedendum sit, quaeque ratio in hac critici muneris parte sequenda, satis manifestum esse existimo. Iam vero in singulis locis tractandis demonstrandum est, cur erratum in iis esse, quidve ab ipso Strabone profectum videatur. Ceterum coniecturas sive aliorum sive nostras, ubicunque extra omnem dubitationem positae videbantur, in verborum ordinem recipere non dubitavimus: si quid dubii maneret, locum corruptum obelo notasse, atque in notis ea quae probabilia putaremus posuisse contenti. Praeterea ut integra servaretur, quantum fieri potest, codicum scriptura, ne ea quidem, quae in iis leguntur aliena a Strabonis verbis, reiecimus, sed asteriscis inclusimus, similiterque ea, quae male omissa necessario videbantur addenda, un cinis quadratis circumdedimus.

Hoc autem loco quaeret quispiam, quid auxilii sperandum sit in emendandis Strabonis libris ab iis auctoribus, qui ex eo multa afferunt, Stephanum dico et maxime Eustathium. Stephanus enim quae affert tam brevia esse

Ł

solent, ut haud facile dixeris, quaenam fuerit conditio codicis, quo usus est. Uno loco, quo paulo plura exhibentur inde petita (s. v. Συρακοῦσαι), eodem mendo, quo nostri codices, videtur laborare (v. ad VI, 269), aliis tamen nonnullis diversa ab iis praebet, neque usquam est negligendus. Eustathii vero codex quamquam nec muthus fuit in fine libri VII (v. quae inde affert ad Il. B, 850 p. 360, 14 R.), et integrior in posterioribus septem libris, quam plerique nostri (v. quae disputavimus p. LXXIX): in universum tamen indole prorsus eadem est, atque ii codices qui nunc supersunt. Ex decurtatorum eum fuisse numero, quod supra innuimus (p. LIX), loci ex lib. VIII Inde non magnam esse et IX laudati abunde docent. Eustathii utilitatem ad emendandum Strabonem apparet: praeterea cum paulo liberius haud raro referat Strabonis verba, magnopere cavendum est, ne nimium ei tribuatur auctoritatis.

Reliquum est hoc unum, ut codicum sigla explicemus, quibus usi sumus. Qua in re hoc primum tenendum est, literis maius culis notari eos codices, quorum maxima est auctoritas, minusculis eos, qui vel minoris pretii sunt vel nullius. In quibusdam codicibus velut Parisiensibus 1 et 2, Mediceo 1 et maiusculis et minusculis usi sumus. et alteris quidem his ad indicanda ea, quae secunda manu postea addita minus auctoritate valent quam reliqua. Secunda manu addita porro puta omnia, quae simpliciter in notis dicuntur supra scripta esse aliis verbis, id quod saepissime factum est in primo libro Parisiensis I, octavo nonoque Medicei 1: in quibus, ut accuratius indicaretur, cui vocabuli parti essent superposita, diductis paulo latius literis eam exprimendam curavi. Codicum igitur a nobis adhibitorum sigla sunt haec:

- A, a. Parisiensis No. 1397, IX libros priores continens (v. p. x sqq.). Collatus est a Scrimgero, cui nominatur Strozzianus, et ex parte a Villebrunio in usum editionis Oxoniensis, in qua dicitur Par. 2; denique ipse quanta potui cura eum excussi.
- B, b. Mediceus plutei 28, No. 5, X libros priores continens (v. p. xxv). Collatus est a Bandinio in ed. Oxon. usum; idem Bandinius Tzschuckio misit scripturae varietatem ex eo enotatam, et in illius quoque editione habetur inde a libri X initio. In utraque appellatur Med. 1. In enotandis tamen huius codicis scripturis discrepantibus multi-errores commissi sunt sive a Bandinio sive a Falconero tum alii, tum saepe in locis correctis secunda manu primae tribuuntur quae secundae sunt. Iam antea Abr. Gronovius varias scripturas ex novem prioribus huius codicis libris depromptas ediderat: vid. Varia Geographica pag. Equidem contuli libri I initium usque 151 sqq. ad p. 15, libri II finem inde a p. 127; libri IV cap. 6, libros V et VI integros; libri VII finem inde a p. 324; librum VIII usque ad p. 374.
- C, c. Parisiensis No. 1393, omnes libros continens (v. p. xiv). Collatus est a Brequignyo, a quo nominatur Regius; a Villebrunio in usum ed. Oxon., in qua dicitur Par. 3: nec diversus est ab eo, quem Falconer appellat Breq., Tzschuckius (inde a libro IX) Paris., Coraes denique suum. Mihi ipsi totum denuo conferre non licuit, inspexi tamen locis haud paucis: postea in meum usum contulerunt viri amicissimi, Philippius libros VII priores, Weilandius libros VIII posteriores. Nihilominus post tot virorum doctorum curas non-

- nullis locis dubium est, quid in hoc codice scriptum sit.
- D. Venetus No. 640, libros VIII posteriores continens (v. p. xxix): totum ipse excussi.
- E. Vatic. No. 482, Epitomen Vaticanam continens (v. p. xlii): totum ipse excussi.
- F. Vaticanus No. 1329, libri XII partem ultimam librosque reliquos qui sequuntur continens (v. pag. xx): totum ipse excussi.
- g. Vaticanus No. 174, omnes libros continens (v. p. xxii): novem priores excussi.
- h. Mosquensis, itidem omnes libros continens (v. p. xxxv): Matthaeus contulit in usum ed. Oxon.
- Escurialensis, omn. libr. continens (v. p. xxxv), a
   Bayero in usum ed. Oxon. collatus.
- k. Mediceus plut. 28 No. 40, libros X priores continens (v. p. xxv1), a *Bandinio* collatus in usum ed. Oxon., ubi nominatur Med. 2.
- Venetus No. 377, lib. XII priores continens (v. p. xxvII): Scrimgerus, qui nominat Marcianum, contulit (v. p. xxxIX).
- m. Venetus No. 378, omnes libros continens (v. p. xxviii), a Scrimgero, qui primus eum contulit, Bessarioneus nominatus, a Siebenkeesio Ven. A, a Tzschuckio Ven.
- n. Etonensis, libros X priores continens (v. p. xxxıv): idem est, quem ex bibliotheca Petri Bembi habuisse dicit Scrimgerus: contulit et hie et Falconer.
- Parisiensis No. 1394, omnes libros continens (v. p. xvII): Scrimgero nominatur Strozzianus alter, in ed. Oxon., in cuius usum contulit Villebrunius, dicitur Par. 1.

- p. Vaticanus No. 173, libros X priores continens (v. pag. xxII): contuli per varias libri I, II, IV, V partes.
- q. Parisiensis No. 1395, omnes libros continens (v. p. xix): nonnullis locis contuli.
- r. Parisiensis No. 1398, continens Gemisti Excerpta ex libris X prioribus et libros VII posteriores (v. p. xx): in ed. Oxon., in cuius usum Villebrunius ex parte eum contulit, nominatur Par. 5.
- s. Parisiensis 1408, omnes libros continens (v. pag. xvi): in ed. Oxon., in cuius usum *Villebrunius* ex parte eum contulit, nominatur Par. 4.
- t. Parisiensis 1396, omnes libros continens (v. p. x1x): nonnullis locis eum contuli.
- u. Ambrosianus M, 53, omnes libros continens (v. p. xxxi): nonnullis locis eum contuli.
- v. Ambrosianus G, 93, omnes libros continens (v. p. xxxIII): paucis modo locis eum contuli.
- w. Venetus No. 379, Gemisti Excerpta ex libb. X prioribus et libros VII posteriores integros continens (v. p. xxx): Scrimgerus, qui integros libros contulit, Gemisti librum appellat.
- x. Mediceus plut. 28 No. 19, libros VIII posteriores continens (v. p. xxvII): Bandinius eum contulit in usum ed. Oxon., ubi dicitur Med. 3, sicut
  a Tzschuckio, quocum idem Bandinius scripturae
  discrepantiam inde enotatam communicavit.
- y. Urbinas No. 81, libr. VIII posteriores continens (v. p. xxiv): paucis modo locis eum contuli.
- z. Mediceus plut. 28, 15, libr. VII posteriores continens (v. p. xxvi): Med. 4 nominant Falc. et Tzschuck.
- Epit. Epitome Palatina No. 398 (v. pag. xLII): totam ipse contuli.

- Pleth. Epitome Gemisti (v. p. xlvII): ea, quae inde laudantur, Siebenkeesio et Bredowio (v. Epist. Parr.) debentur.
  - Syn. Σύνοψις τῶν κόλπων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης in cod. Vaticano No. 175 (v. p. 11): totam ipse contuli.

In scripturis horum codicum laudandis hanc secuti sumus rationem, ut ex iis, qui auctoritatem aut magnam aut aliquam habent (v. p. LXXVI et LXXXIII), omnem discrepantiam, quanta potuimus fide, adnotaremus, quatenus in nostram venerat notitiam: reliquorum autem scripturas in universum negligeremus, atque iis modo locis commemoraremus, quibus aut editionum priorum scriptura inde manavit, aut aliam ob causam notatu dignas eas iudicavimus. Editionum priorum varias scripturas addere inutile visum est: ex Coraiana tamen, quae multa habet propria, omnia, quae a nostra recedunt, adnotanda duximus; in reliquis si quid legitur a codicibus atque editione Coraiana ac nostra diversum, eam indicavimus, a qua profectum est. Inde fit, ut Aldina haud raro commemoretur. Ubicunque menda omnibus codicibus communia coniectura sublata sunt, illorum nomina qui ea correxerunt apponenda curavimus: denique hominum doctorum suspiciones eas, quae aliqua ex parte viderentur probabiles aut non plane spernendae, adiecimus, innumerabiles autem eas, quae omni probabilitate carerent, omisimus. Ita nihil neglectum esse arbitror, quod ad iudicandam uniuscuiusque loci scripturam desideretur.

Iam nihil restat quod addam, nisi ut grates agam viris egregiis, qui in adornanda hac Strabonis editione benevole me adiuverunt: *C. Lachmanno*, qui schedas mihi concessit, animadversiones varias et coniecturas suas amicorumque in nonnullos Strabonis libros (inde ab initio li-

. ٠,٠ ÷ . • 

## ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

#### ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Ότι οὐχ ἐχτὸς φιλοσοφίας ἡ γεωγραφική πραγματεία. ὅτι καὶ Ὁμηρος αὐτῆ πανταχοῦ τῶν ἐπῶν φαίνεται χρώμενος. ὅτι οἱ πρότερον

δ αὐτῆ χρησάμενοι ἐλλειπῶς ἢ ἀναρθρώτως ἢ ἐσφαλμένως ἢ ψευδῶς ἢ
τοῖς αὐτοῖς ἀσυμφώνως εἰρήκαστν. ἔλεγχοι καὶ ἀποδείξεις τοῦ εἰκότως
αὐτὸν οὕτω κρίνειν. κεφαλαιώδεις λόγοι πάσης οἰκουμένης συντόμως
ὑποτυποῦντες τὴν διάθεσιν. πίστις εἰκότων καὶ τεκμηρίων βεβαίων
τοῦ κατὰ πολλὰ μέρη τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν ἐνηλλάχθαι καὶ εἰς

10 ἀλλήλας μετατεθῆναι.

# $\Sigma TPAB\Omega NO\Sigma$ $\Gamma E\Omega \Gamma PA\Phi IK\Omega N$

ΠΡΩΤΟΝ.

#### CAPUT I.

1. Tης τοῦ φιλοσόφου πραγματείας είναι νομίζομεν, είπερ C. 1 15 άλλην τινά, καὶ τὴν γεωγραφικήν, ην νῦν προηρήμεθα έπισκο- A. 2

<sup>1.</sup> Argumentum huius libri in nullo codice legitur, nisi in opt ac, ni fallor, in n, licet Falconer de eo nihil monuerit. Quin ex hoc ipso in illos manasse et, si Cyriaci quondam fuit, sicut fuisse videtur (v. Praef.), ab hoc profectum esse crediderim. Diversum est enim ab reliquorum librorum argumentis. Quod in A quondam scriptum fuerat antiquius una cum primo codicis folio intercidit. Recentius illud Siebenkeesius primus edidit ex p, ut opinor, descriptum.

6. δὲ καὶ t.

7. λόγοι om. edd.

8. πίστιν t. — βεβαίωσις edd.

9. ἐνηλλάχθαι

πεῖν. ὅτι δ΄ οὐ φαύλως νομίζομεν, ἐκ πολλῶν δῆλον. οἴ τε γὰο πρῶτοι θαρρήσαντες αὐτῆς ἄψασθαι τοιοῦτοί τινες ὑπῆρξαν· "Ομηρός τε καὶ Αναξίμανδρος ὁ Μιλήσιος καὶ Έκαταῖος, ὁ πολίτης αὐτοῦ, καθως καὶ Έρατοσθένης φησί· καὶ Δημόκρι-

- C. 2 τος δὲ καὶ Εὔδοξος καὶ Δικαίαρχος καὶ Έφορος καὶ ἄλλοι 5
  A. 3 πλείους ἔτι δὲ οἱ μετὰ τούτους, Ἐρατοσθένης τε καὶ Πολύβιος καὶ Ποσειδώτιος, ἄνδρες φιλόσοφοι. ἥ τε πολυμάθεια, δι ἦς μόνης ἐφικέσθαι τοῦδε τοῦ ἔργου δυνατόν, οὐκ ἄλλου τινός ἐστιν, ἢ τοῦ τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπεια ἐπιβλέποντος, ὧνπερ
  - μονης εφικεσσαι τουσε του εργου συνατον, συκ αλλου τινος εστιν, η τοῦ τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπεια ἐπιβλέποντος, ώνπερ τὴν φιλοσοφίαν ἐπιστήμην φασίν. ὡς δ' αὔτως καὶ ἡ ώφέλεια 10 ποικίλη τις οὖσα, ἡ μὲν πρὸς τὰ πολιτικὰ καὶ τὰς ἡγεμονικὰς πράξεις, ἡ δὲ πρὸς ἐπιστήμην τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν ἐπὶ γῆς καὶ θαλάττης ζώων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα ἰδεῖν παρ' ἐκάστοις ἐστί, τὸν αὐτὸν ὑπογράφει ἄνδρα, τὸν φροντίζοντα τῆς περὶ τὸν βίον τέχνης καὶ εὐδαιμονίας.
  - 2. Αναλαβόντες δε καθ' εκαστον επισκοπώμεν των είρημενων ετι μάλλον. και πρώτον ότι όρθως ύπειλήφαμεν και ήμεις και οί πρό ήμων, ών έστι και Ίππαρχος, άρχηγέτην είναι της γεω-
- Α. 4 γραφικής έμπειρίας Όμαρον δς οὐ μόνον ἐν τῆ κατὰ τὴν ποίησιν ἀρετῆ πάντας ὑπερβέβληται τοὺς πάλαι καὶ τοὺς ὕστερον, 20 ἀλλὰ σχεδόν τι καὶ τῆ κατὰ τὸν βίον ἐμπειρία τὸν πολιτικόν, ἀφ' ἡς οὐ μόνον περὶ τὰς πράξεις ἐσπούδασεν ἐκεῖνος, ὅπως ὅτι πλείστας γνοίη καὶ παραδώσει τοῖς ὕστερον ἐσομένοις, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τοὺς τόπους τούς τε καθ' ἔκαστα καὶ τοὺς κατὰ σύμπασαν τὴν οἰκουμένην γῆν τε καὶ θάλατταν. οὐ γὰρ ἄν μέχρι 25 τῶν ἐσχάτων αὐτῆς περάτων ἀφίκετο τῆ μνήμη κύκλο περιιών.
  - 3. Καὶ πρώτον μὲν τῷ ἀκεανῷ περίκλυστον, άσπερ ἐστίν, ἀπέφαινεν αὐτήν ἔπειτα δὲ τῶν χωρίων τὰ μὲν ἀνόμαζε, τὰ δὲ ὑπηνίττετο τεκμηρίοις τισί, Λιβύην μὲν καὶ Λίθιοπίαν καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς, οῦς εἰκὸς λέγειν Τρωγκοδύτας Άραβας, 30 ἡητῶς λέγων, τοὺς δὲ πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν αἰνιτό-

<sup>2.</sup> δή τινες k Cor. 6. δὲ ct τ sup. δ B. 9. ἀνθφώπεια sup. πωα A, inde ἀνθφώπια ghk. 16. τὰ εἰρημένα Groskurdius: at similem genit. v. ap. Paus. V, 15 in. 21. τὸν πολιτικόν et ω sup. ο utroque loco A, inde τῶν πολιτικῶν ghnop. 23. παραδώση edd. 28. ἀπέφηνεν C. edd. 29. μὲν om. BC.

μενος εκ του τῷ ωκεανῷ κλύζεσθαι. ἐντεῦθεν γὰο ἀνίσχοντα ποιεῖ τὸν ἥλιον καὶ δυόμενον εἰς τοῦτον, ως δ' αὖτως καὶ τὰ ἄστοα

ήέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούραις ἔξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου ἀκεανοῖο. ἐν δ' ἔπεσ' ἀκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, ἔλκον νύκτα μέλαιναν.

καὶ τοὺς ἀστέρας λελουμένους έξ ώκεανοῦ λέγει.

4. Των δ' έσπερίων ἀνδρων καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἐμφανίζει
10 καὶ τὴν εὐκρασίαν τοῦ περιέχοντος, πεπυσμένος, ως ἔοικε, τὸν
Τβηρικὴν πλοῦτον, ἐφ' ὅν καὶ Ἡρακλῆς ἐστράτευσε καὶ οἱ Ψοίνικες ὕστερον, οἴπερ καὶ κατέσχον τὴν πλείστην ἀρχήν· μετὰ δὲ Α. 5
τμῦτα Ῥωμαῖοι. ἐνταῦθα γὰρ αὶ τοῦ Ζεφύρου πνοαί. ἐνταῦθα
δὲ καὶ τὸ Ἡλύσιον ποιεῖ πεδίον ὁ ποιητής, εἰς ὅ πεμφθήσε- C. 3
15 σθαί φησι τὸν Μενέλαον ὑπὸ τῶν θεων

άλλά σ' ες Ήλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης ἀθάνατοι πέμφουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, τῆ περ ἡηίστη βιοτή πέλει [ἀνθρώποισιν] οὐ νιφετός, οῦτ' ἂρ χειμών πολύς, [οῦτε ποτ' ὅμβρος,] ἀλλ' αἰεὶ Ζεφύροιο λιγυπνείοντας ἀήτας ἀκεανὸς ἀνίησι.

9

5. Καὶ αὶ τῶν μακάρων δὲ νῆσοι πρὸ τῆς Μαυρουσίας εἰσὶ τῆς ἐσχάτης πρὸς δύσιν, καθ' ὁ μέρος συντρέχει καὶ τῆς Ἰβηρίας τὸ ταύτη πέρας ἐκ δὲ τοῦ ὀνόματος δῆλον, ὅτι καὶ τοῦς ταύτας ἐνόμιζον εὐδαίμονας διὰ,τὸ πλησιάζειν τοιούτοις χωρίοις.

<sup>1.</sup> ἐντεῦθεν sup. ἐνθένδε Α ἐνθένδε BC edd. — ἀνέχοντα l.
4. προσέβαλεν B. — ἀρούρας B. 5, ἀκαλαρείταο A. 11. πλοῦν codd. excepto C, in quo πλαῦτον rec. man. Illud legitur etiam ap. Eust. ad Od. p. 1509 l. 26 ed. Rom. Casaubonus correxit coll. III, 150. Eadem verba inter se commutantur VII, 320. 12. μετὰ ταῦτα δὲ BC. 18. ἀνθρώποισιν om. codd. 19. οὕτε ποτ᾽ ὅμβρος om. codd. 23. καὶ τὸ τῆς ald. 24. ταῦτης ABCl Cor. correxit. Interp. parr. suspicantur (v. Inter. gall. I p. 384) καὶ τὸ τῆς Ἰβηρίας καὶ τὸ ταῦτης πέρας, probante Grosk. Idem sensus efficiatur, si scribas καὶ τῆ Ἰβηρία τὸ ταῦτης πέρας: quae tamen ratio minus probabilis.

6. Αλλά μην ότι γε καὶ οἱ Αἰθίοπες ἐπὶ τῷ ώκεανῷ ἔσχατοι, δηλοῖ ότι μέν ἔσγατοι,

Αίθίσπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται έσχατοι ἀνδρῶν: ούδε τοῦ διγθά δεδαίαται φαύλως λεγομένου, ώς δειχθήσεται υστερον · ότι δ' έπὶ τῷ ώκεανῷ,

> Ζεύς γὰρ ές ώχεανὸν μετ ἀμύμονας Αίθιοπῆας γθιζὸς ἔβη μετὰ δαῖτα.

Α. 6 ὅτι δὲ καὶ ἡ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἐσχατιὰ παρωκεανῖτίς ἐστιν, οὖτως ήνίξατο είπων περί της άρχτου:

οίη δ' άμμορός έστι λοετρών οίκεανοίο. διὰ μὲν γὰρ τῆς ἄρκτου καὶ τῆς άμάξης τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ· ου γάρ αν τοσούτων άστέρων έν τῷ αὐτῷ χωρίφ περιφερομένων τῷ ἀεὶ φανερῷ οίην ἄμμορον είπε λοετρῶν ἀκεανοῖο. ὧστ ούκ εὖ ἀπειρίαν αὐτοῦ καταγινώσκουσιν, ώς μίαν ἄρκτον ἀντὶ δυείν είδότος οὐδε γαρ είκος ήν πω, την ετέραν ήστροθετή- 15

Α. 7 σθαι, άλλ' άφ' οδ οἱ Φοίνικες ἐσημειώσαντο καὶ ἐγρῶντο πρὸς τον πλούν παρελθείν και είς τους Ελληνας την διάταξιν ταύτην, ώσπες καὶ τὸν Βερενίκης πλόκαμον, καὶ τὸν Κάνωβον, έγθες και πρώην κατωνομασμένον πολλούς δ έτι νύν ανωνύμους όντας, καθάπερ καὶ Αρατός φησιν. οὐδὲ Κράτης οὖν 20 όρθῶς γράφει,

οίος δ ἄμμορός έστι λοετρών,

φεύγων τὰ μὴ φευκτά. βελτίων δ Ἡράκλειτος καὶ ὁμηρικώτε-Α. 8 ρος, όμοίως άντὶ τοῦ άρκτικοῦ την άρκτον όνομάζων ,, ήοῦς καὶ έσπέρας τέρματα ή ἄρκτος, καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὐρος 25 αίθρίου Διός. ' ὁ γὰρ ἀρχτικός ἐστι δύσεως καὶ ἀνατολης ὅρος,

25. årri l.

<sup>1.</sup> of om. cdd. inde a Xyl. 3. al Hones codd. omn. ald. Xyland. αρχτον corr. ad Homeri exempla: cf. infra p. 30. 8. πρὸς ταϊς άρχτοις Α, inde πρὸς ἄρχτον ταῖς ἄρχτοις ghi. 14. ovxév codd. Casaub. corr. 15. που ald. — μη ηστροθετησθαι ABCl, sed in A μη punctis est inclusum sec. man. (quae itidem quod pr. m. scriptum fuerat — τεῖσθαι mutavit in — τησθαι): inde om. ghi. Ex editoribus primus Xylander sustulit negationem: quam restituendam frustra censet Heyne ad Iliad. 17. διάστασιν α (sed sub margine agglutinato διάταξιν A) lghnops. 24. nove zai B: inde nove yan zai k edd.

είχ ή ἄρκεος. διὰ μὲν δὴ τῆς ἄρκτου, ῆν καὶ ἄμαξαν καλεῖ C. 4 καὶ τὸν Ὠρίωνα δοκεύει» φησί, τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ διὰ δὲ τοῦ ἐκατοῦ τὸν ὁρίζοντα, εἰς ὃν καὶ ἐξ οῦ τὰς δύσεις καὶ τὰς ἀνατολὰς ποιεῖται. εἰπών δὲ αὐτοῦ στρέφεσθαι καὶ ἀμοιρεῖν τοῦ ἀκεανοῦ οἰδεν, ὅτι κατὰ σημεῖον τὸ ἀρκτικώτατον τοῦ ὁρίζοντος γίνεται ὁ ἀρκτικός. ἀκολούθως δὴ τούτφ τὸ ποιητικον ἀρμόσαντες τὸν μὲν ὁρίζοντα ὀφείλομεν δέχεσθαι τὸν ἐπὶ τῆς γῆς οἰκείως τῷ ἀκεανῷ, τὸν δ ἀρκτικὸν τῆς γῆς ἀπτόμενον τὰς ἀν πρὸς αἴσθησιν κατὰ τὸ ἀρκτικὸν τῆς γῆς ἀπτόμενον τὰς ἀν πρὸς αἴσθησιν κατὰ τὸ ἀρκτικὸν τῆς ρῆς ἀπτόμενον κατὰ αὐτον ὅστε καὶ τοῦτο τὸ μέρος τῆς γῆς κλύζοκ ἀν τῷ ἀκεανῷ κατὰ αὐτον, καὶ τοὺς ἀνθρώπους δὲ οἰδε τοὺς προσβορέους μά- Δ. 9<sup>χρί</sup> λίστα, οῦς ὀνομαστὶ μὲν οὐ δηλοὶ (οὐδὲ γὰρ τῦν που κοινὸν αὐτοῖς ὅνομα κεῖται πᾶσι), τῆ διαίτη δὲ φράζει, νομάδας αὐτοὺς ὑπογράφων καὶ ἀγαυοὺς ἱππημολγοὺς γαλακτοφάγους ἀβίσους τε.

7. Καὶ άλλως δ' ἐμφαίνει τὸ κύκλφ περικεῖσθαι τῆ γῆ τὸν ώπεανόν, ὅταν οὖτω φῆ ἡ Ἡρα:

είμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης 'Ωκεανόν τε θεῶν γένεσιν.

τοῖς γὰο πέρωσι πῶσι συνήθη λέγει τὸν οἰκεανόν τὰ δὲ πέρωτα κύκλιο περίκειται. ἔν τε τῷ ὁπλοποιία τῆς Αχιλλέως ἀσπίδος κύκλιο περιτίθησι τὸν οἰκεανὸν ἐπὶ τῆς ἔνος. ἔχεται δὲ τῆς αὐτῆς φιλοπραγμοσύνης καὶ τὸ μὴ ἀγνοεῖν τὰ περὶ τὰς πλημεροδίας τοῦ οἰκεανοῦ καὶ τὰς ἀμπώτεις, ἀψορρόου οἰκεανοῖο λέγοντι καί

τρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπ' ῆματι, τρὶς δ' ἀναροιβδεῖ. καὶ γὰρ εἰ μὴ τρίς, ἀλλὰ δίς, τάχα τῆς ἱστορίας παραπεσόντος,

<sup>7.</sup> τὸ aBC Cor. corr. 12. που sup. πω A, inde πω ghop Cor. 17. φησί ABCl ἔφη m Cor. corr. 20. πὰσι om. BC. — ἔσχατα πάρατα ald. ἔσχατα inter vers. add. k, in marg. scriptum in g. 23. φιλοπραγμοσύνης sup. πολυπρ A πολυπραγμοσύνης gh. — πλημμυφίας B. 25. λέγοντα edd. 27. παραπεσόντος sup. πεσούσης AB, itidem femininum ghiklmnop ald., idque Epitome tueri Friedemanno visa est, quae exhibeat — ἴσως ἢ ἡ γραφὴ ἡμάρτηται ἢ ἡ ποιητικὴ ὑψηγορία ἢ ἡ ἱστορία παρέπεσεν. Sed in talibus parum valere Epit. anctoritatem apparet. Neque quae Cas. affert Strabonis verba infra (p. 25) cadem de re agentis — γραφικόν είναι ἀμάρτημα, ἢ ἱστορικόν

η της γραφης διημαρτημένης άλλ η γε προσίρεσις τοιαύτη. καὶ τὸ ἐξ ἀκαλαρρείταο δὲ ἔχει τινὰ ἔμφασιν της πλημμυρίδος, ἐχούσης την ἐπίβασιν πραεῖαν καὶ οὐ τελέως ἐροώδη. Ποσειδώνιος Α. 10 δὲ καὶ ἐκ τοῦ σκοπέλους λέγειν τοτὲ μὲν καλυπτομένους, τοτὲ δὲ γυμνουμένους, καὶ ἐκ τοῦ ποταμὸν φάναι τὸν ἀκεανὸν εἰκά- 5 ζει τὸ ἐροῶδες αὐτοῦ τὸ περὶ τὰς πλημμυρίδας ἐμφανίζεσθαι. τὸ μὲν οὖν πρῶτον εὐ, τὸ δὲ δεύτερον οὐκ ἔχει λόγον οὖτε γὰρ ποταμώ ἡ ἐνάματι ἔοικεν ἡ τῆς πλημμυρίδος ἐπίβασις, πολὸ δὲ μᾶλλον ἡ ἀναχώρησις οὐ τοιαύτη. ὅ τε τοῦ Κράτητος λόγος διδάσκει τι πιθανώτερον. βαθύρρουν μὲν γὰρ καὶ ἄψορρον λέγει, 10 τοῦ ὁμοίως δὲ καὶ ποταμὸν τὸν ὅλον ἀκεανόν λέγει δὲ καὶ μέρος τοῦ ἀκεανοῦ τι ποταμὸν καὶ ποταμοῖο ῥόον, οὐ τοῦ ὅλου, ἀλλὰ τοῦ μέρους, ὅταν οὖτω φῆ.

αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ρόον ωκεανοῖο

νηῦς, ἀπὸ δ' ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο. 15 οὐ γὰρ τὸν ὅλον, ἀλλὰ τὸν ἐν τῷ ἀκεανῷ τοῦ ποταμοῦ ῥόον μέρος ὅντα τοῦ ἀκεανοῦ, ὅν φησιν ὁ Κράτης ἀνάχυσίν τινα καὶ κόλπον ἐπὶ τὸν νότιον πόλον ἀπὸ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ διήκοντα. τοῦτον γὰρ δύναιτ ἄν τις ἐκλιπών ἔτι εἶναι ἐν τῷ ἀκεανῷ τὸν δὲ ὅλον ἐκλιπόντα ἔτι εἶναι ἐν τῷ ὅλῳ, οὐχ οἶόν 20 τε. Όμηρος δέ γε οὕτω φησί

ποταμοῖο λίπεν δόον,

ἀπὸ δ ἵκετο κῦμα θαλάσσης,

ήγις οὐκ ἄλλη τίς ἐστιν, ἀλλὰ ἀκεανός. γίνεται οὖν, ἐὰν ἄλλως δέχη, ἐκβὰς ἐκ τοῦ ἀκεανοῦ, ἦλθεν εἰς τὸν ἀκεανόν. ἀλλὰ 25 ταῦτα μὲν μακροτέρας ἐστὶ διαίτης.

8. Ότι δὲ ἡ οἰκουμένη νῆσός ἐστι, πρῶτον μὲν ἐκ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς πείρας ληπτέον. πανταχῆ γάρ, ὁπουποτοῦν ἐφικτὸν γέγονεν ἀνθρώποις ἐπὶ τὰ ἔσχατα τῆς γῆς προελθεῖν, εὐρίσκεται θάλαττα, ῆν δὴ καλοῦμεν ωκεανόν. καὶ ὅπου δὲ τῆ 30 αἰσθήσει λαβεῖν οὐχ ὑπῆρξεν, ὁ λόγος δείκνυσι. τὸ μὲν γὰρ ἐω-

quidquam probant. Mascul. Cor. primus restituit. 4. τότε — τότε A ac sic fere constanter. 6. περί] επὶ ald. Cor. rest. 10. ἀψόρος φουν edd. 13. αποίν Βι (??) ἔφη m. 14. λείπεν α λίπε C. 21. ἔφη m. 28. πανταχοῦ C. — ὁπῆ ποτ' οὐν lm edd, inde a Cas. ὅπον ποτ' αν C. 29. προελθεῖν sup. παρελ A.

θινόν πλουρόν, τὸ κατὰ τοὺς Ἰνδούς, καὶ τὸ ἐσπέριον, τὸ κατὰ τοὺς Ίβηρας καὶ τοὺς Μαυρουσίους, περιπλείται πᾶν ἐπὶ πολὸ Α. 11 τοῦ τε νοτίου μέρους καὶ τοῦ βορείου. τὸ δὲ λειπόμενον ἄπλουν ήμιτ μέχρι τον το μη συμμέζαι μηδένας άλλήλοις των άπτιπερι-5 πλεόττων οὐ πολύ, εί τις συντίθησιν έκ τῶν παραλλήλων διαστημάτων των έφικτων ήμων. ούκ είκος δε διθάλαττον είναι το πέλαγος τὸ Ατλαντικόν, ἰσθμοῖς διειργόμενον οὖτω στενοῖς τοῖς κωλύουσι τὸν περίπλουν, άλλα μαλλον σύρρουν και συνεγές. οί τε γαρ περιπλείν έπιχειρήσαντες, είτα άναστρέψαντες, ούν ύπο 10 ηπείρου τενός αντιπιπτούσης και κωλυούσης τον επέκεινα πλούν ανακρουσθήναι φασίν, αλλά ύπο άπορίας καὶ έρημίας, σύδεν ύττον τῆς θαλάττης ἐχούσης τὸν πόρον. τοῖς τε πάθεσι τοῦ ώχεανοῦ τοῖς περὶ τὰς άμπώτεις χαὶ τὰς πλημμυρίδας όμολογεῖ τουτο μαλλον πάντη γουν ό αὐτὸς τρόπος των τε μεταβολών 15 υπάργει και των αυξήσεων και μειώσεων, η ου πολύ παραλλάττων, ως αν έπὶ ένὸς πελάγους της κινήσεως αποδιδομένης χαὶ ἀπὸ μιᾶς αἰτίας.

9. Ίππαρχος δ' οὐ πιθανός ἐστιν ἀντιλέγων τῆ δόξη ταὐτη, 
ώς οὐθ' ὁμοιοπαθοῦντος τοῦ ώκεανοῦ παντελῶς, οὐτ', εἰ δοθείη C. 6
20 τοῦτο, ἀκολουθοῦντος ἀὐτῷ τοῦ σύρρουν εἶναι πᾶν τὸ κύκλφ πέλαγος τὸ Ατλαντικόν, πρὸς τὸ μὴ ὁμοιοπαθεῖν μάρτυρι χρώμενος Σελεύκω τῷ Βαβυλωνίω, ἡμεῖς δὲ τὸν μὲν πλείω λόγον 
περὶ τοῦ ἀκεανοῦ καὶ τῶν πλημμυρίδων εἰς Ποσειδώνιον ἀναβαλλόμεθα καὶ Αθηνόδωρον, ἰκανῶς †διακρατήσαντας τὸν περὶ 
25 τούτων λόγον πρὸς δὲ τὰ νῦν ἐπὶ τοσοῦτον λέγομεν, ὅτι πρός 
τε τὴν ὁμοιοπάθειαν οῦτω βέλτιον νομίσαι τά τε οὐράνια συνέχοιτ' ἀν κρεῦττον ταῖς ἐντεῦθεν ἀναθυμιάσεσιν, εἰ πλεῦον εἰη Α. 12 
τὸ ὑγρὸν περικεγυμένον.

<sup>12.</sup> τὸν ομ. Cor. 16. ὑπὸ AOI ὑφ᾽ B, sed  $\varphi$  in litura scriptum est. ἐφ᾽ Cor. 19. πανταχοῦ BC edd. 20: τοῦ] τὸ BCI. 24. διακροτήσαντας Cor. coll. Plat. Cratylo p. 421. C. prorsus inepte. Vulgatam tamen sanam non esse recte vidit. Scribendum crediderim διακρατύναντας, quod compositum etsi alibi non legitur, nemo tamen intelligens reiiciet. Κρατύνειν codem fere sensu usurpatum v. ap. Dion. A. R. 3, 72. Plut. Alex. p. 162. — τῶν — λόγων AC, sed hic corr. pr. m. 25. τούτου l. — ὅτι] ὡς al. 26. τομίσαι sup. νοῆσαι A, inde rοῆσαι gh. 27. εἰ] ἢ a.

10. Υσπες οὖν τὰ ἔσχατα καὶ τὰ κύκλφ τῆς οἰκουμένης οἰδε καὶ φράζει σαφῶς ὁ ποιητής, οὖτω καὶ τὰ τῆς θαλάττης τῆς ἐντός. περιέχει γὰρ ταύτην ἀπὸ Στηλῶν ἀρξαμένοις Λιβύη τε καὶ Αἴγυπτος καὶ Φοινίκη, ἑξῆς δὲ ἡ πέριξ τῆς Κύπρου, εἶτα Σόλυμοι καὶ Λύκιοι καὶ Κᾶρες, μετὰ δὲ τούτους ἡ μεταξὺ Μυκά 5 λης καὶ τῆς Τρωάδος ἡιῶν καὶ αὶ προκείμεναι νῆσοι, ὧν † ἀπασῶν μέμνηται καὶ ἐφεξῆς τῶν περὶ τὴν Προποντίδα καὶ τοῦ Εὐξείνου \*τὰ\* μέχρι Κολχίδος καὶ τῆς Ἰάσονος στρατείας. καὶ μὴν καὶ τὸν Κιμμερικὸν βόσπορον οἶδε, τοὺς Κιμμερίους εἰδώς οὐ δήπου τὸ μὲν ὅνομα τῶν Κιμμερίων εἰδώς, αὐτοὺς δὲ ἀγνοῶν, 10 οῖ κατ αὐτὸν ἡ μικρὸν πρὸ αὐτοῦ μέχρι Ἰωνίας ἐπέδραμον τὴν ἤν τὴν ἐκ βοσπόρου πᾶσαν. αἰνίτιεται γοῦν καὶ τὸ κλίμα τῆς χώρας αὐτῶν ζοφῶδες ὅν, καὶ ὡς φησίν.

ή έρι καὶ νεφέλη κεκαλυμμένοι · οὐδὲ ποτ' αὐτούς ἠέλιος φαέθων ἐπιλάμπεται, ἀλλ' ἐπὶ νὺξ όλοὴ τέταται.

γνωρίζει δὲ καὶ τὸν Ἰστρον, μεμνημένος γε \*τοῦ\* Μυσῶν, ἔθνους Θρακίου παροικοῦντος τὸν Ἰστρον. καὶ μὴν καὶ τὴν ἑξῆς παΑ. 13 ραλίαν οἶδε, Θρακίαν οὖσαν μέχρι Πηνείου, Παίονάς τε ὀνομάζων καὶ ἄθω καὶ ἄξιὸν καὶ τὰς προκειμένας τούτων τή- 28 σους. ἑξῆς δέ ἐστιν ἡ τῶν Ἑλλήνων παραλία μέχρι Θεσπρωτῶν, ἦς ἀπάσης μέμνηται. καὶ μὴν καὶ τὰ τῆς Ἰταλίας ἄκρα

<sup>3.</sup> έντὸς sup. έκτὸς a omisso praeterea της, quod 1. οὖr] δὲ al. una cum margine perilt, neque restitutum est: inde Salárras lurós al. - άρξαμενος BC αρξαμένη al αρξαμένω edd. 6. ών om. agh. De inde άπάντων scribendum esse Cas. vidit. Multorum enim errorum haec fuit causa, ut ad proxima quaeque falso referrentur, quae alio respiciunt 8. τα licet explicari possit, ita tamen incommodum est, (v. Praef.). ut a Strabone scriptum vix crediderim: ortum videatur ex Y et priore literae M parte repetitis. 11. zhv yhv ex B Cor. 15. Infra p. 244 in eodem versu legitur ἐπιδέρκεται, quod Odysseae etiam codd. (v. Δ, 16) exhibent. καταθέρκεται VVolf. ex schol. Harl. Tum ακτίνεσσιν add. cdd. 17. των μυσων k Cor. At videatur potius του propter Forove male additum, atque ideo tollendum esse. 18. παρ**αλίαν, πᾶ**σαν nop edd. inde a Cas. — οίδε deest A cum margine absumptum, nec sec. m. restitutum; om. et lmghnop. 20. αξον l, et A ex corr. sec. m., cademque denuo astòr supra scriptum est,

οίδε, Τεμέσην καλών καὶ Σικελούς, καὶ τὰ τῆς Ἰβηρίας ἄκρα καὶ τὴν εὐδαιμονίαν αὐτών, ῆν ἀρτίως ἔφαμεν. εἰ δέ τινα ἐν τοῖς μεταξὸ διαλείμματα φαίνεται, συγγνοίη τις ἄν· καὶ γὰρ ὁ γεωγραφῶν ὅντως πολλὰ παρίησι τῶν ἐν μέρει. συγγνοίη δ' ἄν, καὶ εἰ μυθώδη τινὰ προσπέπλεκται τοῖς λεγομένοις ἱστορικῶς καὶ διδασκαλικῶς, καὶ οὐ δεῖ μέμφεσθαι. οὐδὲ γὰρ ἀληθές ἐστιν, ὅ φησιν Ἐρατοσθένης, ὅτι ποιητὴς πᾶς στοχάζεται ψυ· C. 7 χαγωγίας, οὐ διδασκαλίας \*χάριν\*· τὰναντία γὰρ οἱ φρονιμώτατοι τῶν περὶ ποιητικῆς τι φθεγξαμένων πρώτην τινὰ λέγουσι φιλοσοφίαν τὴν ποιητικῆν. ἀλλὰ πρὸς Ἐρατοσθένη μὲν αὐθις ἐροῦμεν διὰ πλειόνων, ἐν οἷς καὶ περὶ τοῦ ποιητοῦ πάλιν ἔσται λόγος.

11. Νυνὶ δὲ ὅτι μὲν Ομηρος τῆς γεωγραφίας ἦρξεν, ἀρκείτω τὰ λεχθέντα. φανεροὶ δὲ καὶ οἱ ἐπακολουθήσαντες αὐτῷ ἄνδρες ἀξιόλογοι καὶ οἰκεῖοι φιλοσοφίας. ὧν τοὺς πρώτους μεθ Όμηρον δύο φησὶν Ἐρατοσθένης, Ἀναξίμανδρόν τε, Θαλοῦ γεγονότα γνώριμον καὶ πολίτην, καὶ Εκαταῖον τὸν Μιλήσιον. τὸν μὲν οὐν ἐκδοῦναι πρῶτον γεωγραφικὸν πίνακα, τὸν δὲ Εκαταῖον καταλιπεῖν γράμμα, πιστούμενον ἐκείνου εἶναι ἐκ τῆς ἄλλης αὐτοῦ γραφῆς.

12. Αλλά μην ότι γε δεί πρός ταῦτα πολυμαθείας, εἰρή- Α. 14 κασι συγνοί. εὐ δὲ καὶ Ἰππαρχος ἐν τοῖς πρὸς Ἐρατοσθένη διδάσκει, ὅτι παντί, καὶ ἰδιώτη καὶ τῷ φιλομαθοῦντι, τῆς γεωγραφικῆς ἱστορίας προσηκούσης ἀδύνατον λαβεῖν ἄνευ τῆς τῶν εὐρανίων καὶ τῆς τῶν ἐκλειπτικῶν τηρήσεων ἐπικρίσεως οἰον Αλεξάνδρειαν την πρὸς Αἰγύπτω, πότερον ἀρκτικωτέρα Βαβυλῶνος ἢ νοτιωτέρα, λαβεῖν οὐχ οἰόν τε, οὐδ ἐφ' ὁπόσον διά-

<sup>3.</sup> καὶ γὰρ καὶ edd. inde a Cas. eandemque particulam Straboni obtruserunt invitis codicibus p. 11, 32, 97 passim.

5. προσπέπλε-κται sup. πέπλασται A, inde προσπέπλασται ghi περιπλέκεται l. 8. χάριν codd, Cas. sustulit (cf. infra p. 15). Praepositio praepostere videatur huc illata ex simili loco p. 16.

21. πολυμαθείας sup. φιλο A, inde φιλεμαθείας ghi 22. ἐρὰτοσθένην A. 24. λαβεῖν αὐτὴν Cor. Quod pronomen si excidit, ante λαβεῖν potius scriptum fuisse crediderim.

27. οἴος τε sup. ον τε A οἴος in οἶον sec. m. mut. C οἴοστε l.

στημα, χωρίς της διὰ τῶν κλιμάτων ἐπισκέψεως. ὁμοίως τὰς πρὸς ἕω παρακεχωρηκυίας ἢ πρὸς δύσιν μᾶλλον καὶ ἦττον οὐκ ἂν γνοίη τις ἀκριβῶς, πλὴν ἢ διὰ τῶν ἐκλειπτικῶν ἡλίου καὶ σελήνης συγκρίσεων. οὖτος δὲ δὴ ταῦτά φησιν.

- 13. Απαντές [τε], ὅσοι τόπων ιδιότητας λέγειν ἐπιχειροῦ- 5 σιν, οἰκείως προσάπτονται καὶ τῶν οὐρανίων καὶ γεωμετρίας, σχήματα καὶ μεγέθη καὶ ἀποστήματα καὶ κλίματα δηλοῦντες καὶ θάλπη καὶ ψύχη καὶ ἀπλῶς τὴν τοῦ περιέχοντος φύσιν. ἐπεὶ
- Α. 15 καὶ οἰπον κατασκευάζων οἰκοδόμος ταῦτα ἀν προορφτο καὶ πόλιν κτίζων ἀρχιτέκτων, μή τι γε ὅλην ἐπισκοπῶν τὴν οἰκου-10 μένην ἀνήρ πολὰ γὰρ τούτφ προσήκει μᾶλλον. ἐν μὲν γὰρ τοῖς μικροῖς χωρίοις τὸ πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς νότον κεκλίσθαι παραλλαγὴν οὐ πολλὴν ἔχει, ἐν δὲ τῷ παντὶ κύκλφ τῆς οἰκουμένης πρὸς ἄρκτον μὲν τὸ μέχρι τῶν ὑστάτων ἐστὶ τῆς Σκυθίας ἢ τῆς Κελτικῆς, μέχρι δὲ τῶν ὑστάτων Αἰθιόπων τὰ πρὸς νό-15 τον τοῦτο δὲ παμπολλὴν ἔχει διαφοράν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ παρὸ C. 8 Ἰνδοῖς οἰκεῖν ἢ παρὸ Ἰβηρσιν ὧν τοὺς μὲν ἑφους μάλιστα, τοὺς δὲ ἐσπερίους, τρόπον δέ τινα καὶ ἀντίποδας ἀλλήλοις ἵσμεν.
  - 14. Πᾶν δὲ τὸ τοιοῦτον ἐχ τῆς τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων κινήσεως τὴν ἀρχὴν ἔχον καὶ ἔτι τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φο- το ἀναγκάζει πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ πρὸς τὰ φαινόμενα παρὶ ἐκάστοις ἡμῶν τῶν οὐρανίων ἐν δὲ τούτοις ἐξαλλάξεις ὁρῶνται παμμεγέθεις τῶν οἰκήσεων. τίς ἂν οὖν διαφορὰς τόπων ἐκτιθέμενος καλῶς καὶ ἰκανῶς διδάσκοι, μὴ φροντίσας τούτων μηδενὸς μηδ ἐπὶ μικρόν; καὶ γὰρ εἰ μὴ δυνατὸν 25 κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τὴν τοιαύτην ἄπαντα ἀκριβοῦν διὰ τὸ εἶναι

<sup>2.</sup> προπαρακεχωρηκνίας BC προσκεχωρηκνίας Cor. 3. πλην εἰ malit Cor. 4. οὐτος δὶ δὴ sup. οὐ δὶ δὴ A, inde οὐ δὶ δὴ gn δὶ frustra tentatum a Cas. et Grosk. cf. p. 9. 18. 33 passim. — τσιαῦτα BC οὐτος δὶ καὶ ταῦτά φησιν Cor., sequentia parum apte Hipparcho tribuens, sicut Guar. et Xyl. Strabonis enim verba sunt v. II, cap. 5 p. 109. 5. τε om. codd. cdd. δὶ inserendum censuit Cas. 7. καὶ μεγέθη καὶ ἀποστήματα om. A, sed σχήμα καὶ μέγεθος κὰδ ἀποστήματα add. sec. m. in marg. Eadem illa om. ghin cf. p. 11 et 109. 9. οἰκοδόμος — κτίζων om. BC. 11. προσήκε codd. Cor. corr. 12. άρκτους τι k edd. 20. ἀστέρων cdd. 22. ἡμῖν B.

πολιτικωτέραν, τό γε έπὶ τοσούτον, έφ' ζουν καὶ τῷ πολιτικῷ παρακολουθεῖν δυνατόν, προσήκοι αν εἰκότως.

15. Ό δ' ούτω μετεωρίσας ήδη την διάνοιαν οὐδὲ τῆς ὅλης ἀπέχεται γῆς. φαίνεται γὰρ γελοῖον, εἰ την οἰκουμένην γλιχό5 μετος σαφῶς ἐξειπεῖν τῶν μὲν οὐρανίων ἐτόλμησεν ἄψασθαι Α. 16
καὶ χρήσασθαι πρὸς την διδασκαλίαν, την δ' ὅλην γῆν, ῆς μέρος ἡ οἰκουμένη, μήθ' ὁπόση, μήθ' ὁποία τις, μηθ' ὅπου κειμένη τοῦ σύμπαντος κόσμου, μηθὲν ἐφρόντισε μηδ', εἰ καθ'
εν μέρος οἰκεῖται μόνον τὸ καθ' ἡμᾶς, ἢ κατὰ πλείω, \*ἢ\* καὰ
10 πόσα οἰς δ' κῶτως καὶ τὸ ἀοίκητον αὐτῆς πόσον καὶ ποῖόν τι
καὶ διὰ τί. ἔοικεν οὖν μετεωρολογικῆ τινι πραγματεία καὶ γεωμετρικῆ συνῆφθαι τὸ τῆς γεωγραφίας εἰδος, τὰ ἐπίγεια τοῖς
οὐρανίοις συνάπτον εἰς εν, ως ἐγγυτάνω ὅντα, ἀλλὰ μὴ διεστῶτα τοσοῦτον,

15 οσον οὐρανός ἐστ' ἀπὸ γαίης.

16. Φέρε δη τή τοσαύτη πολυμαθεία προσθώμεν την ἐπίγειον ἰστορίαν, οἰον ζώων καὶ φυτών καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα χρήσιμα η δύσχρηστα φέρει γη τε καὶ θάλασσα. οἰμαι γὰρ ἐναργὲς ἀν γενέσθαι μᾶλλον ὁ λέγω. ὅτι δὲ καὶ τὸ ὅφελος μέγα το παντὶ τῷ παραλαβόντι την τοιαύτην ἰστορίαν, ἔκ τε τῆς παλαιᾶς μτήμης δῆλον καὶ ἐκ τοῦ λόγου. οἱ γοῦν ποιηταὶ φρονιμωτάτους τῶν ἡρώων ἀποφαίνουσι τοὺς ἀποδημήσαντας πολλαχοῦ καὶ πλανηθέντας ἐν μεγάλφ γὰρ τίθενται τὸ πολλῶν ἀπθρώπων ἰδεῖν ἄστεα καὶ νόον γνῶναι, καὶ ὁ Νέστωρ σεμνύνεται, το διότι τοῖς Λαπίθαις ώμίλησεν, ἐλθὼν μετάπεμπτος

τηλόθεν έξ ἀπίης γούης καλέσαντο γὰο αὐτοί. καὶ ὁ Μενέλαος οἱσαύτους.

Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς Αἰθίοπας θ' ἰκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς 30 καὶ Αιβύην, ἵνα τ' ἄρνες ἄφας κεραοὶ τελέθουσι προσθείς καὶ τὸ ἰδίωμα τῆς χώρας.

ποικιλωτέραν Cor. paulo inconsideratius.
 μη δ' εἰ sup. τ' εἰ Α. — μηδὲν Cor.
 η παὶ codd. η Cor. sustulit.
 εἰς το com. C.
 19. τὸ χρήσιμον pr. m. add. in marg. C.
 μενέλεος ald., inde Μενέλεως edd.

C. 9 τοὶς γὰο τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.
 A. 17 ἐπὶ δὲ τῶν Αἰγυπτίων Θηβῶν

\*τῦ αγεισια αξίδει ζείζαιδος αδουδα.

καί\*

αιθ' έκατόμπυλοί είσι, διηκόσιοι δ' αν έκαστην ανέρες έξοιχνεύσι σύν ιπποισιν και όγεσφιν.

πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα παρασκευαί τινες εἰς φρόνησιν μεγάλαι τῷ μαθεῖν τῆς χώρας τὴν φύσιν καὶ ζώων καὶ φυτῶν ἰδίας. προσθεῖναι δὲ·καὶ τὰ τῆς θαλάντης ἀμφίβιοι γὰρ τρόπον τιτά ἐσμεν καὶ οὐ μᾶλλον χερσαῖοι, ἢ θαλάντιοι. καὶ κὸν Ἡρακλέα 10 εἰκὸς ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐμπειρίας νε καὶ ἰστορίας λεχθῆναι

μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων.

έκ δὲ δὴ τῆς παλαιᾶς μνήμης καὶ ἐκ τοῦ λόγου μαρτυρεῖται τὰ λεχθέντα ἐν ἀρχαῖς ὑφ' ἡμῶν. διαφερόντως δ' ἐπάγεσθαι δοπεῖ μοι πρὸς τὰ νῦν ἐκεῖνος ὁ λόγος, διότι τῆς γεωγραφίας τὸ ιἱ πλέον ἐστὶ πρὸς τὰς χρείας τὰς πολιτικάς. χώρα γὰρ τῶν πράξεων ἐστὶ γῆ καὶ ἡ θάλαττα, ἡν οἰκοῦμεν τῶν μὲν μικρῶν μικρῶ, τῶν δὲ μεγάλων μεγάλη μεγίστη δ' ἡ σύμπασα, ἡνπερ ἰδίως καλοῦμεν οἰκουμένην, ῶστε τῶν μεγίστων πράξεων αῦτη ἀν εἴη χώρα. μέγιστοι δὲ τῶν στρατηλατῶν, ὅσοι δύνανται γῆς καὶ θαλάττης ἄρχειν, ἔθνη καὶ πόλεις συνάγοντες εἰς μίαν ἐξ-

<sup>1.</sup> els punctis sec. manu inclusum in A, inde om. gh.  $\tau_{ij}^{\alpha}$  — xal in omnibus ita leguntur codd., quae quam incommoda sint neminem fugit. Cas. variis coniecturis ca tentavit, nullo tamen successu; neque Fridemanni ratio ferenda, censentis verba καὶ τῆ πλείστα φέρει ζείδωρος άρουρα collocanda esse ante verba επί δε των Αιγυπτίων θηβων. Parum est enim credibile Strabonem, qui tantopere Homeri carmina versasset, verba, quae de muliere ab hoc proferuntur (v. Od. 4, 229), ad terram aliquam sive Libyam sive Aegyptum retulisse. Ab alio igitur quopiam haec in margine primum adnotata esse crediderim, unde in ordinem postea recepta sunt: id quod pluribus locis accidit (v. Praef.). Quin ctiam reliqua, quae leguntur inde ab êni de usque ad oxesque minus apte adiecta ab cadem origine repetenda esse haud iniuria suspi-8.  $\tau \tilde{\psi}$  sup.  $\tau \delta$  A, inde  $\tau \delta$  g, idem Cor. ex conj. post de add. Cor., similiter infra p. 52. Notissimus tamen-hic infinitivi 13. μαρτυρεί ACl (B?) Cas. corr. Erroris causa manifesta. 17.  $\hat{\eta}$  om. Cor. Facilius foret addere articulum ante  $\gamma \tilde{\eta}$ : sed paulo liberior in his est Strabonis usus. 20. μέγισται δ' αί τῶν Cor.

υσίαν καὶ διοίκησιν πολιτικήν. δηλον οὖν, ὅτι ἡ γεωγραφικὴ ασα έπὶ τὰς πράξεις ἀνάγεται τὰς ἡγεμονικάς, διατιθείσα πείρους καὶ πελάγη τὰ μεν έντός, τὰ δὲ ἐκτὸς τῆς συμπάσης Α. 18 ικουμένης, πρός τούτους δε ή διάθεσις, οίς διαφέρει ταῦτα ιειν ούτως η επέρως, και γνώριμα είναι η μη γνώριμα. βέλον γαρ αν διαγειρίζοιεν έκαστα, είδότες την γώραν όπόση τις αὶ κάως κειμένη συγγάνει καὶ τίνας διαφοράς ἴσγουσα, τάς τ' ι τος περιέγοντι καὶ τὰς ἐν αὐτῆ. ἄλλων δὲ κατ ἄλλα μέρη **ναστευόντων και ἀπ' ἄλλης έστίας και ἀρχῆς τὰς πράξεις προ**μοιζομένων καὶ ἐπεκτεινόντων τὸ τῆς ἡγεμονίας μέγεθος, οὐκ τ' ίσης δυνατόν οὖτ' έχείνοις ἄπαντα γνωρίζειν, οὖτε τοῖς γεωγαφούσιν άλλά το μάλλον και ήπον πολύ έν άμφοτέροις καοράται τούτοις. μόλις γαρ [αν] τὸ ἐπ' ἴσης πάντ' εἶναι φανερά ναβαίη της συμπάσης οίκουμένης ύπο μίαν άργην και πολιτείαν σηγμένης άλλ' οὐδ' οὖτως, άλλὰ τὰ ἐγγυτέρω μᾶλλον ἂν γνω-Corro. και προσήκει ταύτα δια πλειόνων έμφανίζειν, ιτ εξη ρώριμα ταῦτα γὰρ καὶ τῆς χρείας ἐγγυτέρω ἐστίν. ὧστ οὐκ » επη θαυμαστόν, οὐδ' εἰ άλλος μεν Ίνδοῖς προσήχοι χωροράφος, άλλος δὲ Αἰθίοψιν, άλλος δὲ Έλλησι καὶ Ρωμαίοις. ΄ γαιο αν προσήποι τῷ παιρ' Ίνδοῖς γεωγράφφ και τὰ κατὰ C. 10 Ιοιωτούς ούτω φράζειν, ώς Όμηρος.

οἴθ' Ύρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν Σχοῖνόν τε Σκοῖλόν τε τῶν δὲ προσήκει τὰ δὲ παρ' Ἰνδοῖς οῦτω καὶ τὰ καθ' ἔκαστα Α. 19

<sup>1.</sup> ov add. sec. m. B. 2. πασω IA, sed in hoc posterior ves pars sec. m. scripta est. 4. τούτοις codd. Cas. corr. coll. p. 13. 9. forlas] airlas o, marg. n Guar. dd. Coraes addidit: neque a Strabone omissum arbitror, licet nonnulli ci huic similes infra inveniantur, velut p. 44. II, 90. IV, 201. XV, 36. Paululum diversus est II, 73. Quibus locis fere omnibus quae nea fuerit omittendi patet. A particula γάρ, ut hic, profecta est p. 44. **V, 716**. 726. — τῷ et o sup. φ **A**. 15. εγγυτέρωι **Δ** et sic con-16. προσήκει sup. οι A, inde προσήκοι gh. cum antiquo margine ita deletum, ut quaedam modo literae x supernt reliquiae, neque sec. m. restitutum est: sed in marg. haec adiecta 24. προσημε *BCA*, mt sec. m. n xai rà xarà. xai om. lghnop. 1 hoc sup.  $\times \epsilon_i$ . —  $o\tilde{v}\pi\omega$  BC.

ούκέτι. οὐδὲ γὰρ ή χρεία ἐπάγεται· μέτρον δ' αιση μάλιστα τῆς τοιαίτης ἐμπειρίας.

17. Καὶ τοῦτο καὶ ἐν μικροῖς μὲν δῆλόν ἐστιν, οἶον ἐν τοῖς κυνηγεσίοις. ἄμεινον γὰρ ὰν θηρεύσειέ τις εἰδρὸς τὴν ὕλην, ὅποία τις καὶ πόση καὶ στρατοπεδεῦσαι δὲ καλῶς ἐν χωρίφ τοῦ εἰδότος ἐστὶ καὶ ἐνεδρεῦσαι καὶ ὁδεῦσαι. ἀλλ ἐν τοῖς μεγάλοις ἐστὶ τηλαυγέστερον, ὅσωπερ καὶ τὰ ἀθλα μείζω τὰ τῆς

έμπειρίας και τὰ σφάλματα [τὰ] έκ τῆς ἀπειρίας. ὁ μέντοι Αγαμέμνονος στόλος την Μυσίαν ώς την Τρωάδα πορθών έπαλινδρόμησεν αίσγρως. Πέρσαι δε και Δίβνες, τους πορθμούς 10 ύπονοήσαντες είναι τυφλούς στενωπούς, έγγος μεν ήλθον κινδύνων μεγάλων, τρόπαια δὲ τῆς ἀγνοίας κατέλιπον οἱ μὲν τὸν τοῦ Σαλγανέως τάφον πρὸς τῷ Εὐρίπφ τῷ Χαλκιδικῷ τοῦ σφαγέντος ύπὸ τῶν Περσῶν ώς καθοδηγήσαντος φαύλως ἀπὸ Μαλιέων ἐπὶ τὸν Ευριπον τὸν στόλον οἱ δὲ τὸ τοῦ Πελώρου 15 μηθα, καὶ τούτου διαφθαρέντος κατά την δμοίαν αίτίαν πλήρης τε ναυαγίων ή Έλλας ύπηρξε κατά την Ξέρξου στραπίαν. καὶ ή τῶν Αἰολέων δὲ καὶ ή τῶν Ἰωνων ἀποικία πολλά τοιαύτα πταίσματα παραδέδωκεν. όμοίως δε και κατορθώματα, Α. 20 οπου τι κατορθωθηναι συνέβη παρά την έμπειρίαν των τόπων 2 καθάπερ έν τοῖς περί Θερμοπύλας στενοῖς ὁ Ἐφιάλτης λέγεται δείξας την διά των όρων άτραπον τοῖς Πέρσαις ύπογειρίους αὐτοῖς ποιῆσαι τοὺς περὶ Λεωνίδαν καὶ δέξασθαι τοὺς βαρβάρους είσω Πυλών. έάσας δὲ τὰ παλαιὰ τὴν νῦν Ῥωμαίων στρατείαν έπὶ Παρθυαίους ίκανὸν ήγοῦμαι τούτων τεκμήριον ώς δ 25 αύτως την έπὶ Γερμανούς καὶ Κελτούς, έν έλεσι καὶ δρυμοῖς άβάτοις έρημίαις τε τοπομαχούντων των βαρβάρων καὶ τὰ έγγύς πόρρω ποιούντων τοῖς άγνοοῦσι καὶ τὰς όδοὺς ἐπικρυπτομένων καὶ τὰς εὐπορίας τροφής τε καὶ τῶν άλλων. 18. Τὸ μὲν δὴ πλέον, ισπερ εἴρηται, πρὸς τοὺς ἡγεμονι- 30

 <sup>4.</sup> θηρεύση αl.
 8. τὰ add. Cor.
 11. τυφλοὺς] τοῦ πλοῦ codd. Css. corr. coll. IX, 403.
 12. ἀνοίας codd. Cor. corr. de Cas. coniectura; ignorantiae Guar.
 15. μαλεῶν BCl edd., idem et sup. μαλίων ή μαλιέων A, unde μαλιέων g. Quod reponendum esse complures viderunt coll. IX, 403.
 21. περὶ om l.
 25. τούτου B.

ποὺς βίσυς καὶ τὰς χρείας ετι δὲ καὶ τῆς ἡθικῆς φιλοσος ἰας καὶ πολιτικῆς τὸ πλέον περὶ τοὺς ἡτεμονικοὺς βίσυς. σημεῖον δέ· τὰς γὰρ τῶν πολιτειῶν διαφορὰς ἀπὸ τῶν ἡτεμονιῶν διακρίνομεν, ἄλλην μὲν ἡγεμονίαν τιθέντες τὴν μοναρχίαν, ῆν καὶ βασιλείαν καλοῦμεν, ἄλλην δὲ τὴν ἀριστοκρατίαν, τρίτην δὲ τὴν C. 11 δημοκρατίαν. τοσαύτας δὲ καὶ τὰς πολιτείας νομίζομεν, ὁμωνύμως καλοῦντες ὡς ἀν ἀπ ἐκείνων τὴν ἀρχὴν ἐχούσας τῆς εἰδο- Α. 21 ποιίας ἄλλος γὰρ νόμος τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα, ἄλλος δὲ τὸ τῶν ἀρίστων, καὶ τὸ τοῦ δήμου. τύπος δὲ καὶ σχῆμα πολιτείας ὁ νόμος. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ δίκαιον εἰπόν τινες τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον. εἴπερ οὖν ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία περὶ τὸς ἡγεμόνας τὸ πλέον ἐστίν, ἔστι δὲ καὶ ἡ γεωγραφία περὶ τὰς ἡγεμονικὰς χρείας, ἔχοι ἀν τι πλεονέκτημα καὶ αὐτὴ παρὰ τοῦτο ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ πλεονέκτημα πρὸς τὰς πράξεις.

19. Έχει δέ τινα καὶ θεωρίαν οὐ φαύλην ἡ πραγματεία, τὴν μὲν τεχνικήν τε καὶ μαθηματικὴν καὶ φυσικὴν, τὴν δὲ ἐν ἰστορία καὶ μύθοις κειμένην, οὐδὲν οὖσι πρὸς τὰς πράξεις οἶσν εἴ τις λέγοι τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην καὶ Μενελάου καὶ Ἰάσονος, εἰς φρόνησιν μὲν οὐδὲν ἂν συλλαμβάνειν δόξειεν, ήν ὁ πράττων ζητεῖ, πλὴν εἰ καταμίσγοι καὶ τῶν γενομένων ἀναγκαίων τὰ παραδείγματα χρήσιμα. διαγωγὴν δ' ὅμως πορίζοι ἂν οὐκ ἀνελεύθερον τῷ ἐπιβάλλοντι ἐπὶ τοὺς τόπους τοὺς παρασχόντας τὴν μυθοποιίαν. καὶ γὰρ τοῦτο ζητοῦσιν οἱ πράττοντες διὰ τὸ ἔνδοξον καὶ τὸ ἡδύ, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ πολύ μᾶλλον γὰρ σπουδάζουσιν, ὡς εἰκός, περὶ τὰ χρήσιμα. διόπερ καὶ τῷ γεωγράφφ τούτων μᾶλλον ἢ ἐκείνων ἐπιμελητέον. ὡς δ' αῦτως ἔχει καὶ περὶ τῆς ἱστορίας καὶ περὶ τῶν μαθημάτων καὶ Α. 22 γὰρ τούτων τὸ χρήσιμον ἀεὶ μᾶλλον ληπτέον καὶ τὸ πιστότερον.

20. Μάλιστα δὲ δοκεῖ, καθάπες εἴρηται, γεωμετείας τε καὶ ἀστρονομίας δεῖν τῆ τοιαύτη ὑποθέσει. καὶ δεῖ μὲν ὡς ἀληθῶς σχήματα γὰς καὶ κλίματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ ἄλλα τὰ τούτοις οἰκεῖα οὐχ οἰόν τε λαβεῖν καλῶς ἄνευ τῆς τοιαύτης μεθόδου. ἀλλ' ὡσπες τὰ περὶ τὴν ἀναμέτρησιν τῆς ὅλης γῆς ἐν ὁ ἄλλοις δεικνύουσιν, ἐνταῦθα δὲ ὑποθέσθαι δεῖ καὶ πιστεῦσαι τοῖς ἐκεῖ δειχθεῖσιν ὑποθέσθαι δὲ καὶ σφαιροειδῆ μὲν τὸν κόσμον, σφαιροειδῆ δὲ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, ἔτι δὲ τούτων πρότερον τὴν ἐπὶ τὸ μέσον τῶν σωμάτων φοράν. †αὐτὸ μόνον ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως ἢ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν ἐγγύς ἐστιν. 10 εἰ ἄρα, †ἐπισημηνάμενον ἐπὶ κεφαλαίφ μικρά οἰον ὅτι ἡ γῆ

A. 23 σφαιροειδής, έκ μεν της έπε το μέσον φοράς πόρρωθεν ή υπόμνησις και του εκαστον σώμα έπι το αυτου άρτημα νεύειν, έκ

C. 12 δὲ τῶν κατὰ πελάγη καὶ τὸν οὐρανὸν φαινομένων ἐγγύθεν· καὶ γὰρ ἡ αἴσθησις ἐπιμαρτυρεῖν δύναται καὶ ἡ κοινὴ ἔννοια. φα- 15 νερῶς γὰρ ἐπιπροσθεῖ τοῖς πλέουσιν ἡ κυρτότης τῆς θαλάττης, ῶστε μὴ προσβάλλειν τοῖς πόρρω φέγγεσι τοῖς ἐπ' ἴσον ἐξηρμένοις τῷ ὄψει. ἐξαρθέντα γοῦν πλέον τῆς ὄψεως ἐφάνη, καίτοι πλέον ἀποσχόντα αὐτῆς· ὁμοίως δὲ καὶ αὐτὴ μετεωρισθεῖσα είδε τὰ κεκρυμμένα πρότερον. ὅπερ δηλοῖ καὶ ὁ ποιητής· τοι- 15 οῦτον γάρ ἐστι καὶ τὸ

<sup>2.</sup> μέν om. Al. In A una cum margine deletum, neque postea restitutum: sed pr. m. quondam scriptum fuisse ex spatio nunc vacuo 9. αὐτὸ μόνον corrupta sunt, ac multis coniecturis tentata: quarum nulla probabilis, nisi quod recte, ut opinor, Anonymus ap. Falcon. proposuit μὲν οὖν pro μόνον. Quo accepto scribendum fortasse ταυτα μέν ούν. 10. ἐπὶ ο τι Cor. ὅτι Grosk. σάμενοι εν sup. pr. m. επισημηνάμενοι επί k, inde επισημηνάμενοι εν ald. Sed ἐπισημηνάμενον, quod reliqq. codd. exhibent, sine dubio corruptum est, neque adhuc sanatum. Nescio an Strabo scripserit ἐπισημήναιμεν αν. - εν κεφαλαίο edd. Sed multis aliis etiam locis Strabo praesert επί. Similiter επί κεφαλαίφ posuit Arist. Eth. Nic. II, 7. 13. vov rò codd. edd. vov scribendum esse vide-12. ή om. edd. runt Breq. et Paetz. 14. κατά τὰ πελάγη hino. 17. ωσπερ sup. τε B. - πόρρωθεν al edd. - φέγγεσι sup. γγουσι A, inde φέγγουσι hno. μεγέθεσι pr. m. scriptum in marg. C. Sed cf. Plin. N. H. II, 65. 18. γοῦν ἐπὶ πλέον Ι.

A. 24

όξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς.

καὶ τοῖς προσπλέουσι δὲ ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἀπογυμνοῦται τὰ πρόσγεια μέρη, καὶ τὰ φανέντα ἐν ἀρχαῖς ταπεινὰ ἐξαίρεται μᾶλλον. τῶν τε οὐρανίων ἡ περιφορὰ ἐνὰργής ἐστι καὶ ἄλλως καὶ
δ ἐκ τῶν γνωμονικῶν· ἐκ δὲ τούτων εὐθὺς ὑποτείνει καὶ ἡ ἔννοια, ὅτι ἐρριζωμένης ἐπ' ἄπειρον τῆς γῆς οὐκ ὰν ἡ τοιαύτη
περιφορὰ συνέβαινε. καὶ τὰ περὶ τῶν κλιμάτων δὲ ἐν τοῖς περὶ
τῶν οἰκήσεων δείκνυται.

21. Νυνὶ δὲ ἐξ ἐτοίμου δεῖ λαβεῖν ἔνια, καὶ ταῦθ' ὅσα τῷ 0 πολιτικῷ καὶ τῷ στρακηλάτη χρήσιμα. οὖτε γὰρ οὖτω δεῖ ἀγνοεῖν τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν θέσιν τῆς γῆς, ὥστ', ἐπειδὰν γένηται κατὰ τόπους, καθ' οὖς ἐξήλλακταί τινα τῶν φαινομένων τοῖς πολλοῖς ἐν τῷ οὐρανῷ, τὰράσσεσθαι καὶ τοιαῦτα λέγειν

ω φίλοι, οὐ γάρ τ' ίδμω ὅπη ζόφος, οὐδ' ὅπη ἡως,
οὐδ' ὅπη ἡέλιος φαεσίμβροτος εἶσ' ὑπὸ γαῖαν,
οὐδ' ὅπη ἀννεῖται

οδθ' οδτως ακριβοῦν, ώστε τὰς πανταχοῦ συνανατολάς τε καὶ συγκαταδύσεις καὶ συμμεσουρανήσεις καὶ δέξαρματα πόλων καὶ τὰ κατὰ κορυφὴν σημεῖα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα κατὰ τὰς με
σταπτώσεις τῶν ὁριζόντων ἄμα καὶ τῶν ἀρκτικῶν διαφέροντα ἀπαντα, τὰ μὲν πρὸς τὴν ὅψιν, τὰ δὲ καὶ τῆ φύσει γνωρίζειν ἄπαντα ἀλλὰ τὰ μὲν μηδ' ὅλως φροντίζειν, πλὴν εἰ θέας φιλοσόφου χάριν, τοῖς δὲ πιστεύειν, κἂν μὴ βλέπη τὸ διὰ τί. καὶ γὰρ τοῦτο τοῦ φιλοσοφοῦντος μόνου, τῷ δὲ πολιτικῷ σχολῆς 5 οὐ τοσαύτης μέτεστιν, ἢ οὐκ ἀεί. οὐ μὴν οὐδ' οὖτως ὑπάρχειν ἀπλοῦν δεὶ τὸν ἐντυγχάνοντα τῆ γραφῆ ταύτη καὶ ἀργόν, ὥστε μηδὲ σφαῖραν ἰδεῖν, μηδὲ κύκλους ἐν αὐτῆ, τοὺς μὲν παραλλή- C. 13 λους, τοὺς δ' ὀρθίους πρὸς τούτους, τοὺς δὲ λοξούς· μηδὲ τρο-

<sup>2.</sup> αλεὶ codd. edd. — πρόσγαια C edd. πρόσγεα B. Nota in his adiectivis scripturae ambiguitas (v. Lob. ad Phryn. p. 297 sq.). Apud Strabonem plerisque locis codd. in αι consentiunt.

3. ἐξ ἀρχῶν sec. m. not. in marg. A. 5. γνωμωνικῶν Β γνωμικῶν α sed (γνωμονικῶν sub marg. agglutinato A), inde γνωμικῶν gk.

13. λέξειν l, idem et sup. λέγειν α.

14. οὐδ ὅπη ῆως om. l.

21. απαντα codd. Cas. corr.

24. τοῦτο om. l.

28. In Epit., ubi hic locus legitur in breving contractus ac mutatus, adiectivum ὀρθός positum.

20. Μάλιστα δὲ δοχεῖ, καθάπερ εἴρηται, γεωμετρίας τε καὶ ἀστρονομίας δεῖν τῆ τοιαύτη ὑποθέσει. καὶ δεῖ μὲν ὡς ἀληθῶς σχήματα γὰρ καὶ κλίματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ ἄλλα τὰ τούτοις οἰκεῖα οὐχ οἰόν τε λαβεῖν καλῶς ἄνευ τῆς τοιαύτης μεθόδου. ἀλλ' ώσπερ τὰ περὶ τὴν ἀναμέτρησιν τῆς ὅλης γῆς ἐν δ ἄλλοις δεικνύουσιν, ἐνταῦθα δὲ ὑποθέσθαι δεῖ καὶ πιστεῦσαι τοῖς ἐκεῖ δειχθεῖσιν ὑποθέσθαι δὲ καὶ σφαιροειδῆ μὲν τὸν κόσμον, σφαιροειδῆ δὲ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, ἔτι δὲ τούτον πρότερον τὴν ἐπὶ τὸ μέσον τῶν σωμάτων φοράν. †αὐτὸ μόνον ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως ἢ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν ἐγγύς ἐστιν. 10 εἰ ἄρα, †ἐπισημηνάμενον ἐπὶ κεφαλαίφ μικρά. οἱον ὅτι ἡ γῆ

Α. 23 σφαιροειδής, έχ μεν της έπε το μέσον φοράς πόρρωθεν ή υπόμνησις και τοῦ εκαστον σώμα επι το αυτοῦ άρτημα νεύειν, έκ

C. 12 δὲ τῶν κατὰ πελάγη καὶ τὸν οὐρανὸν φαινομένων ἐγγύθεν καὶ γὰρ ἡ αἴσθησις ἐπιμαρτυρεῖν δύναται καὶ ἡ κοινὴ ἔννοια. φα 15 νερῶς γὰρ ἐπιπροσθεῖ τοῖς πλέουσιν ἡ κυρτότης τῆς θαλάττης, ὅστε μὴ προσβάλλειν τοῖς πόρρω φέγγεσι τοῖς ἐπ' ἴσον ἐξηρμένοις τῆ ὄψει. ἐξαρθέντα γοῦν πλέον τῆς ὅψεως ἐφάνη, καίτοι πλέον ἀποσχόντα αὐτῆς ὁμοίως δὲ καὶ αὐτὴ μετεωρισθεῖσα είδε τὰ κεκρυμμένα πρότερον. ὅπερ δηλοῖ καὶ ὁ ποιητής τοι τὸς οῦτον γάρ ἐστι καὶ τὸ

<sup>2.</sup> μὲν om. Al. In A una cum margine deletum, neque postea restitutum: sed pr. m. quondam scriptum fuisse ex spatio nunc vacuo manifestum est. 9. αὐτὸ μόνον corrupta sunt, ac multis coniecturis tentata: quarum nulla probabilis, nisi quod recte, ut opinor, Anonymus ap. Falcon. proposuit μεν οὖν pro μόνον. Quo accepto scribendum fortasse ταυτα μέν ούν. 10. *ἐπὶ*] ο τι Cor. οτι Grosk. σάμενοι εν sup. pr. m. επισημηνάμενοι επί k, inde επισημηνάμενοι εν ald. Sed ἐπισημηνάμενον, quod reliqq. codd. exhibent, sine dubio corruptum est, neque adhuc sanatum. Nescio an Strabo scripserit ἐπισημήναιμέν αν. — εν κεφαλαίο edd. Sed multis aliis etiam locis Strabo praesert ἐπί. Similiter ἐπὶ κεqαλαίφ posuit Arist. Eth. Nic. II, 7. 12. ή om. edd. 13. τοῦ] τὸ codd. cdd. τοῦ scribendum esse viderunt Breq. et Paetz. 14. κατά τὰ πελάγη hino. 17. ωσπερ sup. τε B. - πόρρωθεν al edd. - φέγγεσι sup. γγουσι A, inde φέγγουσι hno. μεγέθεσε pr. m. scriptum in marg. C. Sed cf. Plin. N. H. II, 65. 18. your end alsor l.

όξυ μάλα προϊδών, μεγάλου ύπο κύματος ἀρθείς.

πὶ τοῖς προσπλέουσι δὲ ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἀπογυμνοῦται τὰ πρόσκα μέρη, καὶ τὰ φανέντα ἐν ἀρχαῖς ταπεινὰ ἐξαίρεται μᾶλν.

τῶν τε οὐρανίων ἡ περιφορὰ ἐναργής ἐστι καὶ ἄλλως καὶ τῶν γνωμονικῶν ἐκ δὲ τούτων εὐθὺς ὑποτείνει καὶ ἡ ἔνω, ὅτι ἐρριζωμένης ἐπ' ἄπειρον τῆς γῆς οὐκ ὰν ἡ τοιαύτη καὶ τὰ περὲ τῶν κλιμάτων δὲ ἐν τοῖς περὶ οὐκήσεων δεἰκνυται.

21. Νυνὶ δὲ ἐξ ἐτοίμου δεῖ λαβεῖν ἔνια, καὶ ταῦθ' ὅσα τῷ 
κιτικῷ καὶ τῷ στρακηλάτη χρήσιμα. οὖτε γὰρ οὖτω δεῖ ἀγνοεῖν 
ἐ περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν θέσιν τῆς γῆς, ὧστ, ἐπειδὰν γένη
α κατὰ τόπους, καθ' οὖς ἐξήλλακταί τινα τῶν φαινομένων 
ἔς πολλοῖς ἐν τῷ οὐρανῷ, ταράσσεσθαι καὶ τοιαῦτα λέγειν

ω φίλοι, ου γάρ τ' ίδμεν ὅπη ζόφος, οὐδ' ὅπη ἡως, οὐδ' ὅπη ἡέλιος φαεσίμβροτος εἶσ' ὑπὸ γαῖαν, οὐδ' ὅπη ἀντεῖται

το του του φιλοσοφούντος μόνου, τῷ δὲ πολιτικῷ σχολῆς το καὶ τοσαύτης μέτεστιν, ἢ οὐκ ἀεί. οὐ μὴν οὐδ' οὕτως ὑπάρχειν κὰ ἀρτικοῦς κὰ ἀρτικοῦς κὰ ἀρτικοῦς κὰ ἀρτικοῦς ὑπάρχειν τοσαύτης μέτεστιν, ἢ οὐκ ἀεί. οὐ μὴν οὐδ' οὕτως ὑπάρχειν τοσαύτης μέτεστιν, ἢ οὐκ ἀεί. οὐ μὴν οὐδ' οὕτως ὑπάρχειν τοῦν δεὶ τὸν ἐντυγχάνοντα τῆ γραφῆ ταύτη καὶ ἀργόν, ῶστε τὸῦν ὀρθίους πρὸς τούτους, τοὺς ὸὲ λοξούς μονους, τοῦς δὲ λοξούς. μηδὲ τρο-

2. αἰεὶ codd. edd. — πρόσγαια C edd. πρόσγεα B. Nota in his liectivis scripturae ambiguitas (v. Lob. ad Phryn. p. 297 sq.). Apud rabonem plerisque locis codd. in αι consentiunt.
3. ἐξ ἀρχῶν sec. not. in marg. A. 5. γνωμωνικῶν Β γνωμικῶν α sed (γνωμονικῶν b marg. agglutmato A), inde γνωμικῶν gh. 13. λέξειν l, idem et p. λέγειν α. 14. οὐδ ὅπη ἤως om. l. 21. ἄπαντα codd. Cas. ct. 24. 2οὐτο om. l. 28. In Epit., ubi hic locus legitur in ενίμε contractus ac mutatus, adiectivum ἀρθός positum.

πικών τε καὶ ἰσημερινοῦ καὶ ζωδιακοῦ θέσιν, δι' οῦ φερόμενος ὁ ἥλιος τρέπεται καὶ διδάσκει διαφορὰς κλιμάτων τε καὶ Α. 25 ἀνέμων. ταῦτα γὰρ καὶ τὰ περὶ τοὺς ὁρίζοντας καὶ τοὺς ἀρκτικοὺς καὶ ὅσα ἄλλα κατὰ τὴν πρώτην ἀγωγὴν τὴν εἰς τὰ μαθήματα παραδίδοται κατανοήσας τις ἄλλως πῶς δύναται παραδολούθειν τοῖς λεγομένοις ἐνταῦθα; ὁ [δὲ] μηδ' εὐθεῖαν γραμμὴν ἢ περιφερῆ; μηδὲ κύκλον εἰδώς, μηδὲ σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν ἢ ἐπίπεδον, μηδ' ἐν τῷ οὐρανοῦ μηδὲ τοὺς ἐπτὰ τῆς μεγάλης ἄρκτου ἀστέρας καταμαθών, μηδ' ἄλλο τι τῶν τοιούτων μηδὲν ἢ οὐκ ἀν δέοιτο τῆς πραγματείας ταύτης ἢ οὐχὶ νῦν, ἀλλ' 10 ἐκείνοις ἐντυχών πρότερον, ὧν χωρὶς οὐκ ὰν εἴη γεωγραφίας οἰκεῖος.

22. Απλῶς δὲ κοινὸν εἶναι τὸ σύγγραμμα τοῦτο δεῖ καὶ πολιτικὸν καὶ δημωφελὲς ὁμοίως, ὥσπερ τὴν τῆς ἱστορίας γράφην. κάκεῖ δὲ πολιτικὸν λέγομεν οὐχὶ τὸν παντάπασιν ἀπαίδευ- 15 τον, ἀλλὰ τὸν μετασχόντα τῆς τε ἐγκυκλίου καὶ συνήθους ἀγωγῆς τοῖς ἐλευθέροις καὶ τοῖς φιλοσοφοῦσιν οὐδὲ γὰρ ἂν οὖτε ψέγειν δύναιτο καλῶς οὖτ' ἐπαινεῖν, οὐδὲ κρίνειν ὅσα μνήμης ἄξια τῶν γεγονότων, ὅτῷ μηδὲν ἐμέλησεν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως καὶ τῶν εἰς ταῦτα λόγων. †οῦτως δὲ καὶ οἱ τοὺς λιμένας καὶ 29 τοὺς περίπλους καλουμένους πραγματευθέντες ἀπελῆ τὴν ἐπίσκεψιν ποιοῦνται, μὴ προστυθέντες ὅσα ἐκ τῶν μαθημάτων καὶ ἐκ τῶν οὐρανίων \*ἄ\* συνάπτειν προσῆκε.

<sup>1.</sup> ισημερινών codd. cdd. Sive ισημερινοῦ sive μεσημβρινών reponendum Breq. censuit: quorum hoc praetulerunt Intpp. Gall. et Friedem., illud Grosk. rectissime sine dubio, licet illae voces interdum permutentur v. p. 91. 132. 5. μη κατανοήσας τις όλως Cor. Notus hic adverbii άλλως usus vel ex ipso hoc Strabonis opere cf. p. 63. 83. 276. 466. Cum coniungere soleat άλλως πως, hic quoque scriptum fuisse suspiceris άλλως πως οὐ δύναται. 6. δ μηδ' BC, idem et sup. δὲ Α ὁ δὲ μηδ' l ὅ τε μηδ' ald. 13. τοῦτο δὴ codd. Cas. corr. Xylandri versionem secutus. 14. τὸ πολιτικὸν Bk. — ὥσπερ καὶ m edd.

inde a Cas. 15. κάκει δὲ h κάκεινον δὲ i. — τὸν πολιεικὸν ABC τὸν punctis sec. m. notatum in AB. — λεγόμενον CB (or punctis sec. m. not.), idem et sup. λέγομεν A. 20. Verba οὖτως — προσῆκε Cor., Intpp. parr., Grosk. in fine §, superioris post vocem οἰκείος collocanda recte, ut opinor, consuerunt. 23. ἐκ om. B. — & συμάντων

23. Διόπεο ήμεις πεποιηχότες ύπομνήματα ιστορικά γρήσιμα, ως υπολαμβάνομεν, είς την ηθικήν και πολιτικήν φιλοσοφίαν, έγνωμεν προσθείναι καὶ τήνδε την σύνταξιν όμοριδης γαο και αυτή, και προς τους αυτους ανδρας, και μάλιστα τους 5 έν ταῖς ὑπερογαῖς. ἔτι δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἐκεῖ τὰ περὶ Α. 26 τους έπιφανείς ανδρας και βίους τυγγάνει μνήμης, τα δε μικρά καὶ ἄδοξα παραλείπεται, κάνταῦθα δεῖ τὰ μικρὰ καὶ τὰ ἀφανῆ παραπέμπειτ, έν δὲ τοῖς ἐνδόξοις καὶ μεγάλοις καὶ ἐν οίς τὸ\* πραγματικόν και εθμημόνευτον και ήδυ διατρίβειν. καθάπερ 10 γε καὶ ἐν τοῖς κολοσσικοῖς ἔργοις οὐ τὸ καθ' ἔκαστον ἀκριβὲς ζητούμεν, άλλα τοῖς καθόλου προσέγομεν μᾶλλον, εί καλώς τὸ όλον ούτως κάν τούτοις δεί ποιείσθαι την κρίσιν. κολοσσουρ- С. 14 γία γάρ τις καὶ αὐτή, τὰ μεγάλα φράζουσα πῶς ἔγει καὶ τὰ ολα, πλήν εί τι κινείν δύναται καὶ τῶν μικρῶν τὸν φιλειδήμονα 15 καὶ τὸν πραγματικόν. ὅτι μὲν οὖν σπουδαῖον τὸ προκείμενση έργον καὶ φιλοσόφω πρέπον, ταῦτα εἰρήσθω.

## CAPUT II.

Εἰ δὲ πολλῶν προειπόντων ἐπιχειροῦμεν καὶ αὐτοὶ λέγειν περὶ τῶν αὐτῶν, οὖπω μεμπτέον, ἂν μὴ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον
 διελεγχθῶμεν ἐκείνοις ἄπαντα λέγοντες. ὑπολαμβάνομεν δ' ᾶλλων ᾶλλο τι κατορθωσάντων ἄλλο πολὺ μέρος ἔτι τοῦ ἔργου λείπεσθαι πρὸς οἶς ἂν καὶ μικρὸν προσλαβεῖν δυνηθῶμεν, ἱκα-

ABCI, α om. Sbk. Cor. 3. την σύντα sup. τάξιν A, syllaba ξιν quae pr. m. in versus initio scripta fuerat, una cum margine intercidit neque suo loco Sec. m. restituta est. 4. αὐτοὺς om. C. 7. δεί] δή sup. δεί Α. — τα μικρά και άδοξα Α τα μέν περί l. zal ágarij np. 9. καὶ μνημότευτον (sic) ald. 10. γε] τε lA (in hoc ex corr.). 11.  $\tilde{\eta}$  el xal $\tilde{\omega}$  $\in$  BC  $\tilde{\eta}$  xal $\tilde{\omega}$  $\in$  l, idem et el sup.  $\tilde{\eta}$  A, inde εἰ καλῶς ghi ἢ εἴη καλῶς Xyl. 12. κολλοσσουργία sup. σία 13.  $\varphi \varrho o v \tau \ell \zeta o v \sigma \alpha$  et  $\alpha$  sup. or C  $\varphi \varrho o r \tau \ell \zeta o v \sigma \alpha$  Cor. sup. αλλα A. - δύναται ο, τι και Al. In B vocula, quae post δύ-16. προσημον q cdd. — τοratas in marg. scripta fuerat, erasa est. 19. μεμπτέοι BC edd. 21. ἄλλο ante πολύ om. BC σαντα Cor. 22. πρὸς τούτοις αν α, et in marg. itidem sec. m. πρὸς ους, ita tamen ut οίς primum scriptum fuisse appareat: πρὸς ούς l edd.

τι τοῖς νῦν ή τῶν Ῥωμαίων ἐπικράτεια καὶ τῶν Παρθυαίων της τοιαύτης έμπειρίας προσδέδωκε καθάπερ τοῖς μετὰ τὴν

Αλεξάνδρου στρατείαν, ως φησιν Έρατοσθένης. ὁ μὲν γὰρ τῆς Ασίας πολλην ανεκάλυψεν ήμιν και των βορείων της Ευρώπης 5 απαντα μέγρι τοῦ Ιστρου· οἱ δὲ Ρωμαῖοι τὰ ἐσπέρια τῆς Εὐρώπης απαντα μέγρις Άλβιος ποταμού του την Γερμανίαν δίγα διαιρούντος, τά τε πέραν Ίστρου τὰ μέγρι Τύρα ποταμού τὰ δε επέκεινα μέγοι Μαιωτών καὶ τῆς εἰς Κόλχους τελευτώσης παραλίας Μιθριδάτης ο κληθείς Εὐπάτωρ ἐποίησε γνώριμα καὶ 10 οί έκείνου στρατηγοί οἱ δὲ Παρθυαῖοι τὰ περὶ τὴν Υοκανίαν καὶ την Βακτριανήν καὶ τοὺς ὑπὲρ τούτων Σκύθας γνωριμωτέρους ήμιν έποίησακ, ήττον γνωριζομένους ύπο των πρότερον: Α. 27 ωστε έγοιμεν αν τι λέγειν πλέον των προ ήμων. όρακ δ' έσται τοῦτο μάλιστα έν τοῖς λόγοις τοῖς πρὸς τοὺς πρὸ ἡμῶν, ἡττον 15 μεν τους πάλαι, μαλλον δε τους μετ' Έρατοσθένη και αυτον έχεῖνον ους είχὸς ὄσωπερ πολυμαθέστεροι των πολλών γεγόνασι, τοσούτω δυσελεγκτοτέρους είναι τοῖς ὕστερον, αν τι πλημμελώς λέγωσιν. ει δ' άναγκασθησόμεθά που τοις αὐτσις άντιλέγειν, οίς μάλιστα έπακολουθούμεν κατ' άλλα, δεῖ συγγνώμην 20 έγειν. οὐ γὰρ πράκειται πρὸς ἄπαντας ἀντιλέγειν, ἀλλὰ τοὺς μεν πολλούς έαν, οίς μηδε ακολουθείν άξιον έκείνους δε διαιταν, οθς έν τοις πλείστοις κατωρθωκότας ίσμεν. έπεὶ οὐδὲ πρὸς απαντας φιλοσοφείν άξιον, πρός Έρατοσθένη δε καί Ποσειδώνιον καὶ Ίππαργον καὶ Πολύβιον καὶ ἄλλους τοιούτους καλόν. 25

<sup>1.</sup> δεί om. lA, sed extare crediderim sub margine agglutinato, quem h. l. solvere non licuit. 6. τοῦ ἴστρου - μέχρις σπ. С. ιστρου ktq edd. 10. επικληθείς q edd. 12. τούτων sup. τους A, et δε add. sec. m, δε l, τούτους δε ghi. 13. πρότερον sup. ων A. 16. τους] έκ των B έκ του C è του A (κ in fine versus una cum margine intercidit) vai l, Cor. corr. 17. ove punctis sec. m. inclusum A, inde om. ghin. 19. αὐτοῖς sup. ων A αὐτων ghin. Exelvous sup. rois A Exelvois ghi. 23. κατορθωκότας ABIO, sed in hoc o in w sec. m. mut. 24. Huc referenda sunt quae in marg. inf. A pr. m. scripta leguntur: ὅτι τοῦ μεγάλου πολέμου (leg. πτολεμαίου) προγενέστερός έστιν ὁ συγγραφεύς άλλ' οὐ μαρίνου τοῦ τυ**ρίου. οὐ** γάρ μέμνηται αὐτῶν. Negatio οὐ et apostr. vocis ἀλλ' sec, m, addita

2. Πρότερον δ' ἐπισκεπτέον Ἐρατοσθένη, παρατεθέντας ἄμα C. 15 καὶ τὴν Ἱππάρχου πρὸς αὐτὸν ἀντιλογίαν. ἔστι δ' ὁ Ἐρατοσθένης οὐχ οὕτως εὐκατατρόχαστος, ὥστε μηδ' Ἀθήνως αὐτὸν ιδεῖν φάσκειν, ὅπερ Πολέμων ἐπιχειρεῖ δεικνύνωι οὐτ' ἐπὶ τος σοῦτον πιστός, ἐφ' ὅσον παρεδέξαντό τινες, καίπερ πλείστοις ἐνωχών, ὡς εἴρηκεν αὐτός, ἀγαθοῖς ἀνδράσιν. ἐγένοντο γάρ, φησίν, ὡς οὐδέποτε, κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑφ' ἔνα περίβολον καὶ μίαν πόλιν οἱ \*καὶ\* κατ' Αρίστωνα καὶ Αρκεσίλασκ ἀνθήσαντες φιλόσοφοι. οὐχ ἰκανὸν δ' οἰμαι τοῦτο, ἀλλὰ τὸ 10 κρίνειν καλῶς, οἰς μᾶλλον προσιτέον. ὁ δέ ἀρκεσίλασν καὶ Αρίστωνα τῶν καθ' αὐτὸν ἀνθησάντων κορυφαίους τίθησιν, ἀπελλῆς τε αὐτῷ πολύς ἐστι καὶ Βίων, ὅν φησι πρῶτον ἀνθινὰ περιβαλεῖν φιλοσοφίαν. ἀλλ' ὅμως πολλάκις εἰπεῖν ἄν τινα Α. 28 ἐπ' αὐτοῦ τοῦτο·

15 οιην εκ φακέων ὁ Βίων.

έν αὐταῖς γὰο ταῖς ἀποφάσεσι ταύταις ἱκανὴν ἀσθένειαν ἐμφαίνει τῆς ἐαυτοῦ γνώμης ἡ τοῦ Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως γνώριμος γενόμενος Ἀθήνησι τῶν μὲν ἐκεῖνον διαδεξαμένων οὐδενὸς μέμνηται, τοὺς δ' ἐκείνω διενεχθέντας καί, ὧν διαδοχὴ οὐ-20 δεμία σώζεται, τούτους ἀνθῆσαί φησι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ περὶ τῶν ἀγαθῶν ἐκδοθεῖσα ὑπ' αὐτοῦ πραγματεία καὶ μελέται καὶ ἔι τι ἄλλο τοιοῦτο τὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ διότι μέσος ἦν τοῦ τε βουλομένου φιλοσοφεῖν καὶ τοῦ μὴ θαρροῦν-

sunt pro iis, quae una cum marg. corroso interciderant: antea scriptum fuerat, quod ipsa sententia postulat, αλλά και. — ποσιδώνιον (ε add. sec. m.) const. fere C. 3. où& Cor. 7. φησών ώς οὐδέποτε sup. ο ξρατοσθέτης A, idem nomen praeterca in marg. pr. m. scriptum est, αποίν ὁ έρατοσθένης l edd. 8. καὶ ante κατ' codd., Xyl. sustulit. αρχεσίλαν BC. Infra XIII, 614 omnes codd. in altera forma conci-10. προσιτέον sup. πιστέον A, inde πιστέον gh. - αρχεσί-11. ξαυτὸν B (?) edd. 12. ar tira BCl, idem et sup. Oura A velar vira (ex corr. sec. man.) q ald., Cas. corr. coll. Diog. Laert. IV, 7, 5. — περιβάλλειν BCA (in hoc ultima circumflexo sec. m. not.). — φιλοσοφίαν sup. σοφίαν A. 13. τινά om. ald. αὐτὸ codd., αὐτῷ Cor. At similiter Diog. l. l. φασὶ λέγειν ἐπ' αὐτοῦ τον Ερατοσθένην. 17. ή] ος in litura sec. man. B, simul η in marg. eadem sec. m. add. In A j pr. m. n sec., oc edd.

τος έγχειρίζειν έαυτον εἰς τὴν ὑπόσχεσιν ταύτην, ἀλλὰ μόνον μέχρι τοὔ δοχεῖν προϊόντος, ἢ καὶ παράβασίν τινα ταύτην ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων πεπορισμένου πρὸς διαγωγὴν ἢ καὶ παιδιάν τρόπον δέ τινα καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἔστι τσιοῦτος. ἀλλὰ ἐκεῖνα ἐάσθω· πρὸς δὲ τὰ νῦν ἐπιχειρητέον, ὅσα δύναιτ' ἂν 5 ἐπανορθοῦν τὴν γεωγραφίαν, καὶ πρῶτον ὅπερ ἀρτίως ὑπερε-θέμεθα.

3. Ποιητήν γαρ έφη πάντα στοχάζεσθαι ψυχαγωγίας, οὐ διδασκαλίας. τοὐναντίον δ' οἱ παλαιοί φιλοσοφίαν τινα λέγονσι

Α. 29 πρώτην την ποιητικήν, εἰσάγουσαν εἰς τὸν βίον ἡμᾶς ἐκ νέων το καὶ διδάσκουσαν ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις μεθ' ἡδονῆς: οἱ δ' ἡμέτεροι καὶ μόνον ποιητην ἔφασαν εἶναι τὸν σοφόν. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς παιδας αὶ τῶν Ἑλλήνων πόλεις πρώτιστα διὰ τῆς ποιητικῆς παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δήπουθεν ψι-

C. 16 λῆς, ἀλλὰ σωφρονισμοῦ ὅπου γε καὶ οἱ μουσικοὶ ψάλλειν καὶ 15 λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταὐτης παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἠθῶν. ταῦτα δ' οὐ μόνον παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀκούειν ἐστὶ λεγόντων, ἀλλὰ καὶ Ἀριστόζενος οὕτως ἀποφαίνεται. καὶ Όμηρος δὲ τοὺς ἀσιδοὺς σωφρονιστὰς εἴρηκε, καθάπερ τὸν τῆς Κλν-20 ταιμνήστξας φύλακα,

φ πόλλ' έπέτελλεν

Ατρείδης Τροίηνδε κιών είρυσθαι ἄκοιτιν, τόν τε Αίγισθον οὐ πρότερον αὐτῆς περιγενέσθαι, πρὶν ἣ τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην

κάλλιπεν ·

την δ' έθελων έθελουσαν ανήγαγεν ονδε δόμονδε.

<sup>1.</sup> ὑπόθεσιν de Cas. coni. Sbk. Cor., qui tamen ὑπόσχεσιν restituendum in notis recte iudicat. 4. παιδιὰν et ει sup. ι α. 6. Vocis ὅπερ literae ὅπε una cum margine perierunt, neque sec. m. restitutae sunt in A, ὅπερ om. l(?)gm; ὅ hi. — ὑπεθέμεθα sec. m. add. in marg. C, postea alio atramento inductum. Cor. recepit: at cf. p. 7 in. 12. νεύ

περοι πορ. 16. αὐλίζειν l. — ἀντιποιοῦνται πορ. 17. παιδευτικοὶ γάς A, τε legitur in lghinop. 19. καὶ ante Αρίστ. om. alghinop, sed sub marg. agglut. particulam exhibet A. 20. σωφονιστάς C.

τωρίς δε τούτων ὁ Ερατοσθένης έαυτῷ μάγεται μικρὸν γάρ πρὸ τῆς λεγθείσης ἀποφάσεως έναργόμενος τοῦ περὶ τῆς γεωγραφίας λόγου φησὶν ἄπαντας κατ' ἀργας φιλοτίμως ἔγειν εἰς τὸ μέσον φέρειν τὴν ὑπὸρ τῶν τοιούτων ἱστορίαν. Όμηρον γοῦν Α. 30 5 ύπερ τε των Αιθιόπων δσα έπύθετο καταγωρίσαι είς την ποίησιν καὶ περὶ τῶν κατ' Αϊγυπτον καὶ Αιβύην· τὰ δὲ δὴ κατὰ την Έλλάδα καὶ τοὺς σύνεγγυς τόπους καὶ λίαν περιέργως έξεπρογέναι, πολυτρήρωνα μέν την Θίσβην λέγοντα, Αλίαοτον δ ποιήεντα, έσγατόωσαν δε Ανθηδόνα, Λίλαιαν δε πηγης έπι 0 Κηφισσοίο, καὶ οὐδεμίαν προσθήκην κενώς ἀπορρίπτειν. πότερον οὖν ὁ ποιῶν ταῦτα ψυγαγωγοῦντι ἔοικεν ἢ διδάσκοντι; νὴ Δία, άλλα ταῦτα μεν οὖτως εἴρηκε τὰ δ' ἔξω τῆς αἰσθήσεως καὶ οὖτος καὶ ἄλλοι τερατολογίας μυθικῆς πεπληρώκασιν. οὐκόῦν έχρην ούτως είπεδν, ὅτι ποιητής πᾶς τὰ μεν ψυχαγωγίας 5 γάριν μόνον έκφέρει, τὰ δὲ διδασκαλίας ὁ δ' ἐπήνεγκεν, ὅτι ψυγαγωγίας μόνον, διδασκαλίας δ' ού. καὶ προσεξεργάζεταί γε, πυνθανόμενος τί συμβάλλεται πρός άρετην ποιητού πολλών ύπάρξαι τόπων έμπειρον η στρατηγίας η γεωργίας η όητορικης η οία δη περιποιείν αὐτῷ τινες έβουλήθησαν; τὸ μὲν οὖν ἄπαντα Ο ζητείν περιποιείν αὐτῷ προεκπίπτοντος ἄν τις θείη τῆ φιλοτιμία δς αν εί τις, φησίν ό Ίππαργος, Αττικής είρεσιώνης κα- Α. 31 τηγοροίη καὶ α μὴ δύναται φέρειν μῆλα καὶ ὅγχνας, οὖτως -ἐκεί- ' νου παν μάθημα καὶ πασαν τέχνην. τοῦτο μὲν δὴ όρθως ἂν λέγοις, ω Έρατόσθ**ε**νες έχεινα δ' ούκ όρθως, αφαιρούμενος **Α. 32** 5 αὐτὸν τὴν τοσαύτην πολυμάθειαν καὶ τὴν ποιητικὴν γραώδη μυθολογίαν αποφαίνων, ή δέδοται πλάττειν, φησίν, δ αν αυτή С. 17 φαίνηται ψυχαγωγίας οἰκεῖον. ἄρα γὰρ οὐδὲ τοῖς ἀκροωμένοις

<sup>2.</sup> ἀρχόμενος ald. 5. καταχωρῆσαι et ι sup. η Α καταχωρίσαι Β (ex corr.?). 9. πηγὴν Α (ex corr. sec. m.) lghnop. 10. καὶ om. C. — ἀπορριπτεῖν Α ex corr. pr. man. 11. διδάσκοντι iteratum est in BC edd., ita ut post τὴ Δία sermo incidatur: at cf. p. 18. 39. 13. οί ἄλλοι edd. 14. εἰπεῖν sup. γρ. ποιεῖν Α. — πάντα τὰ μὲν ΒCl, idem et sup. πᾶς τὰ Α, inde πᾶς τὰ πάντα τὰ g. 20. προσεκπίπτοντος codd. πρὸς ἐκπίπτοντος Cas. scribendum censuit. Corr. corr. cf. VII, 296, ubi itidem codd. exhibent προσεκπτώσεις, Longin. XV, 8. 22. ὄχνας ΒCl(?) edd 24. λέγεις l.

τών ποιητών οὐδὲν συμβάλλεται πρὸς ἀρετήν; λέγω δὲ τὸ πολλών ὑπάρξαι τόπων ἔμπειρον ἢ στρατηγίας ἢ γεωργίας ἢ ἡητορικῆς, ἄπερ ἡ ἀκράωσις, ώς εἰκός, περιποιεῖ.

4. Άλλὰ μὴν ταῦτά γε πάντα ὁ ποιητης Όδυσσεὶ προσῆψεν, δν τῶν πάντων μάλιστα ἀρετῆ πάση κοσμεῖ: οὖτος γὰρ αὐτῷ πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, οὖτος τε ὁ

είδως παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά ούτος δ' ὁ πτολίπορθος ἀεὶ λεγόμενος καὶ τὸ Ἰλιον ελων-βουλῆ καὶ μύθοισι καὶ ἠπεροπηίδι τέχνη τούτου γ' εσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο ἄμφω νοστήσαιμεν.

φησίν ο Διομήδης. καὶ μην ἐπί γε τῆ γεωργία σεμνύνεται· καὶ γὰρ ἐν ἀμητῷ,

έν ποίη δρέπανον μὲν ἐγῶν εὐκαμπὲς ἔχοιμι, καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις καὶ ἐν ἀρότω,

τῷ κέ μ' ἴδοις, εἰ ὧλκα διηνεκέα προταμοίμην.
καὶ οὐχ Ὁμηρος μὲν οὕτω φρονεῖ περὶ τούτων, οὐχὶ δὲ πάντες
οἱ πεπαιδευμένοι μάρτυρι χρῶνται τῷ ποιητῆ, ὡς ὀρθῶς λέ- 20
γοντι, περὶ τοῦ τὴν τοιαύτην ἐμπειρίαν εἰς φρόνησιν συντείνειν
μάλιστα.

5. Η δε όπτορική φρόνησίς έστι δήπου περί λόγους ήν επιδείκνυται παρ' όλην την ποίησιν 'Οδυσσεύς εν τῆ Διαπείρα, Α. 33 εν ταϊς Αιταϊς, εν τῆ Πρεσβεία, εν ἡ φησίν

άλλ' ότε δη όπα τε μεγάλην έκ στήθεος είη καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐσικότα χειμερίησιν,

<sup>6.</sup> πυκιὰ post έγνω add. algh. 9. αλεί A. — ελών in A pr. m. quidem scriptum, sed margine agglutinato obtectum, neque sec. m. restitutum est: deest lgh. 10. βουλῆ καὶ τέχνη ἡπεροπηέδι καὶ μύθοισι lnop. cf. XIII, p. 601. Polyaeni Strateg: Procem., Stob. Serm. LII, p. 365, 41. 15. ἔχοιμι] εγών ACl. 20. πεπαιδευμένοι sup. παιδευόμενοι A. 26. δὴ ὁ ὅπα edd. inde a Xyl. atque ita edd. Il. (v. Γ, 221). Straboni tamen concinunt complures codd. Hom., inter quos Vcn. — εἴη ACl τει B(?) edd. Apud Hom. l. l. εἴην Ven. εἵη al. codd. nonnulli.

οὐχ ἂν ἔπειτ' 'Οδυσῆί γ' ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος.

τίς ὰν οὖν ὑπολάβοι τὸν δυνάμενον ποιητὴν εἰσάγειν ἡητορεύοντας ἐτέρους καὶ στρατηγοῦντας καὶ τὰ ἄλλα ἐπιδεικνυμένους
τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα αὐτὸν εἶναι τῶν φλυάρων ἔνα καὶ τῶν
5 θαυματοποιῶν, γοητεύειν μόνον καὶ κολακεύειν τὸν ἀκροατὴν
δυνάμενον, ἀφελεῖν δὲ μηδέν; πότερον δ' \* οὐδ'\* ἀρετὴν ποιητοῦ λέγοιμεν ὰν ἡντινοῦν ἄλλην, ἢ τὴν μιμητικὴν τοῦ βίου διὰ
λόγων; πῶς ὰν οὖν μιμοῖτο ἄπειρος ῶν τοῦ βίου καὶ ἄφρων β
οὐ γὰρ οὖτω φαμὲν τὴν τῶν ποιητῶν ἀρετὴν ὡς ἢ τεκτόνων
) ἢ χαλκέων ἀλλ' ἐκείνη μὲν οὐδενὸς ἔχεται καλοῦ καὶ σεμνοῦ, ἡ
δὲ ποιητοῦ συνέζευκται τῆ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐχ οἰόν τε ἀγαθὸν γενέσθαι ποιητήν μὴ πρότερον γενηθέντα ἄνδρα ἀγαθόν.

6. Τὸ δὲ δὴ καὶ τὴν ἡητορικὴν ἀφαιρεῖσθαι τὸν ποιητὴν τελέως άφειδούντος ήμουν έστι. τί γάο ούτω όητορικόν, ώς φράσις; С. 18 5 τί δ' οὖτω ποιητικόν; τίς δ' ἀμείνων Όμήρου φράσαι; νη Δία, Α. 34 άλλ' έτέρα φράσις ή ποιητική. τῷ γε είδει, ώς καὶ ἐν αὐτῆ τῆ ποιητική ή τραγική και ή κωμική και έν τη πεζή ή ίστορική και ή δικανική. ἄρα γὰρ οὐδ' ὁ λόγος ἐστὶ γενικός, οὖ εἴδη ὁ ἔμμετρος καὶ ὁ πεζός; ἢ λόγος μέν, ὁητορικὸς δὲ λόγος οὐκ ἔστι γενικὸς ) καὶ φράσις καὶ ἀρετὴ λόγου; ώς δ' εἰπεῖν, ὁ πεζὸς λόγος, ὅ γε κατεσκευασμένος, μήμημα τοῦ ποιητικοῦ έστι. πρώτιστα γὰρ ή ποιητική κατασκευή παρηλθεν είς το μέσον και εύδοκίμησεν είτα έκείνην μιμούμενοι, λύσαντες τὸ μέτρον, τάλλα δὲ φυλάξαντες τὰ ποιητικά συνέγραψαν οἱ περὶ Κάδμον καὶ Φερεκύδη καὶ Έκα-5 ταΐον είτα οἱ νότερον, ἀφαιρούντες ἀεί τι τῶν τοιούτων, εἰς τὸ νον είδος κατήγαγον, ώς αν άπο ύψους τινός καθάπεο αν τις καὶ την κωμφδίαν φαίη λαβεῖν την σύστασιν ἀπὸ τῆς τραγφδίας, καὶ τοῦ κατ' αὐτὴν ὕψους καταβιβασθεῖσαν είς τὸ λογοειδές

<sup>3.</sup> ἐτέρους] ἄλλους cdd. — τἄλλα B (?) cdd. 6. πρότερον ClB (ex corr.?), idem et sup. πότερον A. — οὐδ ἀρετὴν codd. cdd. Negationem tollendam esse viderunt Intpp. Parr.: orta videatur ex literarum proxime praecedentium repetitione. 9. ὡς ἢ sup. γρ. ὡς εἰ Α ὡσεὶ Cor. 11. ποιητικὴ BC Cor. ποιητοῦ sup. ητικὴ Α. 16. εἴδει ὡς] ἰδίως BCl, idem et sup. ω Α, ἰδίω Sbk. ex Cas. coni., Cor. corr. 20. πεζοιλόγος ABl. 23. γρ. ἄλλα sec. m. not, in marg. A. 24. φερεκύδην Bl. 28. αὐτὴν sup. ῆς. Αλ

νυνὶ καλούμενον. καὶ τὸ ἀείδειν δὲ ἀντὶ τοῦ φράζειν τιθέμενον παρὰ τοῖς πάλαι ταὐτὸ τοῦτο ἐκμαρτυρεῖ, διότι πηγὴ καὶ ἀρχὴ φράσεως κατεσκευασμένης καὶ ὑητορικῆς ὑπῆρξεν ἡ ποιητική. αὖτη γὰρ προσεχρήσατο τῷ μέλει κατὰ τὰς ἐπιδείξεις † τοῦτο δ' ἦν ἡ ϣδὴ λόγος μεμελισμένος ἀφ' οὖ δὴ ὑαψωδίαν τ' ἔλε- 5 γον καὶ τραγωδίαν καὶ κωμωδίαν. ὥστ' ἐπειδὴ τὸ φράζειν πρώτιστα ἐπὶ τῆς ποιητικῆς ἐλέγετο φράσεως, αὖτὴ δὲ μετ' ϣδῆς

- A. 35 [ην], τὸ ἀείδειν \* αὐτοῖς\* τὸ αὐτὸ τῷ φράζειν ὑπῆρξε παρ' ἐκείνοις. καταχρησαμένων δ' αὐτῶν θατέρῳ καὶ ἐπὶ τοῦ πεζοῦ λόγου, καὶ ἐπὶ θάτερον ἡ κατάχρησις διέβη. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ πε 10 ζὸν λεχθῆναι τὸν ἄνευ τοῦ μέτρου λόγον ἐμφαίνει τὸν ἀπὸ ὕψους τινὸς καταβάντα καὶ ὀχήματος εἰς τοῦδαφος.
  - 7. Αλλ' οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἰρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἑλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει, καὶ δι' ἀπριβείας "Ομηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυ- 15
    Φολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην
    ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ
    τὴν 'Οδυσσέως πλάνην' περὶ ἡς πολλὰ διαμαρτάνει, τούς τ' ἔξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν' περὶ ὧν
    ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.
- 8. Καὶ πρώτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηC. 19 ταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολῦ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζφου · φιλειδήμων γὰρ ἄνθρωπος · προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον · ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροῶσθαι 25 καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον. αἴτιον δ', ὅτι καινολογία τὰ ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων, ἀλλ' ἔτερα παρὰ

<sup>2.</sup> παρά] πρὸς Sbk. 3. κατεσκαμμένης la, sed κατεσκε ex iis quae pr. m. scripta fuerant hodicque superest. 4. Corruptus manifefesto hic locus. Cor. probabiliter coniecit τοῦτο δ' ἦν ῷδὴ ἢ λόγος etc. 8. ἦν om. codd., Grosk. addendum vidit. — αὐτοῖς Cas. tollendum censuit, Cor. asteriscis inclusit. 9. καταχρησαμένου CB (ex corr.?) — Θατέρου BCI, idem et sup. ψ A. 15. μωθολογεῖται sup. γούντων A, inde μυθολογούντων ghk edd. 21. ἀνελέξαιτο codd. ἐδέξαιτο Epit. hunc locum coniungens cum iis, quae infra leguntur p. 19 extr. ἀνεδέξαιτο Cas. Quod cum Cor. posui, mox sacpius usurpatur eadem in re. 24. γὰρ ἄνθρωπος et sup. ὁ A ὁ ἄνθρωπος edd.

ταύτα ήδυ δε το καινόν και δ μη πρότερον έγνω τις τούτο δ' αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῆ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατώδες, ἐπιτείνει τὴν ήδονήν, ἤπερ ἐστὶ Α. 36 τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις ι δελέασι γρησθαι, προϊούσης δε της ήλικίας έπι την των όντων μάθησιν άγειν, ήδη της διανοίας έρρωμένης καὶ μηκέτι δεομέτης κολάκων, καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ ἀπαίδευτος τρόπου τινὰ παίς έστι φιλομυθεί τε ώσαύτως όμοίως δε καὶ ό πεπαιδευμένος μετρίως οὐδὲ γὰρ οὖτος ἰσγύει τῷ λογισμῷ, πρόσεστι ι δε και το εκ παιδος έθος. επεί δ' ου μόνον ήδυ, άλλα καί φοβερον το τερατώδες, άμφοτέρων έστι των είδων χρεία πρός τε τούς παίδας καὶ τούς έν ήλικια. τοῖς τε γάρ παισὶ προσφέρομεν τους ήδεις μύθους είς προτροπήν, είς αποτροπήν δε τους φοβερούς. ή τε γὰρ Λάμια μῦθός ἐστι καὶ ή Γοργώ καὶ ὁ Ἐφιάλτης καὶ ή Μορμολύκη. οί τε πολλοί τῶν τὰς πόλεις οἰκούντων είς μέν προτροπήν άγονται τοῖς ήδέσι τῶν μύθων. ὅταν ακούωσι τών ποιητών ανδραγαθήματα μυθώδη διηγουμένων, οίον Ήρακλέους άθλους ή Θησέως, ή τιμάς παρά θεών νεμομένας, η τη Δία δρώσι γραφάς η ξόανα η πλάσματα τοιαύι την τινά, περιπέτειαν ύποσημαίνοντα μυθώδη: είς αποτροπήν δέ, όταν κολάσεις παρά θεών καὶ φόβους καὶ ἀπειλάς ἢ διὰ λόγων η δια τύπων αοράτων τινών προσδέχωνται, η καί πιστεύωσι περιπεσείν τινας. οὐ γὰρ ὅχλον τε γυναικῶν καὶ παντὸς γυδαίου πλήθους ἐπαγαγεῖν λόγω δυνατὸν φιλοσόφω, καὶ ι προχαλέσασθαι πρός εὐσέβειαν χαὶ ὁσιότητα χαὶ πίστιν, ἀλλὰ δεί και διά δεισιδαιμονίας τούτο δ' ούκ άνευ μυθοποιίας καί τερατείας. κεραυνός γαρ καὶ αίγις καὶ τρίαινα καὶ λαμπάδες καὶ δράκοντες καὶ θυρσόλογγα τῶν θεῶν ὅπλα μῦθοι καὶ πᾶσα θεολογία άργαϊκή ταῦτα δ' ἀπεδέξαντο οἱ τὰς πολιτείας κατα-

<sup>8.</sup> φιλο μυθεϊ sup. μαθεϊ Α΄. 9. οὕτως Β΄. 18. ἡρακλέος Α΄C in utroque o in oυ sec. m. mut. — παρὰ τῶν θεῶν edd. 22. κτύπων Cor. ex Villebranii coni. — ἀόρων l ἀόρων sup. ατ Α ἀώρων Sbk. Cor. ex Cas. coni. 25. προσκαλέσασθαι, quod Cas. scribendum censuit ex Planudis, ut ait, Epitome, Sbk. Cor. 26. καὶ οπ. Α. — δεῖ, τὴ Δία, καὶ δεισιδαιρονίας Cor. 29. ἀπεδεξαντο sup. δει Α.

- C. 20 στησάμετοι μορμολύκας τινάς πρὸς τοὺς τηπιόφροτας. τοικύτης δὲ τῆς μυθοποιίας οὖσης καὶ καταστρεφούσης εἰς τὸ κοιτωνικὸν καὶ τὸ πολιτικὸν τοῦ βίου σχῆμα καὶ τὴν τῶν ὅντων ἱστορίαν, οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὴν παιδικὴν ἀγωγὴν ἐφύλαξαν μέχρι τῶν τελείων ἡλικιῶν, καὶ διὰ ποιητικῆς ἱκανῶς σωφρονίζεσθαι 5 πᾶσαν ἡλικίαν ὑπελαβον. χρόνοις δ' ὕστερον ἡ τῆς ἱστορίας γραφὴ καὶ ἡ νῦν φιλοσοφία παρελήλυθεν εἰς μέσον. αὕτη μὲν οὖν πρὸς ὀλίγους, ἡ δὲ ποιητικὴ δημωφελεστέρα καὶ θέατρα πληροῦν δυναμένη. ἡ δὲ δὴ τοῦ ὑμήρου ὑπερβαλλόντως. καὶ οἱ πρῶτοι δὲ ἱστορικοὶ καὶ φυσικοὶ μυθογράφοι.
  - 9. Άτε δη πρός τὸ παιδευτικὸν είδος τοὺς μύθους ἀναφέρων ὁ ποιητής ἐφρόντισε πολὺ μέρος τάληθοῦς ἐν δ' ἐτίθει καὶ ψεῦδος, τὸ μὲν ἀποδεχόμενος, τῷ δὲ δημαγωγῶν καὶ στρατηγῶν τὰ πλήθη.
  - ώς δ' ὅτε τις χουσὸν περιχεύεται ἀργύρο ἀνήρ,
    οῦτως ἐκεῖνος ταῖς ἀληθέσι περιπετείαις προσεπετίθει μῦθον,
    ήδύνων καὶ κοσμῶν τὴν φράσιν πρὸς δὲ τὸ αὐτὸ τέλος τοῦ
    ἱστορικοῦ καὶ τοῦ τὰ ὅντα λέγοντος βλέπων. οὖτω δὴ τόν τε
    Τλιακὸν πόλεμον γεγονότα παραλαβών ἐκόσμησε ταῖς μυθο-
- Α. 38 ποιίαις, καὶ τὴν 'Οδυσσέως πλάνην ωσαύτως ἐκ μηδενὸς δὶ 3 ἀληθοῦς ἀνάπτειν κενὴν τερατολογίαν οὐχ 'Ομηρικόν. προσπίπτει γάρ, ως εἰκός, ως πιθανώτερον ἂν οὖτω τις ψεύδοιτο, εἰ καταμίσγοι τι καὶ αὐτῶν τῶν ἀληθινῶν ὅπερ καὶ Πολύβιός φησι περὶ τῆς 'Οδυσσέως πλάνης ἐπιχειρῶν' τοιοῦτο δ' ἐστὶ καὶ τό

ϊσκε ψεύδεα πολλά λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα:
οὐ γὰο πάντα, ἀλλὰ πολλὰ, ἐπεὶ οὐδ' ἂν ἦν ἐτύμοισιν ὁμοῖα.
ἔλαβεν οὖν παρὰ τῆς ἱστορίας τὰς ἀρχάς. καὶ γὰο τὸν Αἴο-

<sup>1.</sup> μορμόλυκας Epit. 5. σωφρονίζεσθαι sup. σοφίζεσθαι A. 11. δη δε ABCl Cor. 12. Epportile sec. m. add. in marg. A. 16. προσετίθει g Cor. 17. αὐτὸ τὸ τέλος ald. 21. καίνην ACI κενήν Β (ex corr.) Cor. Nihil hac as et e permutatione ut in alis codd., ita Strabonianis frequentius. — προπίπτει BCI, idem et sup. πρὸς A cf. p. 35 extr. 24. τοιούτον I. 26. Yoxer ABCl yo. Your sec. m. in marg. A. 27. οὐ] οὕτε Sbk — ἐπεὶ] εἶπε Sbk. de Cas. coni. οὐδ' ] οὖκ Cor. 28. ξλαβον ABCl.

λον δυναστέυσαί φασι τῶν περὶ τὴν Λιπάραν νήσων, καὶ τῶν περὶ τὴν Αἴτνην καὶ Λεοντίνην Κύκλωπας καὶ Λαιστουγόνας ἀξένους τινάς: διὸ καὶ τὰ περὶ τὸν πορθμὸν ἀπροσπέλαστα εἰναι τοῖς τότε, καὶ τὴν Χάρυβδιν καὶ τὸ Σκύλλαιον ὑπὸ λη; στῶν κατέχεσθαι. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ὑπὸ Ομήρου λεγομένων ἐν ἄλλοις τόποις ἱστοροῦμεν οὕτω δὲ καὶ τοὺς Κιμμερίους εἰδως οἰκοῦντας τὸν Κιμμερικὸν βόσπορον πρὸς Βορρᾶν καὶ ζοφώδη μετήγαγεν οἰκείως εἰς σκοτεινόν τινα τόπον τὸν καθ' ἄδην, χρήσιμον ὅντα πρὸς τὴν μυθοποιίαν τὴν ἐν τῆ κλάτη. ὅτι δ' οἰδεν αὐτούς, οἱ χρονογράφοι δηλοῦσιν, ἢ μικρὸν πρὸ αὐτοῦ τὴν τῶν Κιμμερίων ἔφοδον ἢ κατ' αὐτὸν ἀναγράφοντες.

10. 'Ωσαύτως καὶ τοὺς Κόλχους εἰδως καὶ τὸν Ἰάσονος C. 21 πλοῦν τὸν εἰς Αἶαν καὶ τὰ περὶ Κίρκης καὶ Μηθείας μυθευόμενα καὶ ἱστορούμενα περὶ τῆς φαρμακείας καὶ τῆς ἄλλης ὁμοιοτροπίας συγγενείας τε ἐπλασε τῶν οὖτω διφκισμένων, τῆς μὲν ἐν τῷ μυχῷ τοῦ Πόντου, τῆς δ' ἐν τῷ Ἰταλία, καὶ ἐξωκεανι- Λ. 39 σμὸν ἀμφοῖν, τάχα καὶ τοῦ Ἰάσονος μέχρι τῆς Ἰταλίας πλανηθέντος δείκνυται γάρ τινα σημεῖα καὶ περὶ τὰ Κεραύνια ὅρη καὶ περὶ τὸν Ἀδρίαν καὶ ἐν τῷ Ποσειδωνιάτη κόλπφ καὶ ταῖς πρὸ τῆς Τυρρηνίας νήσοις \*τῆς τῶν Αργοναυτῶν πλάνης σημεῖα\*. πρόσέδοσαν δέ τι καὶ αὶ Κυάνεαι, ἄσπερ Συμπληγάδας καλοῦσι πέτρας τινές, τραχὺν ποιοῦσαι τὸν διέκπλουν τὸν διὰ τοῦ Βυζαντιακοῦ στόματος ὡστε παρὰ μὲν τὴν Αἶαν ἡ Αἰαίη, παρὰ δὲ τὰς Συμπληγάδας αὶ Πλαγκταί, καὶ ὁ δι' αὐτῶν πλοῦς τοῦ Ἰάσονος πιθανὸς ἐφάνη παρὰ δὲ τὴν Σκύλλαν καὶ τὴν Χάρυβδιν ὁ διὰ τῶν σκοπέλων πλοῦς. ἀπλῶς δ' οἱ

<sup>1.</sup> φησὶ ABCl, Cor. corr. — παρὰ sup. ε et ι B. — τῆσον A (ex corr.) B. 11. ἀναγράφων δὲ ὡσαύτως Bk. 13. ὡσαύτως δὲ καὶ edd. inde a Cas. ὡς δ' αὕτως Villebr. suspicatur haud male. 15. καὶ ἰστορούμενα om. C. 16. οὕτως BC ὅντως la, in hoc sup. οὕτως. 21. πρὸς τῆς A, mutato verborum ordine πρὸς ταῖς τῆς Β πρὸ ταῖς τῆς C. — Verba τῆς — σημεῖα, quae hoc loco ferri non posse patet, aut post τικὰ collocanda sunt, deleto ibi σημεῖα, aut pro spuriis reiicienda, quod verius puto: in margine videntur addita fuisse ad explicanda τικὰ σημεῖα, atque inde in ipsa Strabonis verba irrepsisse. 24. βυζαντικοῦ lg βυζαντια κοῦ sup. τικοῦ A. 25. αῖη BCl.

τότε τὸ πέλαγος τὸ Ποττικὸν ιοσπερ άλλον τινὰ ισκεανὸν ὑπελάμβανον, καὶ τοὺς πλέοντας ἐκεῖσε ὁμοίως ἐκτοπίζειν ἐδόκουν, ισπερ τοὺς ἔξω Στηλῶν ἐπὶ πολὺ προϊόντας καὶ γὰρ μέγιστον τῶν καθ ἡμᾶς ἐνομίζετο, καὶ διὰ τοῦτο κατ ἔξοχὴν ἰδίως πόντον προσηγόρευον, ως ποιητην Όμηρον. Ίσως οὐν καὶ διὰ τοῦτο μετήνεγκε τὰ ἐκ τοῦ Πόντου πρὸς τὸν ωμεανὸν ως εὐπαράδεκτα διὰ τὴν κατέχουσαν δόξαν. οἶμαι δὲ καὶ τῶν Σολύμων τὰ ἄκρα τοῦ Ταύρου τὰ περὶ τὴν Αυκίαν ἔως Πισιδίας κατεχόντων τὰ ὑψηλότατα, καὶ τὰς ἀπὸ τῆς μεσημβρίας ὑπερβολὰς ἐπιφανεστάτας παρεχόντων τοῖς ἐντὸς τοῦ Ταύρου, καὶ 10 μάλιστα τοῖς περὶ τὸν Πόντον, καθ ὁμοιότητά τινα κὰὶ τούτους ἐξωκεανισθῆναι φησὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλέοντος ἐν τῆ σχεδία.

τον δ' έξ Αιθιόπων ανιών κρείων Ένοσίχθων τηλόθεν έκ Σολύμων όρέων ίδεν.

- Α. 40 τάχα δε καὶ τοὺς μονομμάτους Κύκλωπας εκ τῆς Σκυθικῆς 15 ἱστορίας μετενήνοχε· τοιούτους γάρ τινας τοὺς Αριμασπούς φασιν, οῦς εν τοῖς Αριμασπείοις Επεσιν ενδέδωκεν Αριστέας ὁ Προκοννήσιος.
  - 11. Δεῖ δὲ ταῦτα προϋποθέμενον σκοπείν, τί λέγουσιν οἱ φήσαντες περὶ Σικελίαν ἢ Ἰταλίαν γενέσθαι τῷ Όδυσσεῖ τὴν Ἦπλάνην καθ' Όμηρον, †ἢ μὴ γενέσθαι ἔστι γὰρ ἀμφοτέρως τοῦτο δέξασθαι, καὶ βέλτιον καὶ χεῖρον. βέλτιον μέν, ἂν οὖτω δέχηται, ὅτι πεισθεὶς ἐκεῖ τὴν πλάνην τῷ Όδυσσεῖ γενέσθαι,
- C. 22 λαβών άληθη ταύτην την ύπόθεσιν ποιητικώς διεσκεύασε τοῦτο γὰρ οἰκείως ἂν λέγοιτο περὶ αὐτοῦ, καὶ οὐ μόνον γε περὶ Ἰτα- κλίαν, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων τῆς Ἰβηρίας ἐστὶν εὐρεῖν ἄχνη τῆς ἐκείνου πλάνης καὶ ἄλλων πλειόνων. χεῖρον δέ, ἐάν τις καὶ τὴν διασκευὴν ὡς ἱστορίαν δέχηται, ἐκείνου οἰκεανὸν

<sup>5.</sup> τὸν "Ομηρον edd. 9. κατασχόττων al edd. 21. Verba η μη γενέσθαι parum apte hic adiici proxima docent. Quapropter nisi quis malit ea pro spuriis habere, aliquid excidisse necesse est, velut μαλλον, qued post "Ομηρον scriptum fuisse non plane improbabile dicas. 22. χεῖρον μὲν Cl, idem et sup. κρεῖττον μὲν A, idque ipsum ghiep. Num idem hoc, an βέλτιον in B legatur, ex ambiguis Falconeri verbis crui nequit. Quicquid est, coniecturae debetur. — αν οὐν ald. οὐν, αν edd. inde a Cas.

καὶ Άιδην καὶ Ἡλίου βόας καὶ παρὰ θεαῖς ξενίας καὶ μεταμορφώσεις καὶ μεγέθη Κυκλώπων καὶ Λαιστρυγόνων καὶ μορφὴν Σκύλλης καὶ διαστήματα πλοῦ καὶ ἄλλα πλείω τοιαῦτα τερατογραφοῦντος φανερῶς. οὖτε δὲ πρὸς τοῦτον ἄξιον ἀντιλέ5 γειν, οὖτω φανερῶς καταψευδόμενον τοῦ ποιητοῦ, καθάπερ
οὐδ', εἰ φαίη, τοῦτον τὸν τρόπον γενέσθαι τὸν εἰς τὴν Ἰθάκην
κατάπλουν τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τὴν μνηστηροφονίαν καὶ τὴν ἐπὶ
τοῦ ἀγροῦ συστᾶσαν μάχην τοῖς Ἰθακησίοις πρὸς αὐτόν οὖτε Α. 41
πρὸς τὸν δεξάμενον οἰκείως προσπλέκεσθαι δίκαιον.

) 12. Ο Έρατοσθένης δε πρός άμφοτέρας τας άποφάσεις άπήντηκεν ούκ εύ. πρός μεν την δευτέραν, ότι πειραται διαβάλλειν φανερώς ψευδή καὶ οὐκ άξια λόγου διὰ μακρών πρὸς δὲ τὴν προτέραν, ποιητήν τε ἄπαντα ἀποφήνας φλύαρον, καὶ μήτε τόπων έμπειρίαν μήτε τεγνών πρός άρετην συντείνειν νοι μίσας των τε μύθων των μέν έν τόποις οὐ πεπλασμένοις πέωημισμένων, οίον εν Ίλίφ καὶ Ίδη καὶ Πηλίφ, των δὲ εν πεπλασμένοις, καθάπεο έν οίς αί Γοργόνες η ό Γηρυόνης, ταύτης φησὶ τῆς ιδέας είναι καὶ τοὺς κατὰ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην λεγομένους, τους δε μη πεπλάσθαι λέγοντας άλλ' υποκείσθαι ) έξ αὐτοῦ τοῦ μὴ συμφωνεῖν ἐλέγγεσθαι ψευδομένους τὰς γοῦν Σειρηνας τους μεν έπι της Πελωριάδος καθιδρύειν, τους δε έπὶ τῶν Σειρηνουσσῶν πλείους ἢ δισχιλίους διεγουσῶν σταδίους είναι δ' αὐτὰς σκόπελον τρικόρυφον διείργοντα τὸν Κύ-. μαιον καὶ Ποσειδωνιάτην κόλπον. άλλ' οὐδὲ ὁ σκόπελος οὖτος i έστὶ τρικόρυφος, οὖθ' όλως κορυφοῦται πρὸς ὕψος, άλλ' άγκών τις έκκειται μακρός καί στενός από των κατά Σύρρεντον χωρίων ἐπὶ τὸν κατὰ Καπρίας πορθμόν, ἐπὶ θάτερα μὲν τῆς ὀρει-

<sup>11.</sup> διαβάλλειν φανερῶς Α τὰ φανερῶς l edd.
20. γοῦν sup. γὰρ Α γὰρ g Shk. Cor. 22. σειρηνουσῶν BC, ac fere semper et hoc nomen et similia uno σ exhibent. 24. οῦθ δ Cor. Sed saepius Strabo illas particulas coniungit: cf. p. 51. 55. 57. 81. 105 passim. 25. ἀγκών sup. κόλπος A, simul in marg. interiore sec. m. add. χῶρος ἰσθμὸς, in exteriore ἢ ἔκκειται, quae manifesto docent, coniecturae haec deberi, ut alia multa sec. m. additamenta. 26. ἔγκειται ABCl ἔκκειται, quod in marg. A sec. m. additum esse vidimus, gnp. Recepit Cor. 27. καπρίας sup. κο A.

νης τὸ τῶν Σειρήνων ἱερὸν ἔχων, ἐπὶ θάτερα δὲ πρὸς τῷ Ποσειδωνιάτη κόλπφ νησίδια τρία προκείμενα ἔρημα πετρώδη, ἀ καλοῦσι Σειρηνας ἐπ' αὐτῷ δὲ τῷ πορθμῷ τὸ Ἀθήναιον, ὧπερ ὁμωνυμεῖ καὶ ὁ ἀγκὼν αὐτός.

- 13. Αλλ' οὖτ', εἰ μὴ συμφωνοῦσιν οἱ τὴν ἱστορίαν τῶν τό 5 πων παραδιδόντες, εὐθὺς ἐκβάλλειν δεῖ τὴν σύμπασαν ἱστορίαν άλλ' ἔσθ' ὅτε καὶ πιστοῦσθαι τὸ καθόλου μᾶλλόν ἐστιν. οἰον λέγω, ζητουμένου, εἰ κατὰ Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν ἡ πλάνη γέγονε, καὶ εἰ αὶ Σειρῆνες ἐνταῦθά που λέγονται, ὁ μὲν φήσας
- C. 23 ἐν τῆ Πελωριάδι πρὸς τὸν ἐν ταῖς Σειρηνούσσαις διαφωνεῖ, 10 Α. 42 ἀμφότεροι δὲ πρὸς τὸν περὶ Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν λέγοντα οὐ διαφωνοῦσιν, ἀλλὰ καὶ μείζω πίστιν παρέχουσιν ὅτι, καίπερ μὴ τὸ αὐτὸ χωρίον φράζοντες, ὅμως οὐκ ἐκβεβήκεσάν γε τοῦ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἢ Σικελίαν. ἐἀν δὲ προσθῆ τις, ὅτι ἐν Νεαπόλει Παρθενόπης δείκνυται μνῆμα, μιᾶς τῶν Σειρήνων, ἔτι ὑ πλείων προσεγένετο πίστις, καίτοι τρίτου τινὸς λεχθέντος τούτου του τοῦ τόπου. ἀλλ' ὅτι ἐν τούτω τῷ κόλπω, τῷ ὑπὸ Ἐρατοσθένους λεχθέντι Κυμαίω, ὅν ποιοῦσιν αὶ Σειρηνοῦσσαι, καὶ ἡ Νεάπολις ἴδρυται, βεβαιοτέρως πιστεύομεν τὸ περὶ τούτους τοὺς τόπους γεγονέναι τὰς Σειρῆνας· οὕτε γὰρ τὸν ποιητὴν ἀκριβῶς ἔκαστα πυθέσθαι, οὕθ' ἡμεῖς παρ' ἐκείνου ζητοῦμεν τὸ ἀκριβές· οὐ μὴν οὐδ' οῦτως ἔχομεν ως ὑπολαμβάνειν, καὶ μηθὲν πεπυσμένον περὶ τῆς πλάνης, μήθ' ὅπου μήθ' ὅπως γεγένηται, ῥαψωδεῖν.
  - 14. Έρατοσθένης δε Ήσίοδον μεν εικάζει πεπυσμένον περί 26 τῆς Οδυσσέως πλάνης, ὅτι κατὰ Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν γεγένηται, πιστεύσαντα τῆ δόξη μὴ μόνον τῶν ὑφ' Ὁμήρου λεγομέ

<sup>2.</sup> καὶ πετρώδη Cor.: at cf. V, 247.
3. Σειρητούσσας Cor., uti infra quoque V, 247. VI, 258., contra codd. et Eust. ad Odyss. p. 1709, l. 50 Rom. Sirenussae promontorii nomen est Straboni, Sirenes in-

sularum. 7. οἰον λέγω Α οῖον τὶ λέγω l cdd. 10. σειρηνούσως BC. 13. λέγοντες nop. 16. πλείω ABCl. 18. σειρηνούσως BC. 19. τὸ sup. τῷ Α. 23. παρὰ Β. — τῆς πλάνης sup. ὀδυσσέως Α τῆς ὀδυσσέως πλάνης B ex corr. cdd. — γένηται ABCl, sed in BC γε sec. m. praeſixum, γεγένηται cadem m. scriptum inop γένοιτο cdd. 27. καὶ πιστεύσαντα Cor.

των μεμιήσθαι, άλλὰ καὶ Αίτνης καὶ Όρτυγίας, τοῦ πρὸς Συρακούσαις νησίου, καὶ Τυρρηνών "Ομηρον δὲ μήτε εἰδέναι ταῦτα,
μήτε βούλεσθαι ἐν γνωρίμοις τόποις ποιεῖν τὴν πλάνην. πότερον οὐν Αίτνη μὲν καὶ Τυρρηνία γνώριμα, Σκύλλαιον δὲ καὶ

Κάρυβδις καὶ Κίρκαιον καὶ Σειρηνοῦσσαι οὐ πάνυ; ἢ καὶ Ἡσιόδφ μὲν ἔπρεπε μὴ φλυαρεῖν, ἀλλὰ ταῖς κατεχούσαις δόξαις
ἀκολουθεῖν, Όμήρφ δὲ πᾶν, ὅ τι ἀν ἐπ' ἀκαιρίμαν γλώττακ
ἔη, κελαδεῖν; χωρὶς γὰρ τῶν λεχθέντων περὶ τοῦ τρόπου τῆς
πρεπούσης Όμήρφ μυθοποιίας, καὶ †τὸ πλῆθος τῶν συγγραφέων τῶν τὰὐτὰ θρυλούντων, καὶ τῆς κατὰ τοὺς τόπους ἐπιχωριαζούσης φήμης διδάσκειν δύναται, διότι ταῦτα οὐ ποιητῶν πλάσματά ἐστιν οὐδὲ συγγραφέων, ἀλλὰ γεγενημένων ἵχνη
καὶ προσώπων καὶ πράξεων.

15. Καὶ Πολύβιος δ' όρθῶς ύπονοεῖ τὰ περὶ τῆς πλάνης.

5 τὸν γὰρ Αἴολον, τὸν προσημαίνοντα τοὺς ἔκπλους ἐν τοῖς κατὰ Α. 43 τὸν πορθμὸν τόποις ἀμφιδρόμοις οὖσι καὶ δυσέκπλοις διὰ τὰς παλιρροίας, ταμίαν τε εἰρῆσθαι τῶν ἀνέμων καὶ βασιλέα νενομίσθαι φησί καθάπερ Δαναὸν μὲν, τὰ ὑδρεῖα τὰ ἐν Άργει παραδείξαντα, Άτρέα δέ, τοῦ ἡλίου τὸν ὑπεναντίον τῷ οὐρανῷ Οδρόμον, μάντεις τε καὶ ἰεροσκοπουμένους ἀποδείκνυσθαι βασι-

<sup>1.</sup> συρακούσσαις Α. 5. η om. C, καὶ quod sequitur om. Cor. 6. ἐπέτρεπε ABCl, sed in A sup. γρ. ἔπρεπε, quod inde legitur in 7. ότι αν επικερημα (sic) BC ότι αν κερήμαν l; eadem in A, sed ibi cum inter ὅτι α΄ . . . et κερήμαν plures literae una cum margine antiquo interciderint, sec. m. praeter v nihil restituit: in marg. autem add. ἐπὶ ἐρήμοις γλῶτταν ἔη. Omnia haec itidem leguntur in g, ότι αν έπὶ καὶ ρημα t vocique έπὶ, qua versus finitur, manu recenti adiecta sunt hace: συμβαίη — ὅττι κε όημα γλώτταν ἴη κελαδεῖν, unde ald. ὅττι αν ἐπισυμβαίη κερῆμα etc. Cas. corr. coll. Dionysio (de Comp. p. 13 Schaef.), Athenaeo (V, 217 C), Luciano (de conscr. hist. 8. παρά B, sed post corr. — τοῦ τόπου ABCl τοῦ τύπου h(?), quod recipiendum Grosk. censet. Simplicius est quod posui ex coni. Villebrunii. Om. edd. 10. ταῦτα ABCl edd. — θουλλυύττων BC edd. — της] τὸ της edd. At ex sequentibus videtur potius colligendum, verba τὸ πληθος, quae ante συγγραφέων leguntur, hoc loco a Strabone posita fuisse. — τούς om. C Cor. 11. διδ *BClA* (in hoc sup. διότι), ὅτι nop Cas. corr. 20. η εροσκοπουμένου Α. - τοὺς βασιλέας ABCl.

C. 24 λέας τούς θ' ἱερέας τῶν Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίους καὶ Μάγους, σοφία τινὶ διαφέροντας τῶν ἄλλων, ἡγεμονίας καὶ τιμῆς τυγχάνειν παρὰ τοὶς πρὸ ἡμῶν· οὕτω δὲ καὶ τῶν θεῶν ἔνα ἔκαστον, τῶν χρησίμων τινὸς εὐρετὴν γενόμενον, τιμᾶσθαι. ταῦτα δὲ προοικονομησάμενος οὐκ ἐἄ τὸν Αἴολον ἐν μύθου σχήματι 5 ἀκούεσθαι, οὐδ' ὅλην τὴν Ὀθυσσέως πλάνην· ἀλλὰ μικρὰ μὲν προσμεμυθεῦσθαι καθάπερ καὶ τῷ Ἰλιακῷ πολέμῳ, τὸ δ' ὅλον περὶ Σικελίαν καὶ τῷ ποιητῆ πεποιῆσθαι καὶ τοῖς ἄλλοις συγγραφεῦσιν, ὅσοι τὰ περιχώρια λέγουσι τὰ περὶ τὴν Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν. οὐκ ἐπαινεῖ δὲ οὐδὲ τὴν τοιαύτην τοῦ Ἐρατοσθένους 10 ἀπόφασιν, διότι φησὶ τότ' ἂν εύρεῖν τινα, ποῦ Ὀδυσσεὺς πεπλάνηται, ὅταν εὕρη τὸν σκυτέα τὸν συρράψαντα τὸν τῶν ἀνέμων ἀσκόν. καὶ τοῦτο δ' οἰκείως εἰρῆσθαι τοῖς συμβαίνουσι περὶ τὸ Σκύλλαιον καὶ τὴν θήραν τῶν γαλεωτῶν τὸ ἐπὶ τῆς Σκύλλης·

αὐτοῦ δ' ἰχθυάς σκόπελον περιμαιμώωσα δελφῖνάς τε κύνας τε, καὶ εἴ ποθι μείζον έλησι κῆτος.

τους γαρ θύννους αγεληδον φερομένους παρα την Ιταλίαν, έπειδαν έμπεσωσι και κωλυθωσι της Σικελίας αψασθαι, περιπί-26
πτειν τοις μείζοσι των ζώων, οίον δελφίνων και κυνών και
άλλων κητωδων· έκ δε της θήρας αὐτων πιαίνεσθαι τους γαλεώτας, ους και ξιφίας λέγεσθαι και κύνας φησί. συμβαίνειν
γαρ ταὐτον ένθάδε και κατά τας άναβάσεις του Νείλου και
των άλλων υδάτων, όπερ έπι πυρός και ύλης έμπιπραμένης 25
Α. 44 άθροιζόμενα γαρ τὰ θηρία φεύγειν τὸ πῦρ ἢ τὸ υδωρ, και βοραν γίνεσθαι τοις κρείττοσι.

16. Ταῦτα δ' εἰπων διηγεῖται τῶν γαλεωτῶν θήραν, η συν-

<sup>5.</sup> αlόλον AC. 9. τὰ ἐπιχώρια Cor. parum commode. Sed mihi quoque suspecta sunt verba τὰ περιχώρια, quibus eiectis planiora forent omnia ac simpliciora. 10. οὐκ ἐπαινεῖ Cor. inserit post Ζικελίαν, probante Groskurdio, respuente ipso Strabone. 16. ἰχθνάι ΒC ἰχθνάι Α, sed μ sec. man. in litura scriptum. 20. ἐμπέσως sup. ἐκ Α, inde ἐκπέσωσι gnop Cor. prob. Greek.: at agitur de freto Siculo. 23. φασὶ ABCl Cor. corr. — συμβαίνει Βl. 24. ταὐτὸ edd.

ίσταται περί το Σχύλλαιον σχοπός γάρ έφέστηκε κοινός ύφορμουσιν έν δικώποις σκαφιδίοις πολλοίς, δύο καθ' έκαστον σκαφίδιον και ό μεν ελαύνει, ό δ' έπι της πρώρας έστηκε δόρυ έγων, σημήναντος του σκοπού την έπιφάνειαν του γαλεώτου · φέ-5 ρεται δε τὸ τρίτον μέρος έξαλον τὸ ζώον. συνάψαντος δε του σκάφους, ὁ μὲν ἔπληξεν ἐκ χειρός, εἶτ' έξέσπασεν ἐκ τοῦ σώματος τὸ δόρυ γωρὶς τῆς ἐπιδορατίδος ἀγκιστρώδης τε γάρ έστι καὶ γαλαρώς ένήρμοσται τῷ δόρατι έπίτηδες, καλώδιον δ' έγει μακρον έξημμένον. τουτ' έπιγαλώσι τῷ τρωθέντι τέως, 10 έως αν κάμη σφαδάζον και ύποφεύγον τότε δ' έλκουσιν έπί την γην, η είς τὸ σκάφος ἀναλαμβάνουσιν, ἐὰν μη μέγα ή τελέως τὸ σῶμα. κὰν ἐκπέση δὲ εἰς τὴν θάλατταν τὸ δόρυ, οὐκ απόλωλεν. έστι γάρ πηκτόν έκ τε δρυός καὶ έλάτης, ώστε βαπτιζομένου τοῦ δρυΐνου βάρει μετέωρον είναι το λοιπον καὶ 15 εὐανάληπτον. συμβαίνειν δέ ποτε καὶ τιτρώσκεσθαι διὰ τοῦ C. 25 σκαφιδίου τὸν κωπηλάτην διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ξίφους τῶν γαλεωτών καὶ τὸ τὴν ἀκμὴν τοῦ ζώρου συαγρώδη είναι καὶ τὴν θήραν. έχ τε δή των τοιούτων είκάζοι τις αν, φησί, περί Σικελίαν γενέσθαι την πλάνην κατά τον Όμηρον, ότι τη Σκύλλη 20 προσηψε την τοιαύτην θήραν, η μάλιστ' έπιχώριος έστι τῷ Σκυλλαίφ καὶ έκ των περὶ τῆς Χαρύβδεως λεγομένων όμοίων τοῖς τοῦ πορθμοῦ πάθεσι. τὸ δὲ

τρίς μεν γάρ τ' άνίησιν, άντι τοῦ δίς, γραφικόν είναι άμάρτημα ἢ ἰστορικόν.

17. Καὶ τὰ ἐν τῆ Μήνιγγι δὲ τοῖς περὶ τῶν Λωτοφάγων εἰρημένοις συμφωνεῖν. εἰ δέ τινα μὴ συμφωνεῖ, μεταβολὰς αἰτῶσθαι δεῖν ἢ ἄγνοιαν ἢ καὶ ποιητικὴν έξουσίαν, ἢ συνέστη-

<sup>1.</sup> τοῖς ὑφορμοῦσεν B(?) edd. 4. σημήναντος τοῦ A (δὲ pr. m.). 8. ἐνηρμόσθαι lC, sed in hoc sec. m. corr., ἐνηρμόσθαι sup. σθη A, inde ἐνηρμόσθη ghnop. 9. τέως om. BCl edd. Punctis sec. m. circumscriptum m A. 10. κάμνη la, sed in hoc κάμη pr. m. sub margine agglutinato. — σφαδάζον καὶ ὑποφεῦγον υπτοque loco sup. ων A. 11. ἢ] εἴη gk (ex corr.) ald. 12. ἐμπέση C. 17. δρμὴν Cor. schita audacia. 25. μήνιγγι A et in marg. sec. m. γκι, unde μήνιγκι g. 26. συμφωνεῖν] συμφωνεῖ BC. 27. δεῖ codd. cdd. Grosk. corr. — καὶ om. C. — καὶ post ἢ sec. m. add. C.

κεν έξ ιστορίας καὶ διαθέσεως καὶ μύθου. τῆς μὲν οὖν ἰστοΑ. 45 ρίας ἀλήθειαν είναι τέλος, ὡς ἐν Νεῶν καταλόγφ τὰ ἐκάστοις τόποις συμβεβηκότα λέγοντος τοῦ ποιητοῦ, τὴν μὲν πετρἤεσσαν, τὴν δὲ ἐσχατόωσαν πόλιν, ἄλλην δὲ πολυτρήρωνα, τὴν δ' ἀγχίαλον τῆς δὲ διαθέσεως ἐνέργειαν είναι τὸ τέλος, ὡς ὅταν 5 μαχομένους εἰσάγη μύθου δὲ ἡδονὴν καὶ ἔκπληξιν. τὸ δὲ πάντα πλάττειν οὐ πιθανόν, οὐδ' Όμηρικόν τὴν γὰρ ἐκείνου ποίησιν φιλοσόφημα πάντας νομίζειν, οὐχ ὡς Ἐρατοσθένης φησί, κελεύων μὴ κρίνειν πρὸς τὴν διάνοιαν τὰ ποιήματα, μήδ' ἰστορίαν ἀπ' αὐτῶν ζητεῖν. πιθανώτερόν τε τὸ

ένθεν δ' έννημας φερόμην όλοοις ανέμοισιν 
έν βραχει διαστήματι δέχεσθαι (οί γὰς όλοοι οὐκ εὐθύδρομοι) 
η εξωκεανίζειν, ως αν οὐρίων πνεόντων συνεχως. συνθεὶς δὶ 
τὸ διάστημα τὸ ἐκ Μαλεων ἐπὶ Στήλας σταδίων δισμυρίων καὶ 
δισχιλίων πεντακοσίων, εἰ, φησί, τοῦτο θείημεν ἐν ταῖς ἐννέα ιδ 
ημέραις διηνύσθαι ἰσοταχως, ἐκάστης αν ἡμέρας ὁ πλοῦς συμβαίνοι σταδίων δισχιλίων πεντακοσίων. τίς οὖν ἱστόρηκεν ἐκ 
Αυκίας η Ῥόδου δευτεραϊόν τενα ἀφιγμένον εἰς Αλεξάνδρειαν, 
ὅντος τοῦ διαστήματος σταδίων τετρακισχιλίων; πρὸς δὲ τοὺς 
ἐπιζητοῦντας, πῶς τρὶς εἰς Σικελίαν ἐλθων οὐδ' ἄπαξ διὰ τοῦ 20 
πορθμοῦ πέπλευκεν Ὀδυσσεύς, ἀπολογεῖται, διότι καὶ οἱ ὕστεΑ. 46 ρον ἔφευγον ἄπαντες τὸν πλοῦν τοῦτον.

18. Τοιαύτα μεν είρηκεν. έστι δε τάλλα μεν εὐ λεγόμενα C. 26 όταν δ' ἀνασκευάζη τὸν εξωκεανιζόμενον, καὶ πρὸς ἀκριβῆ μετρα τὸν τῶν ἡμερῶν πλοῦν ἀνάγη καὶ διαστήματα, ὑπερβολὴν 25 οὐκ ἀπολείπει τῆς ἀνομολογίας. ἄμα μεν γὰρ παρατέθησι τὰ τοῦ ποιητοῦ ἔπη

ένθεν δ' έννημαρ φερόμην όλοοῖς ἀνέμοισιν, ἄμα δ' ἐπικρύπτεται· καὶ γὰρ ταῦτα τοῦ ποιητοῦ· προς:

5 χαὶ τὸ

νήσφ εν 'Ωγυγίη, όθι τ' όμφαλός εστι θαλάσσης·
καὶ ότι ενταύθα οίκει Άτλαντος θυγάτης· καὶ τὸ περὶ τών
Ψαιάκων·

οἰκέομεν δ' ἀπώνευθε πολυκλύστω ἐνὶ πόντω

10 ἔσχατοι· οὐ δέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος.

ταῦτα γὰρ πάντα φανερῶς ἐν τῷ Ατλαντικῷ πελάγει πλαντόμενα δηλοῦνται. ὁ δὲ ταῦτ' ἐπικρυπτόμενος τὰ φανερῶς λεγόμενα ἀναιρεῖ. τοῦτο μὲν οὐν οὐν εὐ· τὸ δὲ περὶ Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν γεγονέναι τὴν πλάνην ὀρθῶς, καὶ ὑπὸ †τοῦ ποιητοῦ βε
15 βαιοῦται. ἐπεὶ τίς ἔπεισε ποιητης ἢ συγγραφεύς, Νεαπολίτας μὲν λέγειν μνῆμα Παρθενόπης τῆς Σειρῆνος, τοὺς δὲ ἐν Κύμη καὶ Δικαιαρχία καὶ Οὐεσουίω Πυριφλεγέθοντα καὶ Αχερουσίαν λίμνην καὶ νεκυομαντεῖον τὸ ἐν τῷ Αόρνω καὶ Βάιον καὶ Μι-

<sup>1.</sup> Ev O ér O E A et in marg. sec. m. Ev O er d'. 12. δηλούται Bl edd. 14. ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Cas. et Cor. iure, ut dnloveras sup. loveas A opinor, corrupta iudicantes coniecturis tentarunt: neque tamen quod ille proposuit ὑπὸ τοῦ πιστοῦ, neque quod hic suspicatur ὑπὸ τούτου aut ύπὸ τῶν τόπων probandum est. Sed locorum quandam commemorationem sequentia postulare videantur. Scripsit Strabo fortasse ὑπὸ τοῦ 17. βεσβίφ ABl λεσβίφ C Βεσουβίφ edd. Quod poτόπου αὐτοῦ. suimus codd. exhibent V, 247. Codicum illa scriptura invenitur etiam ap. Dion. Cass. LXVI p. 1094 R., eamque sua aetate obtinuisse tradit Galen. de meth. med. V, 12 (t. IV p. 92, 11 ed. Bas.). poëtae Romani primi p. Chr. n. saeculi Vesvium montem appellarunt (v. Cluv. It. ant. I. IV p. 1157). Permutatione autem illa inter β et ov cum nihil frequentius sit in libris manu scriptis, nec ubique liqueat, quid a scriptoribus ipsis, quid a librariis profectum sit, ex varia nominum Romanorum, quae in Strabonis opere commemorantur, scriptura iure colligere mihi visus sum, eum Romanorum v per ov plerumque expressisse: quem antiquorum scriptorum morem fuisse Eustathius de suac aetatis usu locutus docet (ad Dionys. v. 378). Contra ea  $\beta$ 18. βόιον ABCl. — μισινόν C μισηνόν posuit pro Romanorum b. et & sup. n A.

σηνόν των 'Οδυσσέως έταίρων τινάς; ούτω δε καὶ τὰ περὶ Σειρηνούσσας καὶ τὰ περὶ τὸν πορθμὸν καὶ Σκύλλαν καὶ Χάρυβδιν καὶ Αἴολον. ἄπερ ούτ' ἀκριβως ἔξετάζειν δεῖ ούτ' ἄρριζα καὶ ἀνέστια ἐῶν, ἀληθείας μηδεν προσαπτόμενα μήδ' ωφελείας ἰστορικῆς.

- 19. Καὶ αὐτὸς δὲ ὑπονοήσας τοῦτο ὁ Ἐρατοσθένης, ὑπολάβοι τις ἄν, φησί, τὸν ποιητήν βούλεσθαι μὲν ἐν τοῖς προσεσπερίοις τόποις τὴν πλάνην τῷ 'Οδυσσεῖ ποιεῖν, ἀποστῆναι δ' ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων, τὰ μὲν οὐχ ἀχριβῶς πεπυσμένον, τὰ δὲ οὐδὲ προελόμενον οὕτως, ἀλλ' ἐπὶ τὸ δεινότερον καὶ τὸ τερατωδέστε- 10 ρον ἔκαστα ἐξάγειν. τοῦτο μὲν αὐτὸ εὐ, τὸ δ' οὐ χάριν τοῦτ' ἐποίει κακῶς δεξάμενος οὐ γὰρ φλυαρίας, ἀλλ' ώφελείας χάριν. ὧστε δίκαιός ἐστιν ὑπέχειν λόγον καὶ περὶ τούτου καὶ διότι φησὶ τὰ πόρρω τερατολογεῖσθαι μᾶλλον διὰ τὸ εὐκατάψευστον. πολλοστὸν γὰρ μέρος ἐστὶ τὰ πόρρω τερατολογούμενα τῶν ἐν ἱτῆ Ἑλλάδι καὶ ἐγγὺς τῆς Ἑλλάδος οἰα δὴ τὰ κατὰ τοὺς Ἡρακλέους ἄθλους καὶ Θησέως καὶ τὰ ἐν Κρήτη καὶ Σικελία μυθευόμενα καὶ ταῖς ἄλλαις νήσοις, καὶ τὰ περὶ τὸν Κιθαιρῶνα καὶ Ἑλικῶνα καὶ Παρνασσὸν καὶ Πήλιον καὶ τὴν Ἀττικὴν ὅλην.

  27 καὶ Πελοπόννησον οὐδείς τε ἐκ τῶν μύθων ἄγνοιαν αἰτιᾶται 20
- C. 27 καὶ Πελοπόννησον οὐδείς τε ἐκ τῶν μύθων ἄγνοιαν αἰτιᾶται 20 τῶν μυθοποιῶν. ἔτι δέ, ἐπεὶ οὐ πάντα μυθεύουσιν, ἀλλὰ πλείω προσμυθεύουσιν, καὶ μάλιστα "Ομηρος, [ό] ζητῶν τί οἱ παλαιοὶ προσμυθεύουσιν οὐ ζητεῖ, εἰ τὰ προσμυθευόμενα ὑπῆρξεν ἢ ἔστίν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, οἶς προσμυθεύεται τόποις ἢ προσώποις, περὶ ἐκείνων ζητεῖ τάληθές οἶον τὴν 'Οδυσσέως πλάκην, 25 εἰ γέγονε, καὶ ποῦ.
  - 20. Τὸ δ' ὅλον οὐκ εὖ, τὸ τὴν Ὁμήρου ποίησιν εν εἰς συνάγειν τῆ τῶν ἄλλων ποιητῶν εἵς τε τἄλλα καὶ εἰς αὐτὰ τὰ νῦν προκείμενα, τὰ τῆς γεωγραφίας, καὶ μηδὲν αὐτῷ πρεσβεῖον

<sup>1.</sup> έτέρων Β. ex corr. — σειρηνούσας Β. 2. κύλλαν. Α. 9. πεπνσμένων αg. 10. προσελόμενον Β. 11. έτερα sup. pr. m. έκαστα C. — αὐτὸ sup. τὸς Α. 12. ἐποίησε k ald. 13. δίκαιός ἐστιν sup. ἐρατοσθένης Αg ἐρατοσθένης δίκαιός ἐστιν hi δίκαιόν ἐστιν edd. 17. μυθολογούμενα edd. 22. ὁ Cor. adiecit. 23. ζητείν lhi ζητείς g. 27. συνάγειν τὴν tq et in hoc καὶ sec. m. ante τὴν add.; inde καὶ τὴν edd. 29. πρεσβείων Α, sed ω sec. m. in o mut.

ἀποτέμειν. καὶ γὰς εἰ μηδὲν ἄλλο, τόν γε Τριπτόλεμον τὸν Σοφοκλέους ἢ τὸν ἐν ταῖς Βάκχαις ταῖς Εὐριπίδους πρόλογον ἐπελθόντα καὶ παραβαλόντα τὴν Ομήρου περὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιμέλειαν, ρῷον ἦν αἴαθείσθαι τὴν ὑπερβολήν, ἢ τὴν διαφοράν. 5 ὅπου γὰς χρεία τάξεως ὧν μέμνηται τόπων, φυλάττει τὴν τάξιν ὁμοίως μὲν τῶν Ἑλληνικῶν, ὁμοίως δὲ τῶν ἄπωθεν

<sup>7</sup>Οσσαν έπ' Ούλύμπφ μέμασαν θέμεν, αὐτὰο ἐπ' <sup>7</sup>Οσση · **Δ. 4** Πήλιον είνοσίφυλλον.

"Ηρη δ' ἀίξασα λίπεν ρίον Οὐλύμποιο, ` Πιερίην δ' ἐπιβᾶσα καὶ Ἡμαθίην ἐρεπεινής σεύατ' ἐφ' ἱπποπόλων Θρηκῶν ὅρεα νιφόεντα· ἐξ Ἀθόω δ' ἐπὶ πόντον.

10

καὶ ἐν τῷ Καταλόγφ τὰς μὲν πόλεις οὐκ ἐφεξῆς λέγει· οὐ γὰρ

15 Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς Αἰθίοπάς θ' ἰκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς καὶ Λιβύην

όπες καὶ Ίππαρχος ἐπισημαίνεται. οὶ δ', ἐφ' ὧν τάξεως χρεία, ὁ μὲν τὸν Διάνυσον ἐπιόντα τὰ ἔθνη φράζων, ὁ δὲ τὸν Τρι-

άλλον C. — τὸν] τοῦ edd. 4. δάδιον είται θέσθαι την έπιβολήν codd. Cor. corr., ράδιον tamen reliquit, idque Friedem. tueri studet laudatis Vigero p. 439 ed. Herm. et Corae ad Plut. IV p. 341. Sed in Plutarchi loco, quem affert Vig. ad illam structuram probandam (est in Pomp. c 41) din legitur égor, et quod Coraes ad alium locum (Eumen. -c. 16) suspicatur, ράδιον pro comparativo habitum esse a Graecis recentioribus, id in Strabonem aut Plutarchum cadere posse nemini persuadebit. Poterat conferri alius Strabonis locus II, 90, ubi itidem ¿qdior legitur cum  $\hat{\eta}$  constructum. Verumtamen cum et hoc loco et apud Plutarchum neutrum satis insolenter adverbii obtineat vim, dubitari non potest, quin perov restituendum sit. Neque magis dubitandum fuit nostro loco corruptissimo, etiamsi neutrius formae suus hic constet sensus; mihil enim illa permutatione fuit proclivius. 6. απωθεν A ω sec. m. 8. xai vò alteri loco Homeri praemittunt Sbk. Cor. joor lagh, sed in hoc marg. add. γρ. glor. 10. τ' ἐπιβᾶσα BC. 12. átow CA, sed hic sec. m. corr. 14. αποθεν sup. ω C, in A 18. οία ἐφ' ClA contra e in o sec. m. mut. 16. σιδωνίους α. et in hoe sup. of d' ?p'.

πτόλεμον την κατασπειρομένην γην, τὰ μὲν πολυ διεστώτα συνάπτουσιν έγγυς, τὰ δὲ συνεχη διασπώσι

λιπών δε Αυδών τὰς πολυχρύσους γύας Φρυγών τε Περσών θ' ήλιοβλήτους πλάκας Βάκτριά τε τείχη, τήν τε δύσχειμον χθόνα Μήδων ἐπελθών Άραβίαν τ' εὐδαίμονα.

τοιαύτα δε καὶ ὁ Τριπτόλεμος ποιεῖ. κάν τοῖς κλίμασι δε κάν τοῖς ἀνέμοις διαφαίνει τὸ πολυμαθες τὸ περὶ τὴν γεωγραφίαν Ομηρος, εν ταῖς τοποθεσίαις λέγων ἄμα καὶ ταῦτα πολλαχοῦ

C. 28 αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν άλὶ-κεῖται

Α. 49 πρὸς ζόφον αὶ δέ τ' ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ' ἠέλιόν τε.

δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν, αἱ μὲν πρὸς Βορέαν,

αι μεν προς Βορεαν, αι δ' αν πρός Νότον.

είτ' έπὶ δεξί ίωσι πρὸς ἠῶ τ' ἠέλιόν τε, είτ' έπ' ἀριστερά τοί γε ποτὶ ζόφον.

καὶ μὴν τὴν ἄγνοιάν γε τῶν τοιούτων τελείαν ἡγεῖται σύγχυσιν τῶν ἀπάντων

15

20

ω φίλοι, οὐ γάρ τ' ίδμεν, ὅπη ζόφος, οὐδ' ὅπη ἡώς, οὐδ' ὅπη ἡέλιος.

κάνταῦθα δ' εἰπόντος εὖ τοῦ ποιητοῦ:

Βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήκηθεν ἄητον,
οὐκ εὖ δεξαμένος [ό] αὐτὸς συκοφαντεῖ, ὡς καθόλου λέγοντος,
ὅτι ὁ Ζέφυρος ἐκ Θράκης πνεῖ, ἐκείνου λέγοντος οὐ καθόλου,
ἀλλ' ὅταν κατὰ τὴν Θρακίαν θάλασσαν συμπέσωσι περὶ τὸν 25
Μέλανα κόλπον αὐτοῦ τοῦ Αἰγαίου μέρος οὖσαν. ἐπιστροφὴν
γὰρ λαμβάνει πρὸς νότον ἀκρωτηριάζουσα ἡ Θράκη, καθ' ἃ
συνάπτει τῆ Μακεδονία, καὶ προπίπτουσα εἰς τὸ πέλαγος,
Α. 50 τοὺς Ζεφύρους ἐντεῦθεν πνέοντας ἀποφαίνει τοῖς ἐν Θάσφ
καὶ Λήμνφ καὶ Ἦροφ καὶ Σαμοθράκη καὶ τῆ περὶ αὐτὰς 30

<sup>12</sup> καὶ ante δύω inser. Sbk. Cor. 13 Βορέαο et mox Νότον Cor., uti legitur in Od. N, 109. 15. καὶ ante εἔτὶ inser. edd. inde a Cas. 19. ἴσμεν Αl. 23. ὁ om. codd. 27. γὰρ in A margine agglutinato obtectum neque sec. m. restitutum est; on. lgknop. – ἀκροτηριάζουσα AC, sed o in ω sec. m. mut. 28. τὰ μακεδότα Bl, idem et sup. τῆ – ιμ ΑC. — προσπίπιουσα ald.

σαλάττη, καθάπες καὶ τῆ Αττικῆ ἀπὸ τῶν Σκειρωνίδων πετρῶν, ἀφ' ὧν καὶ Σκείρωνες καλοῦνται οἱ Ζέφοροι, καὶ μάλιστα οἱ Αργέσται. οὐκ ἐνόησε δὲ τοῦτο Ἐρατοσθέτης, ὑπενόησε δ' ὅμως. αὐτὸς γοῦν ἐξηγεῖται τὴν ἐπιστροφήν, ῆν λέγω, τῆς χώρας ὡς καθόλου οὐν δέχεται, εἶτ' ἀπειρίαν αἰτιᾶται τοῦ ποιητοῦ, ὡς τοῦ Ζεφύρου μὲν ἀπὸ τῆς ἐσπέρας πνέοντος καὶ τῆς Ἰβηρίας, τῆς δὲ Θράκης ἐκεῖσε μὴ διατεινούσης. πότερον οὖν τὸν Ζέφυρον ἀγνοεῖ ἀπὸ ἐσπέρας πνέοντα; ἀλλ' ὅταν οὖτω φῆ, φυλάττει τὴν οἰκείαν αὐτοῦ τάξιν.

10 σὺν δ' Εὖρός τε Νότος τε πέσον Ζέφυρός τε δυσαής καὶ Βορέης:

η την Θράκην οὐκ οίδε μη προπίπτουσαν πέραν τῶν Παιονικῶν καὶ Θετταλικῶν ὀρῶν; ἀλλὰ καὶ ταύτην την ἐφεξῆς κατὰ τοὺς Θρᾶκας εἰδώς, καὶ \*οὐ\* κατονομάζων τήν τε παραλίαν 15 καὶ την μεσόγαιαν Μάγνητας μέν τινας καὶ Μαλιεῖς καὶ τοὺς ἐφεξῆς Έλληνας καταλέγει μέχρι Θεσπρωτῶν, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς Παίσσι τοὺς ὁμόρους Δόλοπας καὶ Σελλοὺς περὶ Δωδώνην μέχρις Άχελώου Θρακῶν δ' οὐ μέμνηται περαιτέρω. εὐεπιφόρως δὲ ἔχει πρὸς την ἐγγυτάτην καὶ γνωριμωτάτην ἐαυτῷ 20 θάλατταν, ὡς καὶ ὅταν φῆ ·

κινήθη δ' άγορη ώς κύματα μακρά θαλάσσης πόντου Ίκαρίοιο.

C. 29A. 51

21. Εἰσὶ δέ τινες, οι φασιν είναι δύο τοὺς κυριωτάτους ἀνέμους, Βορέαν καὶ Νότον, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ μικρὰν ἔγ25 κλισιν διαφέρειν τὸν μὲν ἀπὸ Θερινῶν ἀνατολῶν Εὐρον, χειμερινῶν δὲ Απηλιώτην δύσεων δὲ θερινῶν μὲν Ζέῷνρον, χειμερινῶν δὲ Αργέστην. τοῦ δὲ δύο είναι τοὺς ἀνέμους ποιοῦνται μάρτυρας Θρασυάλκην τε καὶ τὸν ποιητὴν αὐτὸν [τῷ] τὸν
μὲν Αργέστην τῷ Νότῷ προσνέμειν.

<sup>12.</sup> μη μεν C. — ποοσπίπτουσαν codd. Cor. corr. 13. ταύτης codd. edd. Grosk. corr. 14. οὐκ αὐτονομάζων Cnop οὐ om. edd. 19. εγγυτάτην sup. τω A, inde εγγυτάτω gh edd. 20. καὶ ως C. — φησί BC. 25. χειμεφιτών — Ζέφυρον om. l. 28. εαυτοῦ BClA, in hoc sup. αὐτὸν. — τῷ om. BClA, sed in hoc inter versus sec. m. add.

άργέσταο Νότοιο.

τὸν δὲ Ζέφυρον τῷ Βορέα:

Βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήκηθεν ἄητον.

φησὶ δὲ Ποσειδώνιος, μηδένα οὔτως παραδεδωκέναι τοὺς ἀνέμους τῶν γνωρίμων περὶ ταῦτα, οἱον Αριστοτέλη, Τιμοσθένη, 5 Βίωνα τὸν ἀστρολόγον ἀλλὰ τὸν μὲν ἀπὸ θερινῶν ἀνατολῶν Καικίαν, τὸν δὲ τούτφ κατὰ διάμετρον ἐναττίον Λίβα, ἀπὸ δύσεως ὅντα χειμερινῆς πάλιν δὲ τὸν μὲν ἀπὸ χειμερινῆς ἀνατολῆς Εὐρον, τὸν δ' ἐναντίον Αργέστην τοὺς δὲ μέσους Απηλιώτην καὶ Ζέφυρον. τὸν δὲ ποιητήν δυσαῆ μὲν Ζέφυρον λέγειν ΝΑ. 52 τὸν ὑφ' ἡμῶν καλούμενον Αργέστην, λίγα δὲ πνέοντα Ζέφυρον τὸν ὑφ' ἡμῶν Ζέφυρον, ἀργέστην δὲ Νότον τὸν Λευκόνοτον οῦτος γὰρ ὀλίγα τὰ νέφη ποιεῖ, τοῦ λοιποῦ Νότου †ὅλου' Εὐρον πως ὅντος.

ώς όπότε Ζέφυρος νέφεα στυφελίξη,

15

άργέσταο Νότοιο βαθείη λαίλαπι τύπτων.

τὸν γὰρ δυσαῆ Ζέφυρον νῦν λέγει, δς εἴωθε διασκιδνάναι τὰ ὑπὸ τοῦ Λευκονότου συναγόμενα ἀσθενῆ ὅντα, ἐπιθέτως τοῦ Νότου νῦν ἀργέστου λεγομένου. ταῦτα μὲν δὴ ἐν ἀρχῆ τοῦ πρώτου τῶν γεωγραφικῶν εἰρημένα τοιαύτην τινὰ τὴν ἐπανόρ- Μ θωσιν ἔγει.

22. Έπιμένων δὲ τοῖς περὶ Όμήρου ψευδῶς ὑποληφθεῖσι

obstabo. 15. ώς όπότε A ώς δ' όπότε ald. — στυφελίζει alghnop, sed στυφελίζηι A sub, marg. aggl. 21. έχει in fine pag. sec. m, add. in A. 22. περί] παρά C.

<sup>6.</sup> μèν om l. 11. λίβα BClA, in hoc sup. των inde λίγα ghi. Idem est apud Eust. ad Il. Φ, 344 p. 1238, h 64. R. In marg. o sec. m. add. λιγύ, quod nunc legitur in Od. Δ, 567. 13. δλου Εύρου quid significare possit non intelligo, nec dubito, quin corrupta sint. Strabonem scripsisse suspicor δλερού πως ὅντος. Quod adiectivum idem significare ac Φολερός docent Hesych., Suid., Galen. ad Hippocr., unde Fossius (Oecon. Hipp. s. v.) iure existimat, hunc δλερόν legisse apud Hippocratem, ubi nunc legatur Φολερόν. Phrynicius autem (v. Bekk. An. Gr. I, p. 12) Atticos tradit dixisse non Φόλον, sed Φ omisso ὅλον (al. scribunt δλόν). Verumtamen Φολερός optimis quibusque scriptoribus usitatissimum est: usurpatur de aëre a Plat. Tim. p. 58 D. cf. Soph. Ai. 206. Quam formam si quis et hic praeferendam censeat, ego non

καὶ ταῦτά φησιν, ὅτι οὐδὲ τὰ τοῦ Νείλου στόματα οίδε πλείω όττα οὐδ' αὐτὸ τοὖτομα, Ἡσίοδος δὲ οἶδε· μέμνηται γάρ. τὸ μεν ούν ὄνομα είκος μήπω λέγεσθαι κατ' αὐτόν τὰ δε στόματα εί μεν ην άφανη και όλίγοις γνώριμα, ότι πλείω καί 5 οὐχ ἔν, δοίη τις αν [μή] πεπύσθαι αὐτόν εί δὲ τῶν κατ' Αιγυπτον τὸ γνωριμώτατον καὶ παραδοξότατον καὶ μάλιστα πάντων μνήμης άξιον καὶ ἱστορίας ὁ ποταμὸς καὶ ἦν καὶ ἐστίν, ώς δ' αύτως αἱ ἀναβάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ στόματα, τίς ἂν ἢ τους αγγελλούτας αυτώ ποταμον Αίγυπτον και γώραν και Θή-10 βας Αίγυπτίας καὶ Φάρον ύπολάβοι μὴ γνωρίζειν ταθτα, ἢ С. 30 γνωρίζοντας μη λέγειν, πλην εί μη διά το γνώριμον; έτι δ' απιθανώτερον, εί την μέν Αίθιοπίαν έλεγε και Σιδονίους και Έρεμβούς καὶ τὴν έξω θάλασσαν καὶ τὸ διχθά δεδάσθαι τοὺς Αιθίοπας, τὰ δ' έγγὺς καὶ γνώριμα μή. εί δὲ μὴ έμνήσθη 15 τούτων, οὐ τοῦτο σημεῖον τοῦ άγνοεῖν οὐδὲ γὰρ τῆς αὐτοῦ πα- Α. 53 τρίδος έμνήσθη οὐδὲ πολλών άλλων †άλλὰ μάλλον τοῦ λίαν η γρώριμα όντα φαίη δόξειν άξια μνήμης είναι πρός τους είδότας.

23. Ο δα εδ δε ο ό δε το ύτο προφέρουσιν αὐτῷ τὸ περὶ τῆς της της Φαρίας, ὅτι φησὶ πελαγίαν, ὡς κατ' ἄγνοιαν λέγοντι. το ἐναντίον γὰρ κὰν μαρτυρίο, χρήσαιτό τις το ὑτω πρὸς τὸ μὴ ἀγνοεῖσθαι μηδεν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ τῶν εἰρημένων ἀρ-

<sup>5.</sup> μη om. codd. γρ. μη πεπύσθαι marg. hn ov inseruit Xyl.: sed probabilius est  $\mu \dot{\eta}$  neglectum esse a librariis ob proximarum literarum NII similitudinem. - πεπείσθαι ABCI Xyl. corr. — αὐτον sup. φ A, practerea inter vers. add. τῷ ἐρατοσθένει. 9. alyúntion codd. Cor. corr. 11. grwolzontas sup. ta A. 16. τὸ λίαν Β τὰ λίαν h ex corr. idque recipiendum recte iudicarunt Friedem. Grosk, n sec. m. expunctum in hkt, om. edd. 17. φαίη δόξειν sup. τις μη Α φαίη τις μη δόξειν lghinop (in hoc sup. δόξαι), φαίη δόξειν ουκ άξια qt et in hoc τις μή rec. m. inter vers. add., inde φαίη τις μή δόξειν οὐκ ἄξια ald., μή om Xyl. δόξαι coni. Cas., unde φαίη τις αν δόξαι οὐκ άξια Cor. Sed literarum dudibus, qui in archetypo minus perspicui fuisse videntur, accuratius perpensis, ita totum locum restituendum erediderim: alla uallor va llar γνώριμα όντα φημί δόξαι μη άξια μνήμης είναι. 19. oὐδὲ om. Al. 22. περί ante των inser. ald.

.

τίως περὶ τὴν Αἴγυπτον. γνοίης δ' ἂν οὕτως ἀλαζων δὴ πᾶς ὁ πλάνην αὐτοῦ διηγούμενος τούτων δ' ἦν καὶ ὁ Μενέλαος, δς ἀναβεβηκως μέχρις Αἰθιόπων ἐπέπυστο τὰς ἀναβάσεις τοῦ Νείλου καὶ τὴν χοῦν, ὅσην ἐπιφέρει τῆ χώρα, καὶ τὸν πρὸ τῶν στομάτων πόρον, ὅσον ἦδη προσχώσας τῆ ἠπείρω προσ- 5 τέθεικεν, ὥστε εἰκότως ὑπὸ τοῦ Ἡροδότου καὶ τὴν ὅλην Αἴγυπτον τοῦ ποταμοῦ δῶρον λέγεσθαι κἂν εἰ μή \*τε\* τὴν ὅλην, τήν γε ὑπὸ τῷ Δελτα, τὴν κάτω χώραν προσαγορευομένην. ἰστόρησε δὲ καὶ τὴν Φάρον πελαγίαν οὖσαν τὸ παλαιόν προσεψεύσατο δὴ καὶ τὸ πελαγίαν εἶναι, καίπερ μηκέτι πελαγίαν οὖ- 10 σαν. ὁ δὲ ταῦτα διασκευάζων ὁ ποιητὴς ἦν ωστ ἐκ τούτων εἰ-

Α. 54 κάζειν, ὅτι καὶ τὰς ἀναβάσεις ἥδει καὶ τὰ στόματα τοῦ Νείλου.

24. Η δ' αὐτὴ άμαρτία καὶ περὶ τοῦ ἀγνοεῖν τὸν ἰσθμὸν τὸν μεταξὸ τοῦ Αἰγυπτίου πελάγους καὶ τοῦ Αραβίου κόλπου καὶ περὶ τοῦ ψευδῶς λέγεσθαι

15

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδοῶν.

καὶ γὰρ τοῦτο ἐκείνου λέγοντος καλῶς, ἐπιτιμῶσιν οἱ ὕστερον
οὐκ εὐ. τοσούτου γὰρ δεῖ τοῦτ' ἀληθὲς εἶναι, τὸ ἀγνοεῖν Ὅμηρον τὸν ἰσθμὸν τοῦτον, ὥστε ἐκεῖνον μέν φημι μὴ εἰδέναι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποφαίνεσθαι ἄντικρυς, τοὺς δὲ γραμματικοὺς χι
μηδὲ λέγοντος ἐκείνου αἰσθάνεσθαι ἀπὸ ἀριστάρχου καὶ Κράτητος τῶν κορυφαίων ἐν τῆ ἐπιστήμη ταύτη. εἰπόντος γὰρ τοῦ
ποιητοῦ .

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν, περὶ τοῦ ἐπιφερομένου ἔπους διαφέρονται, ὁ μὲν Ἀρίσταρχος 25 γράφων

οί μεν δυσομένου Υπερίονος, οι δ' ανιόντος, ὁ δε Κράτης

ήμεν δυσομένου Υπερίονος, ήδ' ανιόντος,

<sup>1.</sup> γνοίη C. — ἀλαζών γὰς δὴ edd. 2. δς om. BC, inter versus add. manu primae simili in A. 7. τε om. Cor. 8. δέλτω l. 16. αἰθίσπες codd. exc. Epit. 18. τοσοῦτον ald. 21. μηδὲν al. 22. ἀςξαμένους sec. m. add. marg. q: inde receptum post Κράτητος exhibent edd. 24. ἄλλων codd. Xyl. corr. Videtur illa scriptura ex iis, quae sequentur, huc illata. 25. τοῦ om. edd. 28. δ δὲ — ἀνιόντος sec. m. add. in C, om. nop.

οὐδὲν διαφέρον πρὸς τὴν ἐκατέρου ὑπόθεσιν οὕτως ἢ ἐκείνως C. 31 γράφειν. ὁ μὲν γάρ, ἀκολουθῶν τοῖς μαθηματικῶς λέγεσθαι δοκοῦσι, τὴν διακεκαυμένην ζώνην κατέχεσθαί φησιν ὑπὸ τοῦ ωκεανοῦ παρ' ἐκάτερον δὲ ταύτης εἶναι τὴν εὐκρατόν, τἡν τε 5 καθ' ἡμᾶς καὶ τὴν ἐπὶ θάτερον μέρος. ὥσπερ οὖν οὶ παρ' ἡμῖν Αἰθίδπες οὖτοι λέγονται οἱ πρὸς μεσημβρίαν κεκλιμένοι παρ' ὅλην τὴν οἰκουμένην ἔσχατοι τῶν ἄλλων παροικοῦντες τὸν ωκεανόν, οὖτως οἶεται δεῖν καὶ πέραν τοῦ ωκεανοῦ νρεῖσθαί τινας Αἰθίοπας ἐσχάτους τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῷ ἐτέρα εὐκράτω, 10 παροικοῦντας τὸν αὐτὸν τοῦτον ωκεανόν διττοὺς δὲ εἶναι καὶ διχθὰ δεδάσθαι ὑπὸ τοῦ ωκεανοῦ. προσκεῖσθαι δὲ τὸ

ημεν δυσομένου Υπερίονος, ηδ' ἀνιόντος,
ότι τοῦ Ζωδιακοῦ κατὰ κορνφην ὅντος ἀεὶ τῷ ἐν τῆ γῆ Ζω- Α. 55
διακοῖ, τούτου δ' οὐκ ἐκβαίνοντος ἔξω τῆς Αἰθιόπων ἀμφοῖν
15 τῆ λοξώσει, ἀνάγκη καὶ την πάροδον τοῦ ἡλίου πᾶσαν ἐν τῷ
πλάτει τούτῷ νοεῖσθαι, καὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις συμβαίνειν ἐνταῦθα ἄλλας ἄλλοις καὶ κατ' ἄλλα ἢ ἄλλα σημεῖα.
εἴρηκε μὲν οὖτως, ἀστρονομικώτερον νομίσας ἡν δὲ καὶ ἀπλούστερον εἰπεῖν αὐτὸ σοίζοντα τὸ οὖτω διηρῆσθαι δίχα τοὺς Αἰ20 θίοπας, ὡς εἴρηται ὅτι ἀφ' ἡλίου ἀνιόντος μέχρι δύσεως ἐφ' ἐκάτερα παροικοῦσι τῷ ἀκεανῷ Αἰθιόπες. τί οὐν διαφέρει πρὸς τὸν νοῦν τοῦτον ἢ οὖτως εἰπεῖν, ὥσπερ αὐτὸς γράφει, ἢ ὡς ἀρίσταρχος·

οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ' ἀνιόντος;
25 καὶ γὰρ τοῦτ' ἐστὶ καὶ πρὸς δύσιν καὶ πρὸς ἀνατολὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀκεανοῦ οἰκεῖν. ὁ δ' Αρίσταρχος ταύτην μὲν ἐκβάλλει τὴν ὑπόθεσιν, δίχα δὲ μεμερισμένους οἴεται λέγεσθαι τοὺς καθ' ἡμᾶς Αἰθίοπας, τοὺς τοῖς Ελλησι πρὸς μεσημβρίαν ἐσχάτους. τούτους δὲ μὴ μεμερίσθαι δίχα, ἄστε εἶναι δύο Αἰθιο-

<sup>4.</sup> ἐκάτερα Cor. 11. προκεῖσθαι lB, in hoc σ sec. m. add. 12. οἱ δὲ α, sed ἦδ sub marg. agglut. A. 14. τὴν BCl τἢ ν αἰθτόπων sup. ταῖν et lαιν A, inde ταῖν αἰθτοπίαιν ghnopk et sec. m. marg. B edd. 21. παρήκουσι AChi. 22. τὸν νοῦν, τοῦτο edd. 26. τοῦ ἀκεανοῦ sup. ω utroque loco A. 27. δίχα et θ sup. χ, praeterea gravis ultimae syllabae sec. m. appictus in A, inde διχθα ghnop et ex corr. k edd.

πίας, την μεν προς άνατολην, την δε προς δύσιν άλλα μίαν μόνην, την προς μεσημβρίαν κειμένην τοῖς Έλλησιν, ίδρυμένην δε κατ Αίγυπτον. τοῦτο δε άγνοοῦντα τὸν ποιητήν, ῶσπερ καὶ τὰ άλλα, ὅσα εἴρηκεν Απολλόδωρος ἐν τῷ περὶ Νεῶν καταλόγου δευτέρφ, καταψεύσασθαι τῶν τόπων τὰ μὴ ὅντα.

25. Πρός μεν οὖν Κράτητα μακροῦ λόγου δεῖ, καὶ ἴσως οὐδεν ὅντος πρὸς τὰ νῦν. Αριστάρχου δε τοῦτο μεν ἐπαινῶμεν, διότι τὴν Κρατήτειον ἀφεὶς ὑπόθεσιν, δεγομένην πολλὰς

- Α. 56 ἐνστάσεις, περὶ τῆς καθ' ἡμᾶς Αἰθιοπίας ὑπονοεῖ γεγονέναι τὸν λόγον τὰ δ' ἄλλα ἐπισκοπῶμεν. καὶ πρῶτον ὅτι καὶ αὐτὸς 10 μικρολογεῖται μάτην περὶ τῆς γραφῆς. καὶ γὰρ ἂν ἐκατέρως
- C. 32 γράφηται, δύναται ἐφαρμόττειν τοῖς νοήμασιν αὐτοῦ. τί γὰρ διαφέρει λέγειν ἢ οὖτως, δύο εἰσὶ καθ' ἡμᾶς Αἰθίοπες, οἱ μὲν πρὸς ἀνατολάς, οἱ δὲ πρὸς δύσεις ἢ οὖτως, καὶ γὰρ πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δύσεις; ἔπειθ' ὅτι ψευδοῦς προίσταται δόγ- 15 ματος. φέρε γὰρ τὸν ποιητὴν ἀγνοεῖν μὲν τὸν ἰσθμόν, τῆς δὲ κατ' Αἴγυπτον Αἰθιοπίας μεμνῆσθαι, ὅταν φῆ.

Αἰδίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ΄ πῶς οὖν; οὐ διχθὰ δεδαίαται οὕτω, ἀλλ' ἀγνοῶν οὖτως είρη-κεν ὁ ποιητής; πότερ' οὐδ' ἡ Αἴγυπτος, οὐδ' οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ 🛪 τοῦ Δέλτα ἀρξάμενοι μέχρι πρὸς Συήνην ὑπὸ τοῦ Νείλου δίχα διήρηνται,

οί μεν δυσομένου Υπερίονος, οί δ' άνιόντος; τί δ' άλλο ή Αϊγυπτός έστι πλην ή ποταμία \*νησος\*, ην έπι-

<sup>4.</sup> καταλόγω codd. Sbk. corr. ex Heynii coni. (v. ad Apollod. fr. p. 418), qui aut ita scribendum, aut vocem καταλόγω expungendam censuit: eadem haec Casauboni fuerat sententia. Atque omittere eam solet Strabo, saepius hoc Apollodori opus laudans (v. VI, 254. VII, 293. IX, 405. XIV, 677), sed altera ratio h. l. probabilior. 11. ως ετέρως codd. ὁποτέρως Cor. Quod, etsi male ille adstructo hyperbato explicavit, serri possit: v. IX, 409. Sed έκατέρως propius abest a codd. scriptura. 14. δύσιν nop. — γάο Cor. asteriscis inclusit. 15. åraτολαϊς Cl(?)m ἀνατολαῖς sup. àς A. — δύσιν ABCl. ούτω sec: pn. add. C. — où om. al. 21. δέλτου la, sed sub marg. aggl. δέλτα A. 24. τι δ' ή άλλη Αίγυπτος Cor., inselicissime ille, neque melius est quod proposuit Cas. ή κάτω Αίγυπτος. - πλην η AB Cor.  $\hat{\eta}$  om. ald. —  $v\tilde{\eta}\sigma\sigma\varsigma$  codd. omn. Sed Aegyptus qui appellari pos-

κλύζει τὸ υδωρ; αυτη δ' έφ' έκάτερα του ποταμού κείται πρός άνατολήν καὶ δύσιν. άλλὰ μὴν ή Αἰθιοπία ἐπ' εὐθείας ἐστὶ τῆ Αἰγύπτω καὶ παραπλησίως έχει πρός τε τὸν Νείλον καὶ την αλλην φύσιν των τόπων. και γάρ αθτη στενή τέ έστι καί 5 μακρά καὶ ἐπίκλυστος. τὰ δ' ἔξω τῆς ἐπικλύστου ἔρημά τε καὶ άνυδρα καὶ σπανίως οἰκεῖσθαι δυνάμενα, τὰ μὲν πρὸς έω, τὰ δὲ πρὸς δύσιν κεκλιμένα. πῶς οὖν οὐχὶ καὶ δίχα διήρηται; ή τοις μεν την Ασίαν από της Λιβύης διαιρούσιν αξιόλογον τοῦθ' διιον έφάνη ὁ Νείλος, μηκος μεν ανατείνων έπὶ την με-10 σημβρίαν πλειόνων ή μυρίων σταδίων, πλάτος δέ, ώστε καὶ νήσους απολαμβάνειν μυριανδρους, ων μεγίστη ή Μερόη, τὸ βασίλειον καὶ μητρόπολις των Αἰθιόπων αὐτήν δὲ τὴν Αἰθιο- Α. 57 πίαν οθχ ίκανδο ήν διαιρείν δίχα; καὶ μήν οι γε έπιτιμώντες τοῖς τὰς ἠπείρους τῷ ποταμῷ διαιροῦσι τῶν ἐγκλημάτων τοῦτο 15 μέγιστον προφέρουσιν αὐτοῖς, ὅτι τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Αἰθιοπίαν διασπώσι καὶ ποιούσι τὸ μέν τι μέρος έκατέρας αὐτῶν Λιβυκόν, τὸ δ' Ασιατικόν η εί μη βούλονται τοῦτο, η οὐ διαιφούσι τὰς ήπείρους, ἢ οὐ τῷ ποταμῷ.

26. Χωρίς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ἄλλως διαιρεῖν τὴν Αἰθιο20 πίαν. πάντες γὰρ οἱ παραπλεύσαντες τῷ ἀκεανῷ τὴν Αιβύην,
οἴ τε ἀπὸ τῆς Ἐρυθρᾶς καὶ οἱ ἀπὸ τῶν Στηλῶν, μέχρι ποσοῦ
προελθόντες εἶτα ἀνέστρεψαν ὑπὸ πολλῶν ἀτοπιῶν κωλυόμενοι, ἄστε καὶ πίστιν κατέλιπον τοῖς πολλοῖς, ὡς τὸ μεταξὺ διείργοιτο ἰσθμῷ καὶ μὴν σύρρους ἡ πᾶσα Ατλαντικὴ θάλασσα,
25 καὶ μάλιστα ἡ κατὰ μεσημβρίαν. ἄπαντες δὲ οὖτοι τὰ τελευταῖα
χωρία, ἐφ' ὰ πλέοντες ἦλθον, Αἰθιοπικὰ προσηγόρευσαν καὶ
ἀπήγγειλαν οὖτως. τί οὖν ἄλογον, εἰ καὶ Όμηρος ὑπὸ τοιαύ- C. 33

4

F

sit ποταμία νῆσος, nemo unquam explicabit; ciecta autem illa voce optime omnia procedunt. Cf. quae XVII, 789 traduntur: Συλλήβδην δ' εἰ-πεῖν ἡ ποταμία μόνον ἰστὶν Αίγυπτος ἡ ἐκατέρωθεν Νείλου. 4. ἄλλην sup. ὅλην Α. — καὶ γὰρ καὶ edd. inde a Cas. 8. τῆς om. edd. inde a Cas. 11. ἡ] ἐστὶν ἡ q edd. 12. καὶ μητρόπολις sup. ἡ Α καὶ ἡ μητρόπολις Bl edd. 15. προσφέρουσιν Αl. 17. ἡ ante οὐ om. C. 18. οὐ] ἐν Β ex corr. 22. προσελθόντες codd. — ὑπὸ om. la, legitur sub margaggl. Α. — ἀτοπιῶν vix ferendum, ac probabiliter Cor. coni. ἀποριῶν cf. p. 5. 48. 23. πίστιν sup. ψευδῆ δὲ Α. — τὸ] τῷ Cghm(Al?).

της ἀχοῖς ἀχθεὶς δίχα διήρει, τοὺς μὲν πρὸς ἀνατολὴν λέγων, τοὺς δὲ πρὸς δύσιν, τῶν μεταξὺ οὐ γινωσχομένων, εἴτε εἰσὶν εἴτε μὴ εἰσίν; ἀλλὰ μὴν καὶ ἄλλην τινὰ ἴστορίαν εἴηκεν παλαιὰν Ἔφορος, ἡ οὐχ ἄλογον ἐντυχεῖν καὶ Ὁμηρον. λέγεσθαι γάρ φησιν ὑπὸ τῶν Ταρτησσίων Αἰθίοπας τὴν Αιβύην ἐπελ 5 θόντας μέχρι †δύσεως τοὺς μὲν αὐτοῦ μεῖναι, τοὺς δὲ καὶ τῆς παραλίας κατασχεῖν πολλήν τεκμαίρεται δ' ἐχ τούτου καὶ Ὁμηρον εἰπεῖν οὕτως

Αίθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται έσχατοι ἀνδρῶν.

27. Ταῦτα δὲ δὴ πρὸς τὸν Αρίσταρχον λέγοι ἄν τις καὶ 10 A. 58 πρὸς τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ καὶ ἄλλα τούτων ἐπιεικέστερα, ἀφ' ών τὴν πολλὴν ἄγνοιαν ἀφαιρήσεται τοῦ ποιητοῦ. φημὶ γὰρ κατὰ τὴν τῶν ἀρχιίων Ελλήνων δόξαν, ὥσπερ τὰ πρὸς βορρᾶν μέρη τὰ γνωριμα ἐνὶ ὀνόματι Σκθθας ἐκάλουν ἢ Νομάδας, ὡς "Ομηρος, ὕστερον δὲ καὶ τῶν πρὸς ἐσπέραν γνω- 15 σθέντων Κελτοὶ καὶ "Ιβηρες ἢ μικτῶς Κελτίβηρες καὶ Κελτοσκύθαι προσηγορεύοντο, ὑφ' ἐν ὄνομα τῶν καθ' ἔκαστα ἐθνῶν ταττομένων διὰ τὴν ἄγνοιαν, οὕτω τὰ μεσημβρινὰ πάντα Αἰθιοπίαν καλεῖσθαι τὰ πρὸς ἀκεανῷ. μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα. ὅ τε γὰρ Αἰσχύλος ἐν Προμηθεῖ τῷ λυομένῷ φῆσὶν οὕτω· 20

φοινικόπεδόν τ' έρυθρᾶς ίερόν χεῦμα θαλάσσης, χαλκοκέραυνόν τε παρ' ωκεανῷ λίμναν παντοτρόφον Αἰθιόπων, 
ἔν' ὁ παντόπτας "Ηλιος αἰεί γρῶτ' ἀθάνατον κάματόν θ' ἴππων

25

<sup>2.</sup> ov μη C. 6. μέχοι δύσεως nullo modo ferenda esse neminem sugiet, qui paullo accuratius et de his ipsis verbis et de iis quae sequuntur cogitaverit; Strabonem scripsisse opinor μέχοι αὐάσεως. Sunt autem practer Auases tres Aegypto vicinas multae aliae in Africa dispersae v. II, 130. 7. δ' έκ του BlA et in hoc sup. τούτου, idem hoc sec. m. C. Coraes primus recepit. 10. τε δη Cor. om. Bla, sed in A scriptum fuisse ex spatii magnitudine coniicere li-16.  $\tilde{\eta}$ ] of C. —  $\mu$ int $\tilde{\omega}$  $\varsigma$  sup.  $\sigma v \mu \mu \ell$ int $\sigma \varsigma$  A, inde  $\sigma v \mu \mu \ell$ int $\sigma$  $\varsigma$ gk (ex corr.) q edd. 23. χαλκομάραυγος Herm. coni. (de Aesch. 24. παντοστρόφον l παντοτρόφων ald. Prom. sol. p. 17). παντεπόπτας codd. edd. Tyrwh. corr. - ηέλιος edd.

θερμαῖς νόατος μαλακού προγοαῖς ἀνακαύει.

10

παρ' όλον γὰρ τὸ μεσημβρινόν κλίμα τοῦ ώκεανοῦ ταύτην πρὸς τὸν ηλιον ἴσχοντος τὴν χρείαν καὶ τὴν σχέσιν, παρ' όλον καὶ τοὺς Αἰθίοπας τάττων φαίνεται. ὁ τ' Εὐριπίδης ἐπὶ τῷ Φαέθοντι τὴν Κλυμένην δοθηναί φησι

Μέροπι τῆςδ' ἄνακτι γῆς,

ην εκ τεθοίππων άφμάτων πρώτην χθόνα "Ηλιος ανίσχων χρυσέα βάλλει φλογί· καλούσι δ' αὐτην γείτονες μελάμβροτοι "Εω φαεννάς 'Ηλίου δ' ιπποστάσεις.

A. 59

τῦν μὲν δὴ κοινὰς ποιεῖται τὰς ἱπποστάσεις τῆ τε Ἡοῖ καὶ τῷ Ἡλίᾳ, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς πλησίον αὐτάς φησιν εἶναι τῆ οἰκήσει τοῦ Μέροπος καὶ ὅλη γε τῆ δραματουργία τοῦτο παραπέπλε- C. 34 15 κται, οὐ δή που τῆς κατ Αἴγυπτον ἴδιον ὄν, μᾶλλον δὲ τῆς παρ ὅλον τὸ μεσημβρινὸν κλίμα διηκούσης παραλίας.

28. Μηνύει δὲ καὶ Ἐφορος τὴν παλαιὰν περὶ τῆς Αἰθιοπίας δόξαν, ὅς φησιν ἐν τῷ περὶ τῆς Εὐρώπης λόγω, τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τόπων εἰς τέσσαρα μέρη διηρη20 μένων, τὸ πρὸς τὸν ἀπηλιώτην Ἰνδοὺς ἔχειν, πρὸς νότον δὲ Αἰθίοπας, πρὸς δύσιν δὲ Κελτούς, πρὸς δὲ βορρᾶν ἄνεμον Σκύθας. προστίθησι δ', ὅτι μείζων ἡ Αἰθιοπία καὶ ἡ Σκυθία δοκεῖ γάρ, φησί, τὸ τῶν Αἰθιόπων ἔθνος παρατείνειν ἀπ' ἀνατολῶν χειμερινῶν μέχρι δυσμῶν, ἡ Σκυθία δ' ἀντίκει25 ται τούτφ. ὅτι δ' ὁ ποιητὴς ὁμόλογος τούτοις, καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον, ὅτι ἡ μὲν Ἰθάκη κεῖται

<sup>2.</sup> τ' ἀναπαύει codd. 4. παρ' ὅλην codd. Cor. mut. de Cas. coni. 5. τάττων] αὐτῶν codd. ἀποφαίνεται Cor. ex Tyrwh. coni. τάττων marg. t, quae et ipsa est coniectura, sed verissima. 6. φησὶ post Κλυμένην collocant ac δοθῆναι versui proximo adiungunt edd. 11. φαεννὰν ΒClA et in hoc sup. ᾶς, inde φαεντᾶς g, quod rec. Cor. 12. νῦν — ἐπποστάσεις om. l. 22. καὶ] ἢ codd. edd. Marx. corr. ad Ephorum p. 141 coll. Cosmae Indicopleustae (v. Montf. nov. collpatr. T. II p. 148) his verbis: Ἐστιν οὖν οὖν ἔσον ἔκαστον τῶν μερῶν, ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν Σκυθῶν καὶ τῶν Αλθιόπων μεῖζον, τὸ δὲ τῶν Ἰνδῶν καὶ τῶν Κελτῶν ἔλαττον καὶ παραπλήσιον ἐκατέρων ἀλλήλοις ἔχει τοῦ τόπου μέγεθος. Idem colligitur ex Scymno Chio v. 177 sqq.

πρὸς ζόφον (ὅπερ ἐστὶ πρὸς ἄρκτον) αὶ δέ τ' ἄνευθε <sub>- Γλ</sub> πρὸς ἢῶ τ' ἢέλιόν τε·

όλον τὸ νότιον πλευρὸν οὕτω λέγων. καὶ ἔτι, ὅταν φῆ εἴτ' ἐπὶ δέξι' ἴωσι πρὸς ἠῶ τ' ἠέλιόν τε, εἴτ' ἐπ' ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.

καὶ πάλιν.

ω φίλοι, οὐ γάο τ' ίδμεν, ὅπη ζόφος, οὐδ' ὅπη ἡώς, οὐδ' ὅπη ἡέλιος φαεσίμβροτος εἶσ' ὑπὸ γαῖαν, οὐδ' ὅπη ἀννεῖται.

περὶ ὧν λέγεται καὶ ἐν τοῖς περὶ τῆς Ἰθάκης λόγοις σαφέστε 10 ρον. ὅταν οὖν φῆ

Ζεὺς γὰρ ές οἰκεανὸν μετ' ἀμύμονας Αἰθιοπῆας χθιζὸς έβη,

κοινότερον δεκτέον και τον ωκεανον τον καθ' όλον το μεσημβρινον κλίμα τεταμένον και τους Αίθίοπας φ γάρ αν τόπφ to τουδε του κλίματος προσβάλης την διάνοιαν, και έπι τῷ ωκεανῷ ἔση και ἐπὶ τῆ Αἰθιοπία. ούτω δὲ λέγει και τὸ

> τον δ' έξ Αιθιόπων ανιών τηλόθεν έχ Σολύμων δρέων ίδεν,

Α. 60 ίσον τῷ ἀπὸ μεσημβρινῶν τόπων, Σολύμους λέγων οὐ τοὺς \$\frac{1}{2} ἐν τῆ Πισιδία, ἀλλ', ὡς ἔφην πρότερον πλάσαι τινὰς ὁμωνύμους, τοὺς ἀναλόγως ἔχοντας πρός τε τὸν πλέοντα ἐν τῆ σχεδία καὶ τοὺς ἐκεῖ μεσημβρινούς, ὡς ὰν Αἰθίοπας, ὡς οὶ Πισιδικοὶ πρός τε τὸν Πόντον καὶ τοὺς ὑπὲρ τῆς Αἰγύπτου Αἰθίοπας. οὕτω δὲ καὶ τὸν περὶ τῶν γεράνων λόγον κοινὸν ποι 25 ούμενός φησιν

<sup>7.</sup> τὶ ἔδμεν Α τοὶ ἔδμεν C. 9. ἀνεῖται codd. 12. γὰρ εἰς sup. δ' εἰς α, γὰρ εἰς sub marg. aggl. Α. 14. λεκτέον codd. Cor. corr. de Cas. coni. — καθόλου BClA, in hoc ov sup. ου. 15. τεκαγμένον codd. edd. Eust. ad Od. E, 283 p. 1536, l. 34 ed. Rom. Idem tamen exhibet τεταμένον ad Il. Α, 423 p. 128, 17 ed. Rom.; idque haud dubie verum est: cf. p. 34 in. et 35 in. 16. προσβάλοις ald. 21. πλάσας B(?) h ex corr. edd. Post τινάς paginae initio in C ex superiore capite repetita leguntur τὸ πολλῶν ὑπάρξαι et quae seq. usque ad πῶς οὖν μιμοῖτο ἄπειρος ὧν τοῦ βίου καὶ ἄφρων οὖ γὰρ οὖτω. 23. ὡς ἆν] ὃν ἄν ClA et in hoc ὡς sup. δν. ὧν ᾶν B ex corr.

αι τ' έπει οὖν χειμώνα φύγον και άθεσφατον ὅμβρον, κλαγγῆ ταί γε πέτονται ἐπ' ἀκεανοῖο ροάων, ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον και κῆρα φέρουσαι.

C. 35

ού γάρ έν μέν τοῖς κατά τὴν Ελλάδα τόποις ὁρᾶται φερομένη 5 ή γέρανος ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν, ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν η Ίβηρίαν οὐδαμῶς η τοῖς κατὰ την Κασπίαν και Βακτριανήν. κατά πάσαν οὖν τὴν μεσημβρινὴν παραλίαν τοῦ οἰκεανοῦ παρατείνοντος, έφ' απασαν δε καί γειμοφυγούντων, δέγεσθαι δεῖ καὶ τοὺς Πυγμαίους μεμυθευμένους κατά πάσαν. εἰ δ' οἱ υστε-Ιρον τοὺς Αἰθίοπας ἐπὶ τοὺς κατ' Αίγυπτον μόνους μετήγαγον καὶ τὸν περὶ τῶν Πυγμαίων λόγον, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὰ πάλαι. καὶ γὰο Αγαιούς καὶ Αργείους οὐ πάντες μὲν νῦν φαμεν τούς στρατεύσαντας έπὶ Ίλιον, Όμηρος δὲ καλεῖ πάντας. παραπλήσιον δε έστιν, δ λέγω καὶ περὶ τῶν δίχα διηρημένων Αίθιόπων, ὅτι δεῖ δέγεσθαι τοὺς παρ' ὅλην διατείνοντας τὴν ωλεανίτιν άφ' ήλίου άνιόντος μέχρι ήλίου δυομένου. οι γάρ ούτω λεγόμενοι Αιθίοπες δίχα διήρηνται φυσικώς τῷ Αραβίω κάλπφ, ώς ὢν μεσημβοινοῦ κύκλου τμήματι άξιολόγφ. ποταμοῦ δίκην εν μήκει σγεδόν τι καὶ πεντακισγιλίων σταδίων επὶ τοῖς μυρίοις, πλάτει δ' οὐ πολὺ τῶν χιλίων μείζονι τῷ μεγίστω: πρόσεστι δε τῷ μήκει καὶ τὸ τὸν μυγὸν τοῦδε τοῦ κόλπου διέγειν της κατά Πηλούσιον θαλάσσης τριών η τεττάρων ήμε- Α. 61 ρών †, ην επέχει ο ίσθμος. καθάπερ οὖν οὶ χαριέστεροι τών διαιρούντων την Ασίαν άπὸ τῆς Λιβύης ὅρον εὐφυέστερον ήγουνται τουτον των ήπείρων άμφοιν τὸν κόλπον, η τὸν Νείλον τον μέν γαρ διήμειν παρ' όλίγον παντελώς ἀπό θαλάττης έπὶ θάλατταν, τὸν δὲ Νείλον πολλαπλάσιον ἀπὸ τοῦ ώκεανοῦ διέγειν, ώστε μη διαιρείν την Ασίαν πάσαν από της Λιβύης. τούτον ύπολαμβάνω τὸν τρόπον κάγω τὰ μεσημβρινὰ μέρη πάντα καθ' όλην την οίκουμένην δίχα διηρησθαι νομίσαι τον

<sup>2.</sup> ποτῶνται l πετῶνται B πέτωνται sup. ποτῶνται A. 23. Duriusculam Cas. appellat ellipsim vocis ὁδόν, quam ut ante ήν statuamus et genitivorum proximorum ratio et verbi ἐπέχειν vis postulat: ego tam duram iudico, ut nullo modo ferendam atque ipsam illam vocem restituendam arbitrer. Post ἡμερῶν ob literarum similitudinem neglecta tise videatur.

ποιητην τῷ κόλπῳ τούτῳ. πῶς οὖν ήγνόει τὸν ἰσθμόν, δν οὖτος ποιεῖ πρὸς τὸ Αἰγύπτιον πελαγος;

- 29. Καὶ γὰρ δὴ καὶ τελέως ἄλογον, εἰ τὰς μὲν Αἰγυπί ους Θήβας ἥδει σαφῶς, αὶ διέχουσι τῆς καθ' ἡμᾶς θαλάτης σταδίους μικρὸν ἀπολείποντας ἀπὸ τῶν πεντακισχιλίων, τὸν δὲ 5 μυχὸν τοῦ Αραβίου κόλπου μὴ ἥδει, μηδὲ τὸν ἰσθμὸν τὸν και αὐτόν, πλάτος ἔχοντα οὐ πλειόνων ἢ χιλίων σταδίων. πολὰ δ' ἂν ἀλογώτερον δόξειεν, εἰ τὸν μὲν Νεῖλον ἦδει ὁμωνύμως τῆ τοσαύτη χώρα λεγόμενον, τὴν δ' αἰτίαν μὴ ἐώρα τούτου μά-
- C. 36 λιστα γὰρ ἂν προσπίπτοι τὸ ἡηθὲν ὑφ' Ἡροδότου, διότι δῶ-19 ρον ἦν ἡ χώρα τοῦ ποταμοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἤξιοῦτο τοῦ αὐτοῦ ἀνόματος. ἄλλως τε τῶν παρ' ἐκάστοις ἰδίων ταῦτ' ἐστὶ γνωριμώτατα, ἃ καὶ παραδοξίαν ἔχει τινά, καὶ ἐν τῷ φανερῷ πῶσιν ἐστί τοιοῦτον δ' ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ Νείλου ἀνάβασις καὶ ἡ πρόσχωσις τοῦ πελάγους. καὶ καθάπερ οἱ προσαχθέντες πρὸς 15 τὴν Αἴγυπτον οὐδὲν πρότερον ἱστοροῦσι περὶ τῆς χώρας, ἢ τὴν
- Α. 62 τοῦ Νείλου φύσιν διὰ τὸ τοὺς ἐπιχωρίους μήτε καινότερα τούτων λέγειν ἔχειν πρὸς ἄνδρας ξένους, μήτ ἐπιφανέστερα περὶ τῶν παρ' αὐτοῖς τῷ γὰρ ἱστορήσαντι περὶ τοῦ ποταμοῦ κατάδηλος καὶ ἡ χώρα γίνεται πᾶσα, ὁποία τίς ἐστιν οὐτω καὶ Ν οἱ πόρρωθεν ἀκούοντες οὐδὲν πρότερον ἰστοροῦσι τούτου. προστίθητι οὐν τούτω καὶ τὸ φιλείδημον τοῦ ποιητοῦ καὶ τὸ φιλέκδημον, ὅπερ αὐτῷ μαρτυροῦσιν, ὅσοι τὸν βίον ἀναγράφουσι, καὶ ἐξ αὐτῶν δὲ λαμβάνεται τῶν ποιημάτων πολλὰ παραδείγματα τοῦ τοιούτου. οὐτος μὲν οὐν ἐκ πλεόνων ἐλέγχεται καὶ ἐξείδὸς καὶ λέγων ἡτῶς τὰ ἡτὰ καὶ σιγῶν τὰ λίαν ἐκφανῆ ἢ ἐπιθέτως λέγων.
  - 30. Θαυμάζειν δὲ δεῖ τῶν Αἰγυπτίων καὶ Σύρων, πρὸς οῦς νῦν ἡμῖν ὁ λόγος, εἰ μηδ' ἐκείνου λέγοντος τὰ παρ' αὐτοῖς

<sup>5.</sup> ἀπὸ om. edd. cf. Herod. I, 60. VII, 117. — τετρακισχελίων scribendum censent Gossel. et Grosk., cum infra II, 133 (cf. et XVII, 786) ne Syene quidem amplius quinque millia stadiorum ab Alexandria abesse tradatur.

15. προσαχθέντες sup. προσταχθέν A, inde προσταχθέντες gh.

21. Signo super ἀκούοντες posito in A, codemque in margine repetito sec. m. ibi addita hace: ο ἔδει ποιῆσαι καὶ ὅμηρος, ωστε οἰδε. — προστίθησι codd. Cor. corr. de Cas. sent.

έπιγώρια συνιάσιν, άλλα και άγνοιαν αίτιώνται, ή αύτους ένόγους δείκνυσιν ὁ λόγος. άπλως δὲ τὸ μὴ λέγειν οὐ τοῦ μὰ είδέναι σημειόν έστιν οὐδε γαρ τας τροπας του Ευρίπου λέγει ούδε τας Θερμοπύλας ούδ' άλλα πλείω των γνωρίμων παρά δ τοῖς Έλλησιν, οὐ μὴν ἠγνόει γε. αλλα και λέγει, οὐ δοκεῖ δὲ τοῖς έθελοχωφοῦσιν ιώστε έχείνους αίτιατέον, ό ποιητής τοίνυν διιπετέας καλεί τους ποταμούς, ού τους γειμάρρους μόνους, άλλα και πάντας κοινώς, ὅτι πληρούνται πάντες ἀπὸ τών όμβρίων ύδάτων· άλλὰ τὸ κοινὸν ἐπὶ τῶν κατ' ἐξογὴν ἴδιον γί-Ι νεται. άλλως γαρ αν τον γειμάρρουν ακούοι τις διιπετή καί Α. 63. άλλως τον ἀέναον· ένταῦθα δὲ διπλασιάζει πως ἡ έξογή. καὶ καθάπερ εἰσί τινες ὑπερβολαὶ ἐπὶ ὑπερβολαῖς, ὡς τὸ κουφότερον είναι φελλού σκιάς, δειλότερον δε λαγώ Φρυγός, ελάττω δ' έγειν γῆν τὸν ἀγρὸν ἐπιστολῆς Λακωνικῆς · οὖτως έξογὴ ἐπὶ ι έξογη συντρέχει έπὶ τοῦ διιπετή τὸν Νείλον λέγεσθαι. ὁ μὲν γὰο χειμάρρους ὑπερβέβληται τοὺς ἄλλους ποταμοὺς τῷ διιπετής είναι ό δε Νείλος και τους χειμάρρους, επί τοσούτον πληρούμενος και πλήθους και χρόνου. ωστ' έπει και γνώριμον ήν τὸ πάθος τοῦ ποταμοῦ τῷ ποιητῆ, ώς παραμεμυθήμεθα, καὶ С. 37 ι κέγρηται τῷ ἐπιθέτῷ τούτῷ κατ' αὐτοῦ, οὐκ ἄλλως δεκτέον ἢ ώς εἰρήκαμεν. τὸ δὲ πλείοσι στόμασιν ἐκδιδόναι κοινὸν καὶ πλειόνων, ωστ' ούκ άξιον μνήμης ύπελαβε, και ταύτα πρός είδότας καθάπερ οὐδ' Άλκαῖος, καίτοι φήσας ἀφτηθαι καὶ αύτὸς είς Αίγυπτον. αἱ δὲ προσχώσεις καὶ ἐκ τῶν ἀναβάσεων μεν δύνανται ύπονοείσθαι καὶ έξ ὧν δε είπε περί τῆς Φάρου. ό γὰρ ἱστορῶν αὐτῷ περὶ τῆς Φάρου, μᾶλλον δὲ ή κοινή φήμη,

<sup>5.</sup> ηγνόησε omisso γε ald. — οὐδὲ δοκεῖ aghl, sed sub marg. aggl. οὐ δοκεῖ δὲ Α. 7. μόνον C μόνος B ex corr. 8. ἀπλῶς edd., quam scripturam Friedem. frustra studet tueri coll. Schol. ad II. P, 263.

13. σκιὰν codd. Xyland. correxit. — λαγῶς BCl, idem et sup. γρ. λαγῶ Α, inde λαγῶ g. — ἐλάντων sup. ττω Α. 15. ἐξοχῆς BCl idem et sup. χῆ Α: inde ἐξοχῆ gnop. 19. παραμεμυθεύμεθα BCl, idem et sup. θήμεθα Α (inde παραμεμυθήμεθα g), γρ. πεπαραμυθεύμεθα n, idem hoc et ex corr. παραμεμυθήμεθα k, πεπαραμυθήμεθα q edd. exc. Sbk. 26. αὐτῷ] οὔτω Bl, idem et sup. γρ. αὐτὸ Α. — δὲ om. CA, sed in hoc sec. m. inter versus add.

δρόμον νεώς ήμερήσιον, ούκ αν είη διατεθουλημένη έπὶ τοσοῦτον έψευσμένως. ὅτι δ' ἡ ἀνάβασις καὶ αὶ προσγώσεις τοιαῦταί τινες, κοινότερον πεπύσθαι είκὸς ην έξ ών συνθείς ό ποιητής, ότι πλέον ή τότε άφειστήκει της γης ή νησος κατά την 5 Α. 64 Μενελάου παρουσίαν, προσέθηκε παρ' έαυτοῦ πολλαπλάσιον διάστημα του μυθώδους γάριν. αὶ δὲ μυθοποιίαι οὐκ άγνοίας γάριν σημεῖα γὰρ δή που οὐδὲ \*γὰρ\* τὰ περὶ τοῦ Πρωτέως καὶ τῶν Πυγμαίων, οὐδ' αἱ τῶν φαρμάκων δυνάμεις, οὐδ' εἴ τι άλλο τοιούτον οί ποιηταί πλάττουσι ού γάρ κατ' άγνοιαν 10 των τοπικών λέγεται, άλλ' ήδονης και τέρψεως χάριν. πως

έν δὲ λιμὴν εύορμος, ὅθεν τ' ἀπὸ νῆας ἐίσας

οὖν καὶ ἄνυδρον οὖσαν φησὶν ὕδωρ ἔχειν;

ές πόντον βάλλουσιν άφυσσάμενοι μέλαν ύδωρ. άλλ' οὖτε τὸ ύδρεῖον ἐκλιπεῖν ἀδύνατον, οὖτε τὴν ύδρείαν ἐκ 15 της νήσου γενέσθαι φησίν, άλλα την αναγωγήν μόνην δια την τοῦ λιμένος άρετήν, τὸ δ' ὕδωρ ἐκ τῆς περαίας άρύσασθαι παρην έξομολογουμένου πως του ποιητού δι' έμφάσεως, ότι πελαγίαν είπεν ού πρός άλήθειαν άλλα πρός ύπερβολήν καί μυθοποιίαν.

31. Έπεὶ δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς πλάνης τῆς Μενελάου λεγθέντα συνηγορείν δοκεί τη άγνοία τη περί τους τόπους έκείνους, βελτιον ίσως έστί, τὰ έν τοῖς ἔπεσι τούτοις ζητούμενα προεκθεμένους αμα ταῦτά τε διαστείλαι καὶ περὶ τοῦ ποιητοῦ ἀπολογήσασθαι καθαρώτερον. φησί δή πρός Τηλέμαγον ό Μενέ- 25 λαος θαυμάσαντα τὸν τῶν βασιλείων κόσμον:

ἦ γὰο πολλὰ παθών καὶ πόλλ' ἐπαληθείς

<sup>2.</sup> διατεθουλλημένη BC edd. Uno λ constanter scribitur hoc verbum in A: haud raro tamen, ut hic, alterum & sec. m. add. eic Cor.: at cf. II, 117. Polyb. 28, 15, 14. 7. ούκ άγνοίας σημείον δήπου. Cor. 10. γαο om. Cor. 13. οθεν ἐπὶ codd. Cor. corr. ex Od. 1, 358. 15. ἐκλείπειν BCl ἐκλειπεῖν A, Cor. corr. 21. πλάvns vov edd. 24. διαστησαι B (ex corr.?) Cl, idem et sup. στείλαι A, inde διαστείλαι gnopk. 25. δη et sup. δε A, δε l edd. πάθον CA et hic sup. ων. - ἐπ' άληθεῖς C sec. m. mutatum in ἐπαληθές.

ηγαγόμην εν νηυσί, καὶ ὀγδοάτω ετει ήλθον Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς, Αἰθίοπάς θ' ἰκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς καὶ Λιβύην.

5 ζητοῦσι δέ, πρὸς τίνας ήλθεν Αἰθίοπας, πλέων έξ Αἰγύπτου . C. 38 ούτε γάρ έν τη καθ' ήμας θαλάττη οίκοῦσί πινες Αίθίοπες, οὖτε τοῦ Νείλου τοὺς καταράκτας ἦν διελθεῖν ναυσί· τίνες τε οὶ Σιδόνιοι οὐ γὰρ οί γε ἐν Φοινίκη οὐ γὰρ ἂν τὸ γένος Α. 65 προθείς τὸ είδος ἐπήνεγκε· τίνες τε οἱ Ἐρεμβοί· καινὸν γὰρ τὸ 10 όνομα. Αριστόνικος μεν ούν ό καθ' ήμας γραμματικός έν τοῖς περί της Μενελάου πλάνης πολλών άναγέγραφεν άνδρών άποσάσεις περί έκάστου των έκκειμένων κεφαλαίων ήμιν δ' άρκέσει καν επιτέμνοντες λέγωμεν. οἱ μεν δη πλεύσαι φήσαντες είς την Λίθιοπίαν, οἱ μεν περίπλουν τῶν διὰ Γαδείρων μέχρι 15 τῆς Ἰνδικῆς εἰσάγουσιν, ἄμα καὶ τὸν χρόνον τῆ πλάνη συνοικειουντες, ον φησιν, ότι ογδοάτω έτει ηλθον· οι δε διά του ίσθμοῦ τοῦ κατὰ τὸν Αράβιον κόλπον οἱ δὲ διὰ τῶν διωούγων τινός. οὖτε δ' ὁ περίπλους ἀναγκαῖος, ὃν Κράτης εἰσάγει, ούγ ώς άδύνατος είναι (καὶ γὰρ [οὐδ'] ή 'Οδυσσέως πλάνη 20 άδύνατος), άλλ' ὅτι οὖτε πρὸς τὰς ὑποθέσεις τὰς μαθηματικάς γρήσιμος, ούτε πρός τὸν γρόνον τῆς πλάνης. καὶ γὰρ άχούσιοι διατριβαί κατέσγον αύτον ύπο δυσπλοίας, φήσαντος, ότι από έξήκοντα νεων πέντε έλείφθησαν αὐτῷ, καὶ έκούσιοι γρηματισμού χάριν φησί γαρ ό Νέστωρ.

ως ό μέν, ένθα πολύν βίστον καὶ χουσόν αγείρων, ήλατο ξύν νηυσί

Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς.

<sup>2.</sup> ἐπαληθείς — Ἐρεμβούς om. C. 3. σιδονίους et ω sup. o A. 7. τῷ νείλω BCl, idem et sup. ov utroque loco A, inde τοῦ νείλου glm op. — καταρράκτας BC edd. Sed alteram scripturam constanter εre optimi codices per totum Strabonis opus exhibent; itidem καταράσσειν, cf. X1, 504. XIV, 667. Eust. ad II. II, 174. p. 1053, 5 ed. Rom. 8. τὸ γένος sup. τὴν φοινίκην A, inde ἀν τὴν φοινίκην προσθείς g. 9. ἐπήγαγε πορ. 13. λέγομεν a, sed sub marg. aggl. λέγωμεν A. 14. τὸν Bl τῶν sup. ὸν A. 16. ἔτει sup. ἔτι A. 17. ἀράβιον sup. κόν A. 19. οὖχ ὡς] οἕτως codd. — οὐδ' om. codd. 22. qήσαντα codd., Cor. corr. ex Cas. coni.

ő τε διὰ τοῦ ἰσθμοῦ πλοῦς ἢ τῶν διωρύγων λεγόμενος μὲν ἠχούετο ἂν ἐν μύθου σχήματι, μὴ λεγόμενος δὲ περιπτῶς καὶ ἀπιθάνως εἰσάγοιτο ἄν. ἀπιθάνως δὲ λέγω, ὅτι πρὸ τῶν Τρωι

Α. 66 κῶν οὐδεμία ἦν διῶρυξ· τὸν δὲ ἐπιχειρήσαντα ποιῆσαι Σέσωστριν ἀποστῆναί φασι, μετεωροτέραν ὑπολαβόντα τὴν τῆς θα- 5 λάσσης ἐπιφάνειαν. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὁ ἰσθμὸς ἦν πλόιμος· ἀλλ' εἰκάζει ὁ Ἐρατοσθένης οὐκ εὖ. μὴ γάρ πω τὸ ἔκρηγμα τὸ κατὰ τὰς Στήλας γεγονέναι νομίζει· ιο στε ἐνταῦθα † συνάπτειν τὴν ἔξω θάλασσαν τῆ ἐντὸς καὶ καλύπτειν τὸν ἰσθμὸν μετεωροτέραν οὐσαν, τοῦ δ' ἐκρήγματος γενομένου ταπεινωθῆναι καὶ 10 ἀνακαλύψαι τὴν γῆν τὴν κατὰ τὸ Κάσιον καὶ τὸ Πηλούσιον μέχρι τῆς Ἐρυθρᾶς. τίνα οὖν ἔχομεν ἱστορίαν περὶ τοῦ ἐκρήγ-

C. 39 ματος τούτου, διότι πρὸ τῶν Τρωικῶν οὖπω ὑπῆρχεν; ἴσως δ' ὁ ποιητὴς ἄμα μὲν τὸν Ὀδυσσέα ταύτη διεκπλέοντα εἰς τὸν ἀκεανὸν πεποίηκεν, ὡς ἤδη ἐκρήγματος γεγονότος, ἄμα δὲ εἰς 15 τὴν Ἐρυθρὰν τὸν Μενέλαον ἐκ τῆς Αἰγύπτου ναυστολεῖ, ὡς οὖπω γεγονότος. ἀλλὰ καὶ τὸν Πρωτέα εἰσάγει λέγοντα αὐτῷ.

άλλά σ' ές Ήλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης άθάνατοι πέμψουσι.

ποῖα οὖν; καὶ ὅτι ἐσπέριόν τινα λέγει τόπον τοῦτον ἔσχατον, 20 ὁ Ζέφυρος παρατεθεὶς δηλοῖ·

άλλ' αίει Ζεφύροιο λιγυπνείοντας άήτας ώκεανος άνίησι.

ταῦτα γὰρ αἰνίγματος πλήρη.

32. Εἰ δ' οὖν καὶ σύρρουν ποτὲ ὑπάρξαντα τὸν ἰσθμὸν 25 τοῦτον ὁ ποιητης ἱστορήκει, πόσφ μείζονα ἂν ἔχοιμεν πίστιν τοῦ τοὺς Αἰθίοπας διχθὰ διηρῆσθαι, πορθμῷ τηλικούτω διειργομένους; τίς δὲ καὶ χρηματισμὸς παρὰ τῶν ἔξω καὶ κατὰ τὸν

<sup>6.</sup> πλώϊμος BC edd. 8. Corruptum hunc locum Grosk. iure censuit, ac valde probabiliter ita restituit: ὥστε ἐνταῦθα μὴ συνάπτειν τὴν ἔσω θάλασσαν τῷ ἔκτος. 15. πεποιηκώς omisso ὡς BCI, idem et εν sup. κ A, ὡς sec. m. add. in B, in quo videtur etiam corr. πεποίηκει. Aperte πεποίηκεν ὡς πορ. 21. παφατιθείς C. — καὶ πείρατα γαίης post δηλοῖ add. codd. 24. ταῦτα γάψ sup. δ' αἰν A: inde ταῦτα δ' αἰνίγματος gnop. 26. εἴχομεν Cor.

ώκεανὸν Αἰθιόπων; ἄμα μὲν γὰρ θαυμάζουσι τοῦ κόσμου τῶν βασιλείων οἱ περὶ Τηλέμαχον τὸ πληθος, ὅ ἐστι

γουσοῦ τ' ηλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ηδ' ελέφαντος. τούτων δ' ούδενος πλην ελέφαντος εύπορία παρ' έκείνοις έστίν, 5 απορωτάτοις των απάντων οὖσι τοῖς πλείστοις καὶ νομάσι. Νή Δία, άλλ' ή Άραβία προσην και τα μέχρι χης Ινδικής τούτων δ' ή μεν εύδαίμων κέκληται μόνη των άπασων, την δέ, Α. 67 εί καὶ μὴ ὀγομαστὶ καλοῦσιν, οὖτως ὑπολαμβάνουσί γε καὶ ἱστορουσιν, ως ευδαιμονεστάτην, την μέν οθν Ινδικήν ουκ οίδεν 10 Όμηρος, είδως δε εμεμνητο αν την δ' Αραβίαν, ην εύδαίμονα προσαγορεύουσιν οἱ νῦν, [οἶδε μὲν], τότε δ' οὐκ ἦν πλουσία, άλλα και αύτη απορος και ή πολλή αύτης σκηνιτών ανδρών. ολίγη δ' ή άρωματοφόρος, δι' ຖ'ν και τοῦτο τοὖνομα εὖρετο ή γώρα διά τὸ καὶ τὸν φόρτον είναι τὸν τοιοῦτον έν τοῖς παρ' 15 ήμιν σπάνιον και τίμιον. νυνί μεν οὖν εὐποροῦσι και πλουτοῦσι διά τὸ καὶ τὴν ἐμπορίαν εἶναι πυκνὴν καὶ δαψιλῆ, τότε δ' οὐκ είχος. αὐτῶν δὲ γάριν τῶν ἀρωμάτων ἐμπόρω μὲν καὶ καμηλίτι, γένοιτ' αν τις έχ των τοιούτων φορτίων εύπορία. Mereλάφ δε λαφύρων ή δωρεων έδει παρά βασιλέων και δυναστών, 20 έγόττων τε α δώσουσι καὶ βουλομένων το δια την έπιφανειαν αὐτοῦ καὶ εὖκλειαν. οἱ μεν οὖν Αἰγύπτιοι καὶ οἱ πλησίον Αἰθίοπες καὶ Άραβες οὖθ' οὖτω τελέως ἄβιοι, οὖτ' ἀνήκοοι τῆς των Ατρειδών δόξης, καὶ μάλιστα διὰ τὴν κατόρθωσιν τόῦ 'Ιλιαχοῦ πολέμου, ώστ' έλπὶς ἦν τῆς έξ αὐτῶν ωφελείας· κα- C. 40 25 θάπερ επί τοῦ θώραχος τοῦ Αγαμέμνονος λέγεται. τόν ποτέ οἱ Κινύρης δώκε ξεινήτον είναι.

τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήιον εἶναι· πεύθετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος.

<sup>1.</sup> αμα μὲν γὰρ sup. καίτοι θαῦμα A: inde καίτοι θαυμάζουσι grop et inserto γάρ tq edd. usque ad Cor., qui γάρ eiecit. 2. βασιλέων ABC. 6. μέχρι] μέρη C. 11. οἰδε μὲν om. codd. edd., Grosk. addenda esse recte vidit; neque cur exciderint obscurum. — τότε γε Cor. 12. πολλή] πόλις codd. Cor. corr. 13. εὕρατο πορ. 15. οὖν om. BC, sed post add. in B. 20. διδόναι post βουλομένων excidisse puto, quo non addito hiat oratio. Praepositionis διὰ similitudo videtur effecisse, ut negligeretur. 21. αλθίοπες sup. πων Α. 27. μέγα et λην sup. α Α.

καὶ δὴ καὶ τὸν πλείω χρόνον τῆς πλάνης λεκτέον μὲν ἐν τοῖς κατὰ Φοινίκην καὶ Συρίαν καὶ Αἴγυπτον καὶ Λιβύην γενέσθαι καὶ τὰ περὶ Κύπρον χωρία καὶ ὅλως τὴν καθ' ἡμᾶς παραλίαν καὶ τὰς νήσους καὶ γὰρ ξένια παρὰ τούτοις καὶ τὸ βία καὶ τὸ ἐκ λεηλασίας πορίσασθαι, καὶ μάλιστα παρὰ τῶν συμμαχη 5 σάντων τοῖς Τρωσίν, ἐντεῦθεν ἦν. οἱ δ' ἐκτὸς καὶ πόρρω βάρβαροι οὐδεμίαν τοιαύτην ὑπηγόρευον ἐλπίδα. εἰς οὖν τὴν Αἰ-Α. 68 θιοπίαν ἀφῖχθαι λέγεται ὁ Μενέλαος, †οὐχ ὅτι μέχρι τῶν ὅρων τῶν πρὸς Αἰγύπτω, τάχα μὲν γὰρ καὶ πλησιαίτεροι ἦσαν ταῖς Θήβαις οἱ τότε ὅροι, ἀλλὰ καὶ οἱ νῦν πλησίον εἰσίν, οἱ κατὰ 10 Συήνην καὶ τὰς Φίλας· ὧν ἡ μὲν τῆς Αἰγύπτου ἐστίν, αὶ δὲ Φίλαι κοινὴ κατοικία τῶν Αἰθιόπων καὶ τῶν Αἰγυπτίων. ὁ οὖν εἰς Θήβας ἀφιγμένος εἰ καὶ μέχρι τῶν ὅρων ἀφῖκτο ἣ καὶ περαιτέρω τῶν Αἰθιόπων, καὶ ταῦτα τῆ βασιλικῆ ξενία

καθωρμίσατο, έκεῖσε φησιν ἀφῖχθαι. καὶ ὁ Μενέλαος οὖν οὕ-τως εἰς Αἰθιοπίαν ήκεν, οὕτω δὲ καὶ εἰς Λιβύην, ὅτι προσ-20 έσχε τόποις τισίν· ἀφ' οὖ καὶ ὁ κατὰ τὴν Αρδανίαν λιμὴν τὴν ὑπὲρ Παραιτονίου Μενέλαος καλεῖται.

χρώμενος, οὐδὲν ἄλογον. οὕτω δὲ καὶ Κυπλώπων εἰς γαῖαν 15 ἀφῖχθαί φησιν ὁ Ὀδυσσεύς, μέχρι τοῦ σπηλαίου προεληλυθώς ἀπὸ θαλάττης ἐπ' ἐσχατιᾶς γὰρ ἱδρῦσθαί που λέγει. καὶ εἰς Αἰολίαν δὲ καὶ Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς ἄλλους, ὅπου ποτὲ καὶ

33. Εί δε Φοίνικας είπων ονομάζει και Σιδονίους, την μητοροπολιν αὐτων, σχήματι συνήθει χρηται, ως

<sup>5.</sup> πουίζεσθαι ald. 8. Corruptum hune esse locum diu viderunt VV. DD. eumque coniecturis tentarunt. E quibus licet simplicitate quadam commendentur Paetzii suspicio, qui ούχ ὅτι μὴ μέχοι proposuit, et Corais scriptura oux omittentis, omnium tamen verisimillima est Casauboni haec fere a Strabone scripta esse statuentis: - 6 Meré λαος, ούχ ότι είς την Αίθιοπίαν τῷ ὅντι ἀφικτο, ἀλλ' ὅτι μέχρι etc. 17.  $\vec{\alpha}\pi\hat{o}$   $\vartheta\alpha\hat{l}\hat{\alpha}\tau\tau\eta\varsigma$  et  $\tau\tilde{\eta}\varsigma$  sup. o A. 18. αλλους τόπους edd. καὶ post ποτè om. edd. 21. Infra XVII, 838, ubi cadem haec loca commemorantur, portus Menelaus coniungitur cum promontorio, quod appellatur Apdartzic. Hoc vero nomen corruptum videtur ex eo, quod exhibet Ptolemacus (IV, c. 5) Apdarls. Quod si verum est, hic quoque levissima mutatione scribendum crit Αφδανίδα. Torion B.

A. 69

Τρωάς τε καὶ Έκτορα νηνοὶ πέλασσε.

xαì

οὐ γὰρ ἔτ' Οἰνῆος μεγαλήτορος νίεες ἦσαν, οὐδ' ἄρ' ἔτ' αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·

5 [xaì]

Ίδην δ' ἵκανεν — καὶ Γάργαρον·

xaì

οι δ' Ευβοιαν έχον — καὶ Χαλκίδα τ' Εἰρέτριάν τε

· καὶ Σαπφώ · -

η σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος.
καίτοι καὶ ἄλλο τι ἦν τὸ ποιῆσαν, καίπες ἦδη μνησθέντα τῆς
Φοινίκης, ἰδίως πάλιν καὶ τὴν Σιδόνα συγκαταλέξαι. πρὸς μὲν
15 γὰο τὸ τὰ ἐφεξῆς ἔθνη καταλέξαι ἰκανῶς εἶχεν οὕτως εἰπεῖν

Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αίγυπτίους ἐπαληθείς Αιθίοπάς θ' ἰκόμην

ίνα δ' έμφήνη καὶ τὴν παρὰ τοῖς Σιδονίοις ἀποδημίαν τὴν ἐπὶ C. 41 πλέον γενομένην, καλῶς εἶχεν εἴτ' ἀναλαβεῖν εἴτε καὶ παραλα-20 βεῖν ἐμφαίνει [δὲ] διὰ τῶν ἐπαίνων τῆς παρ' αὐτοῖς εὐτυχίας [καὶ] εὐτεχνίας καὶ τοῦ τὴν Ελένην προεξενῶσθαι τοῖς ἀνθρώ-

<sup>5.</sup> καὶ om. ABCI, sed sec. m. add. in AB. 6. Exaror codd. 9. καὶ, quod apud Homerum (II. B, 536) non le-7. γάργανον Α. gitur, om. Sbk. Cor. Nec magis tamen quod supra ante Γάργαρον est in Iliade ( $\Theta$ , 47) extat. 10. τ' om. al. — ἐρέτριαν ABCl. ή πάνορμος Cor. de Cas. coni.: servare tamen Strabo solet scriptorum, quorum verba affert, dialectos. 13. καίτοι καὶ άλλοι τινές τόποι ήσαν ex corr sec. m. C. τόποι ησαν est etiam in B. 14. συγκαταλέξαι φησίν οπερ ζητουσιν ένιοι codd. Quorum ultima ab interpolatore quodam profecta esse vidit Cas. Adiecta esse videntur initio huius sententiae aut corrupto aut male intellecto. 19. Verborum ordine turbato hunc locum sic exhibent codd .: — γενομένην ξμφαίνει δια των ξπαίνων της παρ' αυτοίς ευτυχίας, καλώς είχεν είτ' αναλαβείν είτε και παραλαβείν (παραβαλείν l) εὐτεχνίας καὶ etc. Quorum sensum postquam Cas. eruerat, Cor. ordine pristino restituto particulisque dè et xai adicctis totum locum sanavit. 20. Expaire Cor. — de xai Grosk. coni. 21. τοῦ] τὸ codd. Cor. corr.

ποις μετὰ Άλεξάνδρου· διόπερ παρὰ τῷ Άλεξάνδρω πολλὰ τοιαῦτα ἀποκείμενα λέγει·
ἔνθ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν

Σιδονίων, ας αὐτὸς ἀλέξανδρος θεοειδής 
ηγαγε Σιδονίηθεν
την όδόν, ην Ἑλένην περ ἀνήγαγε·
καὶ παρὰ τῷ Μενελάφ· λέγει γὰρ πρὸς Τηλέμαχον·
δώσω τοι κρητήρα τετυγμένον· ἀργύρεος δέ
ἐστὶν ἄπας, χρυσῷ δ' ἐπὶ χείλεα κεκράανται.
ἔργον [δ'] Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἐ φαίδιμος ήρως
Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ' ἐὸς δόμος ἀμφεκάλνψε
κεῖσέ με νοστήσαντα.

Α. 70 δεῖ [δὲ] δέξασθαι πρὸς ὑπερβολὴν εἰρημένον τὸ Ἡφαίστον ἔργον, ὡς λέγεται Ἀθηνᾶς ἔργα τὰ καλὰ καὶ Χαρίτων καὶ Μουσῶν. ἐπεὶ ὅτι γε οἱ ἄνδρες ἦσαν καλλίτεχνοι, δηλοῖ τὸν κρα 15 τῆρα ἐπαινῶν, δν ὁ Εὖνεως ἔδωκεν ἀντὶ Αυκάονος φησὶ γάρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ' αἰαν

πολλόν· ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἦσκησαν, Φοίνικες δ' ἄγον ἄνδρες.

34. Περὶ δὲ τῶν Ἐρεμβῶν πολλὰ μὲν εἴρηται, πιθανώτα- 20 τοι δ' εἰσὶν οἱ νομίζοντες τοὺς ἄραβας λέγεσθαι. Ζήνων δ' ὁ ἡμέτερος καὶ γράφει οὕτως

Αἰδίοπάς & ἰκόμην καὶ Σιδονίους ἄραβάς τε. την μὲν οὖν γραφην οὐκ ἀνάγκη κινεῖν, παλαιὰν οὖσαν· αἰτιᾶσται δὲ βελτιον την τοῦ ὀνόματος μετάπτωσιν, πολλην καὶ ἐπι- 25

<sup>3.</sup> of om. al, sed legitur sub marg. aggl. in A. uti legitur in edd. Il. Z, 290. 5. ἐπιπλώς εὐρέα πόντον add. edd. 8.  $x \rho \alpha \tau \tilde{\eta} \rho \alpha A. - \delta^{\circ} A.$ 10. δ' om. codd. — [] of ABC μοι l(?) k ald. 13. δè om. codd. exc. q, in quo sec. m. add. 15. οι ανδρες sup. οι στδόνιοι A: utrumque g, unde Sbk. οι Σιδόνιοι recepit. Similiter in A sup. δηλοί scriptum ομηρος et του εύνεω sup. ξπαινών, quibus haec addita sunt: ον και φησιν ύπο σιδονίων άσκηθέντα νικάν τῶ κάλλει πάσαν ἐπ' αίαν. Inde in marg, gp eadem leguntur uno tenore scripta δηλοϊ ομηρος τον κρατήρα του ευνεω επαινών, ον καί φησιν etc. 16. Εύνηος Cor. 17. ενίκα τῷ κάλλει codd. Ad 20. πολλά sup. ὅτι Α. — πιθανώ-Homeri exemplaria corr. Xyl. τατοι sup. περί ξρεμβών A.

πολαίαν ούσαν έν πασι τοῖς έθνεσιν. ἀμέλει δε καὶ ποιοῦσί τινες παραγραμματίζοντες. άριστα δ' αν δόξειεν είπειν ό Ποσειδώνιος, κάνταῦθα ἀπὸ τῆς τῶν ἐθνῶν συγγενείας καὶ κοίνότητος έτυμολογών. τὸ γὰρ των Αρμενίων έθνος καὶ τὸ των Σύρων καὶ Αράβων πολλην όμοφυλίαν έμφαίνει κατά τε την διάλεκτον καὶ τοὺς βίους καὶ τοὺς τῶν σωμάτων γαρακτῆρας, καὶ μάλιστα καθὸ πλησιόγωροί είσι. δηλοῖ δ' ή Μεσοποταμία έχ των τριών συνεστώσα τούτων έθνων μάλιστα γάρ έν τούτοις ή όμοιότης διαφαίνεται. εί δέ τις παρά τὰ κλίματα γίνεναι διαφορά τοῖς προσβόρροις ἐπὶ πλέον πρὸς τοὺς μεσημβριτοὺς καὶ τούτοις πρὸς μέσους τοὺς δρους, ἀλλ' ἐπικρατεῖ γε τὸ κοινόν. καὶ οἱ Ασσύριοι δὲ καὶ οἱ Αριανοὶ παραπλησίως C. 42 πως έγουσι καὶ πρὸς τούτους καὶ πρὸς άλλήλους. εἰκάζει γε Α. 71 δη καὶ τὰς τῶν ἐθνῶν τούτων κατονομασίας ἐμφερεῖς ἀλλήί λαις είναι. τους γαρ υφ' ήμων Σύρους καλουμένους υπ' αυτών των Σύρων \* Άρμενίους, καὶ \* Άραμμαίους καλεῖσθαι τούτω δ' έοικέναι τους Αρμενίους και τους Άραβας και Έρεμβούς, τάγα τῶν πάλαι Έλλήνων οὖτω καλούντων τοὺς Άραβας, ἄμα καὶ τοῦ ἐτύμου συνεργοῦντος πρὸς τοῦτο. ἀπὸ γὰρ τοῦ εἰς τὴν έραν έμβαίνειν τους Έρεμβους έτυμολογούσιν ούτως οι πολλοί, οθς μεταλαβόντες οι υστερον έπι το σασέστερον Τρωγλοδύτας έκάλεσαν ούτοι δέ είσιν Αράβων οι έπι θάτερον μέρος τοῦ Αραβίου κόλπου κεκλιμένοι, το προς Αιγύπτω και Αιθιοπία.

<sup>10.</sup> προσβόροις ok ald. προσβορέοις cdd. 5. των Αράβων edd. 12. zal of Agiavol] zal of aginarioi ABC, sed in A inde a Xyl. sup. ἀριανοί, idem nomen in marg. pr. m. add. in C, simul ἀριμάvioi diverso atramento inductum; agannaioi lnop et ex corr. B Cor. Apparior aliunde non sunt noti, neque Arianorum mentio improbabilis, licet satis remoti sint ab illis locis: sed cf. l. XVI, 785 in. - xai of aquérioi post aquarol inter versus sec. m. add. in A: inde transicrunt in ghknopqt edd., Cor. tamen asteriscis ca notavit. 16. aguertove xal etsi in codd. leguntur, a Strabone scribi non potuisse liquet: Cor. asteriscis recte notavit. Quod Friedem. et Grosk. coniieiunt ex XVI, 785 et XIII, 627 'Aquaions scriptum fuisse, speciosius est quam 19. ετοίμου AC, sed in hoc pr. m. corr. 20. Έρεμβοὺς] τρωγλοδύτας codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 22. θάιερον μέρος 23. τὸ ] τῷ ΑС. τυρ. ω et ει Α θατέρω μέρει gnop.

τούτων δ' εἰκὸς μεμνῆσθαι τὸν ποιητὴν καὶ πρὸς τούτους ἀφῖχθαι λέγειν τὸν Μενέλαον, καθ' δν τρόπον εἴρηται καὶ πρὸς
τοὺς Αἰθίοπας· τῆ γὰρ Θηβαϊδι καὶ οὖτοι πλησιάζουσιν· ὁμοίως
οὐκ ἐργασίας οὐδὲ χρηματισμοῦ χάριν τούτων ὀνομαζομένων (οὐ
πολὺ γὰρ ἦν τοῦτο), ἀλλὰ τοῦ μήκους τῆς ἀποδημίας καὶ τοῦ 5
ἐνδόζου· ἕνδοζον γὰρ τοσοῦτον ἐκτοπίσαι. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ

πολλών ανθρώπων ίδεν άστεα, και νόον έγνω:

καὶ τὸ

\_ ή γὰο πολλὰ παθών καὶ πολλ' ἐπαληθείς ἠγαγόμην.

Α. 72 Ἡσίοδος δ' ἐν Καταλόγφ φησί·

καὶ κούρην Αράβοιο, τὸν Έρμάων ἀκάκητα γείνατο καὶ Θρονίη, κούρη Βήλοιο ἄνακτος. οὖτω δὲ καὶ Στησίχορος λέγει. εἰκάζειν οὖν ἐστιν, ὅτι ἀπὸ τοὐτου καὶ ἡ χώρα Αραβία ἤδη τότε ἀνομάζετο κατὰ δὲ τοὺς ὑξοωας τυχὸν ἴσως οὖπω.

35. Οἱ δὲ πλάττοντες Ἐρεμβοὺς ἴδιόν τι ἔθνος Αἰθιοπικὸτ Α. 73 καὶ ἄλλο Κηφήνων καὶ τρίτον Πυγμαίων καὶ ἄλλα μυρία ἡτον ἂν πιστεύριντο, πρὸς τῷ μὴ ἀξιοπίστω καὶ σύγχυσίν τινα ἐμφαίνοντες τοῦ μυθικοῦ καὶ ἰστορικοῦ σχήματος. ὅμοιοι δ' ¾ εἰσὶ τούτοις καὶ οἱ Σιδονίους ἐν τῆ κατὰ Πέρσας θαλάττη διηγούμενοι ἢ ἄλλοθί που τοῦ ἀκεανοῦ, καὶ τὴν τοῦ Μενελάου πλάνην ἔξωκεατίζοντες ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς Φοίνικας. τῆς δ' ἀπιστίας αἴτιον οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ ἐναντιοῦσθαι ἀλλήλοις τοὺς λέγοντας. οἱ μὲν γὰρ καὶ τοὺς Σιδονίους τοὺς καθ' ἡμᾶς ἀπ- 25 οίκους εἶναι τῶν ἐν τῷ ἀκεανῷ φασι, προστιθέντες καὶ διὰ τί Φοίνικες ἐκαλοῦντο, ὅτι καὶ ἡ θάλαττα ἐρυθρά οἱ δ' ἐκείνους τούτων. εἰσὶ δ' οἷ καὶ τὴν Αἰθιοπίαν εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς Φοι- C. 43 νίκην μετάγουσι, καὶ τὰ περὶ τὴν Ανδρομέδαν ἐν Ἰόπη συμβῆναί φασιν οὐ δήπου κατ' ἄγνριαν τοπικὴν καὶ τούτων λεγομέ 30

<sup>1.</sup> τούτους ἀφτχθαι sup. εἰκὸς Ak, inde τούτους εἰκὸς ἀφτχθαι gg ald. 3. ὅμως Cor. 6. τὸ τοσοῦτον α Cor. 9. πάθον C, γρ. πάθον sec. m. add. in marg. A. — πολλὸν C. 12. τὸτ] τὴν codd. Cas. corr. 13. γείτοτα sup. γρ. γείτατο A. 20. καὶ τοῦ μυθικοῦ Al. 29. Ἰόππη cdd. inde a Xyl.: at cf. XVI p. 756. Steph. Byz. v. Ἰόπη.

των, άλλ' εν μύθου μάλλον σγήματι· καθάπερ καὶ τών παρ' Ήσιόδος και τοις άλλοις, α προφέρει ο Απολλόδωρος, ούθ' ον τρώπον παρατίθησι τοῖς Όμήρου ταῦτα είδως. τὰ μὲν γὰρ Όμήρου, τὰ περὶ τὸν Πόντον καὶ τὴν Αίγυπτον, παρατίθησιν 5 άγνοιαν αἰτιώμενος, ώς λέγειν μὲν τὰ ὅντα βουλομένου, μὴ λέγοντος δε τὰ ὅντα, ἀλλὰ τὰ μὴ ὅντα ώς ὅντα κατ' ἄγνοιαν. Ήσιόδου δ' οὐκ ἄν τις αἰτιάσαιτο ἄγνοιαν, Ἡμίκυνας λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους καὶ Πυγμαίους οὐδὲ γὰρ αὐτοῦ Όμήρου ταῦτα μυθεύοντος, ών είσι καὶ ούτοι οἱ Πυγμαῖοι, οὐδ' Άλκ-10 μανος Στεγανόποδας ίστορούντος, οὐδ' Αἰσγύλου Κυνοκεφάλους καὶ Στερνοφθάλμους καὶ Μονομμάτους, ὅπου γε οὐδὲ τοῖς πεζῆ συγγράφουσιν έν ίστορίας σχήματι προσέχομεν περί πολλών, καν μη έξομολογώνται την μυθογραφίαν. φαίνεται γάρ εὐθύς, Α. 74 οτι μύθους παραπλέχουσιν έχόντες οθχ άγνοία τῶν ὄντων, ά**λλὰ** . 15 πλάσει των άδυνάτων τερατείας καὶ τέρψεως γάριν. δοκούσι δε κατ' άγνοιαν, δτι μάλιστα καὶ πιθανώς τὰ τοιαύτα μυθεύουσι περί των άδήλων καὶ των άγνοουμένων. Θεόπομπος δε έξομολογείται φήσας, ότι καὶ μύθους έν ταῖς ἱστορίαις έρεῖ, κρείττον η ώς Ἡρόδοτος καὶ Κτησίας καὶ Ἑλλάνικος καὶ οἱ τὰ 20 Ινδικά συγγράψαντες.

36. Περί δε των του ωκεανού παθων είρηται μεν έν μύθου σχήματι καὶ γὰρ τούτου στοχάζεσθαι δεῖ τὸν ποιητήν. από γαρ των . άμπωτεων και των πλημμυρίδων ή Χάρυβδις αὐτῷ μεμύθευται, οὐδ' αὐτὴ παντάπασιν Όμήρου πλάσμα οὖσα, 25 άλλ' άπὸ τῶν ἱστορουμένων περὶ τὸν Σικελικὸν πορθμὸν διεσκευασμένη. εί δὲ δὶς τῆς παλιρροίας γινομένης καθ' ἐκάστην ήμέραν καὶ νύκτα έκεῖνος τρὶς είρηκε.

τρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπ' ήματι, τρὶς δ' ἀναροιβδεῖ, λέγοιτ' αν καὶ ούτως οὐ γὰρ κατ' άγνοιαν τῆς ἱστορίας ὑπο-30 ληπτέον λέγεσθαι τοῦτο, άλλὰ τραγφδίας χάριν καὶ φόβου, ον ή Κίρκη πολύν τοῖς λόγοις προστίθησιν ἀποτροπῆς χάριν,

٠.

<sup>2.</sup> οὐδ' Cor., sed οὔτε eodem sensu usurpatum v. p. 22. 53. 68 13. ἐἀν codd., Sbk. corr. de Heynii coni. ad Apollod. Fragm. p. 418 sq. ed. sec. 25. πορθμον om. C: — διεσκευασμένη et ους sup. 30. λέγεσθαι] γενέσθαι codd. edd. Mutavi de Grosk. coni. η A. Strabo. I.

ώστε καὶ τὸ ψεῦδος παραμίγνυσθαι. ἐν αὐτοῖς γοῦν τοῖς ἔπεσι τούτοις εἴρηκε μὲν οῦτως ἡ Κίρκη

τρίς μεν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπ' ἤματι, τρίς δ' ἀναροιβδεῖ δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ἡοιβδήσειε·
. οὐ γάρ κεν ἡύσαιτό σ' ὑπὲκ κακοῦ οὐδ' Ἐνοσίγθων.

Α. 75 καὶ μὴν παρέτυχέ τε τῆ ἀναρροιβδήσει ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ οὐκ ἀπώλετο, ως φησιν αὐτός:

C. 44 ή μεν ἀνερροίβδησε θαλάσσης άλμυρον ὕδωρ αὐτὰρ ἐγώ, ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ' ἀερθείς, τῶ προσφὸς ἐγόμην, ὡς νυκτερίς.

είτα περιμείνας τὰ ναυάγια καὶ λαβόμενος πάλιν αὐτῶν σώζε ται, οις ἐψεύσατο ἡ Κίρκη. ως οὖν τοῦτο, κἀκεῖνο τὸ τρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπ' ἡματι ἀντὶ τοῦ δίς, ἄμα καὶ τῆς ὑπερβολῆς τῆς τοιαύτης συνήθους πᾶσιν οὕσης, τρισμακαρίους καὶ τρισαθλίους λεγόντων καὶ ὁ ποιητής.

τρισμάκαρες Δαναοί,

xαì

άσπασίη τρίλλιστος,

[xai]

τριχθά τε καὶ τετραχθά.

ἴσως δ' ἄν τις καὶ ἀπὸ τῆς ὧρας τεκμήραιτο, ὅτι ὑπαινίττεταί
πως τὸ ἀληθές· μᾶλλον γὰρ [ἂν] ἐφαρμόττοι τῷ δὶς γενέσθαι
τὴν παλίρροιαν κάκα τὸν συνάμφω χρόνον, τὸν ἐξ ἡμέρας καὶ
νυκτός, ἢ τῷ τρἶς τοσοῦτον χρόνον μεῖναι τὰ ναυάγια ὑποβρύχια, ὀψὲ δὲ ἀναβληθῆναι ποθοῦντι καὶ συνεχῶς προσισχομένφ 2!
τοῖς κλάδοις·

<sup>2.</sup> οὕτως om. kt μὲν οὕτως om. q ald. 4. ἐοιβδήσειε χάρυβδις codd. Alteram vocem sustulit Xyl. 5. σε ὑπὸ ἐκ Α σε C. 6. τε] γε Ino Cor. — ἀναροιβδήσει ABCl edd., sed alterum ρ add. sec. m. in A. ὅτι

<sup>12.</sup> κάκεῖνο τὸ A, inde κάκεῖνο ὅτι τὸ gh. 18. τρίληστος C. 19. καὶ οm. AC, sed sec. m. add. in A. 21. ωρας] χωρας codd., sed ωρας sec. m. add. in marg. o. Idem Breq. restituit de Cas. coni. 22. μαλλον — παλίρροιαν bis leguntur in C. — ἀν οm. codd. edd. v. ad p. 9. — ἐφαρμόττει kno Cor. — τὸ δὶς et mox τὸ τρὶς Bl. 24. τρὶς τοσοῦτον sup. τὸ A, inde τρὶς τὸ τοσοῦτον g Cor. 25. ἀτακληΦῆναι C. — καὶ om. al, sed pr. m. scriptum fuisse spatium in margine

τωλεμέως δ' έχόμην, ὅφρ' έξεμέσειεν οπίσσω ίστον καὶ τρόπιν αὐτις, ἐελδομένο δέ μοι ἤλθεν ὄψ' ἢμός τ' ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη, κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν, καὶ τότε δή μοι δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.

τα γὰρ ταῦτα χρόνου τινὸς ἔμφασιν ἀξιολόγου δίδωσι, καὶ ιστα τὸ τὴν ἐσπέραν ἐπιτεῖναι, \*καὶ\* μὴ κοινῶς εἰπόντα, α ὁ δικαστὴς ἀνίσταται, ἀλλ' ἡνίκα κρίνων νείκεα πολλά, ε βραδῦναι πλέον τι. καὶ ἄλλως δὲ οὐ πιθανὴν ἄν ὑπέτεινε ναυαγῷ τὴν ἀπαλλαγήν, εἰ πρὶν ἀποσπασθῆναι πολὺ καὶ Α. 76 κα εἰς τοὖπίσω παλίρρους μετέπιπτεν.

77. Απολλόδωρος δὲ ἐπιτιμᾶ Καλλιμάχφ, συτηγορῶν τοῖς τον Ἐρατοσθένη, διότι, καίπερ γραμματικὸς ὧν, παρὰ Όμηρικὴν ὑπόθεσιν καὶ τὸν ἐξωκεανισμὸν τῶν τόπων, περὶ τὴν πλάτην φράζει, Γαῦδον καὶ Κόρκυραν ὀνομάζει. ἀλλ' ἐν μηδαμοῦ γέγονεν ἡ πλάτη, ἀλλ' ὅλον πλάσμα ἐστὶν Ὁμήτοῦτο, ὀρθὴ ἡ ἐπιτίμησις ἡ, εἰ γέγονε μέν, περὶ ἄλλους κόπους, δεῖ λέγειν εὐθὺς καὶ περὶ τίνας, ἐπανορθούμενον τὴν ἄγνοιαν. μήτε δὲ ὅλου πλάσματος εἰναι πιθανῶς λε-

tinato hoc ipso loco vacuum relictum docet. — προϊσχομένω codd. τισχομένω legitur in nota sec. m. adiecta in marg. A, atque inde lata in gkop. Idem scripsit Cor. 1. Syllabae δ' ἐχό cum in A cum margine intercidissent, sec. m. praeter o nihil restitutum est, nunc legatur όμην: quod est etiam in lgh (in hoc, δ' έχ post ) ώρόμην πο δρώμεν (?) B ex corr., specto Guar. τοθις BC. - Syllabae ἐελ una cum margine corrosae sec. m. retae non sunt in A, desunt etiam gl. 3. ὄψε ημος codd. et δ'  $\epsilon$  A  $\eta \mu o \varsigma$   $\delta$  Cor., uti legitur in Od. M, 439. 5. In nostris exemplis hic versus incipit τημος δη τά γε δούρα. 7. xal codd. 10. τῷ ναυαγίω codd. τῶν ταυαγίων Cor. ἐν τῷ ναυ-(sequente post παλίρρουν) aut τῷ ναυαγῷ scribendum censuit k. — ὑπαλλαγὴν codd. Cor. corr. — καὶ om. Cor. c sup. ρουν α, παλίρρους sub marg. agglut. A, παλίρρουν g, πα-14. των τόπων sup. ον utroque 13. τὸν om. edd. 15.  $o\hat{v}s$  o $\hat{v}$  CA, sed in hoc sup.  $\hat{o}v$ , quod est in Bl, in umen sec. m. in or mut. - xauvor codd. Cas. corr. coll. VII, 299. vour lA (hic ex corr. sec. m., postea denuo xoq sup. xeq scriptum) epar sec. m. add. in marg. B.

γομένου, καθάπεο έπεδείκνυμεν, μήτ' άλλων τόπων κατά πίσην μείζω δεικυμένων, ἀπολύοιτ' αν τῆς αἰτίας ὁ Καλλίμαχος.

38. Οὐδ' ὁ Σκήψιος δὲ Δημήτριος εὖ, ἀλλὰ καὶ τῶ Απολ-C. 45 λοδώρω των άμαρτιων ένίων αίτιος έκεινος κατέστη. πρός γὰρ Νεάνθη τὸν Κυζικηνὸν φιλοτιμοτέρως ἀντιλέγων εἰπόντα, ὅπι 5 οί Αργοναύται πλέοντες είς Φάσιν τον ύφ' Όμήρου καὶ τῶν άλλων όμολογούμενον πλοῦν, ίδούσαντο τὰ τῆς Ίδαίας μητρὸς ίερα περί Κύζικον, αργήν φησι μηδ' είδέναι την είς Φασιν άποδημίαν τοῦ Ἰάσονος Όμηρον. τοῦτο δ' οὐ μόνον τοῖς ὑφ' Όμήρου λεγομένοις μάγεται, άλλα και τοῖς ὑπ' αὐτοῦ. Φηδὶ [] γαρ τον Αγιλλέα Λέσβον μεν πορθήσαι και άλλα γωρία. Δήμνου δ' αποσγέσθαι καὶ τῶν πλησίον νήσων διὰ τὴν πρὸς Ἰάσονα καὶ τὸν υίὸν Εύνεων συγγένειαν τότε τὴν νῆσον κατέγοντα. πως οὖν ὁ ποιητης τοῦτο μεν ήδει, διότι συγγενεῖς η όμοεθνεῖς ἢ γείτονες ἢ όπωσοῦν οἰκεῖοι ὑπῆργον ο τε Αγιλλεὸς 15 καὶ ὁ Ἰάσων (ὅπερ οὐδαμόθεν ἄλλοθεν, ἀλλ' ἐκ τοῦ Θετταλοὺς άμφοτέρους είναι συνέβαινε, καί τον μεν Ίωλκιον, τον δ' έκ της Φθιώτιδος Αγαιίδος ύπάργειν), τοῦτο δ' ήγνύει, πόθεν ηλθε τῷ Ἰάσονι, Θετταλῷ καὶ Ἰωλκίο ὑπάργοντι, ἐν μὲν τῆ πατρίδι μηδεμίαν καταλιπεῖν διαδοχήν, Λήμνου δὲ καταστῆσαι 20 κύριον τον υίόν; καὶ Πελίαν μεν ήδει καὶ τὰς Πελιάδας καὶ

Εύμηλον, τὸν ὑπ' Αδμήτο τέκε δῖα γυναικῶν

[την Άλκηστιν], την αρίστην αὐτών, καὶ τὸν υίὸν αὐτῆς

<sup>1.</sup> καθώς l. - ἐπιδείκνυμεν codd. Cor. corr. 6. qáow AC et sic const. — των ὑφ' C. 8. φασὶ ABCl, sed φησὶ μὴ εἰδώ; sec. m. inter versus add. in A. 10.  $\varphi\eta\sigma\ell$  et  $\alpha$  sup.  $\eta$  A. Hoc loco inter versus sec. m. scripta sunt haec: καὶ δεικτύει τοῦτο οὖτος ὁ συγγραφεύς λέγων, ότι πως δ ποιητής είπων (Ι. είπε) τον αχιλλέα λέσβον ... Similia compluribus locis in ultima hac libri parte addidit quisquis fuit ille interpolator. Quae pleraque in alios codices nonnullos translata sunt. – ὑφ' κιὖτοῦ codd. edd. 12. τον Ίασονα καὶ την πρός τον edd. 13. εὐναῖον BCl εὔναιον sup. νηον A εὔνηον g Cor. cf. supra p. 41. 15. η αλλως όπωσοῦν q cdd. 18. αχαιίδος sup. χατ A. την Άλκηστιν om. codd., sed nomen hoc a Strabone additum non fuisse parum probabile est. Άλκηστιν post αὐτῶν habent edd., satius tamen duxi eo loco ponere, quo facillime fieri potuit, ut negligeretur. - Thr αριστην sup. ης utroque loco A.

Άλκηστις, Πελίαο θυγατρών είδος άρίστη τών δε περί τον Ίάσονα συμβάντων καὶ τὴν Αργώ καὶ τοὺς Αργοναύτας, τῶν μεν όμολογουμένων παρὰ πᾶσιν ἀνήκοος ἢν, ἐν δὲ τῷ ωκεανῷ τὸν παρ' Αίήτου πλοῦν ἔπλαττεν, ἀρχὴν μηδεμίαν ἐξ ἱστορίας λαβούς;

39. Ως μεν γαρ απαντες λέγουσιν, ότι έξ αργης ο πλούς έπὶ Φᾶσιν έγει πιθανόν τι, τοῦ Πελίου στείλαντος, καὶ ή ἐπάνοδος καὶ ή ἐν τῷ παράπλω νήσων †οση ἐπικράτεια καὶ νὴ Δία ή ἐπὶ πλέον γενηθείσω πλάνη, καθάπες καὶ τῷ 'Οδυσσεῖ καὶ τῷ Μενελάὸ, ἐκ κῶν ἔτι νῦν δεικνυμένων καὶ πεπιστευμένων έστιν έκ της Όμηρου φωνής. ή τε γαο Αία δείκνυται περί Φάσιν πόλις καὶ ὁ Αἰήτης πεπίστευται βασιλεῦσαι τῆς Κολγίδος, καὶ ἔστι τοῖς ἐκεῖ τοῦτ' ἐπιγώριον τοὖνομα. η τε Μήδεια φαρμακίς ίστορεϊται, και ό πλούτος της έκει γώρας έκ των χρυ-5 σείων καὶ άργυρείων καὶ σιδηρείων καὶ δικαίαν τινὰ ύπαγορεύει πρόφασιν της στρατείας, καθ' ην καί Φρίξος πρότερον έστειλε τὸν πλοῦν τοῦτον καὶ ἔστιν ὑπομνήματα τῆς ἀμφοῖν στρατείας τό τε Φρίζειον τὸ ἐν τοῖς μεθορίοις τῆς τε Κολγίδος καὶ τῆς Ίβηρίας, καὶ τὰ Ἰασόνεια, [α] πολλαχοῦ καὶ τῆς Αρμενίας καὶ θης Μηδίας και των πλησιογώρων αυταίς τόπων δείκνυται. και C. 46 μην και περί Σινώπην και την ταύτης παραλίαν και την Προποντίδα καὶ τὸν Ελλήσποντον μέχρι τῶν κατὰ τὴν Αῆμνον τό- Α. 78 πων λέγεται πολλά τεχμήρια τῆς τε Ίάσονος στρατείας καὶ τῆς Φρίξου της δ' Ιάσονος και των επιδιωξάντων Κόλχων και

<sup>3.</sup> μέν om. Cor. posito post ην interrogationis signo. 6. ο τε εξ άρχης πλούς Cor. 7. φασιν — παράπλω om. C. στείλαντος] στόματος a, (στείλαντος sub marg. aggl. A) lghno, in hoc in marg. sec. m. add. πέμποντος. 8. ὄση ἡ al. Vocem ὄση asteriscis inclusit Cor. ποσή sive όσηοῦν scribendum censuit Grosk., sed utroque probabilius fuerit όσηδη. 10. Εκ των έτι τυν δεικνυμένων πεπιστευμένον έστὶ καὶ ἐκ τῆς etc. Cor. 11. γαο om. BC. — αλαΐα ClA 12. πόλιν C. 15. καὶ ante δικαίαν et in hoc sup. xaì i aia. punctis sec. m. circumscriptum est in A, inde om. ghinop Cor., ac sane 18. φρίξιον BClA, sed in hoc alterum ι sec. m. incommodum est. in es mut. et sup. s. 19. à om. codd. Cor. add. 20. μηδείας ABCl et sup. i in A, ii in i mut. in C.

μέχρι τῆς Κρήτης καὶ τῆς Ιταλίας καὶ τοῦ Αδρίου, ὧν ἔνα καὶ ὁ Καλλίμαχος ἐπισημαίνεται, τοτὲ μὲν

Αἰγλήτην Ανάφην τε Λακωνίδι γείτονα Θήρη

λέγων,

A. 79

\*ἄρχμενος, ὡς ἦρωες ἀπ' Αἰταο Κυταίου, αὐτις ἐς ἀρχαίην ἔπλεον Αἰμονίην \*

τοτε δε περί των Κόλχων,

οί μεν επ' Ίλλυρικοῖο πόρου σχάσσαντες ερετμά λᾶα πάρα ξανθῆς Άρμονίης όφιος ἄστυρον εκτίσσαντο, τὸ μεν Φυγάδων τις ενίσποι Γραικός, ἀτὰρ κείνων γλώσσ' ὀνόμηνε Πόλας.

τινές δὲ καὶ τὸν Ἰστρον ἀναπλεῦσαί φασι μέχρι πολλοῦ τοὺς περὶ τὸν Ἰάσονα, οἱ δὲ καὶ μέχρι τοῦ Αδρίου· οἱ μὲν κατὰ ἄγνοιαν τῶν τόπων, οἱ δὲ καὶ ποταμὸν Ἰστρον ἐκ τοῦ μεγάλου Ἰστρου τὴν ἀρχὴν ἔχοντα ἐκβάλλειν εἰς τὸν Αδρίαν φασί 18 τὰ δὲ οὐκ ἀπιθάνως οὐδ' ἀπίστως λέγοντες.

<sup>4.</sup> λείπων Hopp. Xyl. Cor., Callimachi hoc verbum esse falso putantes: cf. X, 484. 5. aoxónieros ABI. Quod ut versui conveniret, Bentleius, scripsit ἀρχόμεν (v. Callim, fragm. CXIII p. 484). Coras autem agyueros recepit ex C, eandemque formam posuit Blomsield. in sua Callimachi editione, sicut in Hymn. in Dian. v. 4, ubi codd. similiter exhibent ἀρχόμενοι edd. ἀρχόμεν', cam in usu fuisse probans ex Etym. M. v. ἄρχομαι p. 151, 38; cf. et v. ἄρχμενος p. 824, 11. Priores Strabonis editores et Grosk. hoc verbum a Callimachi versu seiungendum, Xyl. et Cas. praeterea xai ei praemittendum censuerunt: quae quam incommoda sint apparet. Sed recepta ea voce in versum adeo desideratur apta verborum coniunctio, et tam iniucunde omnino Strabonis oratio additis duobus istis versibus oneratur, ut non ab ipso appositos, sed a docto quodam lectore in margine antiquitus, ut alia poëtarum fragmenta haud pauca, adnotatos ac postea hoc loco in seriem receptos esse credam cf. p. 47 in. III, 168. XIII, 600. 615. 617. XIV, 672. XVII, 792. 6.  $\alpha \hat{v} \partial_i B \alpha \hat{v} \partial_i g$  ald. —  $\hat{\alpha} g \chi \alpha \ell \alpha v$  ald. —  $\hat{\alpha} g \mu o$ vinv ABl Cas. corr. 7. τὸ δὲ BClA et in hoc sup. η ἐν οἰς, in codem κόλχων sup. λέγει ὅτι, quae verba post κόλχων leguntur in g. περὶ παρὰ B. 8. Illugixoto sup. Illugita A. —  $\sigma \chi \alpha \sigma \alpha r \tau \epsilon \varsigma$  codd. 9. aa A, 1 una cum margine deletum: inde laa om. ghi, brevi spatio in duobus prioribus vacuo relicto, τὰ nop. 10. μέν] κεν Cor. 16. τάδε Cor., at vid. p. 57 et VII, 317.

C. 47

40. Τοιαύταις δή τισιν ἀφορμαϊς ὁ ποιητής χρησάμενος τὰ μὲν ὁμολογεῖ τοῖς ἱστορουμένοις, προσμυθεύει δὲ τούτοις, ἔθος τι φυλάττων καὶ κοινὸν καὶ ἴδιον. ὁμολογεῖ μέν, ὅταν Αἰήτην ὀνομάζη, καὶ τὸν Ἰάσονα καὶ τὴν Ἀργωὶ λέγη, καὶ Α. 80 παρὰ [τὴν Αἴην] τὴν Αἰστρ πλάττη, καὶ τὸν Εθνεων ἐν Δήμνο καθτδρύη, καὶ ποιῆ τῷ Αχιλλεῖ φίλην τὴν νῆσον, καὶ παρὰ τὴν Μήδειαν τὴν Κίρκην φαρμακίδα ποιῆ,

αὐτοκασιγνήτην όλοόφρονος Αἰήταο

προσμυθοποιεῖ δὲ τὸν ἔξωκεανισμὸν τὸν κατὰ τὴν πλάνην συμ-) βάντα τὴν ἀπ' ἐκείνου τοῦ πλοῦ. ἐπεὶ κἀκεῖνο, ὑποκειμένων μὲν τούτων, εὐ λέγεται,

Άργω πασιμέλουσα,

ως έν γνωρίμοις τόποις καὶ εὐανδροῦσι τῆς ναυστολίας γενομένης εἰ δ', ωσπερ ὁ Σκήψιός φησι παραλαβών μάρτυρα Μίμνερμον, ος ἐν τῷ ἀκεανῷ ποιήσας τὴν οἴκησιν τοῦ Αἰήτου πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς ἐκτὸς πεμφθηναί φησιν ὑπὸ τοῦ Πελίου τὸν Ἰάσονα καὶ κομίσαι τὸ δέρος, οὖτ' ἄν ἡ ἐπὶ τὸ δέρος ἐκεῖσε πομπὴ πιθανῶς λέγοιτο εἰς ἀγνῶτας καὶ ἀφανεῖς τόπους, οὖθ' ὁ δι' ἐρήμων καὶ ἀοίκων [καὶ] καθ' ἡμᾶς τοσοῦτον ἐκτετοπισ-) μένων πλοῦς οὖτ' ἔνδοξος οὖτε πασιμέλων.

\*οὐδέ κοτ' ἂν μέγα κῶας ἀνήγαγεν αὐτὸς Ἰήσων ἐξ Αἴης, τελέσας ἀλγινόεσσαν ὁδόν,

4. τον Αλήτην Cor. — λέγει C. 5. παρά] περί C. — την Algr om. codd. Cor. add. coll. p. 21. - την αλήτην t et in marg. τον sec. m. add., inde παρά τον αλήτην q ald. - πλάττει ABC. εύνηον AB (hic ex corr. εύνωον) C Cor. cf. p. 41. 6. ποιει ald. 16. ἐκτὸς sup. η ἐκεῖσε A, ἐκεῖσε item pr. m. add. et mox idem. in marg. C. 17.  $\delta i \rho \alpha \varsigma$  utroque loco t edd. 18. λέγοιτο sup. 19. zai om. BClA, sed in hoc sec. m. inter versus add. καὶ τῶν, quae inde in ordinem rec. ghno Cor. - ἐκτετοπισμένος inter versus sec. m. add. in A; pro altero rec. no Cor. 20. Hoc loco in marg. A haec leguntur sec. m. scripta: είτα ἐκτίθεται ὁ ὁ ἡτως καὶ τα έπη του σχηψίου, εν οίς εχεινόν φησι εχτελέσαι τῷ ἡβριστή πελία. 21. Mimnermi versus incommodissime hic collocatos esse Intpp. Parr. recte iudicantes ante ove' ar inserendos censuerunt: quo parum proficimus. Videntur potius hi quoque versus non ab ipso Strabone additi,

• ύβριστῆ Πελίη τελέων χαλεπῆρες ἄεθλον,
 • οὐδ' ἂν ἐπ' ἀκεανοῦ καλὸν ἵκοντο ῥόον

Αίήταο πόλιν, τόθι τ' ωλείος ἠελίοιο ἀκτίνες χρυσέφ κείαται ἐξοκλάμφ ωκεανοῦ παρὰ γείλεσ', "ν' ψητο θεῖος Ἰήσων.\*

## CAPUT III. 1. Οὐδὲ τοῦτ' εὐ Ἐρατοσθένης, ὅτι ἀνδρῶν οὐκ ἀξίων μνή-

μης ἐπὶ πλέον μέμνηται, τὰ μὲν ἐλέγχων, τὰ δὲ πιστεύων καὶ 10 μάρτυσι χρώμενος αὐτοῖς, οἰον Δαμάστη καὶ τοιούτοις ἄλλοις. καὶ γὰρ εἴ τι λέγουσιν ἀληθές, οὐ μάρτυσί γε ἐκείνοις χρηστέον περὶ ἀντοῦ, οὐδὲ πιστευτέον διὰ τοῦτο· ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἀξιολό-Α. 81 γων ἀνδρῶν μόνων τῷ τοιούτῳ τρόπῳ χρηστέον, οῦ πολλὰ μὲν εἰρήκασιν εὖ, πολλὰ δὲ καὶ παραλελοίπασιν ἢ οὐχ ἱκανῶς ἔξ 15 εῖπον, οὐδὲν δ' ἐψευσμένως. ὁ δὲ Δαμάστη χρώμενος μάρτυρι οὐδὲν διαφέρει τοῦ καλοῦντος μάρτυρα τὸν Βεργαῖον ἢ τὸν Μεσσήνιον Εὐήμερον καὶ τοὺς ἄλλους, οῦς αὐτὸς εἴρηκε διαβάλων τὴν φλυαρίαν. καὶ τούτου δ' ἔνα τῶν λήρων αὐτὸς λέγει, τὸν μὲν Αράβιον κόλπον λίμνην ὑπολαμβάνοντος εἶναι, 20 Διότιμον δὲ τὸν Στρομβίζου πρεσβείας Αθηναίων ἀφηγούμε-

sed ex margine huc translati esse, cf. ad p. 46 in. — οιδ' δκόταν codd. edd. οὐδέ ποτ' αν Herm. ad Vig. p. 924 οὐδέ κοτ' αν Porso in Adv. p. 276 (ed. Lips.). — μέγα] μετά codd. edd. Brunck. corr. in App. ad Apoll. Rhod. I, 4, cf. Mimn. Coloph. Carmina etc. ed. Bach. p. 42. 3. Supra καὶ ὑποβάς sec. m. add. in A: γρ. ελθόντα είς τὴν αἰήτου πόλιν, quibus continuantur quae in marg. scripta esse diximus p. 46 extr. 6. χείλεσ' ίν χείλεσιν ABC. - ώχετο θείος Ίήσων punctis sec. m. circumscripta sunt in A, om. ghnop. 9. τουτ' ότι εὐ α (τουτ' εὐ sub marg. aggl. A) lgh et in hoc ou mut. in it. 14. µórov edd. 15. περιλελοίπασιν α (περιλ sub marg. aggl. A) Igh. 16. οὐδὲ διεψευσμένως codd. Cor. corr. - δ δε om. a (scripta sunt sub marg. aggl. in A) lgh oude C. 19. τοῦτον Cl τούτων AB Cas. corr. τὸν ληρον ABCl. 20. ύπολαμβάνοντος sup. νει είναι καὶ ὅτι λέ γει A, inde υπολαμβάνει no B (ex corr.) kt υπολαμβάνειν ald. Θεότιμον CA et in hoc sup. διότιμον. Diotimum quendam Strombichi filium commemorat Thucyd. 1, 45.

νον διὰ τοῦ Κύδνου ἀναπλεῦσαι ἐκ τῆς Κιλικίας ἐπὶ τὸν Χοάσπην ποταμόν, ὅς παρὰ τὰ Σοῦσα ὁεῖ, καὶ ἀφικέσθαι τεσ- Α. 82 σαρακοσταῖον εἰς Σοῦσα ταῦτα δ' αὐτοῦ διηγήσασθαι αὐτὸν τὸν Διότιμον. εἰτα θαυμάζειν, εἰ τὸν Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγριν ἦν δυνατὸν διακόψαντα ἐψοκεύδνον εἰς τὸν Χοάσπην ἐκβαλεῖν.

2. Οὐ μόνον δὲ ταῦτ' ἄν τις ἐπισημήναιτο, ἀλλ' ὅτι καὶ πεοί των †τόπων ούδε καθ' έαυτόν πω γνώριμα είναί φησι τὰ καθ' ἔκαστα ἀκριβολογούμενα, καὶ κελεύσας ἡμῖν μὴ ἡαδίως τοῖς τυγοῦσι πιστεύειν, καὶ τὰς αἰτίας διὰ μακρών ἀποδούς, δι' άς ούδε πιστευτέον, οίον περί των κατά τον Πόντον καὶ τὸν Αδρίαν, αὐτὸς ἐπίστευσε τοῖς τυγοῦσι. τοιγάρτοι τὸν μεν Ισσικόν κόλπον επίσνευσεν εωθινώτατον της καθ' ήμας θαλάττης σημείον, του κατά Διοσκουριάδα την έν τω του Πόντου μυγώ σγεδόν τι καὶ τρισγιλίοις σταδίοις έωθινωτέρου όντος καὶ κατ' αὐτὸν έκ τοῦ σταδιασμοῦ οὖ φησι τοῦ τε Αδρίου καὶ τὰ ἀρκτικὰ καὶ τὰ ἔσγατα διεξιών οὐδενὸς ἀπέγεται μυθώδους. πεπίστευκε δὲ καὶ περὶ τῶν ἔξω στηλῶν Ἡρακλείων πολλοίς μυθώδεσι, Κέρνην τε νήσον καὶ άλλους τόπους όνομάζων τούς μηδαμού νυνί δειπνυμένους, περί ών μνησθησόμεθα С. 48 καὶ υστερον. είπων τε τους άργαιοτάτους πλεῖν καὶ κατά ληστείαν η έμπορίαν, μη πελαγίζειν δέ, άλλα παρά γην, καθάπερ τον Ίάσονα, δνπερ καὶ μέχρι τῆς Αρμενίας καὶ Μηδίας έκ των Κόλγων στρατεύσαι άφέντα τὰς ναύς, υστερόν φησι τὸ παλαιον ούτε τον Εύξεινον θαρρείν τινα πλείν, ούτε παρά Διβύην καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν. εἰ μὲν οὖν τοὺς πάλαι τοὺς προ της- ημετέρας λέγει μνήμης, οὐδεν έμοι μέλει περί εκείνων λέγειν, οὖτ' εἰ ἔπλεον, οὖτ' εἰ μή. εἰ δὲ περὶ τῶν μνημονευο-

<sup>1.</sup> χόασπιν codd., sie et paulo post, Cor. corr. cf. XV, 728 sq. 4. Φαυμάζει al, sed Φαυμάζειν sub marg. aggl. A: illud Cor. rec. 5. διακύψαντα ABCl; alteram scripturam, quae est in nop, licet coniecturae debeatur, Cas. iam censuerat recipiendam esse, rec. Sbk. 7. τόπων] πόντον (sic) sec. m. scriptum in marg. ο, Strabonemque πεψί τῶν πόντων scripsisse et ipse arbitror. 9. ἀποδιδούς k Cor. 10. οδον sup. μεθ' δ λέγει ὅτι A, inde πιστευτέον μεθ' δ λέγει ὅτι gk (ex corr.) ald., Sbk. corr. 14. καὶ σm. BC. 15. καθ' αὐτὸν AC. 22. μηδείας BClA, sed in hoc ι sup. ει.

- μένων, ούχ αν οχνήσαι τις είπειν, ώς οι παλαιοί μαχροτέρας A. 83 όδους φανούνται και κατά γην και κατά θάλατταν τελέσαντες των υστέρον, εί χρη προσέχειν τοις λεγομένοις οίον Διόνυσος καὶ Ἡρακλῆς καὶ αὐτὸς ὁ Ἰάσων, ἔτι δ' οἱ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενοι, Όδυσσεύς και Μενέλασει και Θησέα δε και Πειρί 5 θουν μακράς είκος έστι στρατείας ύπομείναντας καταλιπείν δόξαν περί έαυτων ώς είς Αιδου καταβάντας, τοὺς δὲ Διοσκούρους έπιμελητάς της θαλάσσης λεγθηναι καὶ σωτήρας των πλεόντων. η τε Μίνω θαλαττοκρατία θρυλείται καὶ ή Φοινίκων ναυτιλία, οι και τα έξω των Ηρακλείων στηλών έπηλθον και 10 πόλεις έχτισαν κάκει και περί τα μέσα της Λιβύης παραλίας μικρον των Τρωικών υστερον. Αίνείαν δε και Άντήνορα καί Ένετούς και άπλως τους έκ του Τρωικού πολέμου πλανηθέντας είς πάσαν την οίχουμένην άξιον μη τών παλαιών άνθρώπων νομίσαι; συνέβη γάρ δη τοῖς τότε Ελλησιν όμοίως καὶ 15 τοῖς βαρβάροις διὰ τὸν τῆς στρατείας χρόνον ἀποβαλεῖν τά τ έν οίχω και τη στρατεία πορισθέντα. ωστε μετά την του Ιλίου , καταστροφήν τούς τε νικήσαντας έπὶ ληστείαν τραπέσθαι διὰ τας απορίας, και πολύ μαλλον τούς ήττηθέντας και περιγενομένους έχ τοῦ πολέμου. χαὶ δὴ χαὶ πόλεις ὑπὸ τούτων πλεῖσια 🛭 κτισθήναι λέγονται κατά πάσαν την έξω της Έλλάδος παραλίαν, έστι δ' όπου καὶ τὴν μεσόγαιαν.
- 3. Εἰπων δὲ καὶ αὐτός, ὁπόσον προῦβη τὰ τῆς οἰκουμένης εἰς γνῶσιν τοῖς μετ' Αλέξανδρον καὶ κατ' αὐτὸν ἦδη, μεταβέβηκεν ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ σχήματος λόγον, οὐχὶ περὶ τοῦ τῆς οἰ 25 κουμένης, ὅπερ ἦν οἰκειότερον τῷ περὶ αὐτῆς λόγω, ἀλλὰ τοῦ τῆς συμπάσης γῆς δεῖ μὲν γὰρ καὶ τούτου μνησθῆναι, μὴ ἀτάκτως δέ. εἰπων οὖν, ὅτι σφαιροειδὴς ἡ σύμπασα, οὐχ ὡς C. 49 ἐκ τόρνου δέ, ἀλλ' ἔχει τινὰς ἀνωμαλίας, ἐπιφέρει τὸ πλῆθος τῶν ἐν μέρει μετασχηματισμῶν αὐτῆς, οῦ συμβαίνουσιν ἔκ πε 30 ὕδατος καὶ πυρὸς καὶ σεισμῶν καὶ ἀναφυσημάτων καὶ ἄλλων

<sup>3.</sup> τὸν ἴστερον B ex corr. 13. αἰνετοὺς ABC (in học αι in ε sec. m. mut.) l. 15. τοῖς τε lA, erasae tamen in học nonnullæliterae ante τέ. 19. πολλῷ BC edd. 25. ἤδη λόγον Al, 29. τόρνης B ex corr.

μούτων, οὐδ' ἐνταῦθα τὴν τάξιν φυλάττων. τὸ μὲν γὰρ σφαι- A. 84 οειδὲς περὶ ὅλην τὴν γῆν ἀπὸ τῆς τοῦ ὅλου ἔξεως συμβαίνει, ἱ δὲ τοιοῦτοι μετασχηματισμοὶ τὴν μὲν ὅλην γῆν οὐδὲν ἔξαλἀντουσιν ἐν γὰρ τοῖς μεγάλοις ἐναφανίζεται τὰ οὖτω μικρά:
ῆς δὲ οἰκουμένης διαθέσεις ἑτέρας καὶ ἐτέρας τινὰς ἀπεργάονναι, καὶ τὰς προσεχεῖς αἰτίας ἄλλας καὶ ἄλλας ἔχουσι.

4. Μάλιστα δέ φησι ζήτησιν παρασχεῖν, πῶς ἐν δισχιλίοις αὶ τρισγιλίοις ἀπὸ θαλάττης σταδίοις κατὰ τὴν μεσόγαιαν ὁρᾶμι πολλαγού κόγγων καὶ όστρέων καὶ γηραμύδων πλήθος καὶ ιμνοθάλατιαι, καθάπες φησί πεςί το ίερον του Άμμωνος καί ην έπ' αθτῷ όδὸν τρισχιλίων σπαδίων οὖσαν· πολλην γὰρ εἶαι γύσιν όστρεων, άλας τε καὶ νῦν έτι εύρίσκεσθαι πολλούς, ναφυσήματά τε θαλάττης είς ύψος άναβάλλειν· πρός ώ καὶ αυάγια θαλαττίων πλοίων δείκνυσθαι, ἃ έφασαν διὰ τοῦ γάματος έκβεβράσθαι, καὶ έπὶ στυλιδίων άνακεῖσθαι δελφίνας Α. 85 πιγραφήν έγοντας Κυρηναίων θεωρών. ταῦτα δ' εἰπών την Εκράτωνος έπαινει δόξαν του φυσικού, και έτι Ξάνθου του fedov· τον μέν Ξάνθου λέγοντος έπὶ Αρταξέρξου γενέσθαι έγαν αθημόν, ωστ' έκλιπεῖν ποταμούς καὶ λίμνας καὶ φρέατα. **ψτον δ**ε είδεναι πολλαγη πρόσω από της θαλάττης λίθον τε ογγυλιώδη καὶ τὰ κτενώδεα καὶ γηραμύδων τυπώματα καὶ λιφοθάλασσαν έν Αρμενίοις και Ματιηνοίς και έν Φρυγία τη

<sup>2.</sup> ὄξεως A (sub marg. aggl.) C, sed in hoc o sec. m. in τα mut., 7.  $\tau \eta \nu \zeta \eta \tau \eta \sigma \iota \nu la (\tau \eta \nu om. sub marg. aggl. A)$ . L nóxlwr 1A, sed hic ex corr. sec. m., antea scriptum fuerat xóyywr, nod praeter BC habet ctiam Epit. - χηραμίδων edd. inde a Xyl., ui analogia ductus a pro v reposuit, et sic apud alios scriptores scribiar complures: sed apud Strabonem codd. v tuentur constanter. εμνοθάλατταν sup. τται Α. — φασί ACl. 14. διά του Cor. 20. eldéras sup. ldeir A, inde ldeir ghno **5.** στηλιδίων **B**(?) edd. 20r. At infra quoque III, 175 οἴδαμεν codem videndi sensu positum st, neque aliter intelligendum esse videtur quod supra p. 13 in. legitur ι δε μηδ' εύθειαν γραμμήν ή περιφερή, μήδε κύκλον είδως cf. p. 12 ελιώδεις, quae leguntur in no, λίθους τε κογχυλιώδεις B (?) edd. r ante Mazinvois add. edd. - partinvois codd., sed uno r idem nomen exhibetur XI, 531 et ap. Herod. I, 202. Similiter ματιανή II, 73.

κάτω, ὧν ἔνεκα πείθεσθαι τὰ πεδία ποτὲ δάλατταν γενέσθαι. τοῦ δὲ Στράτωνος ἔτι μᾶλλον ἀπτομένου τῆς αἰτιολογίας, ὅτι φησὶν οἴεσθαι τὸν Ευξεινον μὴ ἔχειν πρότερον τὸ κατὰ Βυζάντιον στόμα, τοὺς δὲ ποταμοὺς βιάσασθαι καὶ ἀνοῖξαι τοὺς εἰς αὐτὸν ἐμβάλλοντας, εἰτ' ἐκπεσεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὴν Προπον- 5 τίδα καὶ τὸν Ἑλλήσποντον. τὸ δ' αὐτὸ συμβῆναι καὶ περὶ τὴν καθ' ἡμᾶς θάλατταν καὶ γὰρ ἐνταῦθα τὸν κατὰ Στήλας ἔκραηῆναι πόρον, πληρωθείσης ὑπὸ τῶν ποταμῶν τῆς θαλάττης, κατὰ δὲ τὴν ἔκρυσιν ἀνακαλυφθῆναι τὰ τεναγώδη πρότερον. φέρει δ' αἰτίαν, πρῶτον μὲν ὅτι τῆς ἔξω θαλάττης καὶ τῆς ἐν- 10 τὸς τοῦδαφος ἔτερόν ἐστιν, ἔπειθ' ὅτι κὰὶ νῦν ἔτι ταινία τις

- C. 50 ὕφαλος διατέτακεν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Λιβύην, ὡς ἂν [μὴ] μιᾶς οὖσης πρότερον τῆς τε ἐντὸς καὶ τῆς ἐκτός. καὶ βραγύτατα μὲν εἶναι τὰ περὶ τὸν Πόντον, τὸ δὲ Κρητικὸν καὶ Σι-
- Α. 86 κελικὸν καὶ Σαρδῷον πέλαγος σφόδρα βαθέα τῶν γὰρ ποτα-15 μῶν πλείστων καὶ μεγίστων ἡεόντων ἀπὸ τῆς ἄρκτου καὶ τῆς ἀνατολῆς, ἐκεῖνα μὲν ἰλύος πληροῦσθαι, τὰ ἄλλα δὲ μένειν βαθέα. διὸ καὶ γλυκυτάτην εἶναι τὴν Ποντικὴν θάλατταν, τάς τ' ἐκρύσεις γίνεσθαι εἰς οῦς ἐγκέκλιται τόπους τὰ ἐδάφη. δοκεῖν δὲ κἂν χωσθῆναι τὸν Πόντον ὅλον εἰς ὕστερον, ἂν μένωσιν αὶ 20 ἐπιρρύσεις τοιαῦται καὶ γὰρ τῦν ἤδη τεναγίζειν τὰ ἐν ἀριστερῷ τοῦ Πόντου, τόν τε Σαλμυδησοὸν καὶ τὰ καλούμενα Στήθη ὑπὸ τῶν ναυτικῶν τὰ περὶ τὸν Ἰστρον καὶ τὴν Σκυθῶν ἐρημίαν. τάχα δὴ καὶ τὸ τοῦ ἄμμωνος ἱερὸν πρότερον ἐπὶ τῆς θαλάττης ὃν ἐκρύσεως γενομένης νῦν ἐν τῷ μεσογαία κεῖσθαι. εἰκά-25 ζει τε τὸ μαντεῖον εὐλόγως ἐπὶ τοσοῦτον γενέσθαι ἐπιφανές
- Α. 87 τε καὶ γνώριμον ἐπὶ θαλάττη ὄν· τόν τε ἐπὶ πολὸ οὕτως ἐκτοπισμὸν ἀπὸ τῆς θαλάττης οὐκ εὐλογον ποιεῖν τὴν τῦν οὖσαν
  ἐπιφάνειαν καὶ δόξαν. τήν τε Αἴγυπτον τὸ παλαιὸν θαλάττη
  κλύζεσθαι μέχρι τῶν ἐλῶν τῶν περὶ τὸ Πηλούσιον, καὶ τὸ 30

XI, 509. 523. 525 in plerisque legitur codd.

9. τεταγώδη sup. στεγατώδη A, idem hoc g et ex corr. k. • 13. μη om. codd. Sbk. add. de Cas. coni.

17. ἐκεῖτα sup. τὰ τοῦ πόντου A.

24. ἄμμωνος A, sic et p. 55 et Epit. l. XVII.

25. ἐκὶ μεσογέμ B μεσογέμ cst etiam in AC. — εἰκάζειν t edd.

26. καὶ ante τὸ add. ald.

27. τὸν δὲ Grosk.

28. ποιεῖ BCA et in hoc sup. εῖν.

Κάσιον όρος και την Σιρβωνίδα λίμνην έτι γούν και νύν κατά τιν Αίγυπτον της άλμυρίδος δρυττομένης ύφάμμους και κογυλιώδεις εύρίσκεσθαι τους βόθρους, ώς αν τεθαλαττωμένης τίς γώρας καὶ τοῦ τόπου παντός τοῦ περὶ τὸ Κάσιον καὶ τὰ Γέρρα καλούμετα τεταγίζοντος, ώστε συνάπτειν τῷ τῆς Ερυθράς κόλπφι ένδούσης δὲ τῆς θαλάττης ἀνακαλυφθῆναι, εείναι δε την Σιρβωνίδα λίμνην, είτ' έκραγηναι και ταύτην, **νότε έλ**ώδη γενέσθαι. ώς δ' αύτως καὶ τῆς Μοίριδος λίμης τους αίγιαλους θαλάττης μαλλον ή ποταμού προσεοικέναι. τὸ κεν οθν επικλύζεσθαί ποτε πολύ μέρος των ήπείρων έπι καιγούς τιτας καὶ πάλιν ἀνακαλύπτεσθαι δοίη τις ἄν· ώς δ' αὖτως και το τοις έδάφεσιν άνωμαλον είναι την γίν απασαν την νον υσαλον, καθάπεο γε νη Δία και την έξαλον, έν ή οίκουuer, τοσαύτας \*τε\* δεχομένην, δσας αὐτὸς Ἐρατοσθέτης είοπαε μεταβολάς· ώστε πρός γε τον Ξάνθου λόγον οὐδεν αν έγοι τις προσφέρειν άτοπον.

5. Πρὸς δὲ τὸν Στράτωνα λέγοιτ' ἄν, ὅτι πολλῶν αἰτιων ὅντων ἀφεὶς ταῦτα τὰ μὴ ὅντα αἰτιᾶται. πρώτην γὰρ αἰτίαν Α. 88 φησίν, ὅτι τῆς ἐντὸς θαλάττης καὶ τῆς ἐκτὸς οὐ ταὐτὸν τὸ ἔδαφος καὶ ὁ βυθός. πρὸς γὰρ τὸ μετεωρίζεσθαι ταύτην καὶ C. 51 ταπεινοῦσθαι καὶ ἐπικλύζειν τόπους τινὰς καὶ ἀναχωρεῖν ἀπ' αὐτῶν οὐ τοῦτό ἐστιν αἴτιον, ἄλλα καὶ ἄλλα ἐδάφη τὰ μὲν ταπεινότερα εἶναι τὰ δὲ ὑψηλότερα, ἀλλὰ τὸ τὰ αὐτὰ ἐδάφη κοτὲ μὲν μετεωρίζεσθαι, ποτὲ δ' αὐ ταπεινοῦσθαι καὶ συνεξαίρειν ἢ συνενδιόναι τὸ πελαγος ἐξαρθὲν μὲν γὰρ ἐπικλύσαι ἄν, ταπεινωθὲν δὲ ἀναδράμοι ὰν εἰς τὴν ἀρχαίαν κατάστασιν.

<sup>1.</sup> σερβωτίδα sup. σερ Α σερβωτίδα BCl edd. Sed ε omnes fere codd. tuentur paulo post et infra XVII, 760. 763. 809.

2. καχλιώστες Ιπο, idemque sec. m. add. in marg. Α. 7. σερβωτίδα sup. σερ Α Σερβωτίδα edd.

8. ώσαύτως sec. m. not. in marg. Α. — τῆς άλμυρίδος codd. τῆς καλουμέτης Μοίριδος Cor., fortasse literas αλ reliquias participii esse ratus, quod adiicitur XVII, 809. Et Moeridis lacum recte restituit, ut Cas. iam voluerat τῆς Μύριδος in marg. scribens: syllaba αλ autem videtur orta ex Μ repetito atque inepta recordatione άλμυρίδος supra conamemoratae.

9. αλγιαλοίς post αλγιαλούς add. Cor. 14. τε om. edd. inde a Xyl. 22. άλλα] τὸ int. vers. add. ο, rec. Cor.

γενομένο την επίκλυσιν συμβαίνειν, καθάπες ενταίς άναβάσεσι των ποταμών, τοτε μεν επενεγθέντος ετέρωθεν, τοτε δ' αύξη-

θέντος τοῦ ὕδατος. άλλ' οὖθ' αἱ αὐξήσεις άθρόαι καὶ ἀφνίδιοι γίνονται, ούθ' αι πλημμυρίδες τοσούτον επιμένουσι γρόνον, ούδ 5 άτακτοί είσιν, οὖτε κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπικλύζουσι θάλατταν, οὐδ όπου έτυγε. λοιπον οὖν αἰτιᾶσθαι τὸ έδαφος ἢ τὸ τῆ θαλάττη ύποκείμενον ή τὸ ἐπικλυζόμενον, μᾶλλον δὲ τὸ ὕφαλον. πολὺ γὰο εύχινητότερον καὶ μεταβολάς θάττους δέξασθαι δυνάμενον τὸ ένυγρον· καὶ γὰρ τὸ πνευματικόν τὸ πάντων τῶν τοιούτων αἶ- 10 τιον πλέον ένταῦθα. άλλ', ώς έφην, των τοιούτων άπεργαστικόν έστι παθών τὸ τὰ αὐτὰ έδάφη ποτὲ μὲν έξαίρεσθαι ποτὲ δὲ Α. 89 ύφίζησιν λαμβάνειν, οὐ τὸ τὰ μὲν είναι ύψηλὰ τὰ δὲ ἡττον ὁ δε τούτο λαμβάνει, νομίζων όπερ επί των ποταμών συμβαίτει τούτο καὶ ἐπὶ τῆς- θαλάττης ἀπαντάν, τὸ ἀπὸ τῶν μετεώρων 15 τόπων είναι την φύσιν. οὐδε γὰρ ᾶν τοῦ κατὰ Βυζάντιον ροῦ τὸ ἔδαφος ήτιᾶτο, λέγων ύψηλότερον τὸ τοῦ Εὐξείνου ή τὸ της Προποντίδος καὶ τοῦ έξης πελάγους, ἄμα καὶ αἰτίαν προστιθείς άπὸ γὰρ τῆς ἰλύος τῆς ἀπὸ τῶν ποταμῶν καταφερομένης πληρούσθαι τον βυθον καί βραχύν γίνεσθαι, διά τούτο 20 δε και δείν είς τα έκτος. τον δ' αύτον λόγον και έπι την ήμετέραν θάλατταν σύμπασαν μεταφέρει πρός την έκτός, ώς καὶ ταύτης μετεωρότερον τούδαφος ποιούσης του ύποκειμένου τώ Ατλαντικώ πελάγει καὶ γὰρ αυτη έκ πολλών ποταμών πληρούται, καὶ τὴν ὑποστάθμην τῆς ιλύος δέγεται τὴν ἀνάλογον. 25 έχρην οὖν καὶ τὸν εἴσρουν ὅμοιον γίνεσθαι τῷ κατὰ Βυζάν-

<sup>1.</sup> οὐχ om. codd. edd. μη ante οὐτω inseri voluit Cas., οὖτω in ov mutat V. D. ap. Falcon. 2. συμβαίνει α. 5. γίνονται δύrarrai B (ex corr?) CA, sed in hoc sup. ylvorrai, quod est ctiam in l reliquisque. Quae scriptura etsi coniecturae debetur, vera sine dubio 6. την ετέραν codd., Sbk. corr. de Cas. coni. 9. θάττους sup. θαλάττης Α. 10. ἔνυγρον sup. ῷ A ἐν ὑγρῷ g. 12. avrà τὰ codd. Cor. corr. 13. οὐ τῷ AC οὕτω Bl Cas. corr. 21. δè om. B. — καὶ ψεῖν ] ψεῖν καὶ B(?)  $\lim i\pi \hat{v}\pi \hat{o}$  utroque loco. 22. μεταφέρειν ClA, sed in hoc ρει sup. ρειν. κείμενον codd. Breq. corr.

πον τον κατά Στήλας καὶ την Κάλπην. άλλά τοῦτο μέν έω. έρουσι γάρ κάκει τούτο συμβαίνει», περισπάσθαι δε ύπο των ίμπωτεων και των πλημμυρίδων και έπικρύπτεσθαι.

6. Έκεινο δε πυνθάνομαι, τί εκώλυε, πρίν άνεφγεναι τὸ τόμα τὸ κατὰ Βυζάντιον, ταπεινότερον ον τὸ τοῦ Εὐξείνου δαφος καὶ τῆς έξῆς θαλάττης πληρωθήναι ύπὸ τῶν ποτα- C. 52 ρόν, είτε θάλατταν οὐσαν καὶ πρότερον είτε λίμνην μείζω τῆς Ιαιώτιδος; εί γάρ τοῦτο συγγωροῖτο, προσερήσομαι καὶ τοῦτο: φά γε ή έπιφάνεια τοῦ ύδατος έκείνου καὶ τοῦ τῆς Προπονίδος ούχ ούτως είχεν, ώστε, μέχρι μέν ή αύτη ήν, μη βιάζε- Α. 90 θαι πρός έχρυσιν διά την έξ ίσης αντέρεισιν καὶ θλίψιν, έπειδη ε ύπερεπόλασεν ή έντός, βιάσασθαι καὶ ἀπερασαι τὸ πλεονάον έκ δε τούτου γενέσθαι σύρρουν τὸ έξω πελαγος τῷ ένός, καὶ την αὐτην ἐπιφάνειαν ἐκείνο λαβεῖν, είτε θαλαττίο ίτε λιμναίφ μέν πρότερον όντι, θαλαττίο δε υστερον, διά την Σιν καὶ τὴν ἐπικράτειαν; εί γὰρ καὶ τοῦτο δώσουσιν, ή μὲν κρυσις ούχ αν κωλύοιτο ή νύν, ούχ άπο ύπερτέρου δε έδάγους ούδε επικλινούς, όπερ ήξίου Στράτων.

7. Ταῦτα δὲ μεταφέρειν καὶ ἐπὶ τὴν ὅλην τὴν καθ' ἡμᾶς τάλατταν καὶ τὴν ἐκτός, μὴ ἐν τοῖς ἐδάφεσι καὶ ταῖς ἐπικλίεσιν αὐτῶν τὴν αἰτίαν τοῦ ἔχρου τιθεμένους, ἀλλ' έν τοῖς ποαμοῖς ἐπεὶ οὐκ ἀπίθανον κατ' αὐτούς, οὐδ' εἰ τὴν ὅλην θάατταν την ημετέραν λίμνην πρότερον είναι συνέβαινε, πληρουένην ύπὸ τῶν ποταμῶν, ἐπιπολάσασαν ἐκπεσεῖν ἔξω διὰ τῶν ατά Στήλας στενών, ώς έκ καταράκτου έπαυξομένην [δ] εὶ καὶ μᾶλλον τὴν θάλατταν σύρρουν γενέσθαι ὑπ' αὐτῆς τῷ ρότο καὶ συνδραμεῖν εἰς μίαν ἐπιφάνειαν, ἐκθαλαττωθῆναι è διὰ τὴν ἐπικράτειαν. οὐ φυσικὸν δ' ὅλως οὖτε τοῖς ποταοίς είχάζειν την θάλατταν οί μέν γάρ φέρονται κατά έπικλιες φείθρον, ή δε άκλινης εστηκεν. οί δε πορθμοί φευματίζον- Α. 91

<sup>1.</sup> καλπιν sup. ην A. — έωμεν ald. 7. καὶ ante μείζω inser. ld. 11. The Exquoir B(?) ald. 13. Algres  $\theta$  at ABC! Cor. corr. 6. xal ante τοῦτο om. Cor. 19. de de Cor. cf. p. 9 in. 5. τας στήλας q edd. — καταρράκτου C καταρράκτον ald. καταβcurrent edd. inde a Xyl. - d' om. codd. Cor. add. Cor. ovre 700 B, cf. p. 43.

ται κατ' άλλον τρόπον οὐ διὰ τὸ τὴν ἰλν τὴν ἐκ τῶν ποταμῶν προσχοῦν τὸν τοῦ πελάγους βυθόν. ἡ γὰρ πρόσχωσις
περὶ αὐτὰ συνίσταται τὰ στόματα τῶν ποταμῶν, οἶον περὶ μὲν
τὰ τοῦ Ἰστρου τὰ λεγόμενα Στήθη καὶ ἡ Σκυθῶν ἐρημία καὶ
ὁ Σαλμυδησσός, καὶ άλλων χειμάρρων συνεργούντων πρὸς τοῦτο, 5
περὶ δὲ τὰ τοῦ Φάσιδος ἡ Κολχικὴ παραλία, δίμμμος καὶ ταπεινὴ καὶ μαλακὴ οὖσα, περὶ δὲ τὸν Θερμώδοντα καὶ τὸν
Ἰριν ὅλη Θεμίσκυρα, τὸ τῶν ᾿Αμαζόνων πεδίον, καὶ τῆς Σιδηνῆς τὸ πλέον οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἄπαντες γὰρ
μιμοῦνται τὸν Νεῖλον, ἐξηπειροῦντες τὸν πρὸ αὐτῶν πόρον, οἱ τὸ
μὲν μᾶλλον, οἱ δὲ ἡττον. ἡττον μὲν οἱ μὴ πολλὴν καταφέροντες τὴν ἰλύν μᾶλλον δὲ οἱ πολλήν τε καὶ μαλακόγειον χώραν
ἐπιόντες καὶ χειμάρρους δεχόμενοι πολλούς, ὧν ἐστι καὶ ὁ Πύραμος ὁ τῆ Κιλικία πολὺ μέρος προσθείς, ἐφ' οῦ καὶ λόγιον
ἐκπέπτωκέ τε τοιοῦτον.

C. 53 Εσσεται εσσομένοις, δτε Πύραμος εθουοδίτης η ή ονα προχέων ίερην ες Κύπρον εκηται.

έχ μέσων γὰο τῶν τῆς Καταονίας πεδίων ένεχθεὶς πλωτὸς καὶ διεκπαισάμενος διὰ τῶν τοῦ Ταύρου στενῶν εἰς τὴν Κιλικίαν ἐκδίδωσιν εἰς τὸν πρὸ ταύτης τε καὶ τῆς Κύπρου πόρον.

8. Αίτιον δε τοῦ μὴ φθάνειν τὴν χοῦν εἰς τὸ πελαγος Α. 92 προϊοῦσαν τὴν ὑπὸ τῶν ποταμῶν καταφερομένην τὸ τὴν θά λατταν ἀνακόπτειν αὐτὴν εἰς τοὐπίσω, παλιρροοῦσαν φύσει. ἔοικε γὰρ τοῖς ζώροις, καὶ καθάπερ ἐκεῖνα συνεχῶς ἀναπιεὶ τε καὶ ἐκπνεῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αὐτὴ ἔξ αὐτῆς τε καὶ εἰς <sup>25</sup> ἑαυτὴν συνεχῶς παλινδρομικήν τινα κινουμένη κίνησιν. δηλοῖ

<sup>1.</sup> ελην sup. ελεν Α. 5. σαλμυδισσός C, et in A ι sup. η.
10. πόφον sup. πόντον Α. 16. lidem versus infra XII, 566 proferuntur ac similiter omnes codd. exhibent εἰρυοδίνης praeter Epit., in qua est ἀργυροδίνης, sicut in Oracc. Sibyll. p. 515. Hic praeteres ἐς νῆσον legitur pro ἐς Κύπρον. Eustathius vero (ad Dionys. v. 867) praebet εἰρυδίνης. 19. διεκπεσάμενος lA, sed hic ex corr. sec. m., antea fuerat διεκπαισάμενος: praeterea σων sup. σάμενος. διεκπεσών Β (ex corr.) knogt cdd. 22. κάτω φερομένην codd. Cor. corr. — τὴν Φάλανταν sup. ης utroque loco. 25. ἐξ ἐαυτῆς C. 26. δῆλον Sbk. Cor. de Cas. coni.

δὶ τῷ ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ ἐστῶτι κατὰ τὴν κυμάτωσιν ἄμα γὰρ κλύζονται οἱ πόδες καὶ γυμνοῦνται καὶ πάλιν κλύζονται, καὶ τοῦτο συνεχῶς. τῷ δὲ κλύδωνι καὶ κῦμα ἐπιτρέχει, κᾶν γαληνότατον ἦ ἐπιφερόμενον [δ'] ἔχει τινὰ βίαν πλείω, καὶ ἀπορρίπτει πῶν τὸ ἀλλότριον εἰς τὴν γῆν.

πολλον δε παρέξ άλα φύκος έχευε.

μάλλον μεν οὖν ἐν ἀνέμφ συμβαίτει τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐν τηνεμία καὶ ἐν ἀπογαίοις πνεύμασιν· οὐδεν γὰρ ἡττον ἐπὶ γῆν φένρεται τὸ κῦμα ὑπεναντίως τῷ ἀνέμφ, ὡς ἂν ἰδίαν τινὰ τῆς δαλάττης κίνησιν συγκινούμενον αὐτῆ. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ

άμφὶ δέ τ' ἄκρας

κυρτον εόν κορυφούται, αποπτύει δ' άλος άχνην·

ηιόνες βοόωσιν έρευγομένης άλὸς έξω.

9. Η μεν οὖν ἔφοδος τοῦ κύματος ἔχει τινὰ βίαν, ὧστ' ἀπωθεῖσθαι τὸ ἀλλότριον. καὶ δὴ καὶ κάθαρσίν τινα τῆς θα- Α. 93 λάττης ταύτην φασί, καθ' ἢν καὶ τὰ νεκρὰ σώματα καὶ τὰ ναυάγια εἰς γῆν ἐκκυμαίνεται. ἢ τ' ἀναχώρησις οὐκ ἔχει τοσαύτην βίαν, ὧστε νεκρὸν ἢ ξύλον ἢ τὸ κουφότατον, φελλόν, ὑπὸ τοῦ κύματος †εἰς γῆν ἀναβληθῆναι, οὖτω δὲ καὶ τῶν πλησίον αὐτῆς τόπων εἰς τὸ πέλαγος προπεσεῖν ὑποληφθέντων ὑπὸ τοῦ κύματος. οὕτω δὴ καὶ τὴν χοῦν καὶ τὸ σὺν αὐτῆ τεθολωμένον ὕδωρ ἐκκυμαίνεσθαι συμβαίνει, καὶ τοῦ βάρους ἄμα συνεργοῦντος, ὧστε θᾶττον κατενεχθῆναι πρὸς τὴν γῆν κάτω, πρὸν εἰς τὸ πρόσω πελαγίσαι. καὶ γὰρ ἡ τοῦ ποταμοῦ βία

<sup>3.</sup> δ ante καν inseri iubet Cas, probb. Cor. Grosk. 4. δ' om. codd. edd. 10. την κίνησιν Cor. — αὐτῷ Sbk. ex Cas. coni. — τοιοῦτο edd. inde ab Hopp. 18. ἡ δ' Cor. 20. Corruptum hunc locum variis coniecturis tentarunt V. D., quarum nulla tamen probabilis est. Cas. inserendum esse censuit ὡς ante εἰς et ἐκ ante τῶν, Breq. et Sbk. οῦτω δὲ καὶ mutarunt in οῦτε δ' ἐκ, Cor. in οὐδ' ἐκ. Qua mutatione nequaquam id, quod res ipsa postulat, effici apparet: neque quod praeterea proponit Grosk. ἀγαβληθέντα probandum. Strabonem scripsisse potius crediderim: ἐκ γῆς ἀναβληθέντα, οὐδὲ καὶ τῶν πλησίον etc. 21. αὐτῆ edd. — προσπεσεῖν codd. edd. — ὑπολειφθέντων edd.

παύεται, μικρόν προελθούσα τοῦ στόματος. οὖτω μὲν οὖν ἐνδέχεται προσχωσθήναι τὸ πέλαγος πᾶν, ἀπὸ τῶν αἰγιαλῶν ἀρξάμενον, ἂν συνεχεῖς ἔχη τὰς ἐκ τῶν ποταμῶν ἐπιρρύσεις.
τοῦτο δ' ἂν συμβαίη, κᾶν τοῦ Σαρδωνίου πελάγους βαθύτερον
C. 54 ὑποθώμεθα τὸν Πόντον, ὅπερ λέγεται τῶν ἀναμετρηθέντων 5
βαθύτατόν που γιλίων ὀργυιῶν, ὡς Ποσειδώνιός φησι.

- 10. Την μεν οὖν τοιαύτην αἰτιολογίαν ήττον αν τις ἀποδέξαιτο μαλλον δ' ἀπὸ τῶν φανερωτέρων καὶ τῶν καθ' ἡμέραν τρόπον τικὰ ὁρωμένων ἀναπτέον τὸν λόγον. καὶ γὰρ κατακλυσμοὶ καὶ σεισμοὶ καὶ ἀναφυσήματα καὶ ἀποιδήσεις τῆς 10
  ὑφάλου γῆς μετεωρίζουσι καὶ τὴν θάλατταν, αἱ δὲ συνιζήσεις
  ταπεινοῦσιν αὐτήν. οὐ γὰρ μύδροι μὲν ἀνενεχθῆναι δύνανται καὶ
  μικραὶ νῆσοι, μεγάλαι δ' οὖ οὐδὲ νῆσοι μέν, ἤπειροι δ' οὖ.
  ὁμοίως δὲ καὶ συνιζήσεις καὶ μικραὶ καὶ μεγάλαι γένοιντ' ἄν,
- Α. 94 είπερ καὶ \*τὰ\* χάσματα καὶ καταπόσεις χωρίων καὶ κατοι 15 κιῶν, ὡς ἐπὶ Βούρας τε καὶ Βιζώνης καὶ ἄλλων πλειόνων ὑπὸ σεισμοῦ γενέσθαι φασί· καὶ τὴν Σικελίαν οὐδέν τι μᾶλλον ἀπορρῶγα τῆς Ἰταλίας εἰκάζοι τις ἄν, ἢ ἀναβληθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Δἰτναίου πυρὸς ἐκ βυθοῦ συμμεῖναι· ὡσαύτως δὲ καὶ τὰς Διπαραίων νήσους καὶ Πιθηκούσσας.
  - 11. Ό δ' οὖτως ἡδύς ἐστιν, ὅστε καὶ \*μὴ\* μαθηματικὸς ὅν οὐδὲ τὴν Ἀρχιμήδους βεβαιοῖ δόξαν, ὅτι φησὶν ἐκεῖνος ἐν τοῖς περὶ τῶν ὁχουμένων, παντὸς ὑγροῦ καθεστηκότος καὶ μένοντος τὴν ἐπιφάνειαν σφαιρικὴν εἶναι, σφαίρας ταὐτὸ κάντρον ἐχούσης τῷ γῷ. ταύτην γὰρ τὴν δόξαν ἀποδέχονται πάν-25 τες οὶ μαθημάτων πως άψάμενοι. ἐκεῖνος δὲ τὴν ἐντὸς θάλατταν, καίπερ μίαν οὖσαν, ὡς φησιν, οὐ νομίζει ὑπὸ μίαν ἐπι-

<sup>1.</sup> οῦτω] τοῦτο C. 3. ἔχοι C. 4. συμβαίνοι C. — σαρδονίου Bl(?) edd. 15. τὰ om. Cor. 17. σεισμῶν edd. 19. ὡς δ' αῦτως Cor. ex Villebr. coni. 20. λιπαρίων ABCl, eademque scriptura infra passim invenitur: alteram tamen aliorum scriptorum, maxime Stephani Byz., auctoritate firmatam plerisque locis codd. tuentur. — πιθηκούσας Bl. 21. μὴ punctis sec. m. circumscriptum in A. om. lghinop; Xyl. aut omittendum aut in περ mutandum censuit: om. Cas. Cor. καίπερ rec. Sbk. Ortum esse ex repetita syllaba μα apparet.

φάνειαν τετάχθαι, άλλ' οὐδὶ τοῖς σύνεγγυς τόποις, καὶ μέρτυράς γε της τοιαύτης άμαθίας άρχιτέκτονας ανδρας ποιείται, καὶ τῶν μαθηματικῶν καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴν μέρος τῆς μαθηματικής αποφηναμένων. φησί γαρ καί Δημήτριον διακό-5 πτειν έπιγειρήσαι τον των Πελοποννησίων ισθμόν πρός το παρασγείν διάπλουν τοίς στόλοις, κωλυθήναι δ' ύπὸ των άργιτεκτόνων αναμετρησάντων καὶ απαγγειλάντων μετεωροτέραν την έν τῷ Κορινθιακῷ κόλπφ Θάλατταν τῆς κατὰ Κεγγρεὰς είναι, ώστε, εί διακόψει το μεταξύ γωρίον, επικλυσθηναι αν απαντα 10 τον περί Αίγιναν πόρον καὶ αὐτην Αίγιναν καὶ αὐτας τὰς πλησίον νήσους, καὶ μηδὲ τὸν διάπλουν ἂν γενέσθαι χρήσιμον. διά δὲ τοῦτο καὶ τοὺς εὐρίπους ροώδεις εἶναι, μάλιστα δὲ τὸν κατά Σικελίαν πορθμόν, δν φησιν όμοιοπαθείν ταίς κατά τὸν Α. 95 ώκεανὸν πλημμυρίσι τε καὶ άμπώτεσι. δίς τε γὰρ μεταβάλλει» 15 τὸν ροῦν εκάστης ημέρας καὶ νυκτός, καθάπερ τὸν ώκεανὸν δὶς μέν πλημμυρεῖν, δὶς δὲ ἀναχωρεῖν. τῆ μέν οὖν πλημμυρίδι С. 55 \*δεί\* όμολογείν τον έχ του Τυρρηνικού πελάγους είς το Σικελικόν καταφερόμενον ώς αν έκ μετεωροτέρας έπιφανείας, δν δή και κατιόττα όνομάζεσθαι, όμολογεῖν δ' ὅτι και κατά τὸτ 20 αὐτὸν καιρὸν ἄρχεταί τε καὶ παύεται καθ' δν αὶ πλημινρίδες: αρχεται μεν γάρ περί την άνατολην της σελήνης και την δύσιν, λήγει δ' όταν συνάπτη τῆ μεσουρανήσει έκατέρα, τῆ τε ύπερ γης και τη ύπο γης τη τε αμπώτει τον έναντίον, [δν] έξιόντα καλεῖσθαι, ταῖς μεσουρανήσεσι τῆς σελήνης ἀμφοτέ-25 ραις έναργόμενον, καθάπερ αἱ ἀμπώτεις, ταῖς δὲ συνάψεσι ταῖς πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ δύσεις παυόμενον.

12. Περὶ μὲν οὖν τῶν πλημμυρίδων καὶ τῶν ἀμπώτεων εἰρήκασιν ἰκανῶς Ποσειδώνιός τε καὶ Ἀθηνόδωρος περὶ δὲ τῆς τῶν πορθμῶν παλιρροίας, ἐχόντων καὶ αὐτῶν φυσικώτε-

<sup>1.</sup> οὐδ' ἐν hno Cor. 3. καὶ τῶν] καίτοι τῶν Bt edd. 8. κεγχριας BC κέγχριας A, sed uterque accentus sec. m. appictus, cf. p. 56. VIII, 369. Polyb. II, 59. 60. 9. διακόψειε Cor. 10. καὶ τῆν Αἴγνναν edd. In sequentibus αὐτὰς eiicere malim. 15. καὶ απα απα απα απα απα δεῖ ciecit, reliqua corr. 17. τῆν — καταφερομένην ald. 23. ὑπὸ γῆς τῶν γῆς sup. γῆν A. — τε] δὲ Cor. — δν om. codd. Cor. add.

ότι οὐδὲ εἶς τρόπος τοῦ ροώδεις εἶναι τοὺς πορθμούς, ὁ γε κατ' είδος ού γαρ αν ό μεν Σικελικός δίς έκάστης ήμερας μετέβαλλεν, ώς οὖτός φησιν, ό δὲ Χαλκιδικός ἐπτάκις, ό δὲ

κατά Βυζάντιον οὐδὲ μετέβαλλεν, άλλὰ διετέλει τὸν ἔκρουν μό- 5 νον έγων τὸν έκ τοῦ Ποντικοῦ πελάγους εἰς τὴν Προποντίδα, ώς δὲ Ίππαργος ἱστορεῖ, καὶ μονάς ποτε ἐποιεῖτο. οὖτ' εἰ τρόπος είς είη, ταύτην \*γὰρ\* αν έχοι την αιτίαν, ην φησιν ό Έρατοσθένης, ὅτι ἡ ἐφ' ἐκάτερα θάλαττα ἄλλην καὶ ἄλλην ἐπι-Φάνειαν έχει· οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ποταμῶν τοῦτο γέκοιτ' ἄν, εί 10 μη καταράκτας έγοιεν. έγοντες δε ού παλιρροούσιν, άλλ' έπί το Α. 96 ταπεινότερον άεὶ φέρονται. καὶ τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὸ κεκλιμένον είναι τὸ δεῦμα καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. [ωστ' οὐχ ότι παλιρροούντας, άλλ' οὐδὲ καθεστώτας καὶ μένοντας, συρροίας μεν έν αὐτοῖς οὕσης, μὴ μιᾶς δε έπιφανείας, άλλα τῆς 15 μεν ύψηλοτέρας, της δε ταπεινοτέρας.] πελάγους δε τίς αν φαίη κεκλιμένην έπιφάνειαν; καὶ μάλιστα κατὰ τὰς σφαιροποιούσας ύποθέσεις τὰ τέσσαρα σώματα, ἃ δὴ καὶ στοιγεῖα φαμέν ου γάρ ωσπερ ή γη κατά έξιν εσχημάτισται στερεά οὖσα, ιοστε καὶ κοιλάδας έχειν συμμενούσας καὶ ἀναστήματα, 🗯 ούτω καὶ τὸ ὕδωρ, ἀλλ' αὐτῆ τῆ κατὰ τὸ βάρος ροπῆ τὴν όχησιν έπὶ τῆς γῆς ποιεῖται, καὶ τοιαύτην λαμβάνει τὴν ἐπιφάνειαν, οίαν ὁ Αργιμήδης φησίν.

13. Έπιφέρει δε τοῖς περί τοῦ Άμμωνος καὶ τῆς Αἰγύ-

<sup>1.</sup> η κατά scribendum censet Cor.; qui ipsi quoque maiorem praesenti materia naturae rationem habent, Guar. αλλ' η codd. 8. γάρ om. *l* edd. 11. καταρράκτας BCl edd. — παλιοφοίσι ald. 13. Verba ωστ' ούχ ότι - ταπεινοτέρας in codd. edd. leguntur post φαμέν. Unde cum omnia impeditissima essent, alii alia tentarunt, quae pluribus exponere longum est: de fluviis, non de fretis illa verba intelligenda esse unus Paetzius vidit, simulque participia pro infinitivis posita (cf. II, 89. IV, 206) ex wore pendere ostendit, ut neque mutandum quicquam in ipsis verbis, neque addendum appareret. Genuinum tamen verborum ordinem non perspexit, quo restituto omnia expedita sunt ac plana. 20. συμμε ούσας sup.  $\beta \alpha i A$ . 22.  $\pi o i \epsilon i \sigma \theta \alpha i BClA$ , et in hoc  $\tau \alpha i$  sup.  $\sigma \theta \alpha i - \lambda \alpha \mu$ βάνειν BClA, et in boc νει sup. νειν. 24. ἄμμωνος Α.

πτου όηθείσιν, ότι δοχοίη και το Κάσιον όρος περικλύζεσθαι θαλάττη, καὶ πάντα [τὸν] τόπον, ὅπου νῦν τὰ καλούμενα Γέρρα, ταθ' έκαστά τε τεναγίζειν συνάπτοντα τῷ τῆς Ἐρυθρᾶς κόλπφ, С. 56 υνελθούσης δε της θαλάττης άποκαλυφθηναι. το δη τεναγίειν τὸν λεγθέντα τόπον συνάπτοντα τῷ τῆς Ἐρυθρᾶς κόλπφ, ιμφίβολόν έστιν έπειδή το συνάπτειν σημαίνει και το σύνεγυς και το ψαύειν, ώστε, εί υδατα είη, σύρρουν είναι θάτε. Α. 97 ου θατέρω. έγω μεν ουν δέχομαι και το συνεγγίζειν τα τεάγη τη Έρυθος θαλάττη, έως ακμήν έκεκλειστο τα κατά τας Στήλας στενά, έκραγέντων δε την αναχώρησιν γενέσθαι, ταινισωθείσης τῆς ήμετέρας θαλάττης διὰ τὴν κατὰ τὰς Στήλας πρυσιν. Ίππαργος δε έκδεξάμενος το συνάπτειν ταύτον τώ τύρρουν γενέσθαι την ήμετέραν θάλατταν τη Έρυθρα διά την ελήρωσιν, αίτιαται τί δή ποτε ούχὶ τῆ κατά τὰς Στήλας ἐκρύτει μεθισταμένη έχεισε ή μαθ' ήμας θάλαττα συμμεθίστα καὶ ην σύρρουν αὐτῆ γενομένην την Έρυθράν, καὶ ἐν τῆ αὐτῆ διέεπινεν έπιφανεία, μη ταπεινουμένη και γαο κατ' αὐτὸν Έραοσθένη την έκτος θάλατταν απασαν σύρρουν είναι, ωστε καί ην έσπέριον και την Έρυθραν θάλατταν μίαν είναι. τοῦτο ι' είπων επιφέρει το ακόλουθον, το το αυτο ύψος έγειν τήν :ε έξω Στηλών θάλατταν καὶ την Έρυθραν καὶ έτι την ταύτη εγονυῖαν σύρρουν.

14. Αλλ' οὖτ' εἰρημέναι τοῦτό φησιν Ἐρατοσθένης, τὸ σύρκουν γεγονέναι κατὰ τὴν πλήρωσιν τῆ Ἐρυθρᾶ, ἀλλὰ συνεγγί-

<sup>2.</sup> τὸν om. codd. Cor. add. cf. p. 50.

3. καθ ἐκάστατε AC.

Puid in Bl legatur parum constat; τε om. Cor., quod speciosius quam crius est, καὶ ἐκαστέψω Intpp. Parr. Grosk. Fortasse Strabo scripsit αθ ἐκάς ποτε, quo tenor in codd. servatus ducere videatur: sed fateor αθ ἐκάς alio loco me non legisse. Ποτέ paene necessarium est, ac imiliter supra p. 50, ubi eadem de re agitur, adiectum est τὸ παλαιόν. συνενδούσης Cor. coll. p. 50 et 51. Grosk. probante paulo avidius. καὶ om. Cor. cum Guarino, atque incommodum sane est.

15. πμμεθιστάναι AC (pr. m.) l, sed in A sup. γο. συμμεθιστῷ, idemque κ corr. sec. m. C, συμμεθίστησι B ex corr.: ναι ortum videtur ex receito καί.

16. καὶ ἐν et infra sec. m. ἀλὶ ἐν A, inde ἀλὶ ἐν gnk add.

21. τὴν ταύτη] τὴν om. C. — ταύτην α (ταύτη sub marg. ugl. A) CB (ex corr.?).

23. φήσει Cor.

σαι μόνον, οὖτ' ἀκολουθεῖν τῆ μιᾶ καὶ συνεχεῖ θαλάττη τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχειν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν, ὧσπερ οὐδὲ τὴν καθ' ἡμᾶς, καὶ τὴ Δία τὴν κατὰ τὸ Λέχαιον καὶ τὴν περὶ Κεγχρεάς. ὅπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἱππαρχος ἐπισημαίνεται ἐν τῷ πρὸς αὐτὸν λόγῷ· εἰδως οὖν τὴν δόξαν αὐτοῦ τοιαύτην ἰδίᾳ 5 τι πρὸς αὐτὸν λεγέτω, καὶ μὴ ἐξ ἐτοίμου λαμβανέτω, ως ἄρα ὁ φήσας μίαν είναι τὴν ἔξω θάλατταν σύμφησι καὶ ὅτι μία ἐστὸν αὐτῆς ἡ ἐπιφάνεια.

15. Ψευδη δ' είναι φήσας την έπὶ τοῖς δελφίσιν έπιγραφην Κυρηναίων θεωρών αιτίαν αποδίδωσιν ού πιθανήν, δαι 10 ή μέν της Κυρήνης κτίσις έν γρόνοις φέρεται μνημονευομένοις, τὸ δὲ μαντείον οὐδείς μέμνηται ἐπὶ θαλάττη ποτὲ ὑπάρξαν. τί γάρ, εί μηδείς μέν ίστορεῖ, έκ δὲ τῶν τεκμηρίων, έξ ών εἰκάζομεν παράλιόν ποτε τον τόπον γενέσθαι, οί τε δελφίνες άνετέθησαν καὶ ή ἐπιγραφή ἐγένετο ὑπὸ Κυρηναίων θεωρών; 15 Συγχωρήσας δε τῷ μετεωρισμῷ τοῦ ἐδάφους συμμετεωρισθείσαν καὶ τὴν θάλατταν ἐπικλύσαι τοὺς μέχρι τοῦ μαντείου τό-Α. 98 πους, πλέον \* η \* ἀπὸ θαλάττης διέχοντας τῶν τρισχιλίων στα-C. 57 δίων, οὐ συγγωρεῖ τὸν μέγρι τοσούτου μετεωρισμόν, ωστε καὶ την Φάρον όλην καλυφθηναι καὶ τὰ πολλὰ της Αίγύπτου, ώσ- 20 περ ούχ ίκανοῦ ὄντος τοῦ τοσούτου υψους καὶ ταῦτα ἐπικλύσαι. φήσας δέ, εἴπερ ἐπεπλήρωτο ἐπὶ τοσοῦτον ἡ καθ' ἡμᾶς θάλαττα πρίν τὸ έχρηγμα τὸ κατὰ Στήλας γενέσθαι, έφ' δσον είοηκεν ό Έρατοσθένης, γρηναι καὶ την Λιβύην πάσαν καὶ της Εὐρώπης τὰ πολλὰ καὶ τῆς Ασίας κεκαλύφθαι πρότερον, τού- 25 τοις έπιφέρει, διότι καὶ ὁ Πόντος τῷ Αδρία σύρρους ἂν ὑπηρξε κατά τινας τόπους, ατε δή του Ίστρου από των κατά τὸν Πόντον τόπων σχιζομένου καὶ δέοντος εἰς έκατέραν τὴν θάλατταν διὰ τὴν θέσιν τῆς γώρας. ἀλλ' οὖτ' ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Πόντον μερών ὁ Ίστρος τὰς ἀρχὰς ἔχει, ἀλλὰ τάναντία 30

<sup>4.</sup> κεγχρίας BCl idemque accentus sec. m. appictus in A. 6. αὐτὸν sup. τοῦ A αὐτὴν Cor. 7. καὶ om. l. 18. ἢ expunctum in B πλέον τῶν τρισχιλίων σταδίων ἀπὸ κτλ. no edd. inde a Css. 23. κατὰ τὰς στήλας B(?) edd. 28. τόπων om. BC Cor. rec. 30. τάναντία] τὰ μαντεῖα AClghno, sed τάναντία in marg. ho:

ατταν φεί, άλλ' εἰς τὸν Πόντον μόνον, σχίζεταί τε πρὸς αὐσταν φεί, άλλ' εἰς τὸν Πόντον μόνον, σχίζεταί τε πρὸς αὐσις μόνον τοῖς στόμασι. κοινὴν δέ τινα τῶν πρὸ αὐτοῦ τισιν γνοιαν ταύτην ἡγνόηκεν, ὑπολαβοῦσιν εἶναί τινα ὁμώνυμον ὅ Ἰστρφ ποταμὸν ἐκβάλλοντα εἰς τὸν Αδρίαν ἀπεσχισμένον ὑτοῦ, ἀφ' οῦ καὶ τὸ γένος Ἰστρον, δι' οῦ φέρεται, λαβεῖν τὴν ροσηγορίαν, καὶ τὸν Ἰάσονα ταύτη ποιήσασθαι τὸν ἐκ τῶν ζώλχων ἀνάπλουν.

16. Ποὸς δὲ τὴν ἀθαυμαστίαν τῶν τοιούτων μεταβολῶν, Α. 99 ἱας ἔφαμεν αἰτίας εἶναι τῶν ἐπικλύσεων καὶ τῶν τοιούτων αθῶν, οἶα εἴρηται τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν καὶ τὰς Αἰόλου νήσως καὶ Πιθηκούσσας, ἄξιον παραθεῖναι καὶ ἄλλα πλείω τῶν κἔτέροις τόποις ὅντων ἢ γενομένων ὁμοίων τούτοις. ἀθρόα ὰρ τὰ τοιαῦτα παραδείγματα πρὸ ὀφθαλμῶν τεθέντα παύσει ἡν ἔκπληξιν. νυνὶ δὲ τὸ ἄηθες ταράττει τὴν αἴσθησιν καὶ δείνωσιν ἀπειρίαν τῶν φύσει συμβαινόντων καὶ τοῦ βίου παντός, ἱον εἴ τις λέγοι τὰ περὶ Θήραν καὶ Θηρασίαν νήσους ἰδρυμέ- Α. 100 ας ἐν τῷ μεταξὺ πόρῷ Κρήτης καὶ τῆς Κυρηναίας, ὧν ἡ λήρα μητρόπολίς ἐστι τῆς Κυρήνης, καὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ ολλὰ μέρη τοιαῦτα τῆς Ἑλλάδος. ἀνὰ μέσον γὰρ Θήρας καὶ ληρασίας ἐκπεσοῦσαι φλόγες ἐκ τοῦ πελάγους ἐφ' ἡμέρας τέσαςς, ὥστε πᾶσαν ζεῖν καὶ φλέγεσθαι τὴν θάλατταν, ἀνεφύησαν κατ' ὀλίγον ἐξαιρομένην ὡς ᾶν ὀργανικῶς, καὶ συντιθε-

<sup>1.</sup> ovr Bl(??) edd, 6. lorpor sup, ov A lorpor edd. inde a 8. Post ἀνάπλουν minio literisque paulo maioribus, quam requa, in C scripta sunt hace: Περὶ πτωμάτων καὶ ἐπικλύσεων, cademne sec. m. add. in marg. A. 12. καὶ ἐπιθηκούσας 10. ας Cor. d. καὶ ἐπὶ πιθηκούσας Hopp. sqq. Cor. corr. 13. δμοίων sup. 14. παύσει sup. πείσει A. 15. ἔκπληξιν νῦν. εἰ δὲ codd., d η ruri δè sec. m. add. in marg. A, Xyl. corr. — αληθές codd. or., corr. ex coni. Schotti (v. Obss. hum. 111, 35). - τα om. C τας ABl edd. Grosk. corr., quem secutus sum non ob msas ab eo allatas parum validas, sed quia accusativi τὰς - νήσους, Αίγυπτον etc. nimis incommode ad λέγοι referrentur. n. q edd. Nomen Kupyvalas a compluribus frustra tentatum confirvatur alio loco VIII, 347 et Steph. Byz. v. Ongasta, ubi falso nunc gitur Kurovolas. 23. mai om, l, punctis sec. m. circumscriptum

μετρον. μετά δὲ τὴν παῦλαν τοῦ πάθους ἐθάρρησαν πρώτοι Ρόδιοι θαλαττοκρατούντες έπιπροσπλεύσαι τῷ τόπφ, καὶ Πο-C. 58 σειδώνος Ασφαλίου ίερον ίδρύσασθαι κατά την νήσον, έν δέ τη Φοινίκη φησί Ποσειδώνιος γενομένου σεισμού καταποθήναι 5 · πόλιν ίδουμένην ύπεο Σιδόνος, καὶ αὐτης δε Σιδόνος σγεδόν τι τὰ δύο μέρη πεσείν, ἀλλ' οὐκ ἀθρόως, ωστε μή πολύν φθόρον ανθρώπων γενέσθαι. το δ' αυτό πάθος και έπι την Συρίαν όλην διέτεινε, μετρίως δέ πως. διέβη δε και έπί τινας ήσους τάς τε Κυκλάδας καὶ την Εύβοιαν, ώστε της Αρεθούσης 10 (ἔστι δ' έν Χαλκίδι κρήνη) τὰς πηγὰς ἀποτυφλωθῆναι, συγναῖς δ' ήμεραις υστερον αναβλύσαι κατ' άλλο στόμιον, μη παύεσθαι δε σειομένην την νησον κατά μέρη, πρίν η γάσμα γης άνοι-Α. 101 γθεν εν τῷ Ληλάντφ πεδίφ πηλοῦ διαπύρου ποταμὸν εξήμεσε.

> 17. Πολλών δὲ συναγωγάς ποιησαμένων τριαύτας, ἀρχέσει 15 τὰ ύπὸ τοῦ Σκηψίου Δημητρίου συνηγμένα οἰκείως παρατεθέντα. μνησθείς γάρ των έπων τούτων

> > κρουνώ δ' ικανον καλλιρρόω, ένθα τε πηγαι. δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος. ή μὲν γάρ θ' ὕδατι λιαρῷ,

ή δ' ετέρη θέρει προρέει είχυῖα γαλάζη:

ούκ έᾶ θαυμάζειν, εί νῦν ή μὲν τοῦ ψυχροῦ ὕδατος μένει πηγή, ή δε του θερμού ούχ όραται. δείν γάρ φησιν αίτιασθαι την έκθλιψιν τοῦ θερμοῦ ὖδατος. μιμνήσκεται δὲ πρὸς ταῦτα τῶν ύπὸ Δημοκλέους λεγομένων, σεισμούς τινας μεγάλους τους μεν 25 πάλαι περί Αυδίαν γενομένους καὶ Ιωνίαν μέχρι τῆς Τρωάδος ίστορούντος, ύφ' ών καὶ κώμαι κατεπόθησαν καὶ Σίπυλος κατεστράφη, κατὰ την Ταντάλου βασιλείαν, καὶ έξ έλτον λίμναι έγενοντο, την δε Τροίαν επεκλυσε κύμα. ή δε Φάρος ή κατ' Αίγυπτον ην ποτε πελαγία, νῦν δὲ τρόπον τινὰ χερρόνησος γέ- 30

est in A. - συντεθειμένην ald. 1. έχουσαν Epit. 6. σιδόνος et ω sup. o A. πλευσαι Cor. 13. καὶ τὰ μέρη BC κατά τα μέρη ald. 14. ληλάντω et ι sup. η A. — εξήρασεν Epit. 20. & om. a, sed in marg. sec. m. add. μέν & υδατι, idem hoc l. 21. προφέει sup. alterum φ A προφφέει C. 24. Exleuyer Cor. coll. XIII, 602. 28. Post sarilelas excidisse quaedam censet Grosk.

γονεν ώς δ' αύτως καὶ Τύρος καὶ Κλαζομεναί. ἡμῶν δ' ἐπιδημούντων ἐν Αλεξανδρεία τῆ πρὸς Αἰγύπτω, περὶ Πηλούσιον
καὶ τὸ Κάσιον ὅρος μετεωρισθεν τὸ πέλαγος ἐπέκλυσε τὴν γῆν
καὶ νῆσον ἐποίησε τὸ ὅρος, ώστε πλωτὴν γενέσθαι τὴν παρὰ
5 τὸ Κάσιον ὁδὸν τὴν ἐς Φοινίκην. οὐδὲν οὐν θαυμαστόν, οὐδ'
εἴ ποτε διαστὰς ὁ ἰσθμὸς ἢ ἵζημα λαβών ὁ διείργων τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος ἀπὸ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάττης ἀποφανεῖ πορθμόν,
καὶ σύρρουν ποιήσει τὴν ἐκτὸς θάλατταν τῆς ἐντός, καθάπερ
ἐπὶ τοῦ κατὰ τὰς Ἡρακλέους στήλας πορθμοῦ συνέβη. εἴρητρα
10 δὲ περὶ τῶν τοιούτων τινὰ καὶ ἐν ἀρχαῖς τῆς πραγματείας,
ᾶ δεῖ συμφέρειν εἰς εν, καὶ τὴν πίστιν ἰσχυρὰν κατασκευάζειν
τῶν τε τῆς φύσεως ἔργων καὶ τῶν ἄλλως γινομένων μεταβολῶν.

18. Τόν τε Πειραιά νησιάζοντα πρότερον καὶ πέραν τῆς Α. 10
15 ἀκτῆς κείμενον οὖτως φασὶν ὀνομασθῆναι· ὑπεναντίως δ' ἡ Λευ- C. 59
κὰς Κορινθίων τὸν ἰσθμὸν διακοψάντων νῆσος γέγονεν, ἀκτὴ
πρότερον οὖσα· περὶ ταύτης γάρ φασι λέγειν τὸν Λαέρτην·

οίος Νήριτον είλον ευκτίμενον πτολίεθρον, άκτην ήπείροιο

20 ένταῦθα μὲν δὴ διακοπαὶ χειφότμητοι γεγόνασιν, ἀλλαχόθι δὲ προσχώσεις ἢ γεφυρώσεις, καθάπερ ἐπὶ τῆς πρὸς Συρακούσαις νήσου νῦν μὲν γέφυρά ἐστιν ἡ συνάπτουσα αὐτὴν πρὸς τὴν ἤπειρον, πρότερον δὲ χῶμα, ώς φησιν Ίβυκος, λογαίου λίθου, ὅν καλεῖ ἐκλεκτόν. Βοῦρα δὲ καὶ Ἑλίκη, ἡ μὲν ὑπὸ χάσματος,

<sup>2.</sup> περὶ πηλούσιον sup. καὶ τὸ πηλούσιον A. 7. απόφαίνει Α B(?) Cl: in marg. o sec. m. not. avei. 8. της sup. τη Α της sec. m. in τη mut. C τη Epit. Cor. 9. ήρακλείους B(?) marg. t edd. 12. αλλων ald. 15. ούτως φασίν ονομασθήται om. l, sec. m. inter versus add. in A. - δ λευκάς ald. 17. φησὶ ald. 18. γήρικον CE edd. rigorov sup. xov A. Infra X, 452 in codem nomine v exhibent codd. (etiam Epit.) atque ita scriptum fuisse a Luperco Eustathius ad Dionys. v. 495 refert: cf. Steph. Byz. s. v. Nyozzos, Plin. H. N. IV, 2. Altera forma hodie legitur in Od. Ω, 377. 20. χειρόκμητοι Ε. 23.  $\beta \nu \chi o \varsigma l$ . —  $\lambda o \gamma \alpha l B$  ex corr.  $\sigma$ υρακούσσαις  $m{A}$ . lextór r, unde Cor. frustra suspicatur scriptum fuisse a Strabone olor καλει τον εκλεκτόν. Ibyci verba ipsa v. ap. Schol. ad Pind. Nem. I, I et Boeckh. ad h. l. - βουρα. δε - χάσματος om, et sec. m. in mar-

ή δ' ύπὸ κύματος ήφανίσθη. \*ή\* περὶ Μεθώνην δὲ τὴν ἐν τῷ Ερμιονικῷ κόλπῳ ὅρος ἐπταστάδιον τὸ ὕψος ἀνεβλήθη γενη, θέντος ἀναφυσήματος φλογώδους, μεθ' ἡμέραν μὲν ἀπρόσιτον ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ τῆς θειώδους ὀδμῆς, νύκτωρ δ' εὐῶδες, ἐκλάμπον πόρρω καὶ θερμαῖνον, ὥστε ζεῖν τὴν θάλατταν ἐπὶ ὁ σταδίους πέντε, θολερὰν δ' εἰναι καὶ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, προσχωσθῆναι δὲ πέτραις ἀπορρῶξι πύργων οὐκ ἐλάττοσιν. ὑπὸ δὲ τῆς Κωπαΐδος λίμνης ἥ τε ἄρνη κατεπόθη καὶ Μίδεια, ὡς ωνόμακεν ὁ ποιητὴς ἐν τῷ Καταλόγῳ.

έστι δέ τις νήσος μέσση άλὶ πετρήεσσα,

gine addita sunt in A. ή om. edd. inde a Xyl. ABC έρμονικώ Epit. - ὄρος om. edd. codd. practer Epit., ex qua recipere non dubitavi: πῦρ Cor. ὅρος πυρῶδες Grosk.; ἐπτὰ σταδίων edd. codd. praeter Epit. 4. ύπὸ τῆς τοῦ θερμοῦ καὶ θειώδους όδμῆς ACl Epit. et omisso xal B. 5. εκλάμποντος et θερμαίνοντος r. 6. σταδίοις a. — προχωσθηναι sec. m. add. in marg. A; idem in Epit. σ supra posito. — σταδίο υς sup. οις A. 11. βιστωτίδος BCIA et in hoc στο sup. στω. Infr. VII extr. βιστονίς est in E Epit., idemque pracbent Dion. Perieg. v. 576. Schol. ad Apoll. Rhod. II, 704. Hor. Carm. II, 19, 20. Val. Flacc. I, 726. II, 83. - αφνήτιδος sup. v. A. 12. κατακεκλύσθαι sup. κεκαλύφθαι A. — αί δε Cor. ex Cas. coni. 13. ἀρτέμητα BCA, et in hoc μι sup. μη et α sup. τα, praeterea άρτεμία sec. m. add. in marg. cf. Steph. Byz. s. v. Plin. H. N. IV, I. 15. φησὶ BClA (sed in hoc η in litura scriptum est) edd. Sed quo reseratur singularis, non liquet. 16. προχώσεως A Epit. et in hac σ supra positum. 17. 'Ηρόδοτος Cor. coll. Herod. II, 10. Apud Hesiodum autem nihil nunc legitur, quod buc faciat.

Αστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ' ένὶ ναύλοχοι αὐτῆ άμφίδυμοι

ντὶ δὲ οὐδ' ἀγκυροβόλιον εὐφυὲς ἔχει. ἔν τε τῆ Ἰθάκη οὐδέν στιν ἄντρον τοιοῦτον, οὐδὲ Νυμφαῖον, οἰόν φησιν "Ομηρος: ὑλειον δὲ αἰτιᾶσθαι μεταβολὴν ἢ ἄγνοιαν ἢ κατάψευσιν τῶν όπων κατὰ τὸ μυθῶδες. τοῦτο μὲν δὴ ἀσαφὲς ὂν [ἐωῖ] ἐν C. 60 οινῷ σκοπεῖν.

19. Ἡ δὲ Αντισσα νῆσος ἦν πρότερον, ὡς Μυρσίλος φησί ῆς [δὲ] Λέσβου καλουμένης πρότερον Ίσσης, καὶ τὴν νῆσον Αντισσαν καλεῖσθαι συνέβη νῦν δὲ τῆς Λέσβου πόλις ἐστίν. ἱ δὲ καὶ τὴν Λέσβον τῆς Ίδης ἀπερρωγέναι πεπιστεύκασι, κανάπερ τὴν Προχύτην καὶ τὴν Πιθηκοῦσσαν τοῦ Μισηνοῦ, τὰς ἐ Καπρέας τοῦ Ἀθηναίου, τὴν Σικελίαν δὲ τῆς Ρηγίνης, τὴν Ισσαν δὲ τοῦ Ὀλύμπου. γεγόνασι δὲ καὶ περῖ ταῦτα τοιαῦται εταβολαί. καὶ ὁ Λάδων δὲ ὁ ἐν Αρκαδία ἐπέσχε ποτὲ τὸ εῦμα. Λοῦρις δὲ τὰς Ράγας τὰς κατὰ Μηδίαν ἀνομάσθαι ρησὶν ὑπὸ σεισμῶν ὁαγείσης τῆς περὶ τὰς Κασπίους πύλας γῆς, ὅστε ἀνατραπῆναι πόλεις συχνὰς καὶ κώμας καὶ ποταμοὺς ποιλας μεταβολὰς δέξασθαι. Ἱων δὲ περὶ τῆς Εὐβοίας φησὶν ἐν Α. 104 ραφάλη Σατύροις.

Εύβοίδα μεν γην λεπτός Εύρίπου κλύδων

<sup>9.</sup> ἀσαφὲς] ἀμφισβητήσιμον r. — ἐω om. BClA, sed in hoc sup. sec. m. add., inde legitur in g (sed or om.) no, sec. m. additum st in B, αφείσθω r. Illud cur neglectum sit apparet. odd. edd. yag Cor. 11. της ίδης A erasis nonnullis literis post ariculum, neque spiritu sup. s appicto. 12. πιθηκοίσαν ΒC. Kazpías supra p. 22 exhibent codd. et sic scriptum est nomen II, 123 71, 258 ap. Steph. Byz. aliosque scriptores Graecos excepto Ptolemaeo. Alteram formam, quam Latini praeserunt, codd. tuentur hic et V, 247. 14. δε καί] γάρ και Cor. 16. φαγάδας ΑΟΙ φωγάδας Β 20r. corr. de Wesselingii coni. (v. ad Diod. XIX, 44) coll. XI, 514. i24. 525. Haec forma ap. alios scriptores constanter obtinet: neque Groskurdii commentum alteram de urbe, alteram de regione intelligendam esse censentis probandum. - undelar CA et in hoc sup. d'ar. 17. xagalas BC edd. 18. καὶ κώμας om. Cor. Al σατύρεις C σατυρική Cor. de Cas. coni.

Βοιωτίας έχωρισ', ακτήν έκτεμών προβλήτα πορθμώ.

20. Δημήτριος δ' ό Καλλατιανός τοὺς καθ' ὅλην τὴν Ἑλλάδα γενομένους ποτὲ σεισμοὺς διηγούμενος τῶν τε Λιχάδων νήσων καὶ τοῦ Κηναίου τὰ πολλὰ καταδῦναί φησι, τά τε θερμὰ 5 τὰ ἐν Λίδηψῷ καὶ Θερμοπύλαις ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἐπισχεθέντα πάλιν ἐνῆναι, τὰ δ' ἐν Λίδηψῷ καὶ καθ' ἐτέρας ἀναρραγῆναι πηγάς 'Ωρεοῦ δὲ τὸ πρὸς θαλάττη τεῖχος καὶ τῶν οἰκιῶν περὶ ἐπτακοσίας συμπεσεῖν, Ἐχίνου τε καὶ Ψαλάρων καὶ Ἡρακλείας τῆς Τραχῖνος, τῶν μὲν πολὺ μέρος πεσεῖν, Φαλάρων δὲ 10 καὶ ἐξ ἐδάφους ἀναντραφῆναι τὸ κτίσμα. παραπλήσια δὲ συμβῆναι καὶ Λαμιεῦσι καὶ Λαρισαίοις καὶ Σκάρφειαν δ' ἐκ θεμελίων ἀναρριφῆναι, καὶ καταδῦναι σώματα χιλίων καὶ ἑπτακοσίων οὐκ ἐλάττω, Θρονίους δ' ὑπὲρ ῆμισυ τούτων κῦμά τε ἐξαρθὲν τριχῆ, τὸ μὲν πρὸς Σκάρφην ἐνεχθῆναι καὶ Θρόνιον, 15 τὸ δὲ πρὸς Θερμοπύλας, ἄλλο δὲ εἰς τὸ πεδίον ἔως τοῦ Ψωκικοῦ Λαφνοῦντος. πηγάς τε ποταμῶν ξηρανθῆναι πρὸς ἡμέ-

<sup>1.</sup> ἀκτῆς ἐχώρισεν ἔκτέμινων πρός κρῆτα πορθμόν codd. ἐχώρισ ακτης Xyl. scripsit, ἐκτεμών Cas. In sequentibus Valcken. (Diatr. p. 144) scribendum censuit πρόβλημα, sed multo meliora atque unice vera, ut opinor, Bentleius proposuit (v. Epist. ad Mill. Opusc. philol. p. 500 Lips.), quae recipere non dubitavi. εχώρισ' άκτης, εκτεμών προβλητα πορθμον Sbk. Cor. 3. καλατιανός l(?) ald. καλλατινός C. — την Έλλαδα] την οίκουμένην l (add. γρ. την έλλαδα) m. ἐδεψῷ codd. sic et paulo post et infra X, 445; rectius exhibent nomen IX, 425, sed ibi quoque in altera syllaba e servant. Verumtamen Steph. Byz. s. v. illum locum laudans q exhibet, quod tuetur etiam Ptol. 111, 15. περί sup. περίξ Α. — φαλάρων sup. νου Α φαλάρνου l φαλάρου B 10. φαλάρου B(ex corr) CA et in hoc sup. νου, φαλάρvov l. Pluralem, ut paulo ante, Strabo exhibet IX, 435 et Steph. Byz. 11. αναστραφήναι sup. τραπήναι A, inde ανατραπήναι B(ex corr.?) 12. lagievoi codd. Cor. corr. — lagialois C lagioales altero o sec. m. inserto A, qui sic plerisque locis l. IX exhibet hoc nomes, ut scribitur in nummis titulisque: reliqui codd. ubique fere or habent - σκαρφίαν BC. - δ' om. Al ald. 15. πρὸ σκάρφην BC, sed in hoc alterum σ sec. m. add. Inde Grosk. coni. Τάρφην coll. ll. B, 532 argumentis tamen usus non ita validis, ut sequi eum auderem: infra quidem IX, 426 eadem nomina inter se commutata sunt.

ρας τινάς, τὸν δὲ Σπερχειὸν ἀλλάξαι τὸ ὁεῖθρον καὶ ποιῆσαι κλωτὰς τὰς ὁδούς, τὸν δὲ Βοάγριον κατ' ἄλλης ἐνεχθῆναι φάραγγος, καὶ Αλόπης δὲ καὶ Κύνου καὶ Οποῦντος πολλὰ καταβλαβῆναι μέρη, Οἰον δὲ τὸ ὑπερκείμενον φρούριον πᾶν ἀναταφαπῆναι, Ἐλατείας δὲ τοῦ τείχους καταρραγῆναι μέρος, περὶ δὲ Αλπωνον θεσμοφορίων ὅντων πέντε καὶ είκοσι παρθένους Α. 105 ἐναδραμούσας εἰς πύργον τῶν ἐλλιμενίων κατὰ θέαν, πεσόντος τοῦ πύργου, πεσεῖν καὶ αὐτὰς εἰς τὴν θάλατταν. λέγουσι δὲ καὶ τῆς Αταλάντης τῆς πρὸς Εὐβοία τὰ μέσα, ἡγματος γενο- C. 61 κένου, διάπλουν δέξασθαι, μεταξύ καὶ τῶν πεδίων ἔνια καὶ κύρρι είκοσι σταδίων ἐπικλυσθῆναι, καὶ τριήρη τινὰ ἐκ τῶν νεωρίων ἐξαιρεθεῖσαν ὑπερπεσεῖν τοῦ τείγους.

21. Προστιθέασι δὲ καὶ τὰς ἐκ τῶν μεταστάσεων μεταβο
λὰς ἐπὶ πλέον τὴν ἀθαυμαστίαν ἡμῖν κατασκευάζειν ἐθέλοντες,

ἢν ὑμνεῖ Δημόκριτος καὶ οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι πάντες παράκει
ται γὰρ τῷ ἀθαμβεῖ καὶ ἀταράχφ καὶ ἀνεκπλήκτφ οἶον Ἰβή
ρων μὲν τῶν ἐσπερίων εἰς τοὺς ὑπὲρ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Κολ
χίδος τόπους μετφκισμένων, οῦς ὁ Αράξης, ῶς φησιν Απολ
λόδωρος, ἀπὸ τῆς Αρμενίας ὁρίζει, Κῦρος δὲ μᾶλλον καὶ τὰ 

δρη τὰ Μοσχικά, Αἰγυπτίων δ' εἴς τε Αἰθίοπας καὶ Κόλχους, 

Ενετῶν δ' ἐκ Παφλαγονίας ἐπὶ τὸν Αδρίαν. ἄπερ καὶ ἐπὶ τῶν 

Ελληνικῶν ἐθνῶν συνέβη, Ἰώνων καὶ Δωριέων καὶ Αχαιῶν 

καὶ Αἰολέων καὶ Αἰνιᾶνες οἱ νῦν Αἰτωλοῖς ὅμοροι περὶ τὸ

<sup>6.</sup> άλγωνον codd. Cor. corr.: cf. Steph. Byz. s. v. Aesch. de fals. legat. p. 301 R. (p. 360 §. 138 B). Idem oppidum ab Herod. appellatur Αλπηνός et Αλπηνοί, neque de accentu consentiunt auctores. Ante vov nonnullae literae erasae in A. 12. rewoldwr BClA et in hoe sup. remolwr, quod Cor. recepit. 13. μεταναστάσεων sec. m. add. in marg. AB, inde receperant not Cor. 16. καὶ ἀτάραχον καὶ τὸ ἀνέκπληκτον τ, τὸ ἀτάραχον καὶ ἀνέκπληκτον Cor. 18. μετωκισμένους ClA et in hoc sup. ων. - ούς χοαράξης ABCl ούς ούχ ό apaisms r, quod recipiendum censent Cor. (in nott.) et Grosk. Sed negationem illam parum aptam esse apparet. X ortum videtur ex Z male repetito. Edd. inde a Cas. praebent ους και δ Αράξης — ως δν ABCl ώς in marg. t, idem hoc q'ex corr. 19. δοίζειν C. Tt ante zoi inser. edd. 23. aireiares ABCI edd. airiares E. Magna in hoc nomine scribendo codicum est inconstantia, sed s saepius est in

Α. 106 Δώτιον ώχουν καὶ τὴν Όσσαν μετὰ Περοαιβών καὶ αὐτοὶ δὲ Περραιβοί μετανάσται τινές. πλήρης δέ έστι των τοιούτων παραδειγμάτων ή νῦν ένεστώσα πραγματεία. τινά μέν οὖν καὶ πρόγειρα τοῖς πολλοῖς εἰσιν· αἱ δὲ τῶν Καρῶν καὶ Τρηρῶν καὶ Τεύκοων μεταναστάσεις καὶ Γαλατών, όμοῦ δὲ καὶ τών 5 ήγεμόνων οἱ ἐπὶ πολὰ ἐκτοπισμοί, Μάδυός τε τοῦ Σκυθικοῦ καὶ Τεαρκώ τοῦ Αθθίοπος καὶ Κώβου τοῦ Τρηρός καὶ Σεσώστριος καὶ Ψαμμιτίγου τῶν Αἰγυπτίων καὶ Περσῶν τῶν ἀπὸ Κύρου μέγρι Ξέρξου οὐγ ὁμοίως ἐν ἐτοίμφ πᾶσίν εἰσιν. οι τε Κιμμέριοι, ους καὶ Τρηρας ονομάζουσιν, η έκείνων τι έθνος πολ. 10 λάκις επεδραμον τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ Πόντου καὶ τὰ συνεγή αὐτοῖς, τοτὲ μὲν ἐπὶ Παφλαγόνας, τοτὲ δὲ καὶ Φρύγας ἐμβαλόντες, ήνίκα Μίδαν αἷμά \*τι\* ταύρου πιόντα φασὶν ἀπελθεῖν εἰς τὸ χρεών. Λύγδαμις δὲ τοὺς αύτοῦ ἄγων μέχρι Λυδίας καὶ Ίωνίας ήλασε καὶ Σάρδεις είλεν, εν Κιλικία δε διεφθάρη. πολ-15 λάκις δὲ καὶ οἱ Κιμμέριοι καὶ οἱ Τρῆρες ἐποιήσαντο τὰς τοιαύτας έφόδους τους δε Τρηρας και Κώβον ύπο Μάδνος το τελευταΐον έξελαθηναί φασι τοῦ τῶν † Κιμμερίων, βασιλέως. ταύτα μεν είρήσθω πρός απασαν κοινή την περίοδον της ηης έγοντα οίχείαν ιστορίαν.

22. Ἐπάνιμεν δ' ἐπὶ τὰ έξῆς, ἀφ' ών παρέβημεν. τοῦ γὰρ Ἡροδότου μηδένας Υπερβορείους εἶναι φήσαντος, μηδὲ γὰρ

optimis quam et: atque ca scriptura firmatur poetarum nummorumque auctoritate. 1. δάτιον codd. Sbk. corr. ex Tyrwh. coni. coll. IX, 442. 2. περεβών et mox περεβοί BC cf. Eustath. ad H. B, 749. p. 335, l. 37 R. — πλήρεις δέ είσι - - - αί ίστορίαι r. 4. elol lorl r. κραρων CA et in huius marg. sec. m. add. καρων. - τρήρων AC. 7. τρωρός ABCl τρω ὸς t erasa litera inter ω et o, τρωὸς q ald. τρωρὸς et η sup. ω hip. 10. τρήρωνας BCIA, et in hoc sup. τρήρως et in marg. sec. m. add. haec: κιμμέριοι οδ καὶ τρήρες ονομάζονται. 12. ποτέ — ποτέ ald. 13. To om. ElA, sed in hoc nonnullae literae ante ταύρου erasae, et acutus syllabae αί appictus in circumflexum sec. m. mut. Pronomen om. etiam ap. Eust. ad Od. A, 14. p. 1671, 1. 21 R. Ortum videtur ex v repetito. Cor. om. 15. ἐφθάρη C. 18. τοῦ τῶν κιμμερίων βασιλέως om. r. Κιμμερίων a Strabone seribi non potuisse, ex superioribus liquet compluresque post Penzelium perspexerunt: scripserat sine dubio Exudur cf. Herod. I, 103.

Τπερνοτίους, γελοίαν φησὶν είναι τὴν ἀπόδειξιν καὶ ὁμοίαν ὁ Α. 107 Ἐρατοσθένης τῷ σοφίσματι τούτῳ, εἴ τις λέγοι μηδένας εἶναι C. 62 ἐπιχαιρεκάκους, μηδὲ γὰρ ἐπιχειραγάθους κατὰ τύχην τε εἰναι καὶ Τπερνοτίους κατὰ γοῦν τὴν Αἰθιοπίαν μὴ πνεῖν Νότον, ἐἰλὰ κατωτέρω. θαυμαστὸν δ', εἰ, καθ' ἔκαστον κλίμα πνέοντες ἀνέμου, καὶ πανταχοῦ τοῦ ἀπὸ μεσημβρίας Νότου προστρορευομένου, ἔστι τις οἴκησις, ἐν ἡ τοῦνο μὴ συμβαίνει. τοὐναντίον γὰρ οὐ μόνον Αἰθιοπία ἔχοι ἀν τὸν καθ' ἡμᾶς Νότον, ἐλλὰ καὶ ἡ ἀνωτέρω πᾶσα μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ. εἰ δ' ἄρα, τῶν Ἡροδότου τοῦτ' ἐχρῆν αἰτιᾶσθαι, ὅτι τοὺς Τπερβορείους τούτους ὑπέλαβε λέγεσθαι, παρ' οἶς ὁ Βορέας οὐ πνεῖ. καὶ κὰρ εἰ οἱ ποιηταὶ μυθικείτερον οὕτω φασίν, οῖ γ' ἐξηγούμενοι τὸ ὑγιὲς ἀν ἀκούσαιεν, 'Τπερβορείους τοὺς βορειοτάτους λέγενθαί \* φασι\*. ὅρος δὲ τῶν μὲν βορείων ὁ πόλος, τῶν δὲ νοτίων ὁ ἰσημερινός καὶ τῶν ἀνέμων δ' ὁ αὐτὸς ὅρος.

23. Έξης δε λέγει προς τους φανερώς πεπλασμένα καὶ 
ἐδύνατα λέγοντας, τὰ μεν \*γὰρ\* ἐν μύθου σχήματι, τὰ δ'
ἀπορίας, περὶ ὧν οὐκ ἄξιον μεμνησθαι· οὐδ' ἐκεῖνον ἐχρην ἐν
ἐποθέσει τοιαύτη φλυάρους ἐπισκοπεῖν. ἡ μεν οὖν πρώτη διέξ- Α. 108
κδος αὐτῷ τῶν ὑπομνημάτων τοιαύτη.

## CAPUT IV.

1. Έν δὲ τῆ δευτέρα πειράται διόρθωσίν τινα ποιείσθαι της γεωγραφίας, καὶ τὰς ἐαυτοῦ λέγει ὑπολήψεις πρὸς ἃς πά-

Βορέους BCEl edd. ὑπερβορείους sup. ρέους A. 2. yelolar 16 ros αν ABCl λέγειν Ε Cor. corr. ex Tyrwh. coni. - την om. Ε. 5. Exercis edd. 5. xal ante xarwreow inser. ald. 9. ἀνωτέρα E. - El δ' άρα τι του 'Ηροσότου, τουτ' κτλ. Sbk. Cor. ex Cas. coni. 10. τουτο χρην Ε. - ύπερβορέους Ι ύπερβοραίους Ε τούς ύπλο τούτους B ex corr. τους υπέφας ου πνεί C omissis quae leguntur inde a βο peleus usque ad βορέας. 11. λέγεσθαι sup. γετέσθαι A, idem hoc E. 12. of  $\tau$  BClA et in hoc ye sup.  $\tau$ . 13. τω ύγιως B(ex corr?) C τὸ ύγιῶς sup. ύγιὰς l. — ὑπερβοφαίους Ε ὑπερβορέους BCl edd. - γαιο post Υπεβορείους inserit Cor. post απούσαμεν orationem inci-14. gas tollendom Grosk, vidit, - uèr om. E. 19. σχοπείν ald.

λιν εί ἔστι τις ἐπανόρθωσις, πειρατέον προσφέρειν. τὸ μὲν οὐν τὰς μαθηματικὰς ὑποθέσεις [εἰσ]άγειν καὶ φυσικὰς εὖ λέγεται, καὶ ὅτι εἰ σφαιροειδης ἡ γῆ, καθάπερ καὶ ὁ κόσμος, περιοικεῖται, καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα. εἰ δὲ τηλικαύτη, ἡλίκην αὐτὸς εἴρηκεν, οὐχ ὁμολογοῦσιν οἱ ὕστερον, [οὐ]δ' ἐπαινοῦσι ὁ τὴν ἀναμέτρησιν ὁμως δὲ πρὸς τὴν σημείωσιν τῶν κατὰ τὰς οἰκήσεις ἐκάστας φαινομένων προσχρῆται τοῖς διαστήμασιν ἐκείνοις Ἰππαρχος ἐπὶ τοῦ διὰ Μερόης καὶ Αλεξανδρείας καὶ Βορυσθένους μεσημβρινοῦ, μικρὸν παραλλάττειν φήσας παρὰ τὴν ἀλήθειαν. καὶ περὶ τοῦ σχήματος δ' ἐν τοῖς ἑξῆς διὰ πλειό 10 νων † καὶ δεικνύς, ὅτι σφαιροειδὴς καὶ ἡ γῆ σὺν τῆ ὑγρῷ φύσει καὶ ὁ οὐρανός, ἀλλοτριολογεῖν ἂν δόξειεν ἀρκεῖ γὰρ τὸ ἐπὶ μικρόν.

2. Έξης δὲ τὸ πλάτος της οἰκουμένης ἀφορίζων φησὶν Α. 109 ἀπὸ μὲν Μερόης ἐπὶ τοῦ δι' αὐτης μεσημβρινοῦ μέχρι Άλεξαν 16 C. 63 δρείας είναι μυρίους, ἐνθένδε εἰς τὸν Ἑλλήσποντον περὶ ὀκτακισχιλίους ἐκατόν, εἰτ' εἰς Βορυσθένη πεντακισχιλίους, εἰτ' ἐπὶ τὸν κύκλον τὸν διὰ Θούλης (ην φησι Πυθέας ἀπὸ μὲν τῆς Βρεττανικης ἔξ ήμερῶν πλοῦν ἀπέχειν πρὸς ἄρκτον, ἐγγὺς δ' είναι τῆς πεπηγυίας θαλάττης) ἄλλους ώς μυρίους χιλίους πενπακοσίους. ἐὰν οὖν ἔτι προσθῶμεν ὑπὲρ τὴν Μερόην ἄλλους τρισχιλίους τετρακοσίους, ἵνα τὴν τῶν Αἰγυπτίων νῆσον ἔχωμεν καὶ τὴν Κινναμωμοφόρον καὶ τὴν Ταπροβάνην, ἔσεσθαι σταδίους τρισμυρίους ὀκτακισχιλίους.

<sup>1.</sup> εὶ ἐστις sup. εὶ ἐστί τις A. 2. εἰσάγειν] ἄγειν codd. Cor. corr. Praeterea nescio an Seiv post elocyesv exciderit. δ' codd. Cor. corr. ex Cas. coni. 11. δείκνυσι BClA et in hoc sup. δεικνύς, idem in B ex corr. sec. m. expuncto praeterea καὶ, quod itidem om. Cor. Crediderim potius a Strabone scriptum fuisse δια πλειόνων λέγων καὶ δεικνύς. 15. ἐπὶ τοῦ] ἀπὸ τοῦ codd. Sbk. corr. de 16. Er der de BCl edd. 17. σταδίους post έκατὸν ins. 19. βρετανικής C(?) edd., eamque scripturam Cor. constanter servavit. At codices cadem constantia duplex v tuentur, quod Graecis usitatius suisse iure colligas ex Stephano Byz. s. v. Beerela et Eustath. ad Dionys. v. 566. — πλοῦν om. E. 21. our om. E. καὶ τὴν BCE edd.

- 8. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα διαστήματα δεδόσθω αὐτῷ . ώμολόπαι τὰρ ἱκανῶς τὸ δ' ἀπὸ τοῦ Βορυσθένους ἐπὶ τὸν διὰ θούλης κύκλον τίς αν δοίη νουν έγων; ο τε γαρ ιστορών την Α. 110 θούλην Πυθέας άνηρ ψευδίστατος έξήτασται, καὶ οἱ την Βρετπεικήν [καί] Ιέρνην ίδόντες ούδεν περί της Θούλης λέγουσιν, άλλας νήσους λέγοντες μικράς περί την Βρεττανικήν. αὐτή τε ή Βρεττανική το μήκος ίσως πώς έστι τη Κελτική παρεκτεταμένη, των πεντακισγιλίων σταδίων ου μείζων και τοῖς ἄκροις τοις αντιπειμένοις αφοριζομένη. αντίπειται γαρ αλλήλοις τα τε ίφα ἄκρα τοῖς έφοις καὶ τὰ έσπέρια τοῖς έσπερίοις, καὶ τά γε έφα έγγυς άλλήλων έστι μύχρις έπόψεως, τό τε Κάντιον καὶ αὶ τοῦ Υήνου ἐκβολαί. ὁ δὲ πλειόνων ἢ δισμυρίων τὸ μῆ- Α. 111 ος αποφαίτει της τήσου, και το Κάττιον ήμερων τινων πλούν **ἐπέχειν τ**ῆς Κελτικῆς φησι· καὶ τὰ περὶ τοὺς ஹατιμίους δὲ ιαὶ τὰ πέραν τοῦ 'Ρήνου τὰ μέχρι Σπυθών πάντα κατέψευσται τών τόπων. όστις οθν περί των γνωριζομένων τόπων τοσαύτα **Ιφενσται, σχολ**η γ' αν περί των αγνοουμένων παρα πασιν αληθεύειν δύναιτο.
- 4. Τὸν δὲ διὰ τοῦ Βορυσθένους παράλληλον τὸν αὐτὸν είναι τῷ διὰ τῆς Βρεττανικῆς εἰκάζουσιν Ἰππαρχός τε καὶ ἄλλοι κοῦ τὸν αὐτὸν είναι καὶ τὸν διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Μασσα-

<sup>4.</sup> ψευδέστατος Bl edd. 5. xal om. codd. 6. aern] airovs la' (αὐτή sub marg. aggl. A). — τε] δε edd. 7. Υσώς om. E 12. ον πλειόνων ClA et in hoc sup. ο δε on t ex corr. q edd. 14. detidéous CB (ex corr?) A (in hoc alous sup. déous) issualous le edd. Quae nominis scriptura eo certior videri potuit, quod Pytheam ea forma usum fuisse Steph. Byz., qualis nunc quidem fertur, radit s. v. Mortwes. Nihilominus certissima est Hagenbuchii coniectura (v. Exercitatio de Ostionibus in Gronov. Variis Geogr. p. 137) Ποτιμίους restituentis, quo ducit ipsa codicum scriptura ex ωστιδαίους carrupta. Nec minus certo idem nomen restituit duobus aliis locis, quorum in altero (p. 64) bis legitur 'Doridaurtur, in altero (IV, 195) bect sunt: ους Τιμίους ονομάζει Πυθέας. De eodem enim populo in omnibus agitur locis. Iam vix dubium videbitur, quin codem modo Stephani quoque locum corrigendum iure censuerit: de quo v. l l. p. 138 sqq. 16. περί] παρά C. 18. δύναται sup. ταιτο A. 20. τω] τον ACl. 21. βυζαντίου sup. ζαντος A.

λίας δν γὰρ λόγον εἴρηκε τοῦ ἐν Μασσαλια γνώμονος πρὸς τὴν σκιάν, τὸν αὐτὸν καὶ Ἰππαρχος κατὰ τὸν ὁμώνυμον και ἔνην σκιάν, τὸν αὐτὸν καὶ Ἰππαρχος κατὰ τὸν ὁμώνυμον και ρὸν εὐρεῖν ἐν τῷ Βυζαντίφ φησίν. ἐκ Μασσαλίας δὲ εἰς μέσην τὴν Βρεττανικὴν οὐ πλέον τῶν πενταμισχιλίων ἐστὶ σταδίων. ἀλλὰ μὴν ἐκ μέσης τῆς Βρεττανικῆς οὐ πλέον τῶν τετρακισμόλιων προελθών εὕροι ἂν οἰκήσιμον ἄλλως πως (τοῦτο δ' ἂν εἴη τὸ περὶ τὴν Ἰέρνην), ώστε τὰ ἐπέκεινα, εἰς ἃ ἐκτοπίζει τὴν Θούλην, οὐκέτ' οἰκήσιμα. τίνι δ' ἂν καὶ στοχασμῷ λέγοι τὸ ἀπὸ τοῦ διὰ Θούλης ἔως τοῦ διὰ Βορυσθένους μυρίων καὶ χιλίων πεντακοσίων, οὐχ ὁρῶ.

C. 64 5. Διαμαρτών δὲ τοῦ πλάτους ἠνάγκασται καὶ τοῦ μήκους ἀστοχεῖν. ὅτι μὲν γὰρ πλέον ἢ διπλάσιον τὸ γνώριμον μῆκός ἐστι τοῦ γνωρίμου πλάτους, ὁμολογοῦσι καὶ οἱ ὕστερον καὶ τῶν

Α. 112 ἄλλων οἱ χαριέστατοι λέγω δὲ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς Ἰνδικῆς ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς Ἰβηρίας, †τοῦ Αἰθιόπων ἔως τοῦ κατὰ Ἰέρ-¾ νην κύκλου. ὁρίσας δὲ τὸ λεχθὲν πλάτος, τὸ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων Αἰθιόπων μέχρι τοῦ διὰ Θούλης ἐκτείνει πλέον ἢ δεῖ τὸ μῆκος, ἵνα ποιήση πλέον ἢ διπλάσιον τοῦ λεχθέντος πλάτους. φησὶ δ' οὖν τὸ μὲν τῆς Ἰνδικῆς μέχρι τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ τὸ στενώτατον σταδίων μυρίων ἔξακισχιλίων τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ ἀκρω-¾ τήρια τεῖνον τρισχιλίοις εἶναι μεῖζον τὸ δὲ ἔνθεν ἔπὶ Κασπίους πύλας μυρίων τετρακισχιλίων, εἶτ ἐπὶ τὸν Εὐφράτην μυρίων, ἐπὶ δὲ τὸν Νεῖλον ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου πεντακισχιλίων, ἄλλους δὲ χιλίους καὶ τριακοσίους μέχρι Κανωβικοῦ στόματος, εἶτα

<sup>2.</sup> xai om. Cor. 6. εύροις Cor. 8. λέγοιτο από BCI λέ γοιτο et το sup. οι A, unde λέγοιτο τὸ από Cor. 9. \*ai ] n codd. Xyl. corr. 13. Pro των αλλων Cor. suspicatur legendum esse των παλαιων, probante Grosk. paulo avidius. 15. καὶ ἐπὶ l, καὶ inter versus sec. m. add. in A. — καὶ ἀπὸ ante τοῦ ins. Sbk. Cor. de Cas. coni., qui καὶ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων Αλθιόπων proposuit, parum probabiliter; nec probabilius quod scripsit Breq. τοῦ δ' Αλθιόπων. Verisimilior est Xylandri coniectura του απ' Αιθιόπων, omniaque expedita erunt, modo antea scribatur τὸ ἀπὸ τῶν ἄκρων. 17. πλέον ήδη codd. Cor. corr. Idem mendum v. II, 68. 20. στενότατον Α. τετρακισχιλίων Χγί. 24. πεντακοσίους codd. Sbk. corr. de Gossel. sementia (v. Recherch. etc. T. III, p. 259 sq.) coll. II, 91. XV, 701. XVII, 786.

μίχοι της Καργηδόνος μυρίους τρισχιλίους πεντακοσίους, είτα ιέχρι Στηλών όκτακισχιλίους τούλάχιστον ύπεραίρειν δή τών ωτά μυριάδων όκτακοσίους. δείν δε έτι προσθείναι το έκτος Ίρακλείων στηλών κύρτωμα της Εύρωπης, άντικείμενον μέν οίς Ίβηροι, προπεπτωκός δε πρός την έσπέραν, ούκ έλαττον ταδίων τρισγελίων, καὶ τὰ ἀκρωτήρεα τά τε άλλα καὶ τὸ τῶν **λοτιμίων**, δ καλείται Κάβαιον, καὶ τὰς κατὰ τοῦτο νήσους, ίν την έσχάτην Ούξισάμην φησί Πυθέας απέχειν ήμερων τριών λούν. ταύτα δ' είπων τα τελευταΐα ούδεν πρός το μήχος συνείνοντα προσέθηκε τὰ περί τῶν ἀκρωτηρίων καὶ τῶν 'Ωστιίων καὶ τῆς Οὐξισάμης καὶ ὧν φησι νήσων ταῦτα γὰρ πάντα φησί\* προσάρκτιά έστι καὶ Κελτικά, οὐκ Ἰβηρικά, μᾶλλον δὲ Ινθέου πλάσματα. προστίθησί [τε] τοῖς εἰρημένοις τοῦ μήχους ιαστήμασιν άλλους σταδίους δισγιλίους μέν πρός τη δύσει, δισιλίους δε πρός τη άνατολη, ίνα σώση τὸ †πλέον η ημισυ τοῦ **ήπους τὸ** πλάτος είναι.

6. Παραμυθούμενος δ' έπὶ πλέον, ὅτι κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ Α. 113

πὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν διάστημα μεῖζον λέγειν, κατὰ φύσιν

ησὶν είναι ἀπὸ τῆς ἔω πρὸς τὴν ἐσπέραν μακροτέραν είναι

ὴν οἰκουμένην, καθάπερ εἰρήκαμεν . . . . . . . . . ως οἱ μα-

<sup>2.</sup> δη δε Sbk. Cor. 3. oxtaxoolois BC edd. 1. της om. B. 7. ωστιδαμνίων ABCl edd. Correxi , và tũr codd. Cas. corr. E Hagenbuchii coni, v. ad pag. 63. — κάβλιον ABCl Cor. κάλβιον ruar. ald. Correxi ex coni. Hagenb. (v. Exercit. etc. l. l. p. 127). lem promontorium nominatur a Ptolemaeo (II c. 8) Γόβαιον, a Marino Heracl. (p. 49) Γάβαιον. 8. οὐξι σάμην sup. κε A, inde οὐ-10. ωστιμνίων C ωστιδαμνίων ABl edd. v. supra. 2. pnoî om. edd. - xai ante oix ins. edd. 13. Te om. codd. edd. i emie προστίθησι add. Cor. πρός τούτοις δε Grosk. 15. τὸ πλέον peraptum esse Cas. perspiciens coniecit τὸ οὖ πλέον, Grosk. τὸ ἔλατ-2 s. μεζον coll. II, 83 extr. Utroque probabilius arbitror το μή Mov. — η om. l(?) ald. — τὸ μηκος τοῦ πλάτους Cor. ex Breq. 19. quoir int. versus sec. m. add. in A, om. l. rec. Shk. 9. Mutilum esse hunc locum luce clarius est. Neque tamen probanda identur, quae ad resarciendum cum attulerunt Casaubonus, Seidelius (v. Fragm. Erat. p. 71), Groskurdius. Multo minus Corais ratio ferenda, qui zai ante és inscruit. Perdifficile sane est statuere, quid Strabo scripserit, neque quidquam ausim audacius affirmare: sed ex iis

θηματικοί φασι, κύκλον συνάπτειν, συμβάλλουσαν αὐτὴν ἐαυτῆ ωστ', εἰ μὴ τὸ μέγεθος τοῦ Ατλαντικοῦ πελάγους ἐκωλυε, κὰν πλεῖν ἡμᾶς ἐκ τῆς Ἰβηρίας εἰς τὴν Ἰνδικὴν διὰ τοῦ αὐτοῦ πα-C. 65 ραλλήλου, τὸ λοιπὸν μέρος παρὰ τὸ λεχθὲν διάστημα ὑπὲρ τὸ τρίτον μέρος ὂν τοῦ ὅλου κύκλου εἴπερ ὁ δι' Αθηνῶν ἐλάττων 5 ἐστὶν εἴκοσι μυριάδων, ὅπου πεποιήμεθα τὸν εἰρημένον σταδια-

quae sequuntur collegeris, talia fere a Strabone post elonzauer suisse addita: την γάο ευχρατον και καθ' ήμας ζώνην μακροτέραν είναι καί 1. gyoù codd. Sbk. corr. de αὖτήν καὶ ὡς μαθηματικοί φασι κτλ. Cas. coni. — αὐτην] ἐαυτην ald. 5. Θηνών AC, in utroque postea în Girwr mut., quod est in edd. Quatuor locis praeter hunc o dia Ourwe xuxlog in editionibus ac plerisque codicibus offenditur (p. 65. II, 68. 69): in uno tamen (II, 68) E exhibet δι' άθηνων. Illa autem scriptura tanto codicum consensu adeo videbatur firmata, ut Thinarum urbem Eratostheni iam notam, atque ex eius quidem opinione in extrema Tauri parte ad ipsum mare orientale sitam fuisse ad unum omnes Nihilominus omnibus illis locis di Admor scribere non dubitavi. Iam primum enim iure mireris Thinas Eratostheni tam fuisse notas, ut circulum parallelum hoc maxime nomine, utpote notissime quodam, notandum iudicaret: quippe, Strabone teste (v. II, 120), dia γνωρίμων τόπων λαμβάνεσθαι δεί τας εὐθείας ταύτας, h. e. eas lineas, quae circulos parallelos et meridianos repraesentent. Ac profecto omnibus illis locis sic commemoratur δ διά Θινών κίκλος, tanquam notissima sit omnibus illa urbs eiusque situs. Tantum vero abest, ut nota suerit aut Eratostheni aut Straboni, ut neque in describenda India, neque alio usquam loco nominaverint, neque in definienda extrema Tauri parte hoc nomine utantur, την έωαν θάλατταν (v. II, 129), sive την Ἰνδικην in universum (II, 67, 68. XIV, 673), sive τὰ ἄκρα Ἰνδιxη̃ς (XI, 490) posuisse satis habentes. Taurum contra, quem II, 68 ait hunc-parallelum sequi, de quo agimus, aliis locis (II, 82..86) Strabo tradit ex Eratosthenis sententia in parallelo esse per Athenas ducto. qui inde a Columnis incipiens per fretum Siculum Rhodum tendat & ad Tauri initia, eumque ad mare orientale sequatur (cf. II, 67. 115). Hic terrae habitabilis longitudinem maximam definit, omniumque parallelorum quasi est princeps: de co igitur et in hoc loco et reliquis omnibus, in quibus ὁ δια Θινων κύκλος vulgo legitur, agi apparet; neque quisquam nomen illud ut omnium notissimum ab Eratosthene professi Thinae autem, sive potius Thina urbs primo commemoratur in Periplo maris Rubri Arriani, qui fertur (v. Geogr. min. ed. Huds. I, p. 36), ex quo loco satis intelligitur, parum compertum fuisse vel tribus sacculis post Eratosthenem illius urbis situm.

σμον ἀπο τῆς Ἰνδικῆς εἰς τὴν Ἰβηρίαν. οὐδε ταῦτα οὖν εὐ λέγει οὐτος γὰρ ὁ λόγες \*τὰ \* περὶ μεν τῆς εὐκράτου καὶ καθ' ἡμᾶς ζώνης λέγοιτ' ἂν κατὰ τοὺς μαθηματικούς, ῆς μέρος ἡ οἰκουμένη ἐστί, περὶ δὲ τῆς οἰκουμένης... καλοῦμεν γὰρ ὁ οἰκουμένην ἢν οἰκοῦμεν καὶ γνωρίζομεν ἐνδέχεται δὲ ἐν τῆ αὐτῆ εὐκράτορ ζώνη καὶ δύο οἰκουμένας εἰναι ἢ καὶ πλείους, \* εἰ\* καὶ μάλιστα ἐγγὺς τοῦ δι Αθηνών κύκλου τοῦ διὰ τοῦ Ατλαν- Α. 11 τικοῦ πελάγους γραφομένου. πάλιν δὲ ἐπιμένων τῆ περὶ τοῦ σφαιροειδῆ τὴν γῆν εἰναι ἀποδείζει τῆς αὐτῆς ἐπιτιμήσεως ᾶν 10 τυγχάνοι. ως δ' αὕτως καὶ πρὸς τὸν Όμηρον οὐ παύεται περὶ τῶν αὐτῶν διαφερόμενος.

7. Έξης δὲ περὶ τῶν ἠπείρων εἰπων γεγονέναι πολύν λόγον, καὶ τοὺς μὲν τοῖς ποταμοῖς διαιρεῖν αὐτάς, τῷ τε Νείλῷ καὶ τῷ Τανάιδι, νήσους ἀποφαίνοντας, τοὺς δὲ τοῖς ἰσθμοῖς, 15 τῷ τε μεταξὺ τῆς Κασπίας καὶ τῆς Ποντικῆς θαλάσσης καὶ τῷ μεταξὺ τῆς ἐρυθρᾶς καὶ τοῦ ἐκρήγματος, τού[τους] δὲ κερρονήσους αὐτὰς λέγειν, οὐχ ὁρᾶν φησι, πῶς ὰν εἰς πράγματα καταστρέφοι ἡ ζήτησις τῶτη, ἀλλὰ μόνον ἔριν διαιτώντων \*μᾶλλον\* κατὰ Δημόκριτον εἶναι. μὴ ὅντων γὰρ ἀκριβῶν ὅρων κα-20 θάπερ Κολυττοῦ καὶ Μελίτης, οἶον στηλῶν ἢ περιβόλων, τοῦτο μὲν ἔχειν φάναι ἡμᾶς, ὅτι τουτὶ μέν ἐστι Κολυττός, τουτὶ δὲ Μελίτη, τοὺς ὅρους [δὲ] μὴ ἔχειν εἰπεῖν. διὸ καὶ συμβαίνειν κρίσεις πολλάκις περὶ χωρίων τινῶν, καθάπερ ἀργείοις μὲν καὶ Λακεδαιμονίοις περὶ Θυρέας, ἀθηναίοις δὲ καὶ Βοιωτοῖς

<sup>1.</sup> Post Ἰβηρίαν excidisse quaedam putant Cas. Shk. Grosk. 2. τὰ περε μὲν ABCl αὰ om. Cor. 4. Post οἰχουμένης haud dubie nonnulla exciderunt. Grosk. ex more suo multa omissa esse arbitratur, Cas. οὐχέτι; ego οὐχ ἐξ ἴσης a Strabone scriptum fuisse crediderim. 5. & asteriscis inclusit Cor., nihil post οἰχουμένης desiderari ratus. 6. τὰ CB (ex corr.), litera erasa inter εἰ et καὶ in A, εἰ om. Cor. 7. διὰ θενῶν codd. edd. v. supra. 16. τοὐτους δὲ] τοῦ δὲ ABCl τοὺς δὲ ald. καὶ Cor., idem tamen τοὐτους δὲ scribendum esse in notis suspicatus. 17. πράγματα] πραγματικὸν Cor. 18. καταστρέφοιτο Xyl. — μόνον asteriscis notavit Cor. 20. τοῦτον μὲν ἔχειν ClA (in hoc sup. τοῦτο ἔχ) τοῦτων Cor. 21. τουτὶ μέν ἔστι om. l. 22: τοὺς ὄργους l. — δὲ om. C, sec. m. add. in AB. — συμβαίνει BClA, et in hoc sup. νειν. 24. θυραίας ABCl.

- Α. 115 περὶ Ἰροποῦ: ἄλλως τε τοὺς Ἑλληνας τὰς τρεῖς ἀπείρους ὀτομάσαι, οὐκ εἰς τὴν οἰκουμένην ἀποβλέψωντας, ἀλλ' εἴς τε τὴν σφετέραν, καὶ τὴν ἀπαντικοὺ τὴν Καρικήν, ἐφ' ἡ νῦν Ἰωνες καὶ οἱ ἔξῆς χρόνφ δὲ ἐπὶ πλέον προϊόντας ἀεὶ καὶ πλειόνων γνωριζομένων χωρῶν εἰς τοῦτο καταστρέψαι τὴν διαίρεσιν. πό- 5 τερον οὐν οἱ πρῶτοι διορίσαντες τὰς τρεῖς, ἵνα ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἄρξωμαι διαιτῶν τὴν ἔριν μὴ κατὰ Δημόκριτον, ἀλλὰ κατὰ αὐτόν, οὐτοι ἡσαν οἱ πρῶτοι τὴν σφετέραν ἀπὸ τῆς ἀντικειμένης τῆς τῶν Καρῶν διορίσαι ζητοῦντες; ἢ οὐτοι μὲν τὴν Ελλάδα ἐπενόουν μόνην καὶ τὴν Καρίαν καὶ ὀλίγην τὴν συνετῆ, 10
  - C. 66 οὖτε δ' Εὐρώπην οὖτε Ασίαν ώσαύτως οὖτε Αιβύην, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπιόντες ὅση ἢν ἱκανὴ ὑπογράψαι τὴν τῆς οἰκουμένης ἐπίνοιαν, οὖτοί εἰσιν οἱ εἰς τρία [μέρη] διαιροῦντες; πῶς οὖν οὐ τῆς οἰκουμένης ἐποιοῦντο διαίρεσιν; τίς δὲ τρία μέρη λέγων καὶ καλῶν ἢπειρον ἔκαστον τῶν μερῶν οὐ προσεπινοεῖ τὸ ὅλον, 15 οῦ τὸν μερισμὸν ποιεῖται; εἰ δ' ἐπινοοῖ μὲν μὴ τὴν οἰκουμένην, μέρους δέ τινος αὐτῆς τὸν μερισμὸν ποιοῖτο, τίνος ἄν τις μέρους τῆς οἰκουμένης μέρος εἶπε τὴν Ασίαν ἢ τὴν Εὐρώπην [ἢ] ὅλως ἤπειρον; ταῦτὰ γὰρ εἴρηται παχυμερῶς.
    - 8. Έτι δὲ παχυμερέστερον τὸ φήσαντα μὴ ὁρᾶν, εἰς τί πρα 20 γματικὸν καταστρέφει τὸ τοὺς ὅρους ζητεῖν, παραθεῖναι τὸν Κολυττὸν καὶ τὴν Μελίτην, εἰτ εἰς τἀναντία περιτρέπεσθαι. εἰ γὰρ οἱ περὶ Θυρεῶν καὶ Ὠρωποῦ πόλεμοι διὰ τὰς τῶν ὅρων ἀγνοίας ἀπέβησαν, εἰς πραγματικόν τι καταστρέφον τὸ διαχωρίζειν τὰς χώρας ἡ τοῦτο λέγει, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν χωρίων, καὶ 25 νὴ Δία τῶν καθ' ἔκαστα ἐθνῶν πραγματικὸν τὸ διορίζειν ἀκριβῶς, ἐπὶ δὲ τῶν ἡπείρων περιττόν. καίτοι οὐδὲ ἐνταῦθα ἡττον

<sup>7.</sup> διαιτώντες ABCl Xyl. corr. 10. την ante δλίγην inser. ald. 12. ὅσην ἐκανοὶ ἐπιγράψαι codd. Gor. corr. 13. μέρη om. codd. 16. ἐπινοεῖ codd. edd. — μη om. Gor. 17. ποιεῖτο Βἰ΄ et in hoc το in ται sec. m. mut., inde ποιεῖται Cor. 19. η ante ὅλοις om. ABCl, sec. m. add. in q. 21. καταστρέφειν AB (ex corr.?) Cl καταστρέφοι edd. inde a Cas. — εἰς τί πραγματικὸν iterantur ante τὸ in BC. 23. Φυραιῶν BCA (in hoc ρε sup. ραι) Φυραμῶν ὶ Θυρέας edd., at cf. VIII, 376. 24. καταστρέφει Cor. — Verba τὸ διαχωρίζειν — πραγματικὸν om. C, in marg. add. B. 25. λέγειν Al.

οὐδέν· γένοιτο γὰρ ἂν καὶ ἐπὶ τούτων ἡγεμόσι μεγάλοις ἀμφισβήτησις, τῷ μὲν ἔχοντι τὴν Ασίαν, τῷ δὲ τὴν Λιβύην, ὁποτέρου δ' ἐστὶν ἡ Αἴγυπτος, δηλονότι ἡ κάτω λεγομένη τῆς Αἰ- Α. 116
γύπτου χώρα. καὶ ἐάσας δέ τις τοῦτο διὰ τὸ σπάνιον ἄλλως
5 φατέον διαιρεῖσθαι τὰς ἡπείρους κατὰ μέγαν διορισμὸν καὶ
πρὸς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἀναφερόμενον καθ' δν οὐδὲ τούτου
φροντιστέοκ, εἰ οἱ τοῖς ποταμοῖς διορίσαντες ἀπολείπουσί τινα
χωρία ἀδιόριστα, τῶν ποταμῶν μὴ μέχρι τοῦ ἀκεανοῦ διηκόντων, \*τὰς \* μηδὲ νήσους ὡς ἀληθῶς ἀπολειπόντων τὰς
10 ἡπείρους.

9. Επὶ τέλει δὲ τοῦ ὑπομνήματος οὐκ ἐπαινέσας τοὺς δίγα διαιρούντας απαν το των ανθρώπων πλήθος είς τε Ελληνας καὶ βαρβάρους, καὶ τοὺς Άλεξάνδρω παραινούντας τοῖς μὲν Έλλησιν ώς φίλοις χρησθαι, τοῖς δὲ βαρβάροις ώς πολεμίοις, 15 βέλτιον είναι φησιν άρετη καὶ κακία διαιρείν ταῦτα. πολλούς γαο και των Έλλήνων είναι κακούς και των βαρβάρων αστείους, καθάπες Ίνδοὺς καὶ Άριανούς, ἔτι δὲ Ῥωμαίους καὶ Καργηδονίους, ούτω θαυμασχώς πολιτευομένους. διόπεο τον Αλέξανδρον, άμελήσαντα των παραινούντων, δσους οίόν τ' ήν άπο-20 δέγεσθαι των εύδοκίμων ανδρων καὶ εύεργετείν : ωσπερ δι' άλλο C. 67 τι των ούτω διελόντων τους μεν έν ψόγω, τους δ' έν έπαίνω τιθεμένων, η διότι τοῖς μὲν ἐπικρατεῖ τὸ νόμιμον καὶ τὸ παιδείας καὶ λόγων οἰκεῖον, τοῖς δὲ τάναντία. καὶ ὁ ἀλέξανδρος ούν ούκ άμελήσας των παραινούντων, άλλ' άποδεξάμενος την 25 γρώμην τὰ ἀκόλουθα, οὐ τὰ ἐναντία ἐποίει, πρὸς τὴν διάνοιαν σκοπεών την των έπεσταλκότων.

<sup>3.</sup> διελόντι codd., sed δηλονότι sec. m. add. in marg. q. 4. κατάνας δέ τις codd. καταινέσαντας δὲ τοῦτο Cor. Multo melius Paetz. suspicatus fuerat κᾶν ἐάση δέ τις sive κᾶν ἐάσαντες δὲ τοῦτο. Quae scripsimus ipsi literarum ductibus paene indicantur ac simili loco IX, 429 confirmantur. 9. τὰς om. Cor. — μηδὲ] μὲν δὴ codd. Cor. corr. 11. δὲ τοῦ sup. qησι A, inde δέ φησι τοῦ gBkq ald. 17. ἀφειανοὺς ABCl ἀφείους Epit.

## ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Εν τῷ δευτέρο κατὰ λέξιν προβαλλόμενος τὰ Ερατοσθένους διαιτῷ καὶ διελέγχει, ὅσα μὴ ὁρθῶς εἴρηται ἢ διήρηται ἢ διαγέγραπται καὶ Ἰππάρχου δὲ τῶν πολλῶν μιμνήσκεται ἔπιλαμβανόμενος. καὶ ἐπὶ τέλει ὅ ἔκθεσις σύντομος καὶ τρόπον τινὰ σύνοψις τῆς ὅλης πραγματείας, τοῦτὰ ἔτοι τῆς γεωγραφικῆς ἱστορίας.

## ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

## CAPUT I.

10

- A. 117 1. Έν δὲ τῷ τρίτφ τῶν γεωγραφικῶν καθιστάμενος τὸν τῆς οἰκουμένης πίνακα γραμμῆ τινι διαιρεῖ δίχα ἀπὸ δύσεως ἐπ' ἀνατολὴν παραλλήλφ τῆ ἰσημερινῆ γραμμῆ. πέρατα δ' αὐ-
- Α. 118 τῆς τίθησι πρὸς δύσει μὲν τὰς Ἡρακλείους στήλας, ἐπ' ἀνατολῆ δὲ τὰ ἄκρα καὶ ἔσχατα ὅρη τῶν ἀφοριζόντων ὀρῶν τὴν 15 πρὸς ἄρκτον τῆς Ἰνδικῆς πλευράν. γράφει δὲ τὴν γραμμὴν ἀπὸ Στηλῶν διά τε τοῦ "Σικελικοῦ πορθμοῦ καὶ τῶν μεσημβρινῶν ἄκρων τῆς τε Πελοποννήσου καὶ τῆς Ἰτικῆς, \*καὶ\* μέχρι τῆς

<sup>3.</sup> Argumentum om. Bkuv, sec. m. add. in marg. C. 4. ἢ διήρηται om. edd. — καὶ διαγέγραπται edd. 11. τῆ τρίτη Ε. 18. καὶ om. Cor., cf. p. 118 extr.

Ροδίας καὶ τοῦ Ισσικοῦ κόλπου. μέχρι μὲν δὴ δεῦρο διὰ τῆς θαλάττης φησίν είναι την λεγθείσαν γραμμήν και τών παραπειμένων ήπείρων (καὶ γὰρ αὐτὴν ὅλην τὴν καθ' ἡμᾶς θάλατταν ούτως έπὶ μῆκος τετάσθαι μέχρι τῆς Κιλικίας), εἶτα ἐπ' C. 68 ; εὐθείας πως ἐκβάλλεσθαι παρ' ὅλην τὴν ὀρειτὴν τοῦ Ταύρου μέχρι της Ινδικής τον γάρ Ταύρον έπ' εύθείας τη άπο Στηλών θαλάττη τεταμένον δίχα την Ασίαν διαιρείν όλην έπὶ μήκος, τὸ μὲν αὐτῆς μέρος βόρειον ποιοῦντα, τὸ δὲ νότιον οισθ όμοίως καὶ αὐτὸν ἐπὶ τοῦ δι' Αθηνών ίδοῦσθαι παραλλήλου 10 καὶ τὴν ἀπὸ Στηλών μέγρι δεύρο θάλατιαν.

- 2. Ταῦτα δ' εἰπών οιεται δεῖν διορθῶσαι τὸν ἀργαῖον γεωγραφικόν πίνακα. πολύ γὰρ ἐπὶ τὰς ἄρκτους παραλλάττει τὰ έωθινα μέρη των όρων κατ' αύτόν, συνεπισπάσθαι δε καί την Ίνδικήν άρκτικωτέραν ή δεί γινομένην. πίστιν δε τούτου φέρει ιδ μίαν μεν τοιαύτην, ότι τὰ τῆς Ινδικῆς ἄκρα τὰ μεσημβρινώτατα όμολογούσι πολλοί τοῖς κατὰ Μερόην ἀνταίρειν τόποις, από τε των αέρων και των ουρανίων τεκμαιρόμενοι, έντευθεν δ' ἐπὶ τὰ βορειότατα τῆς Ἰνδικῆς τὰ πρὸς τοῖς Καυκασίοις όρεσι Πατροκλής, ο μάλιστα πιστεύεσθαι δίκαιος διά τε τὸ 0 ἀξίωμα καὶ διὰ τὸ μὴ ἰδιώτης είναι τῶν γεωγραφικῶν, φησὶ σταδίους μυρίους καὶ πεντακισχιλίους άλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀπὸ Μερόης έπὶ τὸν δι Αθηνών παράλληλον τοσούτόν πώς έστιν, ώστε της Ίνδικης τὰ προσάρκτια μέρη συνάπτοντα τοῖς Καυκασίοις δρεσιν είς τούτον τελευτάν τον κύκλον.
- 5 3. Άλλην δε πίστιν φέρει τοιαύτην, ότι το από τοῦ Ίσσικοῦ κόλπου διάστημα επί την θάλατταν την Ποντικήν τρισχιλίων πώς έστι σταδίων πρός άρκτον ίόντι καὶ τοὺς περί Άμι- Α. 119 σὸν η Σινώπην τόπους, ὅσον καὶ τὸ πλάτος τῶν ὀρῶν λέγεται έχ δε Αμισού πρός την ίσημερινήν ανατολήν φερομένο

<sup>1.</sup> φησὶ post δεῦρο collocat, idemque verbum post om. E. ἐπ' E. - ἀπ' εὐθείας ABCl Xyl, corr. 9. διά Θινών ABCl cdd. v. ad I, 65. 13. συνεσπασθαι ΑΙ συνεπισπασασθαι Ε συνεπεσπασθαι (sic) Cor. — καὶ om. E. 14. η δεὶ ηδη codd. edd. Grosk. corr. cf. I, 64. 15. τοιαύτην ταύτην Cor. 21. τὸ] τὸν 22. dia Girar codd. edd. v. ad I, 65 in. - τοσούτο A.

πρώτον μὲν ἡ Κολχίς ἐστιν, ἔπειτα ἡ ἐπὶ τὴν Τρκανίαν θάλατταν ὑπέρθεσις καὶ ἡ ἐφεξῆς ϶ἡ\* ἐπὶ Βάκτρα καὶ τοὺς ἐπέκεινα Σκύθας ὁδὸς δεξιὰ ἔχοντι τὰ ὅρη· αὕτη δ' ἡ γραμμὴ διὰ Άμισοῦ πρὸς δύσιν ἐκβαλλομένη διὰ τῆς Προποντίδος ἐστὶ καὶ τοῦ Έλλησπόντου. ἀπὸ δὲ Μερόης ἐπὶ τὸν Έλλήσποντον οὐ 5 πλείους εἰσὶ τῶν μυρίων καὶ ὀκτακισχιλίων σταδίων, ὅσοι καὶ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πλευροῦ τῆς Ἰνδικῆς πρὸς τὰ περὶ τοὺς Βακτρίους μέρη, προστεθέντων τρισχιλίων τοῖς μυρίοις καὶ πεντακισχιλίοις, ὧν οἱ μὲν τοῦ πλάτους ἦσαν τῶν ὀρῶν, οἱ δὲ τῆς Ἰνδικῆς.

- 4. Πρός δὲ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ὁ Ἰππαρχος ἀντιλέγει διαβάλλων τὰς πίστεις οὖτε γὰρ Πατροκλέα πιστὸν εἰναι, δυεῖν ἀντιμαρτυρούντων αὐτῷ Δηιμάχου τε καὶ Μεγασθένους, οἱ C. 69 καθ' οὖς μὲν τόπους δισμυρίων εἰναι σταδίων τὸ διάστημά φασι τὸ ἀπὸ τῆς κατὰ μεσημβρίαν θαλάττης, καθ' οὖς δὲ καὶ 15 τρισμυρίων τούτους γε δὴ τοιαῦτα λέγειν, καὶ τοὺς ἀρχαίους πίνακας τούτοις ὁμολογεῖν. ἀπίθανον δή που νομίζει τὸ μόνφ δεῖν πιστεύειν Πατροκλεῖ, παρέντας †τοσοῦτον ἐπιμαρτυροῦντας αὐτῷ, καὶ διορθοῦσθαι παρ' αὐτὸ τοῦτο τοὺς ἀρχαίους πίνακας, ἀλλὰ μὴ ἐᾶν οὖτως, ἕως ἄν τι πιστότερον περὶ αὐτῶν № γνῶμεν.
  - 5. Ο ζιαι δη πολλάς έχειν εὐθύνας τοῦτον τὸν λόγον. πρώτον μὲν ὅτι πολλαῖς μαρτυρίαις ἐκείνου χρησαμένου, μιῷ φησι τῆ Πατροκλέους αὐτὸν χρῆσθαι. τίνες οὖν ἦσαν οἱ φάσκοντες τὰ μεσημβρινὰ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην; εδ τίνες δ' οἱ τὸ ἀπὸ Μερόης διάστημα μέχρι τοῦ δι' Ἀθηνών

<sup>1.</sup> ἐπὶ] ὑπὸ ABCl Xyl. corr. 2. Alterum ἡ vix ferendum, atque omittitur infra p. 71 in loco simillimo. 12. Post Πατροκλέα in A sec. m. inter versus add. haec: ὑν ἐκεῖνος εἶπεν εἶναι μάλιστα πιστεύεσθαι δίκαιον διά τε τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ μὴ ἰδιώτην εἶναι δυεῖν: quae omnia praeter tria prima vocabula in seriem recepta sunt in gg, sed in hoc post atramento inducta; pr. m. add. in marg. k. 16. γε δή sup. μὲν Α τε δὴ Cor. 18. παρέντας τοὺς τοσοῦτον ἀντιμαρτυροῦντας Cor. ex Cas. coni., qui tamen ἐπὶ ante τοσοῦτον addendum censuerat. Scribi possit ctian τοὺς οῦπο ἐπιμαρτυροῦντας; sed altera ratio magis arridet. 26. διὰ Θινῶν codd. edd. v. ad I, 65 in.

παραλλήλου τοσούτον λέγοντες; τίνες δὲ πάλιν οἱ τὸ τῶν ὀρῶν πλάτος [τοσούτον], ἢ οἱ τὸ ἀπὸ τῆς Κιλικίας ἐπὶ τὴν Ἀμισού τὸ αὐτὸ τούτω λέγοντες; τίνες δὲ οἱ [τὸ] ἀπὸ Ἀμισοῦ διὰ Κόλχων καὶ τῆς Ὑρκανίας μέχρι Βακτρίων καὶ τῶν ἐπέκεινα Α. 126 5 εἰς τὴν ἐφάν θάλατταν καθηκόντων ἐπ' εὐθείας τε εἶναι λέγοντες καὶ ἐπ' ἰσημερινὰς ἀνατολὰς καὶ παρὰ τὰ ὅρη ἐν δεξιῷ ἔχοντι αὐτά; ἢ πάλιν τὸ ἐπὶ τὴν δύσιν ἐπ' εὐθείας ταύτη τῆ γραμμῆ, διότι ἐπὶ τὴν Προποντίδα ἐστὶ καὶ τὸν Ελλήσποντον; τεῶτα γὰρ ὁ Ἐρατοσθένης λαμβάνει πάντα τὸς καὶ ἐκμαρτυ-10 ρούμενα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς τόποις γενομένων, ἐντετυχηκώς ὑπομνήμασι πολλοῖς, ὧν εὐπόρει, βιβλιοθήκην ἔχων τηλικαύτην, ἡλώκην αὐτὸς Ἱππαρχός φησι.

- 6. Καὶ αὐτη δὲ ἡ τοῦ Πατροκλέους πίστις ἐκ πολλῶν μαρτυριῶν σύγκειται, τῶν βασιλέων τῶν πεπιστευκότων αὐτῷ τη15 λικαύτην ἀρχήν, τῶν ἐπακολουθησάντων αὐτῷ, τῶν ἀντιδοξούντων, ὧν αὐτὸς ὁ Ἰππαρχος κατονομάζει οἱ γὰρ κατ' ἐκείνων ἔλεγχοι πίστείς τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων εἰσίν. οὐδὲ τοῦτο δὲ ἀπίθανον τοῦ Πατροκλέους, ὅτι φησὶ τοὺς Αλεξάνδρω συστρατεύσαντας ἐπιδρομάδην ἱστορῆσαι ἔκαστα, αὐτὸν δὲ Αλέ26 ξανδρον ἀκριβῶσαι, ἀναγραψάντων τὴν ὅλην χώραν τῶν ἐμπειροτάτων αὐτῷ τὴν δ' ἀναγραφὴν αὐτῷ δοθῆναί φησιν ὕστερον ὑπὸ Ξενοκλέους τοῦ γαζοφύλακος.
- 7. Έτι φησὶν ὁ Ἰππαρχος ἐν τῷ δευτέρο ὑπομνήματι αὐτὸν τὸν Ἐρατοσθένη διαβάλλειν τὴν τοῦ Πατροκλέους πίστιν ἐκ τῆς πρὸς Μεγασθένη διαφωνίας περὶ τοῦ μήκους τῆς Ἰνδικῆς τοῦ κατὰ τὸ βόρειον πλευρόν, τοῦ μὲν Μεγασθένους λέγοντος σταδίων μυρίων ἐξακισχιλίων, τοῦ δὲ Πατροκλέους χιλίοις λείτους κατὰ τὸ κατὰ τὸ κακισχιλίων, τοῦ δὲ Πατροκλέους χιλίοις λείτους κακισχιλίων κοῦ δὲ Πατροκλέους χιλίοις λείτους κακισχιλίων κακισχιλίων.

<sup>2.</sup> τοσοῦτον om. codd. edd. Grosk. addendum esse vidit. Syllabarum proximārum similitudo effecit, ut omitteretur. — οἱ om. edd. 3. τοῦτω] τοῦτο ΒCl. — τὸ om. codd. edd. 6. περὶ codd. cdd. Sed corrigendum censuit Cor. in nott. 7. ἐχόττων codd. edd., quod lícet explicari possit, nihîlominus corrigendum putavi, quod dativo in talibus uti solet Strabo, et haec omnia ad Eratosthenis verba supra (p. 68) proposita exigenda sunt. 9. καὶ asteriscis inclusit Cor. 11. ηὖπόρει edd. inde a Cas. 16. ὡς codd. οῦς Cor. Ante eum Cas. proposuerat ὧν. 23. ἔτι] ὅτι codd. 24. ἐψατοσθένην ABC. 27. πεντακισχιλίων codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. coll. XV, 689. cf. Ar-

πειν φαμένου · ἀπὸ γάρ τινος ἀναγραφῆς σταθμῶν ὁρμηθέντα τοῖς μὲν ἀπιστείν διὰ τὴν διαφωνίαν, ἐκείνη δὲ προσέχειν. εἰ

- C. 70 οὖν διὰ τὴν διαφωνίαν ἐνταῦθα ἄπιστος ὁ Πατροκλῆς, καίτοι παρὰ χιλίους σταδίους τῆς διαφορᾶς οὖσης, πόσφ χρὴ μᾶλλον
- A. 121 ἀπιστεῖν ἐν οἶς παρὰ ἀκτακισχιλίους ἡ διαφορά ἐστι, πρὸς 5 δύο καὶ ταῦτα ἄνδρας συμφωνοῦντας ἀλλήλοις, τῶν μὲν λεγόντων τὸ τῆς Ἰνδικῆς πλάτος δισμυρίων σταδίων, τοῦ δὲ μυρίων καὶ δισχιλίων;
  - 8. Έροῦμεν δ', ὅτι οὐ ψιλὴν τὴν διαφωνίαν ἢτιάσατο, ἀλλὰ συγχρίνων πρὸς τὴν ὁμολογίαν καὶ τὴν ἀξιοπιστίαν τῆς ἀναγρα- 10 φῆς τῶν σταθμῶν. οὐ θαυμαστὸν δέ, εἰ πιστοῦ γίνεταί τι πιστότερον, καὶ εἰ τῷ αὐτῷ ἐν ἐτέροις μὲν πιστεύομεν, ἐν ἐτέροις δ' ἀπιστοῦμεν, ὅταν παρά τινος τεθῆ τι βεβαιότερον. γελοῖόν τε τὸ τὴν παρὰ πολὺ διαφωνίαν ἀπιστοτέρους ποιεῖν τομίσαι τοὺς διαφωνοῦντας τοὐναντίον γὰρ ἐν τῷ παρὰ μικρὸν 16 συμβαίνειν τοῦτο μᾶλλον ἔοικε. παρὰ μικρὸν γὰρ ἡ πλάνη συμβαίνει μᾶλλον οὐ τοῖς τυχοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλέον τι τῶν ἐτέρων φρονοῦσιν ἐν δὲ τοῖς παρὰ πολὺ ὁ μὲν τυχὼν ἀμάρτοι ἄν, ὁ δ' ἐπιστημονικώτερος ἦττον ἀν ποῦτο πάθοι. διὸ καὶ πιστεύεται θᾶπτον.
  - 9. Άπαντες μὲν τοίνυν οἱ περὶ τῆς Ἰνδικῆς γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, καθ' ὑπερβολὴν δὲ Δηίμαχος τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης 'Ονησίκριτος δὲ καὶ Νέαρχος καὶ ἄλλοι τοιοῦτοι παραψελλίζοντες ἤδη. καὶ ἡμῖν δ' ὑπῆρξεν ἐπὶ πλέον κατιδεῖν ταῦτα, ὑπομνηματιζομένοις τὰς Άλε- 25
    ξάνδρου πράξεις διαφερόντως δ' ἀπιστεῖν ἄξιον Δηιμάχω τε
    καὶ Μεγασθένει. οὐτοι γάρ εἰσιν οἱ τοὺς Ἐνωτοκοίτας καὶ τοὺς
    Αστόμους καὶ Άρρινας ἱστοροῦντες Μονοφθάλμους τε καὶ Μακροσκελεῖς καὶ 'Οπισθοδακτύλους ἀνεκαίνισαν δὲ καὶ τὴν Όμηρικὴν τῶν Πυγμαίων γερανομαχίαν, τρισπιθάμους εἰπόντες. οὖ- 30
    τοι δὲ καὶ τοὺς χρυσωρύχους μύρμηκας καὶ Πᾶνας σφηνοκεφάλους ὅφεις τε καὶ βοῦς καὶ ἐλάφους σὺν κέρασι καταπίνον-

rian. Ind. c 3. 21 μεν om. l. 23. δε] τε edd. inde a Kyl 24. παραφελλίζοντες, Ήδη δε και ήμων υπήμξεν κελ. Gor. 28. άφτας Β. 32. και απτέ βους om. Cor.

τας περί ων έτερος τον έτερον έλέγχει, όπερ και Έρατοσθένης φησίν. ἐπέμφθησαν μεν γὰρ είς τὰ Παλίμβοθρα, ὁ μεν Μεγασθένης πρὸς Σανδρόκοπον, ὁ δὲ Δηίμαχος πρὸς Άλλιπρογάδην τὸν ἐκείνου υἱὸν κατὰ πρεσβείαν ὑπομνήματα δὲ τῆς 5 αποδημίας κατέλιπον τοιαντα, νω' ής δή ποτε αίτίας προαγθέν- Α. 122 τες. Πατροκλής δε ήκιστα τοιούτος και οι άλλοι δε μάρτυρες ούκ απίθανοι, οίς κέγρηται ὁ Ἐρατοσθένης.

10. . . . εί γὰρ ὁ διὰ Ῥόδου καὶ Βυζαντίου μεσημβρινός όρθως είληπται, καὶ ὁ διὰ τῆς Κιλικίας καὶ Αμισοῦ όρθως 19 αν είη είλημμένος φαίνεται γάο τὸ παράλληλον έχ πολλών, δταν μηδετέρως ή σύμπτωσις ἀπελέγγηται.

C. 71

11. Θ τε έξ Αμισού πλούς έπὶ την Κολγίδα ότι έστιν έπὶ ἰσημερινήν ἀνατολήν, καὶ τοῖς ἀνέμοις έλέγγεται καὶ ὧραις καὶ καρποῖς καὶ ταῖς ἀνατολαῖς αὐταῖς. ὡς δ' αὖτως καὶ ἡ 15 έπὶ τὴν Κασπίαν ὑπέρβασις καὶ ἡ ἐφεξῆς όδὸς μέχρι Βάκτρων. πολλαγοῦ γὰρ ή ἐνάργεια καὶ τὸ ἐκ πάντων συμφωνούμενον ὀργάνου πιστότερόν έστιν έπεὶ καὶ ὁ αὐτὸς Ίππαρχος τὴν ἀπὸ Στηλών μέχοι της Κιλικίας γραμμήν, ότι έστιν έπ' εθθείας καί ότι έπὶ ἰσημερινήν ἀνατολήν, οὐ πᾶσαν ὀργανικώς καὶ γεωμε-20 τρικώς έλαβεν, άλλ' όλην την από Στηλών μέγρι πορθμού τοίς πλέουσιν επίστευσεν. ωστ' οὐδ' έκεῖνο †εὐλογεῖτο, ἐπειδή οὐκ

<sup>2.</sup> Infra XV, 699. 690. 698. 702. codd. exhibent Παλίβοθρα, quam formam, cum Patalibothra urbs illa ab Indis ipsis appellata sit (v. Schlegel, in Bibl. Ind. H p. 394), rectiorem esse apparet. Alteram tamen, quam codd. h. l. tuentur, praebent etiam Stephanus Byz. et Ar-3. πρὸς ἀνδρόκοττον codd. (uno τ scriptum in C) Cor. corr. cf. XV, 702. 724. — διήμαχος C. 8. Haud pauca ante el vap intercidisse, etiamsi in nullo codice h. l. cernatur lacuna, Penzelius recte perspexit. Quae qualia fuerint, suspicari licet ex iis, quae supra tradita sunt (v. p. 68 §. 2 et 3), et quae mox subiiciuntur: cf. quae Grosk. 12. Ante 'O τε εξ κτλ. itidem lacunae signa podisputavit ad h. l. sucrunt Sbk. Cor., sed nihil hic desiderari Grosk. ostendit. 16. Evep-YELD ABI(C?) Xyl corr. 17. 6 om. E, et ipse Hipparchus Guar., unde αὐτὸς ὁ Ἰππαρχος Cor, quod valde arridet: sed codem sensu interdum a Strabone usurpatum esse videatur ὁ αὐτὸς, v. p. 74. IV, 203. 21. Exerros codd. Cor. corr. de Scalig. coni., evloyer no, quae coniectura est parum felix: probabilius scribendum censuerunt Xyl. εὐ λέγει

έχομεν λέγειν ούθ' ήμέρας μεγίστης πρὸς την βραχυτάτην λόγον ούτε γνώμονος πρὸς σκιὰν ἐπὶ τῷ παρωρεία τῷ ἀπὸ Κιλικίας μέχρις Ἰνδῶν, οὐδ' εἰ ἐπὶ παραλλήλου γραμμῆς ἐστιν ἡ λόξωσις, ἔχομεν εἰπεῖν, ἀλλ' ἐᾶν ἀδιόρθωτον, λοξὴν φυλάξαιτες, ώς οἱ ἀρχαῖοι πίνακες περιέχουσι. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ μή ἔχειν 5 εἰπεῖν ταὐτόν ἐστι τῷ ἐπέχειν, ὁ δ' ἐπέχων οὐδ' ἐτέρωσε ῥέπει,

- Α. 123 ἐᾶν δὲ κελεύων, ὡς οἱ ἀρχαῖοι, ἐκεῖσε ῥέπει. μᾶλλον δ' ἀν τἀκόλουθον ἐφύλαττεν, εἰ συνεβούλευε μηδὲ γεωγραφεῖν ὅλως οὐδὲ γὰρ τῶν ἄλλων ὀρῶν τὰς θέσεις, οἰον Άλπεων καὶ τῶν Πυρηναίων καὶ τῶν Θρακίων καὶ Ἰλλυρικῶν καὶ Γερμανικῶν, 10 οὕτως ἔχομεν εἰπεῖν. τίς δ' ἀν ἡγήσαιτο πιστοτέρους τῶν ὕστερον τοὺς παλαιοὺς τοσαῦτα πλημμελήσαντας περὶ τὴν πινακογραφίαν, ὅσα εὐ διαβέβληκεν Ἐρατοσθένης, ὧν οὐδενὶ ἀντείρηκεν Ἰππαρχος;
  - 12. Καὶ τὰ έξῆς δὲ πλήρη μεγάλων ἀποριῶν ἐστιν. ὅρα ਖ਼ γάρ, εἰ τοῦτο μὲν μὴ κινοίη τις τὸ τὰ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς τὰ μεσημβρινὰ ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην, μηδὲ τὸ διάστημα τὸ ἀπὸ Μερόης ἐπὶ τὸ στόμα τὸ κατὰ τὸ Βυζάντιον, ὅτι ἐστὶ περὶ μυρίους σταδίους καὶ ὀκτακισχιλίους, ποιοίη δὲ τρισμυρίων τὸ ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν Ἰκδῶν μέχρι τῶν ὀρῶν, ὅσα ἂν συμ- με βαίη ἄτοπα. τὸ πρῶτον μὲν γὰρ εἴπερ ὁ αὐτός ἐστι παράλληλος ὁ διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Μασσαλίας (καθάπερ εἴρηκεν Ἰππαρχος πιστεύσας Πυθέμ), ὁ δ' αὐτὸς καὶ μεσημβρινός ἐστιν ὁ διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Βορυσθένους, ὅπερ καὶ αὐτὸ δοκιμάζει ὁ Ἰππαρχος, δοκιμάζει δὲ καὶ τὸ ἀπὸ Βυζαντίου διάστημα ἐπὶ τὸ τὸν Βορυσθένη σταδίους εἶναι τρισχιλίους ἐπτακοσίους, τοσοῦ-C. 72 τοι ἂν εἶεν καὶ οἱ ἀπὸ Μασσαλίας ἐπὶ τὸν διὰ Βορυσθένους

τὸ, Scalig. et Cas. εὐ λέγοιτο. Cor. scripsít εὐ λέγει, simul tamen in nott. monens fortasse scriptum fuisse οὐδ' ἄν ἐκεῖνο (s. ἐκείνως) εὐ λέγοιτο: quae mihi quoque maxime placent. 2. πρόσκια BCA, et in hoc alterum σ sec. m. add. πρόσσκια l, Xyl. corr. — παρορία BC παρορεία Cor. cf. VII, 295 in. 5. περιέχουσι mutandum esse arbitro in παρέχουσι. — γὰρ τὸ sup. ὅτι Α, inde γὰρ ὅτι τὸ g ald. 7. γρ. ὁ δὲ pr. m. add. in marg. A, inde ὁ δὲ κελεύων πο. — ἐἐπειν ΑΒC! Xyl. corr. — δ' om. l. 11. ὕστερον] ἀστέρων Α. 13. ὅσα οὐ codd., sed οὐ expunctum in B, ὅσα οὐν proposuit Cas. Recte ὅσα ἐὐ Cor. 16. οὐ κινοέη ald. 24. αὐτὸς l ald.

παράλληλον, ός γε διὰ τῆς Κελτικῆς παρωκεανίτιδος ἃν είη· ποσούτους γάρ πως διελθόντες συνάπτουσι τῷ ωκεανῷ.

13. Πάλιν δ' ἐπεὶ τὴν Κινναμωμοφόρον ἐσχάτην ἴσμεν οἰκουμένην πρὸς μεσημβρίαν, καὶ καθ' Ἰππαρχον αὐτὸν ὁ δι' ὁ αὐτῆς παράλληλος ἀρχὴ τῆς εὐκράτου καὶ τῆς οἰκουμένης ἐστί, καὶ διέχει τοῦ ἰσημερινοῦ περὶ ἀκτακισχιλίους καὶ ἀκτακοσίους σταδίους ἐπεὶ οὖν φησιν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸν διὰ Βορυ- Α. 124 σθένους διέχειν τρισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους σταδίους, εἶεν ἀν λοιποὶ οἱ ἀπὸ τοῦ ὁρίζοντος τὴν διακεκαυμένην καὶ τὴν εὕ-10 κρατον εἰς τὸν διὰ Βορυσθένους καὶ τῆς Κελτικῆς παρωκεανίτιδος στάδιοι δισμύριοι πεντακισχίλιοι διακόσιοι. ὁ δέ γε ἀπὸ τῆς Κελτικῆς πρὸς ἄρκτον πλοῦς ἔσχατος λέγεται παρὰ τοῦς νῦν ὁ ἐπὶ τὴν Ἰέρνην, ἐπέκεινα μὲν οὖσαν τῆς Βρεττανικῆς, ἀθλίως δὲ διὰ ψῦχος οἰκουμένην, ῶστε τὰ ἐπέκεινα νομίζειν 15 ἀοίκητα. οὐ πλέον δὲ τῆς Κελτικῆς τὴν Ἰέρνην διέχειν φασὶ τῶν πεντακισχιλίων, ῶστε περὶ τρισμυρίους εἶεν ὰν ἢ μικρῷ πλείους οἱ πάντες οἱ τὸ πλάτος τῆς οἰκουμένης ἀφορίζοντες.

14. Φέρε δη την ἀνταίρουσαν τῆ Κινναμωμοφόρφ καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου πρὸς ἔω κειμένην ὑποβῶμεν. αὕτη δ' 20 ἐστὶν ἡ περὶ την Ταπροβάνην ἡ δὲ Ταπροβάνη πεπίστευται σφόδρα, ὅτι τῆς Ἰνδικῆς πρόκειται πελαγία μεγάλη τῆσος πρὸς νότον μηκύνεται δὲ ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαν πλέον ἢ πεντακισχιλίους σταδίους, ὡς φασιν, ἔξ ἡς καὶ ἐλέφαντα κομίζεσθαι πολὺν εἰς τὰ τῶν Ἰνδῶν ἐμπόρια καὶ χελώνια καὶ ἄλλον φόρτον. 25 ταύτη δὴ τῆ νήσφ πλάτος προστεθὲν τὸ ἀνάλογον τῷ μήκει καὶ δίαρμα τὸ ἐπ' αὐτὴν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς τῶν μὲν τρισχιλίων σταδίων οὐκ ἀν ἔλαττον ποιήσειε διάστημα, ὅσον ἦν τὸ ἀπὸ τοῦ ὄρου τῆς οἰκουμένης εἰς Μερόην, εἴπερ μελλει τὰ ἄκρα τῆς

<sup>3.</sup> γρ. ἐσχώτου pr. m. add. in marg. A. 5. καὶ ante τῆς οἰκοιμέτης om. edd. (exc. Breq.) inde a Xyl. 10. τὸτ] τὴν ACl Xyl.
corr. 13. ὁ ἐπὶ τὴν ἰέρνην sup. γρ. ὅτι τὴν ἰέρνην A, inde ὅτι τὴν
ἰέρνην g et ex corr. k. Praeterea in marg. A, sec. m. add. haec: τῆς
βρεττανικῆς εἶναί φασιν, ὀλίγην δὶ διὰ ψῦχος οἰκεῖσθαι. ὅτι ἡ ταπροβάνη πεπίστευται, quae eadem leguntur in E. 18. φέρε δὴ ἐπὶ τὴν
a. φέρε δ' ἐπὶ τὴν scribendum csse suspicatur Cor. 24. ἐμπορεῖα sup.
ρία A. 28. τοῦ ὄρους ABCl τῶν ὅρων k (ex corr.) Cor., τοῦ ὅρου

Ινδικής ἀνταίρειν τῷ Μερόη πιθανώτερον δ' ἐστὶ καὶ κλείους τῶν τρισχιλίων τιθέναι. εἰ δὴ τοῦτο προσθείη τις τοῖς τρισμυρίοις, οἱς φησιν ὁ Δηίμαχος μέχρι τῆς εἰς Βακτρίους καὶ Σογδιανοὺς ὑπερθέσεως, ἐκπέσοι ἀν πάντα ταῦτα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης καὶ τῆς εὐκράτου. τίς ἀν οὐν θαρρήσειε ταῦτα λέγειν, ἀκούων ἱ καὶ τῶν πάλαι καὶ τῶν νῦν τὴν εὐκρασίαν καὶ τὴν εὐκαρπίαν λεγόντων πρῶτον μὲν τὴν τῶν προσβόρων Ἰνδῶν, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἐν τῆ Τρκανία καὶ τῆ Δρία καὶ ἐφεξῆς τῆ τε Μαργιανῆ καὶ τῆ Βακτριανῆ; ἄπασαι γὰρ αὐται προσεχεῖς μέν εἰσι τῆ

- C. 73 βορείω πλευρά τοῦ Ταύρου, καὶ η γε Βακτριανη καὶ πλησιά 10 ζει τῆ εἰς Ἰνδοὺς ὑπερθέσει, τοσαύτη δ' εὐδαιμονία κέχρηνται, ὅστε πάμπολύ τι ἀπέχειν τῆς ἀοικήτου. ἐν μέν γε τῆ Ὑρκανία τὴν ἄμπελον μετρητην οἴνου φέρειν φασί, τὴν δὲ συκῆν μεδίμνους ἐξήκοντα, τὸν δὲ σῖτον ἐκ τοῦ ἐκπεσόντος καρποῦ τῆς καλάμης πάλιν φύεσθαι, ἐν δὲ τοῖς δένδρεσι σμηνουργεῖσθαι 15 καὶ τῶν φύλλων ἀπορρεῖν μέλι, ὅπερ γίνεσθαι μὲν καὶ τῆς Μηδίας ἐν τῆ Ματιανῆ καὶ τῆς Αρμενίας ἐν τῆ Σακασηνῆ
- Α. 125 καὶ τῆ ἀραξηνῆ. ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν οὐκ ἐπ' ἴσης θαυμαστόν, εἴπερ εἰσὶ νοτιώτεραι τῆς Υρκανίας, καὶ εὐκρασία διαφέρουσα τῆς ἄλλης χώρας ἐκεῖ δὲ μᾶλλον. ἐν δὲ τῆ Μαργιανῆ τὸν 3 πυθμένα φασὶν εὐρίσκεσθαι τῆς ἀμπέλου πολλάκις δυεῖν ἀνδρῶν ὀργυιαῖς περιληπτόν, τὸν δὲ βότρυν δίπηχυν. Παραπλησίαν δὲ λέγουσι καὶ τὴν ἀρίαν, εὐοινία δὲ καὶ ὑπερβάλλειν, ἐν ἡ γε καὶ εἰς τριγένειαν παραμένειν ἐν ἀπιττώτοις ἄγγεσι τὸν οἰνον πάμφορον δ' εἶναι καὶ τὴν Βακτριανὴν πλὴν ἐλαίου, 5 πλησίον τῆ ἀρία παρακειμένην.

15. Εἰ δὲ καὶ ψυχρὰ μέρη τῶν τόπων τούτων ἐστίν, ὅσα ὑψηλὰ καὶ ὀρεινά, οὐδὲν δεῖ θαυμάζειν καὶ γὰρ ἐν τοῖς με-

restituerat iam Xyl.

16. ἀπορεῖν ΒΑ, sed in hoc alterum ρ sec. m. add.

17. ματτιανῆ ΑΒCl μαντιανῆ Ερίτ. cf. ad I, 49. — σακασίνη ΑΒΙ κασίνη C.

18. ἀραξίνη ΑΒCl. In utroque nomine η tuetur Ερίτ.

19. εὐστασίμ Β ex corr.

22. ὀργυίαις codd. — παράληπτον Β (ex corr.?).

23. δὲ καὶ] δέ γε καὶ C.

24. τριγένειαν et ex corr. τριέτειαν Β τριετίαν k ald.

25. δ' et καὶ om. Ε.

27. τούτων om. Ε.

28. οὐ δεῖ lC: in hoc οὐδὲν pr. m. scriptum fuerat omisso δεῖ, sed syllaba δεν in δεῖ sec. m. mutata.

σημβρινοῖς κλίμασι τὰ δρη ψυχρά ἐστι, καὶ καθόλου τὰ μετέωρα ἐδάφη, κῶν πεδία ἢ. τῆς γοῦν Καππαδοκίας τὰ πρὸς
τῷ Εὐξείτῳ πολὺ βορειότερά ἐστι τῶν πρὸς τῷ Ταύρῳ ἀλλ'
ἡ μὲν Βαγαδανία, πεδίον ἐξαίσιον μεταξὺ πῖπτον τοῦ τε Αρ5 γαίου ὅρους καὶ τοῦ Ταύρου, σπάνιον εἶ πού τι τῶν καρπίμων
δένδρων φύοι, καἰπερ νοτιώτερον τῆς Ποντικῆς θαλάττης σταδίοις τρισχιλίοις, τὰ δὲ τῆς Σινώπης προάστεια καὶ τῆς Αμισοῦ καὶ τῆς Φαναροίας τὸ πλέον ἐλαιόφυτά ἐστι. καὶ τὸν
'Ωξον δὲ τὸν ὁρίζοντα τὴν Βακτριανὴν ἀπὸ τῆς Σογδιανῆς Α. 126
10 οῦτω φασὶν εὖπλουν εἶναι, ὥστε τὸν Ἰνδικὸν φόρτον ὑπερκομισθέντα εἰς αὐτὸν ἡαδίως εἰς τὴν Τρκανίαν κατάγεσθαι καὶ
τοὺς ἐφεξῆς τόπους μέχρι τοῦ Πόντον διὰ τῶν ποταμῶν.

16. Τίτ' [ατ] οὖν τοιαύτην εὕροις εὐδαιμονίαν περὶ Βορυσθένη καὶ τὴν Κελτικὴν τὴν παρωκεανῖτιν; ὅπου μηδὲ φύε15 ται ἄμπελος, ἢ μὴ τελεσφορεῖ ἐν δὲ τοῖς νοτιωτέροις τούτων καὶ ἐπιθαλαττιαίοις καὶ τοῖς κατὰ Βόσπορον τελεσφορεῖ, ἐν μικροκαρπία δέ, καὶ τοῦ χειμῶνος κατορύττεται. οἱ δὲ πάγοι παρ' αὐτοῖς τοιοῦτοί τινές εἰσιν ἐπὶ τῷ στόματι τῆς λίμνης τῆς Μαιούτιδος, ῶστ' ἐν χωρίφ, ἐν ῷ χειμῶνος ὁ τοῦ Μιθριδάτου
29 στρατηγὸς ἐνίκησε τοὺς βαρβάρους ἱππομαχῶν ἐπὶ τῷ πάγω, τοὺς αὐτοὺς καταναυμαχῆσαι θέρους, λυθέντος τοῦ πάγου. ὁ C. 74

<sup>2.</sup>  $\tau \hat{a}$   $\tau \hat{\eta} \in I$ . In A quod inter  $\tau$  et  $\pi$  scriptum fuit periit: videtur ibi quoque της quondam fuisse. 4. μαγαδανία Ε΄ βαγαδαονία Cor. Stephanum Byz. secutus, qui Cataoniam cum hoc nomine comparat satis probabiliter. Sed alteram formam servant codd. et hic et infra XII, 5. Post Ταύρου inter versus μέχρι φαναγορίας 539. — τε om. C. διηκον rec. m. add. in A. — εἴ τι που ald. 6. νοτιώτερα l. προάστια Α. 8. φαναφοίας, et ε sup. o pr. m. add., A. BA (sed in hoc o in w sec. m. mut.) Cor. Infra XI, 507 sqq. optimi codd. ω constanter exhibent. 13. αν om. codd., Cor. addidit recte, ut opinor: solet enim Strabo etiam in eiusmodi interrogationibus, quibus haud raro utitur, particulam illam adiicere. Caeterum cf. ad I, 16. ξπιθαλαττίοις edd. ξπιθαλαττιδίοις scribendum esse suspicatur Friedem., quam coniecturam licet commendabilem esse fatear (cf. Lob. ad Phryn. p. 557), alteram tamen formam, quia infra etiam III, 167. VIII, 366 in optimis codd. est, loco movere non ausim. μέν post τελεσφορει add. Sbk. Cor. ex Cas. coni.

δ' Έρατοσθένης καὶ †τουτὶ τὸ γράμμα προφέρεται τὸ ἐν τῷ Ασκληπιείφ τῷ Παντικαπαιέων ἐπὶ τῆ ἑαγείση χαλκῆ ὑδρία διὰ τὸν πάγον

5

εί τις ἄρ' ἀνθρώπων μη πείθεται οἰα παρ' ήμιν γίγνεται, εἰς τήνδε γνώτω ἰδών ὑδρίαν. ην οὐχ ώς ἀνάθημα θεοῦ καλόν, ἀλλ' ἐπίδειγμα γειμῶνος μεγάλου θῆχ' ἱερεὺς Στράτιος.

όπου οὖν οὐδὲ τοῖς ἐν Βοσπόρφ συγκριτέον τὰ ἐν τοῖς διαρισμηθεῖσι τόποις, ἀλλ' οὐδὲ τοῖς ἐν Ἀμισῷ καὶ Σινώπη (καὶ γὰρ ἐκείνων εὐκρατοτέρους ἂν εἶποι τις), σχολῆ γ' ᾶν παραβάλλοιντο 10 τοῖς κατὰ Βορυσθένη καὶ τοῖς ἐσχάτοις Κελτοῖς. μόλις γὰρ ἃν ταὐτοκλινεῖς εἶεν τοῖς κατ' Ἀμισον καὶ Σινώπην καὶ Βυζάντιον καὶ Μασσαλίαν, οῖ τοῦ Βορυσθένους καὶ τῶν Κελτῶν ώμολόγηνται νοτιώτεροι σταδίοις τρισχιλίοις καὶ ἐπτακοσίοις. 17. Οἱ δέ γε περὶ Δηίμαγον τοῖς τρισμυρίοις ἐὰν προσλά- 15

βωσι τὸ ἐπὶ τὴν Ταπροβάνην καὶ τοὺς ὅρους τῆς διακεκαυμίτης, οὖς οὐκ ἐλάττους τῶν τετρακισχιλίων θετέον, ἐκτοπιοῦσι τά τε Βάκτρα καὶ τὴν Αρίαν εἰς τοὺς ἀπέχοντας τόπους τῆς διακεκαυμένης σταδίους τρισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους, ὅσους ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ Βορυσθένη φησὶν είναι ὁ Ίππαρχος. Ἦ ἐκπεσοῦνται ἄρα εἰς τοὺς βορειοτέρους τοῦ Βορυσθένους καὶ τῆς Κελτικῆς σταδίοις ὀκτακισχιλίοις καὶ ὀκτακοσίοις, ὅσοις νο-Α. 127 τιώτερός ἐστιν ὁ ἰσημερινὸς τοῦ ὁρίζοντος κύκλου τὴν διακεκαυμένην καὶ τὴν εὕκρατον, ὅν φαμεν διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου \*Ἰνδικῆς\* μάλιστα γράφεσθαι. ἡμεῖς δέ γε ἐπεδείκνυμεν ½ μέχρι τῆς Ἰέρνης μόλις οἰκήσιμα ὅντα τὰ ὑπὲρ τὴν Κελτικήν, ἄπερ οὐ πλείω τῶν πεντακισχίλίων ἐστίν. οὖτος δ' ἀποφαίνει

<sup>1.</sup> τὸ ἐπίγραμμα, omisso τουτί, Epit. Ac sane incommodum est h. l. illud pronomen, pauloque insolentior vocabuli γράμμα usus: Strabonem igitur καὶ τοὐπίγραμμα scripsisse suspicor. Frequentissimae enim apud eum sunt crases. — τὸ] τῷ ΑС. 2. ἀσκληπίψ ΒС. — τῷ] τῶν ΒС edd. 4. ἄψ²] ἀν Ε. — πύθηται Ε. 10. παραβάλλοιτο Cas. 12. εἰν] ἐν codd. 24. δν om. Ε. 25. Ἰνδικῆς etsi in omnibus codd. legitur, ab hoc loco alienum esse primus perspexit Breque amque vocem recte omiserunt Intpp. Parr. Grosk. — ἐπιδείκνυμεν codd. Cor. corr.

ό λόγος της Ίέρτης έτι βορειότερον είναι τινα κύκλον οἰκήσιμον σταδίοις τρισχιλίοις όκτακοσίοις. έσται δε Βάκτρα καί τοῦ στόματος της Κασπίας θαλάττης, είτε Τοκανίας, πάμπολύ τι άρχτικώτερα, όπερ του μυχού της Κασπίας και των Άρμενια-5 κῶν καὶ Μηδικῶν ὀρῶν διέγει περὶ έξακισγιλίους σταδίους, καὶ δοχει της αυτης παραλίας μέγρι της Ινδικης άρχτικώτερον εξναι σημείον καὶ περίπλουν έχειν από της Ίνδικης δυνατόν, ως οησιν ό των τόπων ήγησάμενος τούτων Πατροκλής. Ετι τοίνυν ή Βακτριανή γίλια στάδια έπὶ την ἄρκτον έκτείνεται τὰ δὲ τῶν 10 Σχυθών πολύ μείζω ταύτης ἐπέχεινα γώραν νέμεται, καὶ τελευτά πρός την βόρειον θάλατταν, νομαδικώς μέν, ζώντα δ' C. 75 δμως. πως οὖν, εἴπερ καὶ αὐτά τὰ Βάκτρα ήδη τῆς οἰκουμέτης εμπίπτει; είη αν το διάστημα τοῦτο από τοῦ Καυκάσου μέχοι της βορείας θαλάττης τη δια Βάπτρων ολίγω πλειόνων 15 η τετρακισχιλίων. ταυτα δή προστεθέντα τῷ ἀπὸ τῆς Ἰέρνης έπὶ τὰ βόρεια σταδιασμῷ ποιεῖ τὸ πᾶν διὰ τῆς ἀοικήτου διάστημα έπὶ τοῦ διὰ τῆς Ἰέρνης σταδιασμοῦ σταδίων έπτεμισγιλίων καὶ ὀκτακοσίων εἰ δὲ ἐάσειέ τις τοὺς τετρακισμίλίους σταδίους, αὐτά γε τὰ πρὸς τῷ Καυκάσω μέρη τῆς Βακτρια-20 της έσται βορειότερα της Ίέρνης σταδίοις τρισχιλίοις καὶ όκτακοσίοις, της δε Κελτικής και του Βορυσθένους οκτακισγιλίοις καὶ ὀκτακοσίοις.

18. Φησὶ δέ γε ὁ Ἰππαρχος κατὰ τὸν Βορυσθένη καὶ τὴν Κελτικὴν ἐν ὅλαις ταῖς θεριναῖς νυξὶ παραυγάζεσθαι τὸ φῶς Α. 12: 25 τοῦ ἡλίου περιιστάμενον ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολήν,

<sup>2.</sup> Foras Fore codd. edd. - ra ante rov στόματος add. Sbk. Cor. de Cas. coni. Alii aliis modis tentarunt locum futuro illo restituto perspicuum. Sensum eius recte intellexerant Intpp. Parr. The the scribendum esse censet Grosk., Strabonis sententiam recte intelligens: at v. ad II, 71. 10. Insolens et mira post Σκυθών omissio est substantivi torn, ac neglectum facile putari possit a librario propter quandam literarum praccedentium similitudinem. Sic infra XI, 511 commemorantur và Σκυθικά ίθνη. 13. Particula quaedam, sive δ' sive γάρ, ante αν omissa videri possit. Grosk. plura etiam post θαλάτ-TMS excidisse arbitratur parum probabiliter. 15. προστιθέντι Β. 23. ye om. k Cor. — 19. αὐτά τε codd. Cor. corr. de Cas. coni. βορυσθένην ald. Q \*

ταῖς δὲ χειμεριναῖς τροπαῖς [τὸ] πλεῖστον μετεωρίζεσθαι τὸν ηλιον έπι πήγεις έννέα έν δε τοῖς ἀπέγουσι τῆς Μασσαλίας έξαχισγιλίοις καὶ τριακοσίοις (οθς έκεῖνος μὲν ἔτι Κελτοὺς ὑπολαμβάνει, έγω δ' οίμαι Βρεττατούς είναι, βορειοτέρους της Κελτικής σταδίοις δισγιλίοις πεντακοσίοις) πολύ μαλλον τούτο συμ- 5 βαίνειν έν δε ταις χειμεριναίς ήμεραις ό ήλιος μετεωρίζεται πήγεις έξ, τέτταρας δ' έν τοῖς ἀπέγουσι Μασσαλίας ένναχισχιλίους σταδίους καὶ έκατόν, ελάττους δε των τριών έν τοῖς έπέχεινα, οι και κατά τον ημέτερον λόγον πολύ αν είεν άρκτικώτεροι τῆς Ἰέρνης. ούτος δὲ Πυθέα πιστεύων κατά τὰ †νο- 10 τιώτερα της Βρεττανικής την οίκησαν ταύτην τίθησι, καί φησιν είναι την μακροτάτην ένταθθα ήμεραν ώρων ίσημερινών δέκα έννεα, οκτωκαίδεκα δε, οπου τέτταρας ο ήλιος μετεωρίζεται πήχεις ους φησιν απέχειν της Μασσαλίας έννακισχιλίους καὶ έκατον σταδίους, ωσθ' οἱ νοτιώτατοι των Βρεττανών βορειό- 15 τεροι τούτων είσίν. ήτοι οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου εἰσὶ τοῖς προς τῷ Καυκάσω Βακτρίοις ἢ ἐπί τινος πλησιάζοντος. είρηται γὰρ ὅτι κατὰ τοὺς περί Δηίμαγον συμβήσεται βορειοτέρους είναι της Ίερνης τους πρός τῷ Καυκάσφ Βακτρίους σταδίοις τρισγιλίοις όκτακοσίοις. προστεθέντων δε τούτων τοῖς 20 άπὸ Μασσαλίας εἰς Ἰέρνην, γίνονται μύριοι δισγίλιοι πεντακόσιοι. τίς οὖν ἱστόρηκεν ἐν τοῖς ἐκεῖ τόποις, λέγω δὲ τοῖς περὶ Βάκτρα, τούτο τὸ μῆκος τῶν μεγίστων ἡμερῶν ἢ τὸ έξαρμα τοῦ ήλίου τὸ κατὰ τὰς μεσουρανήσεις ἐν ταῖς γειμεριναῖς τροπαῖς: ὀφθαλμοφανῆ γὰο πάντα ταῦτα ἰδιώτη καὶ οὐ δεόμετα 25 C. 76 μαθηματικής σημειώσεως, ωστε συνέγραψαν αν πολλοί καί τών παλαιών τών τὰ Περσικά ἱστορούντων καὶ τών υστερον

1. τὸ om. codd. Cor. add. cf. II, 135.
3. εξακισχιλίοις], Γ. Ε.
9. καὶ om. Ε.
10. νοτιώσερα a Strabone haud facile scribi potuisse, et ἀρκτικώτερα potius requiri, Du Theil. et Grosk. recte censuerunt.
17. καυκασίω codd., exc. Ε, edd. Nullo tamen alio loco Strabo hunc montem τὸ Καυκάσιον appellat, sed sive τὸν Καύκασον sive τὰ Καυκάσια ὅρη.
19. καυκασίω codd., exc. Ε, edd. — βάκτρους Ε.
22. περὶ ὑπὶρ Ε.
25. καὶ ante ἰδιώτη add. Cor.
26. ἀκ om. edd. inde a Cas.

μέγοι καὶ εἰς ήμᾶς. πῶς δ' ἂν ή λεχθεῖσα εὐδαιμονία τῶν

τόπουν ώμολόγητο τοῖς τοιούτοις ἐν τῷ οὐρανῷ φαινομένοις; ἐκ δὲ τῶν εἰρημέτριν δῆλον, ὡς καὶ σοφῶς ἀντιλέγει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ὡς, ἰσοδύναμούντων τῶν ζητουμένων, λαμβάνοντος πρὸς τὸ ἀποδεῖξαι τὸ ζητούμενον.

A. 129

5 . 19. Πάλιν δ' έκείνου τον Δηίμαχον ίδιώτην ένδείξασθαι βουλομένου καὶ ἄπειρον των τοιούτων οἴεσθαι γὰρ τὴν Ἰνδικήν μεταξύ κείσθαι της τε φθινοπωρινής ίσημερίας καὶ τών τροπών των χειμερινών, Μεγασθένει τε αντιλέγειν φήσαντι έν τοῖς νοτίοις μέρεσι τῆς Ἰνδικῆς τάς τε ἄρκτους ἀποκρύπτεσθαι 10 και τάς σκιάς άντιπίπτειν μηδέτερον γάρ τούτων μηδαμού τῆς Ινδικής συμβαίνειν ταύτα δή φάσκοντος άμαθώς λέγεσθαι τό τε γαρ την φθινοπωρινήν της έαρινης διαφέρειν οίεσθαι κατά την διάστασιν την πρός τὰς τροπάς ἀμαθές, τοῦ τε κύκλου τοῦ αὐτοῦ ὄντος καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ τε διαστήματος τοῦ ἐπὶ 15 της γης τροπικού από του ισημερινού, ών μετάξυ τίθησι την Ίνδικην έκεινος, δειγθέντος έν τη αναμετρήσει πολύ έλαττονος των δισμυρίων σταδίων, συμβηναι αν και κατ' αυτόν έκεινον, οπερ αυτός νομίζει, ούγ δ έχεῖνος δυεῖν μέν γάρ ή καὶ τριών μυριάδων οὖσαν την Ινδικην οὐδε πεσείν μεταξύ τοσούτου δια-20 στήματος, όσην δ' αὐτὸς εἴρηκε, πεσεῖν ἄν τῆς δ' αὐτῆς άγνοίας είναι καὶ τὸ μηδαμοῦ τῆς Ἰνδικῆς ἀποκρύπτεσθαι φάσχειν τὰς ἄρχτους μηδὲ τὰς σχιὰς ἀντιπίπτειν, ὅ,τε γε χαὶ πεντακισγιλίους προελθόντι απ' Αλεξανδρείας εύθυς συμβαίνειν αργεται· ταύτα δή εἰπόντος, εὐθύνει πάλιν οὐκ εὖ ὁ Ίππαρ-25 γος, πρώτον ἀπὸ τοῦ γειμερινοῦ τροπικοῦ τὸν θερινόν δεξάμενος είτ' οὐκ οἰόμενος δεῖν μάρτυρι χρῆσθαι τῶν μαθηματικών αναστρολογήτω ανθρώπω, ωσπερ του Έρατοσθένους προηγουμένως την έκείνου μαρτυρίαν έγκρίνοντος, άλλ' οὐ κοινφ τινι έθει χρωμένου πρός τούς ματαιολογούντας. είς γάρ τις

<sup>1.</sup> τῶν τόπων] τῶν τοιούτων Ε. — ὑμολόγει Cor. 2. οὐ ante σοφῶς add. Cor. ex Cas. coni. 11. δὲ codd. Sbk. corr. de Cas. sent. 18. ὅ] ὅπερ ald. 20. ὅσον Cas. ὅσων Cor. 24. εἰπόντας ACI εἰπόντος, quod Cas. coniecerat atque in B legi Gron. refert, Breq. rec., εἰπόντα Cor. 25. ἀπὸ] ἀντὶ Cor.; idem expresserunt Penz. Intpp. Parr. Grosk.: quae speciosa sane est scriptura. 26. τῶν om. edd. inde a Cas.

των πρός τους ματαίως αντιλέγοντας ελέγχων έστιν, όταν αυτήν την έκείνων απόφασιν, όποία ποτέ έστι, εξωμεν ήμιν συνηγορούσαν.

20. Νυτὶ μὲν οὖν ὑποθέμενοι τὰ νοτιώτατα τῆς Ἰνδικῆς ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην, ὅπερ εἰρήκασι πολλοὶ καὶ πεπι- 5 C. 77 στεύκασιν, ἐπεδείξαμεν τὰ συμβαίνοντα ἄτοπα. ἐπεὶ δὲ ὁ Ἰππαρχος, οὐδὲν ἀντειπών τῆ ὑποθέσει ταύτη νυνί, μετὰ ταῦτα ἐν τῷ δευτέρφ ὑπομνήματι οὐ συγχώρεῖ, σκεπτέον καὶ τοῦτον Α. 130 τὸν λόγον. ᾳησὶ τοίνυν, ἀνταιρόντων ἀλλήλοις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ

παραλλήλου κειμένων, έπειδαν το μεταξύ ή μέγα διάστημα, μή 10 δύνασθαι γνωσθήναι αὐτὸ τοῦτο, ὅτι εἰσὶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου οἱ τόποι, ἄνευ τῆς τῶν κλιμάτων συγκρίσεως τῆς κατά θάτερον τὸν τόπον. τὸ μὲν οὖν κατά Μεσόην κλήμα Φίλωνά τε τὸν συγγράψαντα τὸν εἰς Αἰθιοπίαν πλοῦν ἰστορεῖν, ότι πρὸ πέντε καὶ τεσσαράκοντα ήμερων της θερινής τροπής 15 κατά κορυφήν γίνεται ό ήλιος, λέγειν δε καὶ τους λόγους τοῦ γνώμονος πρός τε τας τροπικάς σκιάς και τας ισημερινάς, αύτόν τε Έρατοσθένη συμφωνείν έγγιστα τῷ Φίλωνι, τὸ δ' ἐν τῆ Ίνδικη κλίμα μηδένα ἱστορεῖν, μηδ' αὐτὸν Ἐρατοσθένη. εἰ δὲ δή και αι άρκτοι έκει άμφότεραι, ώς οιονται, άποκρύπτονται, 20 πιστεύοντες τοῖς περὶ Νέαργον, μὴ δυνατὸν είναι ἐπὶ ταὐτοῦ παραλλήλου κεισθαι τήν τε Μερόην καὶ ταυτα τὰ άκρα τῆς Ίνδικής. εί μεν τοίνυν περί των άρκτων άμφοτέρων, ότι άποκρύπτονται, συναποφαίνεται τοῖς εἰποῦσιν Ἐρατοσθένης, πῶς περί του έν τη Ίνδικη κλίματος ούδεις αποφαίνεται, ούδ' αὐ- 25 τὸς Ἐρατοσθένης; οὖτος γὰρ ὁ λόγος περὶ τοῦ κλίματός ἐστι. εί δ' οὐ συναποφαίνεται, ἀπηλλάγθω τῆς αἰτίας. οὐ συναποφαίνεται δέ γε, άλλὰ τοῦ Δηιμάχου φήσαντος μηδαμοῦ τῆς Ινδικής μήτ' αποκρύπτεσθαι τας άρκτους μήτ' αντιπίπτειν τας σκιάς, απερ ύπείληφεν ό Μεγασθένης, απειρίαν αὐτοῦ κατα- 30 γιγνώσκει, τὸ συμπεπλεγμένον νομίζων ψεῦδος, ἐν οδ ὁμολογου-

<sup>9.</sup> ἀνταιρούντων Α. — τῶν ante ἐπὶ add. Cor. ex Cas. coni. 13. τῶν τόπων n Cor.: at cf. Meinek. ad Menandr. pag. 253. Intpp. Thom. Mag. p. 120. 17. τε] δὲ ABCl. 20. οἴεται Cor. 21. πιστεύων ABCl Cor. — τοῦ αὐτοῦ edd. inde a Cas. . 22. ααῖτω asteriscis inclusit Cor.

μένως καὶ κατ' αὐτὸν τὸν Ἰππαρχον τό γε μη ἀντικίπτεικ τὰς σκιὰς ψεῦδορταμπέπλεκται. καὶ γὰρ εἰ μὴ τῆ Μερόη ἀνταίρει, τῆς γε Συήνης τοτιώτερα εἶναι τὰ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς συγχωρῶν φαίνεται.

5 21. Καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ περὶ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρῶν ἢ ταὐτὰ λέγει τοῖς ἐξελεγχθεῖσιν ὑφ' ἡμῶν, ἢ λήμμασι προσχρῆται ψευδέσιν, ἢ ἐπιφέρει τὸ μὰ ἀκολουθοῦν. οὖτε γὰρ τῷ ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς Θάψακον εἰναι σταδίους τετρακισχιλίους ὀκτακοσίους, ἐντεῦθεν δὲ πρὸς τὴν ἄρκτον ἔπὶ τὰ Ἀρμένια ὅρη [δισ]χιλίους 10 ἐκατὸν, ἀκολουθεῖ τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ τοῦ δὶ αὐτῆς μεσημβρινοῦ ἐπὶ τὰ ἀρκτικὰ ὅρη πλείους εἰναι τῶν ἐξακισχιλίων οὖτε τὸ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ τὰ ὅρη [δισ]χιλίων καὶ ἐκατόν φησιν Ἐρατοσθένης, ἀλλ' εἰναί τι λοιπὸν ἀκαταμέτρητον, ὧσθ' ἡ C. 78 ἑξῆς ἔφοδος ἐκ μὴ διδομένου λήμματος οὐπ ὰν ἐπεραίνετο. Α. 13 15 οὖτ' ἀπεφήνατο οὐδαμοῦ Ἐρατοσθένης τὴν Θάψακον τῆς Βαβυλῶνος πρὸς ἄρκτους κεῖσθαι πλείοσιν ἢ τετρακισχιλίοις καὶ πεντακοσίοις σταδίοις.

22. Έξης δε συνηγορών έτι τοῖς ἀρχαίοις πίναξιν οὐ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένους προφέρεται περὶ τῆς τρίτης 20 σφραγίδος, ἀλλ' ἐαυτῷ κεχαρισμένως πλάττει τὴν ἀπόφασιν πρὸς ἀνατροπὴν εὐφυῆ. ὁ μὲν γὰρ ἀκολουθῶν τῆ θέσει τῆ προειρημένη τοῦ τε Ταύρου καὶ τῆς ἀπὸ Στηλῶν θαλάττης, διελῶν τῆ γραμμῆ ταύτη τὴν σίκουμένην δίχα, καὶ καλέσας τὸ μὲν βόρειον μέρος τὸ δὲ νότιον πειρᾶται τούτων ἐκάτερον τέμνειν 25 πάλιν εἰς τὰ δυνατὰ μέρη καλεῖ δὲ ταῦτα σφραγίδας. καὶ δὴ τοῦ νοτίου μέρους πρώτην εἰπῶν σφραγίδα τὴν Ἰνδικήν, δευτέραν δὲ τὴν Αριανήν, ἐχούσας τι εὐπερίγραφον, ἴσχυσεν ἀμφοτέρων ἀποδοῦναι καὶ μῆκος καὶ πλάτος, τρόπον δέ τινα καὶ σχῆμα ὡς ὰν γεωμετρικός. τὴν μὲν γὰρ Ἰνδικὴν ξομβοειδῆ φησι διὰ τὸ τῶν πλευρῶν τὰς μὲν θαλάττη κλύζεσθαι τῆ τε νοτίφ καὶ τῆ ἑφα,

<sup>2.</sup> μη ABCl. 5. ἐν om. CB, sed in hoc postea add. 6. λέγειν C. — προσχρησθαι C. 7. τὸ lA, sed in hoc o ex ω factum videtur, altera literae parte erasa. 9. χιλίους et hic et mox codd.: utroque loco Cor. corr. ex Cas. coni. 10. τὸ et ῷ sup. o A. 18. ἔτι ἐπὶ ACl. 19. παρὰ BC. 24. καὶ ante τούτων add. no edd. 27. ἀρειανὴν ABC. 28. τνόπον] τύπον E.

μὴ πάνυ κολπώδεις ἠιόνας ποιούση, τὰς δὲ λοιπάς, τὴν μὲν τῷ ὄρει, τὴν δὲ τῷ ποταμῷ, κἀνταῦθα τοῦ καμγράμμου σχήματος ὑπό τι σωζομένου τὴν δ' Αριανὴν τὰς γε τρεῖς πλευρὰς ἔχουσαν εὐφυεῖς πρὸς τὸ ἀποτελέσαι παραλληλόγραμμου σχῆμα, τὴν δ' ἐσπέριον οὐκ ἔχων σημείοις ἀφορίσαι διὰ 5 τὸ ἐπαλλάττειν ἀλλήλοις τὰ ἔθνη, γραμμῆ τινι ὅμως δηλοῖ τῷ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς Καρμανίας τελευτώση τὰ συνάπτοντα πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον. ἑσπέριον μὲν οὖν καλεῖ τοῦτο τὸ πλευρόν, ἑῷον δὲ τὸ παρὰ τὸν Ἰνδόν, παράλληλα δ' οὐ λέγει οὐδὲ τὰ λοιπά, τό τε τῷ ὅρει γραφόμενον 10

Α. 132 καὶ τὸ τῆ θαλάττη, άλλὰ μόνον τὸ μὲν βόρειον, τὸ δὲ νότιον.

23. Οὖτω δ' όλοσχερεῖ τινι τύπω τὴν δευτέραν ἀποδιδοὺς σφραγῖδα πολὺ ταύτης όλοσχερέστερον ἀποδίδωσι τὴν τρίτην σφραγῖδα κατὰ πλείους αἰτίας. πρώτην μὲν τὴν λεχθεῖσαν, ὅτι οὐκ εὐκρινῶς ἀφωρισται ἡ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ Καρμα 15 νίαν, ἢτις κοινή ἐστι τῆ τρίτη πρὸς τὴν δευτέραν σφραγῖδα πλευρά ἔπειθ' ὅτι εἰς τὴν νότιον πλευρὰν ὁ Περσικὸς ἐμπίπτει κόλπος, ὅπερ καὶ αὐτός φησιν, ὥστ' ἠκάγκασται τὴν ἐκ Βαβυλῶνος λαβεῖν γραμμήν, ὡς ἂν εὐθεῖάν τινα διὰ Σούσων καὶ

<sup>1.</sup> ποιοῦσι et ex corr. ποιούσαις B, quod ree. Cor.

31. καὶ τῷ Θαλάττη Α τῆ om. C τὸ om. B. — μόνον om. E.

12. ἀποδοὺς BCE Cor.

16. πρὸς ἐς τὴν ald., inde πρὸς τὴν ἐς Xyl.

17. πλευρὰ] πλευρὰ lA (in hoc primum fuerat πλευρά) πλευράν BC.

21. σταδίοις C.

26. Φαλαττίαν Al.

28. τίγρης ald.

30. Verba τὸ ἀπὸ Θαψάκου μέχρι τῆς Ἀρμενίας ferri non posse Grosk. recte per-

τον έχει τὸ ἐσπέριον πλευρὸν τὸ ἀφοριζόμενον ὑπὸ τοῦ Εὐφράτου, ἀλλάς ητοι τὸ πρὸς τῆ Αρμενία μέρος καὶ τοῖς ἀρκτικοῖς ὅρεσι τη ἔχειν, πόσον ἐστὶ διὰ τὸ ἀμέτρητον είναι. διὰ
δὴ ταῦτα πάντα τυπωδῶς φησιν ἀποδιδόναι τὴν τρίτην μερίδα:
5 καὶ γὰρ καὶ τὰ διαστήματα, ἄ φησιν, ἐκ πολλῶν συνάγειν τῶν Α. 13:
τοὺς σταθμοὺς πραγματευσαμένων τινὰς καὶ ἀνεπιγράφους καλεῖ. ἀγνωμονεῖν δὴ δόξειεν ἂν ὁ Ἱππαρχος πρὸς τὴν τοιαύτην ὁλοσχέρειαν γεωμετρικῶς ἀντιλέγων, ἐν ἡ χάριν εἰδέναι δεῖ
τοῖς καὶ ὁπωσοῦν ἀπαγγείλασιν ἡμῖν τὴν τῶν τόπων φύσιν.
10 ὅταν δὲ δὴ μηδ' ἐξ ῶν ἐκεῖνος λέγει λαμβάνη τὰς γεωμετρικὰς
ὑποθέσεις ἀλλ' ἐαυτῷ πλάσας, ἐκφανέστερον ἂν τὸ φιλότιμον
καταμηνύοιτο.

24. Ό μεν δη ούτως φησί την τρίτην μερίδα ευπωδώς αποδίδοσθαι μυρίων σταδίων από Κασπίων πυλών έπὶ τὸν Εὐφρά15 την, κατὰ μέρος δὲ διαιρών, ὡς ἀναγεγραμμένην εὐρε την μέτρησιν, ούτω τίθησιν, ἔμπαλιν την ἀρχην ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ποιησάμενος καὶ τῆς κατὰ Θάψακον διαβάσεως αὐτοῦ. μέχρι μὲν δη τοῦ Τίγριδος, ὅπου Αλέξανδρος διέβη, σταδίους [δισ]χιλίους καὶ τετρακοσίους γράφει ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ τοὺς ἑξῆς τόπους διὰ
20 Γαυγαμήλων καὶ τοῦ Αύκου καὶ Αρβήλων καὶ Ἐκβατάνων, ῆ Ααρεῖος ἐκ τῶν Γαυγαμήλων ἔφυγε μέχρι Κασπίων πυλῶν, τοὺς μυρίους ἐκπληροῖ, τριακοσίοις μόνον πλεονάσας. τὸ μὲν δη βόρειον πλευρὸν οὕτω καταμετρεῖ, οὐ παράλληλον τοῖς ὅρεσι θείς, οὐδὲ τῆ διὰ Στηλῶν καὶ Αθηνῶν καὶ Ρόδου γραμμῆ:
25 ἡ γὰρ Θάψακος πολὺ τῶν ὀρῶν ἀφέστηκε, συμπίπτει δὲ καὶ τὸ ὅρος καὶ ἡ ἀπὸ Θαψάκου ὁδὸς ἐπὶ τὰς Κασπίους πύλας. καὶ τά γε προσάρκτια μέρη τοῦ ὅρου ταῦτ' ἐστίν.

spexit, parum feliciter tamen καὶ μὴν οὐ τὸ πᾶν ἀπὸ κτλ. scribere conatus. Videntur potius ea verba primum in marg. posita fuisse ad explicanda quae proxime sequenter το προς τη Αρμενία μέρος, atque inde huc translata. 3. είπειν fort. post έχειν excidit, cf. p. 83. - γεγονέναι 6. ών ante τινάς 5. συναγαγείν Cor. pr. m. add. in marg. A. add. Cor. haud male; de post rivas inserendum censuerat Cas. codd. Sbk. corr. de Cas. coni. 10. δη asteriscis inclusit Cor. — λέγη Al λέγοι C. — λαμβάνειν ABCl Xyl. corr. 18. zillovs ABCl Breq. corr. de Cas. coni., qui verum collegit ex XVI, 726. II, 90. 22. τριαχοσίους ABCl Cas. corr. 27. τοῦ ὄρους codd. edd. Quac

- C. 80. 25. Αποδούς δὲ τὸ βόρειον οὕτω πλευρόν, τὸ δὲ νότιον, φησί, παρὰ μὲν τὴν θάλατταν οὐκ ἔστι λαβεῖς κὰν τὸ τὸν Περσικὸν ἐμπίπτειν κόλπον, ἀπὸ Βαβυλώνος δὲ τὰ Σούσων κὰι Πέρσεπόλεως †καὶ τῶν ὁρίων τῆς τε Περσίδος καὶ τῆς Καρμανίας σταδίους εἶναι ἐννακισγιλίους καὶ διακοσίους, νότιον μὲν 5
- Α. 134 λέγων, παράλληλον δ' οὐ λέγων τῷ βορείφ τὸ νότιον. τὴν δὲ διαφωνίαν τοῦ μήκους φησὶ συμβαίνειν, τοῦ τε βορείου τεθέντος πλευροῦ καὶ τοῦ νοτίου, διὰ τὸ τὸν Εὐφράτην μέχρι τινὸς πρὸς μεσημβρίαν ὀυέντα πρὸς τὴν ἕω πολὺ ἐγκλίνειν.
  - 26. Τῶν δὲ πλαγίων πλευρῶν τὴν ἐσπερίαν λέγει πρῶτον 10 ἢν ὁποία τίς ἐστιν, εἶτε μία εἴτε δύο, ἐν μέσφ πάρεστι σκοπεῖν. ἀπὸ γὰρ τῆς κατὰ Θάψακόν φησι διαβάσεως παρὰ τὸν Εὐφράτην εἰς μὲν Βαβυλῶνα σταδίους εἰναι τετρακισχιλίους δκτακοσίους, ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Εὐφράτου καὶ πόλιν Τερηδόνα τρισχιλίους τὰ δ' ἀπὸ Θαψάκου πρὸς τὰς ἄρκτους 15 μέχρι μὲν τῶν Αρμενίων πυλῶν καταμεμετρῆσθαι καὶ εἶναι ὡς χιλίους ἐκατόν, τοὺς δὲ διὰ Γορδυαίων καὶ Αρμενίων μηκέτι διὸ δὴ παραλείπειν αὐτούς. τοῦ δὲ πρὸς ἔω πλευροῦ τὸ μὲν διὰ τῆς Περσικῆς κατὰ μῆκος ἀπὸ τῆς Ἐρυθρᾶς ὡς ἐπὶ Μηδίαν καὶ τὰς ἄρκτους οὐκ ἔλαττον εἶναι δοκεὶ τῶν ὀκτακισχιλίους, τὸ δὲ λοιπὸν διὰ τῆς Παραιτακητῆς καὶ Μηδίας ἐπὶ Κασπίους πύλας ὡς τρισχιλίων· τὸν δὲ Τίγριν ποταμὸν καὶ τὸν Εὐφρά-

cum falsa esse Cas. perspiceret, paulo audacius tollenda censuit. Verum 4. και ante των δρίων adulterinum atque in μέγρι vidit Du Theil. mutandum videri recte monet Grosk. coll. II, 79 in. 81 extr. 89 extr. 10. πελαγίων codd. Sbk. corr. de Cas. coni. - λέγειν codd. Xyl. corr. 13. ziraz om. *C*. 15. τριακοσίους post τρισχιλίους addendum esse censet Gossel., quia Strabo infra XV, 729 idem hoc intervallum plus trium millium stadiorum esse dicat secundum Nearchum, Arrianus autem (Indic. c. 41 p. 388 Blanc.) et Plinius (H. N. VI, 30) codem auctore trium millium trecentorum perhibeant: ac facile certe z' negligi potuit ante τα. Sed cum eadem prorsus, quae hic leguntur, mox p. 81 init. tradantur, utroque loco vocem illam excidisse parum probabile est 17. yogruvalur codd. Cor. corr. ex Du Theil. - ras om. edd. coni. coll. XI, 522. 18. αὐτὸς *ABCl*. 19. undelar BC ac sic saepius. 22. παραιτακινής.

την όδοντας ἐκ τῆς Αρμενίας πρὸς μεσημβρίαν, ἐκτιδὰν παραμείψωνται τἔς τῶν Γορδυαίων ὅρη, κύκλον μέγαν περιβαλομένους καὶ ἐμπεριλαβόντας χώραν πολλὴν τὴν Μεσοποταμίαν 
ἐπιστρέφειν πρὸς χειμερινὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν μεσημβρίαν, πλέον 
5 δὲ τὸν Εὐφράτην γενόμενον δὲ τοῦτον ἔγγιον ἀεὶ τοῦ Τίγριδος 
κατὰ τὸ Σεμιράμιδος διατείχισμα καὶ κώμην καλουμένην Πεπι, 
διασχόντα ταύτης ὅσον διακοσίους σταδίους καὶ ὁυέντα διὰ 
Βαβυλῶνος, ἐκπίπτειν εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον. γίνεται δή, 
φησί, τὸ σχῆμα τῆς Μεσοποταμίας καὶ Βαβυλωνίας ὑπηρεσίφ 
10 παραπλήσιον. ὁ μὲν δὴ Ἐρατοσθένης τοιαῦτ' εἴρηκε.

27. Περί δε της τρίτης σφραγίδος και άλλα μέν τινα άμαρτήματα ποιεί, περί ων έπισκεψόμεθα, α δε Ίππαργος προφέρει αὐτῷ, οὐ πάνυ. σχοπῶμεν δ' ἃ λέγει. βουλόμενος γὰρ βεβαιούν τὸ έξ άργης, ότι οὐ μεταθετέον την Ινδικήν έπὶ τὰ νο-5 τιώτερα, ωσπερ Έρατοσθένης άξιοῖ, σαφές αν γενέσθαι τοῦτο μάλιστά φησιν έξ ών αὐτὸς έχεῖνος προφέρεται την γάρ τρί- Α. 135 την μερίδα κατά την βόρειον πλευράν είπόντα άφορίζεσθαι ύπο C. 81 της από Κασπίων πυλών έπι τον Εύφρατην γραμμης σταδίων μυρίων ούσης, μετά ταῦτα έπιφέρειν, ὅτι τὸ νότιον πλευρον Ο τὸ ἀπὸ Βαβυλώνος εἰς τοὺς δρους τῆς Καρμανίας μικρώ πλειόνων έστιν ή έννακισχιλίων, τὸ δὲ πρὸς δύσει πλευρὸν ἀπὸ Θαψάκου παρά τον Εύφράτην έστιν είς Βαβυλώνα τετρακισγίλιοι όχταχόσιοι στάδιοι, χαὶ έξῆς ἐπὶ τὰς ἐχβολὰς τρισγίλιοι, τὰ δὲ πρὸς ἄρκτον ἀπὸ Θαψάκου, τὸ μὲν ἀπομεμέτρηται μέ-?5 γρι γιλίων έκατόν, τὸ λοιπὸν δ' οὐκέτι. ἐπεὶ τοίνυν, φησί, τὸ μέν βόρειόν έστι πλευρον της τρίτης μερίδος ώς μυρίων, ή δε τούτω παράλληλος από Βαβυλώνος εύθεῖα μέχρι ανατολικοῦ πλευρού συνελογίσθη μικρώ πλειόνων η έννακισγιλίων, δηλον, ότι ή Βαβυλών οὐ πολλῷ πλείοσιν ἢ χιλίοις σταδίοις έστὶν ἀνα-30 τολικωτέρα τῆς κατὰ Θάψακον διαβάσεως.

<sup>2.</sup> γοςτυναίων codd. Gor. correx.: vid. supra. — περιβαλλομένους codd. Cor. corr. 5. γινόμενον ABC Cor. 12. ἐπισκεψώμεθα C. 16. προσφέρεται Cas. 24. ἀπομετρείται codd. ἀπομετρείσθαι Xyl. sqq. ἀπομεμετρῆσθαι Cor.: ac perfectum necessarium videatur propter sequentia: cf. et p. 80. 82. 27. τούτων codd. Grosk. corr.

28. Έρουμεν δ' ότι, εί μεν έπι της αθτης μεσημβρινης είθείας ἐπ' ἀκριβὲς ἐλαμβάνοντο αι τε Κάσπια πύλαι καὶ οί όροι των Καρμανίων καὶ Περσων, πρὸς όρθάς τε ήγοντο ἀπὸ της λεγθείσης μεσημβρινης εὐθείας η τε έπι Θάψακον και ή έπὶ Βαβυλώνα, συνέβαινεν ἂν τοῦτο. ἡ γὰο ποοσεκβαλλομένη 5 τη δια Βαβυλώνος μέγρι της δια Θαψάκου εὐθείας μεσημβρινης, ίση αν ην προς αίσθησιν η πάρισός γε τη ἀπο Κασπίων πυλών είς Θάψακον. ώστε τῆ ύπεροχῆ έγίνετ' αν άνατολικωτέρα ή Βαβυλών της Θαψάχου, ή ύπερέχει ή έκ Κασπίων πυλῶν είς Θάψακον τῆς ἐκ τῶν Καρμανίων ὅρων είς Βαβν- 10 λώνα. άλλ' ούτε την διορίζουσαν γραμμην έσπέριον πλευρόν της Αριανής έπὶ μεσημβρινού κειμένην είρηκεν Έρατοσθένης, οὐδὲ τὴν ἀπὸ Κασπίων πυλών ἐπὶ Θάψακον πρὸς ὀρθὰς τῆ διὰ τῶν Κασπίων πυλῶν μεσημβρινή, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῷ όρει γραφομένην, προς ην ή έπι Θάψακον γωνίαν ποιεί από 15 τοῦ αὐτοῦ σημείου κατηγμένη, ἀφ' οδ καὶ ή τοῦ ὄρους γραμμή: - ούθ' ή έπὶ Βαβυλώνα ήγμένη ἀπὸ τῆς Καρμανίας παράλληλος είρηται τη έπὶ Θάψακον ήγμένη οὐδ' εί παράλληλος ήν, μή Α. 136 [πρὸς] ὀρθὰς δὲ τῆ διὰ Κασπίων πυλών μεσημβρινή, οὐδὲν αν εγίνετο πλέον πρός τον συλλογισμόν.

29. Ό δε ταῦτα λαβών εξ ετοίμου καὶ δείξας, ώς οίεται, διότι ή Βαβυλών κατὰ Ἐρατοσθένη Θαψάκου ἀνατολικωτέρα C. 82 ἐστὶ μικρῷ πλείοσιν ἢ χιλίοις σταδίοις, πάλιν ἄλλως πλάττει λῆμμα ἐαυτῷ πρὸς τὴν ἔξῆς ἀπόδειξιν, καί φησιν, ἔὰν ἐντοηθῷ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ μεσημβρίαν εὐθεῖα ἀγομένη καὶ ἀπὸ Βα- 25

<sup>8.</sup> γίνετ' αν AC, sed in hoc è sec. m. add. 10. ὀρῶν A. 13. τὴν τῶν ἀπὸ C. — Verba ἐπὶ Θάψακον — πυλῶν primum omissa in A, postea in marg. codem atramento, manu paululum diversa addita fuerant: ibi vero erasis verbis nonnullis manu multo recentiori hace scripta sunt: ἐπὶ θαψάκων καὶ διὰ τῶν κασπίων πυλῶν, quae leguntur etiam in i. In ghm(l?) omnia hace desunt. 14. μεσημβρινὴν ABCl. 19. πρὸς οm. codd., exhibentes ὀρθὴν δὲ τὴν — μεσημβρινὴν, sed in o recenti manu (quam Lascaris esse putat Scrimg.) in marg. add.: γρ. μὴ πρὸς ὀρθὰς δὲ τῷ διὰ κασπίων πυλῶν μεσημβρινῷ, quae rec. Sbk.; μὴ πρὸς ὀρθὴν τῷ κπλ., quod Cas. voluerat, Breq. reo.: altera tamen loquendi ratione Strabo aliique uti solent. 23. αλλως] αλλο edd. inde a Xyl.

βυλώνος επί ταύτην κάθετος, τρίγωνον δρθογώνιον Εσεσθαι, ουνεστηκός έκ τε της από Θαψάκου έπὶ Βαβυλώνα τεινούσης πλευρας καὶ τῆς ἀπὸ Βαβυλωνος καθέτου ἐπὶ τὴν διὰ Θαψάκου μεσημβρινήν γραμμήν ήγμένης καὶ αὐτῆς τῆς διὰ Θαψά-5 κου μεσημβρίνης. τούτου δε του τριγώνου την μεν υποτείνουσαν τη δοθη την από Θαψάκου είς Βαβυλώνα τίθησιν, ην φησι τετρακισγιλίων οκτακοσίων είναι την δ' έκ Βαβυλώνος είς την διά Θαψάκου μεσημβρινήν γραμμήν κάθετον μικρώ πλειόνων η γιλίων, δσων ην ή ύπεροχη της έπι Θάψακον προς 10 την μέγρι Βαβυλώνος. έκ δέ-τούτων καὶ την λοιπην των περί την ορθην συλλογίζεται πολλαπλάσιον ούσαν της λεχθείσης καθέτου. προστίθησι δε ταύτη την από Θαψάκου πρός άρκτον έκβαλλομένην μέχοι των Άρμενίων όρων, ής το μεν έφη μεμετρήσθαι Έρατοσθένης καὶ είναι χιλίων έκατόν, τὸ δ' ἀμέτρη-15 τον έα. ούτος δ' έπὶ τοὐλάγιστον ύποτίθεται γιλίων, ωστε τὸ συνάμφω δισχιλίων καὶ έκατὸν γίγνεσθαι δ προσθείς τῆ ἐπ' εύθείας πλευρά του τριγώνου μέχρι της καθέτου της έκ Βαβυλώνος πολλών χιλιάδων λογίζεται διάστημα τὸ ἀπὸ τών Αρμενίων όρων και του δι Αθηνών παραλλήλου μέχρι της έκ 20 Βαβυλώνος καθέτου, ήτις έπὶ τοῦ διὰ Βαβυλώνος παραλλήλου ίδρυται. τὸ δέ γε ἀπὸ τοῦ δι' Αθηνών παραλλήλου ἐπὶ τὸν διὰ Βαβυλώνος δείμνυσιν οὐ μείζον ὂν σταδίων δισγιλίων τετρακοσίων, ύποτεθέντος του μεσημβρινού παντός τοσούτων σταδίων, όσων Έρατοσθένης φησίν. εί δε τούτο, ούκ αν ήν 25 τὰ όρη τὰ Αρμένια καὶ τὰ τοῦ Ταύρου ἐπὶ τοῦ δι' Αθηνών παραλλήλου, ώς Έρατοσθένης, άλλα πολλαῖς χιλιάσι σταδίων

<sup>4.</sup> κατ' αὐτῆς codd. Xyl. corr. 5. ἀποτείνουσαν Al. 9. ὅσον BlC, sed in hoc ex corr. pr. m.: antea fuerat ὅσων. 13. μεμετρεῖσθαι ABCl. 15. τοὺς συνάμφω ACl Cor. τοῦ συνάμφω B ald., quorum neutrum ferendum; nec magis quod Grosk. proposuit τὰ συνάμφω sc. μέρη sive διαστήματα: quod scripsimus ipsi sequentia postulant. Similem vocis συνάμφω usum v. 1, 44. 18. τὸ ante διάστημα add. Cor.: at similiter om. articulus p. 84. 85. 105 passim. 19. ἀθηναίων ABCl. — μέχοι — παραλλήλου om. lm. 21. δι' om. C, postea additum est in B. 22. μεῖζον ὄν] μείζονος codd. Cas. corr. 24. ὅσον BCl. 25. τὰ τοῦ] τὸ τοῦ Sbk. Cor. — ἀθηναίων ABCl.

ἀρκτικώτερα κατ' αὐτὸν ἐκεῖνον. ἐσταῦθα δὴ πρὸς τῷ τοῖς ἀνεσκευασμένοις λήμμασι προσχρῆσθαι πρὸς τὴν τοῦ ὀρθογωνίω Α. 137 τριγώνου τάξιν, καὶ τοῦνο λαμβάνει \*πρὸς\* τὸ μὴ διδόμενον, τὸ τὴν ὑποτείνουσαν τῷ ὀρθῦ μανία τὴν ἀπὸ Θαφάκου γραμμὴν εὐθεῖαν εἶναι μέχρι Βαβυλώνος ἐν σταδίοις τεπρακισχιλίοις δ ὀκτακοσίοις. παρά τε γὰρ τὸν Εὐφράτην αποίν εἶναι τὴν ὁἀὸν ταύτην ὁ Ἐρατοσθένης, καὶ τὴν Μεσοποταμίαν σὺν τῷ Βαβυλωνία μεγάλφ κύκλφ περιέγεσθαι λέγων ὑπό τε τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριδος, τὸ πλέον δὲ τῆς καριοχῆς ὑπὸ τοῦ Εὐφρά-

C. 83 του συμβαίτει φησίν ωσθ' ή από Θαψάκου είς Βαβυλώνα 10 εύθεῖα ούτ' αν παρά τὸν Εὐφράτην είη, ούτ' αν τοσούτων σταδίων ούδ' έγγύς. άνατέτραπται ούν ό συλλογισμός καὶ μήν είρηταί γε, ότι ούχ οίόν τε δυείν δεδομένων γραμμών από των Κασπίων πυλών - κατάγεσθαι την μέν έπι Θάψακον, την δ' έπι τὰ τῶν Αρμενίων όρη τὰ κατάλληλα τῆ Θαιμάκφ, ἀπέ. 18 γοντα της Θαψάκου τουλάγιστον κατ' αὐτὸν τὸν Ίππαργον δισγιλίους καὶ έκατὸν σταδίους, άμφοτέρας παραλλήλους είναι καὶ ἀλλήλαις καὶ τῆ διὰ Βαβυλώνος, ην νόπον πλευράν Έρατοσθένης έκάλεσεν. έκεινος μέν οὖν οὖκ έγων καταμεμετρημέ: νην είπειν την παρά τὰ όρη όδον, την δ. ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ 🕽 Κασπίους πύλας ταύτην είπε, καὶ προσέθηκε τὸ ώς τυπωδώς είπειν άλλως τε τῷ βουλομένο τὸ μῆχος είπειν τῆς μετὰ τὴν Αριανήν μέχρι Εὐφράτου γώρας οὐ πολύ. διέφερε τεώτην ή έκείνην καταμετρείν. ὁ δ' ώς παραλλήλους ύπακούων λέγεσθαι τελέως αν δόξειε καταγινώσκειν παιδικήν άμαθίαν τάνθρώπου. Η ταυτα μέν οὖν έᾶν δεῖ ώς παιδικά.

30. Α δ' αν τις αιτιάσαιτο τοῦ Ἐρατοσθένους τοιαῦτά ἐστι. καθάπερ γὰρ ή κατὰ μέλος τομή τῆς άλλως κατὰ μέρος διαφέρει (διότι ή μὲν καὶ τὰ μέρη λαμβάνει περιγραφήν ἔχοντα φυσικήν, † ὀρθώσει τινὶ καὶ τύπω σημειώδει, καθ' ο καὶ τοῦτο 30 είρηται,

<sup>1.</sup> τῷ] τὸ Bl. 2. προχρήσθαι Cas. 3. πρὸς delendum esse Paetz. recte censuit. 8. μεγάλην B (ex corr.?). 10. συμβαίνει AB Cl Sbk. corr. 11. οὐτ' ἀν] ὅτ' ἀν ABCl Tyrwh corr. 29. κατὰ μέρη codd., καὶ not. in marg. ο κατὰ μέλη Cas. καὶ τὰ μέλη Cor. 30. ὀρθώσει, quod in codd. est, cum manifesto corruptum sit, Cor. scripit

τὸν δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμών,

ή δ' οὐδεν έχει τοιούτον) χρώμεθα δ' οἰκείως έκατέρα τον καιρον και την χρείαν σκοπούντες, ούτως έπι των γεωγραφικών δει μέν τομάς ποιήσαι των μερών, τα καθ' έκαστα έπιόντας, 5 μιμεῖσθαι δὲ τὰς κατὰ μέλος τομὰς μᾶλλον ἢ τὰς ώς ἔτυχε. τὸ γὰρ σημειώδες καὶ τὸ εὐπεριόριστον έκείθεν λαβείν έστιν, οῦ Α. 138 γρείαν έγει ο γεωγράφος. εὐπεριόριστον δέ, ὅταν ἢ ποταμοῖς η δρεσιν η θαλάττη δυνατόν ή, και έθνει δε η έθνεσι και μεγέθει ποσος καὶ στήμας, οπου τούτο δυνατόν. πανταχού δὲ 10 άττὶ τοῦ γεωμετρικώς τὸ ἀπλώς καὶ όλοσχερώς ἱκανόν. μέγεθος μέν οὖν ἱκανόν ἐστιν, ἂν τὸ μέγιστον είπης μῆκος καὶ πλάτος, ως της οίμουμένης έπτα μυριάδων εί τύχρι μηκος, πλάτος δ' έλαττον η ημισυ μικοφ του μήχους τημα δ', αν \*τι\* των γεωμετρικών τινί σχημάτων είκάσης, ώς την Σικελίαν τρι-15 γώνφ, η τῶν ἄλλων γνωρίμων τινὶ σχημάτων, οἶον τὴν Ἰβηρίαν βύρση, την Πελοπόννησον πλατάνου φύλλφ όσφ δ' αν ' μείζον ή το τεμνόμενον, τοσφόε και όλοσχερεστέρας πρέποι αν С. 84 ποιείσθαι τὰς τομάς.

31. Η μεν οὖν οἰκουμένη δίχα διήρηται τῷ τε Ταύρῳ καὶ τῷ ἔπὶ Στήλας θαλάττη καλῶς. καὶ τοῦ νοτίου μέρους \*καὶ\* ἡ μεν Ἰνδικὴ περιώρισται πολλοῖς καὶ γὰρ ὅρει καὶ ποταμῷ καὶ θαλάττη καὶ ἐνὶ ὀνόματι, ὡς \*ἔθνος\* ἐνὸς ἔθνους. ὥστε

αρθρώσει, ad sensum rectissime: sed hoc substantivum aliunde notum non est, ac nescio an Strabo scripserit διαφθρώσει, in quo ut prima syllaba negligeretur, literae N similitudine effectum esse videatur. 1. τοὺς δὲ Coraes ex Odyss. I, 291. 2. ἐκατέρας codd. Xyland. corr. ποιείσθαι Cor. quod sane arridet. 7. η ποταμοίς om. Ces. 12. τὸ ante võs add. Cor. 13. 71 om. Cor. 14. εἰχάση ἴσως codd. εἰκάσης Cas., ώς Cor. primus scripsit. 20. καλώς και του βορείου καὶ τοῦ νοτίου μέρους leguntur in marg. B, unde Abr. Gron. scribendnun esse coniecit καλῶς εἰς τὰ τοῦ βορείου καὶ τοῦ κτλ., Cor. scripsit είς τε τὸ βόρειον καὶ τὸ νότιον μέρος. Hand paulo verius, ni fallor, quod posui deleto xal, quod punctis notatum est in no. Caeterum 22. ώς όντος ένὸς ο Cor.; idem suspicatus fuerat Cas., quod non magis ferendum, quam aliae eorundem hominum suspiciones. Rectissime contra Paetz. Povos delendum esse viderat: etenim sic mox legitur ws ar tròs torous.

καὶ τετράπλευρος όρθως λέγεται καὶ δομβοειδής. ή δ' Αριαή ήττον μεν το εύπερίγραφον έγει δια το την έσπερίαν πλευράν

συγχεγύσθαι, διώρισται δ' δμως ταῖς τε τρισὶ πλευραῖς, ώς αν εὐθείαις, καὶ τῷ ὀνόματι, ώς ἀν ένὸς έθνους. ή δὲ τρέη σφραγίς τελέως απερίγραφός έστιν, ούπω γε αφορισθείσα ή 5 τε γαρ κοινή πλευρά αὐτή τε καὶ τή Αριανή συγκέχυται, ώς προείρηται, καὶ ή νότιος πλευρά ἀργότατα είληπται ούτε γὰρ περιγράφει την σφραγίδα, διὰ μέσης τε αὐτης βαδίζουσα, καὶ πολλά μέρη ἀπολείπουσα πρὸς νότον δούτε μήχος ὑπογράφει τὸ τὸ μέγιστον τὸ γὰρ προσάρκτιον πλευρὸν μεῖζον οὖθ' ὁ Εὐ- 10 φράτης εσπεριόν έστι πλευρόν, οὐδ' εί έπ' εὐθείας ρέοι, τών άκρων αὐτοῦ μη ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινόῦ κειμένων. τί γὰρ μαλλον έσπέριον η νότιον; γωρίς δε τούτων, όλίγης ούσης της έπὶ θάλατταν λοιπῆς τὴν Κιλίκιον καὶ τὴν Συριακήν, τὸ μὴ μέγρι δεύρο προάγειν δείν την σφραγίδα οὐ πιθανόν, της τε 15 Α. 139 Σεμιράμιδος καὶ τοῦ Νίνου Σύρων λεγομένων, ών της μεν ή Βαβυλών κτίσμα καὶ βασίλειον, τοῦ δὲ Νῖνος, ώς αν μητρόπολις της Συρίας. και της διαλέκτου δε μέγρι τυν διαμετούσης της αὐτης τοῖς τε έκτὸς τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῖς έντός, τὰ ένταῦθα μέντοι τοιούτφ μερισμφ διασπάν έθνος γνώριμώτατον 🛪 καὶ τὰ μέρη συνάπτειν τοῖς άλλοεθνέσιν ηκιστα αν πρέποι. οὐδὲ γὰρ ὑπὸ μεγέθους ἀπηθαγκάσθαι λέγοι ἄν καὶ γὰρ τὸ μέχοι θαλάττης οὐ μήν πω αν έξισάζοιτο τη Ίνδικη, άλλ' οὐδί τῆ Αριανή, προσλαβὸν καὶ τὸ μέχρι τῶν ὅρων τῆς εὐδαίμονος Αραβίας καὶ τῆς Αἰγύπτου ο οστε πολύ κρεῖττον ἦν μέγρι δεῦρο 25 προελθεῖν, τῆς τρίτης εἰπόντα σφραγίδος τοσαύτη προσθήκη τη μέγρι της Συριακής θαλάττης το μεν νότιον πλευρον ούχ ώσπες επείνος είπεν έγον, ούδ' έπ' εύθείας, άλλ' άπὸ τῆς Καρμανίας εὐθὺς τὴν δεξιὰν παραλίαν εἰσπλέοντι \*γὰρ\* τὸν Περ-

<sup>7.</sup> γὰρ om. Cas. 9. οὖτε] οὖ τὸ codd. Sbk. corr. de Tyrwh. coni. 15. δυεῖν ABCl, δεῖν ο ex corr.: idem scripsit Sbk. 19. τὸ ἐνταῦθα k Cor. 21. ἥκιστα δ' ᾶν codd. Cas. corr. — ἄν post γὰρ add. BC. 23. Ἰνδικῆ, ἀλλ' οὖδὲ τῆ desunt ap. Cor. 26. εἰπόντας ACl Breq. corr. 28. ὥσπερ] ὅπερ ABCl ὥσπερ sec. m. not. in marg. o, idque recepit Sbk. 29. γὰρ] παρὰ ο (sed in litura scriptum) Sbk. Cor. Supra quoque l, 55. 62 γὰρ vidimus male additum.

σικὸν κόλπον μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Εὐφράτου, καὶ μετὰ ταῦτα τοῖς ὁρίοις τῆς Μεσήνης καὶ τῆς Βαβυλωνίας συνάπτον, ἤπερ ἰστὶν ἀρχὴ τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ διορίζοντος τὴν εὐδαίμονα Άρα-βίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης ἠπείρου, εἰτ' ἐφεξῆς αὐτὸν τοῦτον διεξιόν, C. 85 διῆκόν τε μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ Άραβίου κόλπου καὶ Πηλουσίου, καὶ ἔτι τοῦ Κανωβικοῦ στόματος τοῦ Νείλου τοῦτο μὲν τὸ νόπιον πλευρόν, τὸ δὲ λοιπὸν ἐσπέριον τὴν ἀπὸ τοῦ Κανωβικοῦ στόματος μέχρι τῆς Κιλικίας παραλίαν.

32. Τετάρτη δ' αν τη σφραγίς ή συνεστώσα έκ τε της εὐ-10 δαίμονος Αραβίας καὶ τοῦ Αραβίου κόλπου καὶ τῆς Αἰγύπρου πάσης καὶ τῆς Αἰθιοπίας. ταύτης δὲ τῆς μερίδος μῆκος μὲν έσται τὸ ἀφοριζόμενον ύπὸ δυεῖν μεσημβρινών : ὁ μὲν γὰρ γρά- Α. 140 φεται διά του δυσμικωτάτου σημείου του έπ' αὐτῆς, ό δε διά τοῦ ἐωθινωτάτου· πλάτος δὲ τὸ μεταξὺ δυεῖν παραλλήλων, 15 ών ό μεν γράφεται δια του βορειοτάτου σημείου, ό δε δια τοῦ νοτιωτάτου: ἐπὶ γὰς τῶν ἀνωμάλων σχημάτων, ἐφ' ὧν πλευραῖς οὐ δυνατὸν ἀφορίσαι πλάτος καὶ μῆμος, οὕτω τὸ μέγεθος άφοριστέον. καθόλου δε νρητέον, ότι ούγ ώσαύτως λέγεται μήχος καὶ πλάτος ἐπὶ ὅλου καὶ μέρους : ἀλλ' ἐφ' ὅλου 20 μεν το μείζον διάστημα καλείται μήκος, το δ' έλαττον πλάτος, έπὶ μέρους δὲ μῆχος μὲν τὸ παράλληλον τῷ τοῦ ὅλου μήχει τμημα έχείνου, όπότερον αν ή μείζον, καν το ληφθέν διάστημα έν τῷ πλάτει μείζον ή τοῦ ληφθέντος έν τῷ μήχει διαστήματος. διδ και της οίκουμένης απ' ανατολής έπι δύσιν μηκυνο-25 μένης, από δε άρκτων έπι νότον πλατυνομένης, και του μεν μήχους έπὶ παραλλήλου τινός τῷ ἰσημερινῷ γραφομένου, τοῦ δε πλάτους έπι μεσημβρινού, δεί και των μερών λαμβάνεσθαι μήχη μὲν τὰ παράλληλα τῷ μήχει τμήματα αὐτῆς, κλάτη δὲ τὰ τῷ πλάτει. οὖτω γὰρ ἂν ἄμεινον ὑπογράφοιτο πρῶτον μέν

<sup>2.</sup> μεσσήνης ABCl, sed uno σ hoc nomen scribi Steph. Byz. docet in v. Μεσσήνη.
4. δεξιὸν ABCl διεξιὸν ο ex corr., Sbk. rec.
5. διή-κοντα codd. edd. Grosk. corr.
20. μεῖζον] ὅλον l (sed add. γρ. μεῖζον) m.
22. ἐκεῖνο Cor. ex Tyrwh. coni. — Malim ὁποτερονοῦν ἀν.
27. μεσημβρίαν. οὖ δεῖ ABCl οὖ lineolis inclusum in σ, om. n
Xyl.: correxit Sbk. ex Thyrw. coni.
28. μήκη] μήκει BC. — δὲ] καὶ BC, sed hic sec. m. corr.

τὸ μέγεθος τῆς οἰκουμέτης ὅλης, ἔπειτα καὶ ἡ διάθεσις καὶ τὸ σχῆμα τῶν μερῶν, καθ' ἃ μὲν ἀπολείπειν, καθ' ἃ δὲ πλευνάζειν φαινομένων τῆ τοιαύτη παραθέσει.

33. Έρατοσθένης δε το μεν της οίκουμένης λαμβάνει μήκος έπὶ τῆς διὰ Στηλών καὶ Κασπίων πυλών καὶ Καυκάσου 5 γραμμής, ως αν εύθείας, τὸ δὲ τῆς τρίτης μερίδος ἐπὶ τῆς διὰ Κασπίων πυλών καὶ Θαψάκου, τὸ δὲ τῆς τετάρτης ἐπὶ τῆς διά Θαψάχου χαὶ Ήρωων πόλεως μέχρι τῆς μεταξύ τῶν στομάτων τοῦ Νείλου, [ην] ἀνάγκη καρμοτρέφειν εἰς τοὺς περὶ Κάνωβον καὶ Άλεξάνδρειαν τόπους Ενταύθα γάρ έστι τὸ έσχα- 18 τον στόμα τὸ καλούμενον Κανωβικόν τε καὶ Ἡρακλεωτικόν. είτ' οὖν ἐπ' εὐθείας ἀλλήλοις τὰ μήχη τίθησιν, είθ' ὡς ἂν γωνίαν ποιούντα κατά Θάψακον, άλλ' ότι γε οὐ παράλληλον οὐδέτερον τῶ τῆς οἰκουμένης μήκει, φανερόν έστιν έξ αὐτῶν ών C. 86 είρηκεν αὐτός. τὸ μὲν γὰρ τῆς οἰκουμένης μῆκος διὰ τοῦ Ταύ 18 ρου γράφει καὶ τῆς ἐπ' εὐθείας μέγρι Στηλών θαλάττης κατά γραμμήν την διά τοῦ Καυκάσου καὶ Ρόδου καὶ Αθηνών, ἀπὸ δε Ρόδου είς Άλεξανδρειαν κατά τον δι' αυτών μεσημβρινόν οψ πολύ ελάττους των τετρακισχιλίων φησί» είναι σταδίων. ώστε Α. 141 τοσούτον καὶ οἱ παράλληλοι διέχοιεν αν άλλήλων ο τε δια 'Ρό- : δου καὶ ὁ δι' Άλεξανδρείας. ὁ δ' αὐτός πώς ἐστι τούτω ὁ διὰ τῆς Ἡρώων πόλεως, ἢ νοτιώτερός γε τούτου ωσθ' ἡ συμπίπτουσα γραμμή τούτφ γε τῷ παραλλήλφ καὶ τῷ διὰ 'Ρόδον . καὶ Κασπίων πυλών, είτ' εὐθεῖα είτε κεκλασμένη, οὐλ αν είη παράλληλος οὐδετέρα. οὐκ εὖ γοῦν λαμβάνεται τὰ μήκη οὐκ 🛎 εύ δε ούδε αι διαβόρειοι λαμβάνονται μερίδες.

. 34. Άλλ' ἐπὶ τὸν Ἱππαρχον πρότερον ἐπανιόντες τὰ ἑξῆς

<sup>1.</sup> δὲ post ἔπειτα add. Cas. 8. τῆς παραλίας sec. m. add. în marg. o, unde post μέχρι rec. Sbk. Cor. Grosk, paulo avidius; diversa enim est ratio loci, quem afferunt ex p. 88. 9. ἥν om. oodd. Pactz. addendum esse intellexit. 13. ποιοῦνται ABC. 18. μεσημβοινοῦ πολὺ AB(Î)Cl μεσημβοινοῦ πολὺ kno et in hoc οὖ sec. m. add. Idem Kyl. primus scripsit. 26. διὰ asteriscis inclusit Cor., ac merito suspectum est illud vocabulum, quod neque apud Strabonem alio loco, neque ullum præterea scriptorem invenitur: orta videri possit praepositio ex literis Al male lectis ac repetitis.

ίδωμες. πάλις γαρ πλάσας έαυτφ λήμματα γεωμετρικώς άνασκευάζει τὰ ὑπ' ἐκείνου τυπωδώς λεγόμενα. φησὶ γὰρ αὐτὸν λέγειν το έκ Βαβυλώνος είς μεν Κασπίους πύλας διάστημα σταδίων έξακισμλίων έπτακοσίων, είς δε τους ορους της Καρ-5 μανίας και Περσίδος πλειόνων η έννακισχιλίων, οπερ έπι γραμnãs xeital abos igurebinas anatolas enfeias anomínas. Mins-ρας και της τράτης σφραγίδος, ώστε κατ' αὐτὸν συνίστασθαι τρέγωνον όρθογώνιον, όρθην έγον την πρός τοις δροις της l Καρμανίας, καὶ τὴν ὑποτείνουσαν είναι έλάττω μιᾶς τῶν περί την όρθην έχουσων: δείν οὖν την Περσίδα της δευτέρας ποιείν σφραγίδος. πρός ταθτα δ' είρηται, ότι οθθ' ή έκ Βαβυλώνος είς την Καρμανίαν έπὶ παραλλήλου λαμβάνεται, οὐθ' ή διορίζουσα εύθεῖα τὰς σφραγίδας μεσημβρική είρηται. ωστ' οὐδέκ **δ μόρηται πρός αὐτόν. οὐδὲ τὸ ἐπιφερόμενον [εὐ]: εἰρηκότος γὰρ** έπο Κασπίων πυλών είς μεν Βαβυλώνα τους λεγθέντας, είς δέ Σούσα σταδίους είναι τετρακισγιλίους ένγακοσίους, άπο δέ Βαβυλώνος τρισχιλίους τετρακοσίους, πάλιν από των αύτων όρκαθείς ύποθέσεων αμβλυγώνιον τρίγωνον συνίστασθαί φησι 🕽 πρός τε ταῖς Κασπίοις πύλαις καὶ Σούσοις καὶ Βαβυλώνι, τὴν αμβλείαν γωνίαν έχον πρός Σούσοις, τα δε των πλευρών μήκη τὰ ἐκκείμετα είτ' ἐπιλογίζεται, διότι συμβήσεται κατὰ τὰς ὑποθέσεις ταύτας την διά Κασπίων πυλών μεσημβρινήν γραμμήν έπὶ τοῦ διὰ Βαβυλώνος καὶ Σούσων παραλλήλου δυσμικωτέb par. έγειν την κοινήν τομήν της κοινής τομής του αὐτου παραλλήλου καὶ τῆς ἀπὸ Κασπίων πυλών καθηκούσης εὐθείας C. 87 έπὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῆς Καρμανίας καὶ τῆς Περσίδος πλείοσι των τετρακισγιλίων και τετρακοσίων σγεδον δή τι προς την Α. 142 δια Κασπίων πυλών μεσημβρινήν γραμμήν ήμίσειαν όρθης 0 ποιείν γωνίαν την διά Κασπίων πυλών και των δρων της τε Καρμανίας και της Περσίδος, και νεύειν αυτήν έπι τα μέσα

<sup>9.</sup> Γχοντα ald. 11. Γχουσαν codd. (sed περιεχουσών sec. m. add. in marg. 0) Sbk, corr. ex Cas. coni.: των την όρθην περιεχουσών Cor., quod sane arridet. 15. εὐ om. codd. Cor. add. 27. της ante Περσίδος om. ι. 29. μεσημβρινόν — πυλών sec. m. add. in C.

της τε μεσημβρίας καὶ της ισημερινης άνατολης ταύτη δ' είναι παράλληλον τὸν Ἰνδὸν ποταμόν, ώστε καὶ τοῦτον ἀπὸ τῶν ὀρῶν ούκ έπὶ μεσημβρίαν ρεῖν, ως φησιν Έρατοσθένης, άλλα μεταξύ ταύτης καὶ τῆς ἰσημερινῆς ἀνατολῆς, καθάπερ ἐν τοῖς ἀργαίοις πίταξι καταγέγραπται. τίς οὖν συγγωρήσει τὸ νῦν συσταθέν 5 τρίγωνον αμβλυγώνιον είναι, μη συγχωρών όρθογώνιον είναι τὸ περιέγον αὐτό; τίς δ' ἐπὶ παραλλήλου κειμένην τὴν ἀπὸ Βαβυλώνος είς Σούσα μίαν τών την αμβλείαν περιεχουσών, την όλην μη συγχωρών την μέχρι Καρμανίας; τίς δε τῷ Ἰνδῷ παράλληλον την από Κασπίων πυλών έπι τους δρους της Καρ. 10 μανίας; ών γωρίς κενός αν είη ό συλλογισμός. γωρίς δε τούτων κάκεινος είρηκεν, ότι δομβοειδές έστι το σχημα της Ινδικῆς καὶ καθάπες ή έωθινή πλευρά παρέσπασται πολύ πρὸς έω, καὶ μάλιστα τῷ ἐσχάτῳ ἀκρωτηρίᾳ, δ καὶ πρὸς μεσημβρίαν προπίπτει πλέον παρά την άλλην ηιόνα, ούτω και ή παρά 18 τὸν Ίνδὸν πλευρά.

35. Πάντα δε ταυτα λέγει γεωμετρικώς ελέγγων, οὐ πι-

σας, εἰ μὲν παρὰ μικρὰ διαστήματα ὑπῆρχεν ὁ ἔλεγχος, συγγνῶναι απ ἦν ἐπειδὴ δὲ παρὰ χιλιάδας σταδίων φαίνεται δια. πίπτων, οὐκ εἰναι συγγνωστά καίτοι ἐκεῖνόν γε καὶ παρὰ τιτακος οταδίους σταδίους αἰσθητὰ ἀποφαίνεσθαι τὰ παραλλάγματα, Α. 143 ὡς ἐπὶ τοῦ δι ᾿Αθηνῶν παραλλήλου καὶ τοῦ διὰ Ῥόδου. ἐστι δὲ τὸ πρὸς αἴσθησιν θὐχ ἀπλοῦν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐν πλώτει μείζονι, τὸ δ' ἐν ἐλάττονι. μείζονι μέν; ᾶν αὐτῷ τῷ ὀφθαλμῷ πι καν κρίσιν ἐλάττονι δ', αν δι' ὀργάνων γνωμονικῶν ἢ δμοπτρικῶν. ὁ μὲν οὐν δι ᾿Αθηνῶν παράλληλος γνωμονικῶς ληφθεὶς καὶ ὁ διὰ Ῥόδου καὶ Καρίας, εἰκότως ἐν σταδίοις το-

<sup>12.</sup> Post εξηπεν excidisse φησίν suspicatur Grosk., eaque voce, cum Hipparchi ipsius illa sint verba de Eratosthene loquentis, aegre caremus.

13. περιέσπασται codd. Cor. corr. 23. διὰ θινῶν Α. 25. ἐν mte ἐλάττονι om. edd. inde a Cas. — ἀν] ἐν codd. Cor. corr. ex Cas. coni.; Salmas. εἰ scribendum esse censuit. 26. πιστευομένη παρκοκ codd. Sbk. corr. ad Salmas. mentem. 27. πρίσιν] πρᾶσιν codd. Sbk. corr. ex Salm. coni. — δι ὀπτικῶν C. 28. διὰ θινῶν Α.

σούτοις αίσθητην εποίησε την διαφοράν. δ δ' έν πλάτει μεν τρισγιλίων σταδίων, μήκει δε καί τετρακισμυρίων δρους, πελάγους δε τρισμυριών λαμβάνων την από δύσεως επ' ίσημερινάς ένατολας γραμμήν, καὶ τὰ έφ' έκατερον τὸ μέρος τὰ μὲν νό- С. 88 5 τια ότομάζωτ, τὰ δὲ βόρεια, καὶ ταῦτα πλινθία καλώτ καὶ σφραγίδας νοείσθω, πως καὶ ταῦτα λέγει καὶ πλευρά τὰ μὲν άρχτικά, τὰ δὲ νότια, καὶ πῶς τὰ μὲν ἐσπέρια, τὰ δὲ ἐωθινά και τὸ μέν παρά πολύ διαμαρτανόμενον παρορών ύπεγέτω λόγον (δίκαιον γάρ), τὸ δὲ παρὰ μικρὸν οὐδὲ παριδών 0 έλεγκτέος έστίν. ένταῦθα δ' οὐδετέρως αὐτῷ προσάγεταί τις έλεγγος. οὖτε γὰρ τῶν ἐν τοσούτφ πλάτει γεωμετρική τις δύταιτ' αν απόδειξις. οὖτ' έν οίς έπιγειρεί γεωμετρείν, όμολογουμένοις γρηται λήμμασιν, άλλ' έαυτώ πλάσας.

36. Βέλτιον δε περί της τετάρτης λέγει μερίδος προστί-5 θησι δε καί του φιλαιτίου και του μένοντος έπι των αύτων. έποθέσεων η των παραπλησίων. τουτο μέν γαρ ορθώς έπιτιμά, διότι μήκος ονομάζει της μερίδος ταύτης την από Θαψάχου μέχρις Αίγύπτου γραμμήν, ωσπερ εί τις παραλληλογράμμου την διάμετρον μηχος αύτοῦ φαίη. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κεῖται η τε Θάψακος καὶ ἡ τῆς Αἰγύπτου παραλία, αλλ' έπὶ διεστώτων πολύ αλλήλων : έν δὲ τῷ μεταξύ διαγώνιός πως άγεται καὶ λοξή ή ἀπὸ Θαψάκου εἰς Αίγυπτον. τὸ δὲ θαυμάζειν, πῶς ἐθάρρησεν εἰπεῖν έξακισχιλίων σταδίων Α. 144 τὸ ἀπὸ Πηλουσίου εἰς Θάψακον, πλειόνων ὅντων ἢ ὀκτακισχι**δ λίων, ο**ὐκ ὀρθώς. λαβών γὰρ δι' ἀποδείξεως μέν, ὅτι ὁ διὰ Πηλουσίου παράλληλος τοῦ διὰ Βαβυλώνος πλείοσιν ή δισγιλίοις καὶ πεντακοσίοις σταδίοις νοτιώτερός έστι, κατ' Έρατοσθένη δε (ώς οιεται), διότι του διά Βαβυλώνος ό διά της Θαψάχου άρ-

<sup>2.</sup> xal asteriscis inclusit Cor. 4. έκατερα ACIB (in hoc or sup. ρα) ξκάτερον πο Cor. rec. 12. είναι post δύναιτ' αν add. Sbk. Cor. 14. λέγειν codd. Cor. corr. ex Tyrwh. coni. tò ante tov inser. Sbk. Cor.; idem a Xylandro factum esse dicens Cas. probeverat. - quintlov ABCl Xyl. corr. 24. ξπτακισχιλίων codd. Cor. corr. ex Gossel. coni., quem vid. ad h. l. in Intp. gall. et eiusd. Recherches sur Hipparque p. 32. Paulo post codd. optt. verum servarunt. 28. ús] ős ACl.

των οκτακισγιλίων. πως ούν κατ' Έρατοσθένη δείκνυται ή το-

σαύτη απόστασις τοῦ διὰ Βαβυλώνος παραλλήλου από τοῦ διὰ Θαψάκου, ζητώ. ὅτι μὲν γὰρ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Βαβυλώνα τοσούτον έστιν, είρηκεν έκείνος. ότι δε και από του δι' έκατέρου 5 παραλλήλου έπὶ τὸν διὰ θατέρου, οὐκ εἴρηκεν οὐδὲ γάρ, ὅτι έπὶ ταὐτοῦ μεσημβρινοῦ έστιν ή Θάψακος καὶ ή Βαβυλών. τάναντία γαρ αὐτὸς ὁ Ίππαργος έδειξε, κατ' Έρατοσθένη πλείοσι η δισγιλίοις σταδίοις συμβαίνειν ανατολικωτέραν είναι την Βαβυλώνα της Θαψάχου, ήμεις τε παρατίθεμεν τας Έρατοσθένους αποφάσεις, έν αίς τον Τίγριν και τον Ευφράτην έγκυκλούσθαι τήν τε Μεσοποταμίαν καὶ την Βαβυλωνίαν, καὶ τὸ C. 89 πλέον γε της έγκυκλώσεως τον Εύφράτην ποιείν άπο γάρ των άρκτων έπὶ μεσημβρίαν δυέντα έπιστρέφειν πρός τὰς άνατολάς, έππίπτειν δε επί μεσημβρίαν. ή μεν οὖν επί μεσημβρίαν ἀπὸ 🚯 των άρκτων όδος ως αν μεσημβρινού τινός έστιν, ή δ' έπὶ τὰς άνατολάς έπιστροφή καὶ έπὶ την Βαβυλώνα έκνευσίς τέ έστιν άπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ οὐκ ἐπ' εὐθείας διὰ τὴν ἡηθεῖσαν έγκύκλωσιν. την δέ γε όδον είρηκε τετρακισγιλίων και οκτακοσίων σταδίων την έπι Βαβυλώνα από Θαψάκου παρά τον Εί- 角 φράτην προσθείς, καθάπερ επίτηδες, του μή τινα εύθειαν αθτην δέξασθαι καὶ μέτρον τοῦ μεταξὸ δυεῖν παραλλήλων διαστήματος. μὴ διδομένου δὲ τούτου, κενόν ἐστι καὶ τὸ ἐφεξῆς δείκτυσθαι δοκούν, ότι συνισταμένου όρθογωνίου τριγώνου πρός τε Πηλουσίφ καὶ Θαψάκφ καὶ τῆ τομῆ τοῦ τε διὰ Θαψάκου \$

<sup>1.</sup> σταδίοις post οκτακοσίοις add. edd. 2. έπτακισχιλίων ΒC. 6. vòv tò ald. 4. ζητῶν codd. Sbk. corr. ex Xyl. coni. πλείοσιν ή χιλίοις σταδίοις Grosk. scribendum censet ex iis, quae traduntur p. 81 in. et extr. et p. 91, coniectura haud improbabili. Sed non opus est negatione οὐ, hic parum commoda, cum supra dixerit οὐ πολλώ et μικρο πλείοσιν: infra quidem p. 91 sententiarum connexu paululum diverso ait οὐ πλείοσιν. 10. παρετίθεμεν Cor. 15. από laì A BCl Xyl. corr. 16. av om. Cas. 23. xairór codd. Xyl. corr. 25. Vitio aliquo laborare hunc locum multi iudicarunt post Penzelium, qui transponenda censuit Θαψάκου et Πηλουσίου nomina, ut illius urbis meridianus, huius parallelus commemoretur. Fortasse etiam ipsa verba παραλλήλου et μεσημβρινοῦ locum mutarunt. Nec tamen vulgata

παραλλήλου καὶ τοῦ διὰ Πηλουσίου μεσημβρινοῦ, μία τῶν περὶ Α. 145 τὴν ὀρθήν, ἡ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, μείζων ἔσται τῆς ὑπὸ τὴν ὀρθήν, τῆς ἀπὸ Θαψάκου εἰς Πηλούσιον. κενὸν δὲ καὶ τὸ συνάπτον τούτφ, ἀπὸ μὴ συγχωρουμένου λήμματος κατασκευα5 ζόμενον. οὐ γὰρ δὴ δίδοται τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ τὸν διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημβρινὸν εἶναι διάστημα τετρακισχιλίων ὀκτακοσίων. ἔλήλεγκται γὰρ ὑφ' ἡμῶν ἐκ τῶν μὴ συγχωρουμένων ὑπ' Ἐραποσθένους κατεσκευακότα τοῦτο τὸν Ἰππαρχον ῗνα δ' ἀνίσχυρον ἢ τὸ ὑπὸ ἐκείνου διδόμενον, λαβών τὸ εἶναι πλεί10 ους ἢ ἐννακισχιλίους ἐκ Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν ἐκ Κασπίων πυλῶν οὕτως ἀγομένην γραμμήν, ὡς ἐκείνος εἴρηκεν, ἐπὶ τοὺς ὄρους τῆς Καρμανίας, ἐδείκνυε τὸ αὐτό.

37. Οὐ τοῦτο οὖν λεκτέον πρὸς τὸν Ἐρατοσθένη, ἀλλ' ὅτι τῶν ἐν πλάτει λεγομένων καὶ μεγεθῷν καὶ σχημάτων εἶναί τι 45 δεῖ μέτρον, καὶ ὅπου μὲν μᾶλλον, ὅπου δὲ ἔλατεον συγχωρητέον. ληφθέντος γὰρ τοῦ τῶν ὀρῶν πλάτους τῶν ἐπὶ τὰς ἰσημερικὰς ἀνατολὰς ἐκτεινομένων τρισχιλίων σταδίων, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ τῆς θαλάττης τῆς μέχρι Στηλῶν, μᾶλλον ἄν τις συγχωρήσειεν ὡς ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς ἐξετάζεσθαι τὰς παραλλήλους τῶν συμπιπτουσῶν τὰς ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ τῷ πλάτει τὴν σύμπτωσιν ἐχούσας ἢ τὰς ἐκτός ὡσαύτως καὶ τὰς διισταμένας μέχρι τοῦ μὴ ἐκβαίνειν τοῦ πλάτους ἢ τὰς ἐκβαινούσας, καὶ τὰς ἐν μείζονι μήκει μᾶλλον ἢ τὰς ἐν ἐλάττονι. καὶ γὰρ ἡ ἀνιτάς σότης τῶν μηκῶν συγκρύπτοιτ' ἂν μᾶλλον καὶ ἡ ἀνομοιότης τῶν

ουτης των μηκών ουγκρυπτοιτ ων μακκον και η ανομοιοτης των σχημάτων οίον έν τῷ πλάτει τοῦ Ταύρου παντὸς καὶ τῆς μέ- C. 90 χρι Στηλῶν θαλάττης, ὑποκειμένων τρισχιλίων σταδίων, νοεῖται ἕν τι παραλληλόγραμμον χωρίον, τὸ περιγράφον τό τε ὅρος

prorsus est falsa. 2. ὑπὸ] ἀπὸ AC πεψὶ l(?) ald. Xyl. corr. 3. τῆς ἀπὸ] τοῦ ἀπὸ edd. inde a Xyl. — καινὸν codd. Xyl. corr. 5. δὴ om. C Cor. — τὸ] τὰ A. 6. σταδίων post τετρακισχείλων add. ald. 9. ὑπὸ] ὑπὲρ codd. Cas. corr. 19. παραλλήλως ἐκείνη Cor. At Genitivum bene tuetur Friedem. coll. Polyb. VI, 41, 3. IX, 21, 10. 21. τὰς om. l. 22. ἐχουσῶν ABCl. 28. ἔτι codd., sed ε punctis notatur in o, unde τι rec. Cor. Verior mihi visa est Tyrwh. coniectura, quam recepi.

παραλληλόγραμμα τὸ μῆχος, καὶ τὴν διάμετρον όλου τε τούτου λάβης καὶ τῶν μερῶν, ὁἄον ἂν ή τοῦ ὅλου διάμετρος ή αὐτή

λογισθείη, παράλληλός τε καὶ ίση, τῆ κατὰ τὸ μῆκος πλευρί ηπερ ή έν τοῖς μέρεσι καὶ όσφ γ' αν έλαττον ή τὸ παραλλη 5 λόγραμμον τὸ ληφθεν εν μέρει, τοσφόε μαλλον τοῦτ' αν συμβαίνοι. η τε γαρ λοξότης της διαμέτρου ήττον απελέγγεται καὶ ή ανισότης του μήχους έν τοις μεγάλοις, ώστ' οὐδ' αν όχησειας έπ' αὐτῶν τὴν διάμετρον εἰπεῖν μῆχος τοῦ σγήματος. ἐὰν Α. 146 οὖν τὴν διάμετρον λοξώσης μᾶλλον, ώστε ἐκπεσεῖν ἔξω τῶν 10 πλευρών έκατέρας η της γε έτέρας, ούκ αν όμοιως έτι ταύτα συμβαίνοι τοιούτον δή τι λέγω το μέτρον των έν πλάτει λεγομένων. δ δ' ἀπὸ τῶν Κασπίων πυλῶν τὴν μὲν δι' αὐτῶν τῶν όρων λαμβάνων, ώς αν έπὶ ταὐτοῦ παραλλήλου μέχρι Στηλών άγομένην, την δ' άπονεύουσαν είς Θάψακον εύθυς έξω πολύ των 15 όρων, καὶ πάλιν ἐκ Θαψάκου προσεκβάλλων άλλην μέγρις Αἰγύπτου τοσούτον ἐπιλαμβάνουσαν πλάτος, είτα τῷ μήκει τῷ ταύτης καταμετρών τὸ τοῦ γωρίου μηκος, διαμέτρο τετραγώνου καταμετρείν δή [αν] δόξειε το του τετραγώνου μήχος. ὅταν δὲ μηδὲ διάμετρος η, άλλα κεκλασμένη ή γραμμή, πολύ μαλλον αν δό- 2 ξειε πλημμελείν κεκλασμένη γάρ έστιν ή άπὸ Κασπίων πυλών διά Θαψάκου πρός τον Νείλον άγομένη. πρός μεν Έρατοσθένη ταῦτα.

> 38. Πρός δε τον Ίππαργον κάκεινο, ότι έχρην, ως κατηγορίαν πεποίηται των ύπ' έκείνου λεγθέντων; ούτω καὶ έπα- 3 νόρθωσίν τινα ποιήσασθαι των ήμαρτημένων δπερ ήμεζς ποι-

<sup>3.</sup> ράδιον codd. edd. Cf. quae disputavi ad I, 27, ubi tertium locum Strabonianum addere neglexi XI, 507 extr., in quo similiter codd. exhibent ὁμδιον pro adverbio comparativi usurpatum. Caeterum iniecta denuo huius rei mentione Lobeckium laudare invat totum hunc locum docte, ut solet, tractantem ad Phryn. p. 403. 4. Verba παράλληλός τε καὶ ἴση parum commode hic adiiciuntur, atque ex margine esse huc illata haud iniuria suspiceris. 5. ήττον ald. 18. διαμετρον codd, sed w sup. ov not. in o, Cor. corr. ex Breq. coni. 19. av pro di scripsit Cor., qua mutatione nihil est facilius;  $\delta \hat{\eta}$  autem mihi quoque suspectum. De particula av nonnunquam a librariis neglecta vid. ad I, 9. —  $\mu\eta\delta\hat{\epsilon}$ ]  $\mu\hat{\eta}$  B(?) ald. 20. ή om. A.

ούμεν. έκείνος δ' εί καί που τούτου πεφρόντικε, κελεύει ήμας τοῖς ἀργαίοις πίταξι προσέγειν, δεομένοις παμπόλλω τιτὶ μείζονος έπανορθώσεως, η ό Έρατοσθένους πίναξ προσδείται. καὶ τὸ ἐπιφερόμενον δ' ἐπιγείρημα τῆς αὐτῆς -ἔγεται μογθηρίας. 5 λαμβάνει γὰς ἐν λήμματι τὸ ἐκ τῶν μὴ διδομένων κατασκευασθέν, ώς ηλέγξαμεν ήμεῖς, ότι Θαψάκου Βαβυλών άνατολικωτέρα έστιν ου πλείοσιν η χιλίοις σταδίοις. ωστ' εί και πάνυ συνάγεται τὸ πλείοσιν η δισχιλίοις καὶ τετρακοσίοις σταδίοις ανατολικωτέραν αύτην είναι έκ των λεγομένων ύπο του Έρα-10 τοσθένους, ότι επί την τοῦ Τίγριδος διάβασιν, ή Αλέξανδρος διέβη, ἀπὸ Θαψάκου ἐστὶ σύντομος σταδίων δισγιλίων τετραποσίων, ό δὲ Τίγρις καὶ ὁ Εὐφράτης έγκυκλωσάμενοι την Me- C. 91 σοποταμίαν, τέως μεν επ' άνατολας φέρονται, είτ' επιστρέφουσι προς νότον και πλησιάζουσι τότε άλλήλοις τε αμα και Βαβυ-45 λώνι, οὐδεν ἄτοπον συμβαίνει τῷ λόγφ.

39. Πλημμελεί δε καὶ έν τῷ έξῆς ἐπιγειρήματι, έν ῷ συνάγειν βούλεται, ότι την από Θαψάκου έπὶ Κασπίους πύλας όδόν, ην μυρίων σταδίων Έρατοσθένης είρηκεν, ούκ έπ' εύθείας αναμεμετρημένην ώς έπ' εύθείας παραδίδωσι, της εύθείας πολύ 20 ελάττονος ούσης. ή δ' έφοδός έστιν αὐτῷ τοιαύτη. φησὶν είναι καὶ κατ' Ἐρατοσθένη τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν τόν τε διὰ τοῦ Κανωβικοῦ στόματος καὶ τὸν διὰ Κυανέων, διέγειν δὲ τούτον τού διά Θαψάκου έξακισχιλίους τριακοσίους σταδίους, τας δε Κυανέας τοῦ Κασπίου όρους εξακισγιλίους εξακοσίους, 25 δ κείται κατά την ύπερθεσιν την έπι το Κάσπιον πελαγος έκ Κολχίδος, ωστε παρά τριακοσίους σταδίους το ίσον είναι διάστημα από τοῦ διὰ Κυανέων μεσημβρινοῦ ἐπί τε Θάψαχον Α. 14' καὶ ἐπὶ τὸ Κάσπιον τρόπον δή τινα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κεῖσθαι τήν τε Θάψακον καὶ τὸ Κάσπιον τούτω δ' άκο-30 λουθεῖν τὸ ἀφεστάναι ἴσον τὰς Κασπίους πύλας Θαψάκου τε καὶ τοῦ Κασπίου, πολύ ἐλάττους [δ'] ἀφεστάναι τῶν μυ-

<sup>1.</sup> δη καί που CB, sed in hoc δη καὶ είπου ex corr. et δ' εὶ καί που in marg. — πεφρόνηκε ACl. 10. ότ' ἐπὶ codd. Cor. corr. 21. xast om. Cor. 22. χυνέων A, sed α sec. m. add. 28. 8n 3é 30. aquotáras codd. edd. 31. τε] δὲ ABCl τε ex corr. in o. Hoc iam Xyl, interpretatione sua expressit, ac restituendum Paetz. alii-

ρίων, όσους ακοίν άσεστάναι Έρατοσθέντης της Θατράχου άρα πολύ દી. άττους ή μυρίους ἀφεστάναι \*τους\* ἐπ' εὐθείας. χικλοπορίαν άρα είναι τοὺς μυρίους, [οὖς] λογίζεται ἐκεῖνος ἐκ.՝ εὐθείας ἀπὸ Κασπίων πυλών εἰς Θάψαχον. ἐροῦμεν δὲ πρὸς αὐτόν, ὅτι τοῦ Ἐρατοσθένους ἐν πλάτει λαμβάνοντος [τὰς] εὐ- 5 θείας, όπερ οἰκεῖόν ἐστι γεωγραφίας, ἐν πλάτει δὲ καὶ τὰς μεσημβριτάς και τάς έπι ισημεριτήν άνατολήν, έκεινος γεωμετριχώς αὐτὸν εὐθύνει, χαὶ ώς ᾶν δι' ὀργάνων λάβοι τις τούτων ξχαστον· ούδε αὐτὸς δι' όργάνων, άλλα μάλλον στοχασμό λαμβάσων και το προς όρθας και το παραλλήλους. Εν μεν δή 10 τουθ' άμάρτημα. έτερον δε το μίζοε τα κείμενα παρ' έκείνο διαστήματα τίθεσθαι ύπ' αύτοῦ, μηδε πρός έκεῖνα τὸν έλεγχοι προσάγεσθαι, άλλα προς τα νπ' αντου πλαττόμενα. διόπω πρώτον μεν έχείτου το από του στόματος έπι Φάσιν είπόντος σταδίων οκτακισγιλίων, και προσθέντος τους είς Διοσκουριάδα [5 ένθένδε έξακοσίους, την δ' από Διοσκουριάδος είς το Κάσπων υπέρθεσιν ήμερων πέντε, ήτις κατ' αυτον Ίππαργον εἰκάζαια λέγεσθαι δσον χιλίων σταδίων, ώστε την σύμπασαν κατ' Έρα-

- C. 92 τοσθέτη κεφαλαιούσθαι έττακισχιλίων έξακοσίων αὐτὸς συντέτμηκε καί φησιν έκ μέν Κυατέων εἰς Φᾶσιν πεντακισχιλίως κεξακοσίους, εἰς δὲ Κάσπιον ἐτθέτδε ἄλλους χιλίους το κατ' Ἐρατοσθέτη συμβαίτοι ἀν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πως μεσημβρινοῦ τό τε Κάσπιον είναι καὶ τὴν Θάψακον, ἀλλὰ κατ' αὐτόν. φέρε δ' οὐν κατ' Ἐρατοσθέτη πῶς οὐν τούτω ἔπεται τὸ. τὴν ἀπὸ τοῦ Κασπίου ἐπὶ Κασπίους πύλας ἴσην είναι τῷ ἀπὸ Θαψά κου ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον;
  - 40. Έν δε τῷ δευτέρφ ὑπομνήματι ἀναλαβών πάλιν τὴν αὐτὴν ζήτησιν τὴν περὶ τῶν ὅρων τῶν κατὰ τὸν Ταῦρον, περὶ

que viderunt. — δ' om. codd. edd.: ante ελάττους inserendum censuerunt Paetz. et Grosk.

2. τοὺς, quod in codd. edd. legitur, qui ferri possit non intelligo.

3. οὺς om. codd. Sbk. add. ex Tyrwh. coni.

5. τας om. codd. Cor. add.

7. μεσημβονην ABCl γο. ισημερινήν sec. m. add. in marg. o, idque Cor. rec. Eadem verba permutantur p. 132.

11. ἐκείτων ACl.

16. ἐντεῦθεν δ' ald. ἐντεῦθεν Cor.

17. εἴτις ABCl ἤτις o, unde Cor. rec.

19. συντέτμηκε] οὖν τέτμητε codd. edd., sed οὖν in συν mutandum esse Cor. in nott. monuit.

28. οὖρν codd. edd.: neque tamen de montibus Tauri in universum egerat

ών ίκανως εἰρήκαμεν, μεταβαίνει πρός τὰ βόρεια μέρη τῆς οἰκουμένης· είτ' έκτίθεται τὰ λεγθέντα ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένους περί των μετά τον Πόντον τόπων, ότι φησί τρεῖς ἄκρας ἀπό Α. 148 τών άρκτων καθήκειν. μίαν μέν, έφ' ής ή Πελοπόννησος, δευ τέραν δὲ τὴν Ἰταλικήν, τρέτην δὲ τὴν Λιγυστικήν, ὑφ' ὧν κόλπους απολαμβάνεσθαι τόν τε Αδριατικόν καὶ τὸν Τυρρηνικόν. ταύτα δ' έκθέμενος καθόλου πειράται τὰ καθ' έκαστα περί αὐτῶν λεγόμενα ἐλέγγειν γεωμετρικῶς μᾶλλον ἢ γεωγραφικῶς. ξοτι δε τοσούτον των άμαρτανομένων εν αύτοις ύπο του Έρατοσθένους τὸ πλήθος, καὶ ὑπὸ Τιμοσθένους τοῦ τοὺς λιμένας συγγράψαντος (δν έπαινεῖ μέν έχεῖνος μάλιστα τῶν ἄλλων, διαφωνών δ' έλέγγεται πρός αὐτὸν πλεῖστα), ωστ' οὐκ άξιον ήγουμαι διαιτάν ούτ' έκείνους, έπὶ τοσούτον διαμαρτάνοντας των όντων, ούτε τὸν Ίππαργον. καὶ γὰρ ούτος τὰ μὲν παραλείπει το το τραφορημένων, τα δ' ούκ έπανορθοῖ, αλλ' έλέγγει μόνον, ότι ψευδώς ή μαγομένως είρηται. αιτιάσαιτο μέν γάρ καί τουτ' αν ίσως τις, δτι φησίν άκρας τρείς της Εύρωπης, μίαν μεν τιθείς την έφ' ής ή Πελοπόννησος έγει γάρ τι πολυσγιδές. καὶ γὰρ τὸ Σούνιον ἀκρωτηριάζει ὁμοίως τῆ Λακωνικῆ, οὐ κολύ ήττον μεσημβρινώτερον ον των Μαλεων, και κόλπον απολαμβάνον άξιόλογον. καὶ ή Θρακία Χερρόνησος άπολαμβάνει πρός τὸ Σούνιον τόν τε Μέλανα κόλπον καὶ τοὺς ἐφεξῆς τοὺς Μακεδονικούς. εί δ' οὖν παρείημεν τοῦτο, καὶ τῶν διαστημάτων τὰ πλείστα φανερώς ψευδογραφούμενα έλέγγει την ἀπειρίαν τών τόπων ύπερβάλλουσαν καὶ οὐ δεομένην γεωμετρικών έλέγγων, άλλα φανερών καὶ αὐτόθεν ἐκμαρτυρεῖσθαι δυναμένων οίον ότι έξ Ἐπιδάμνου πρὸς τὸν Θερμαῖον κόλπον ή ὑπέρβασίς έστι πλειόνων η δισχιλίων σταδίων ο δ' ένναχοσίων φησίν έκ δε Άλεξανδρείας είς Καργηδόνα ύπερ μυρίους καί С. 93 τρισγιλίους, οὐ πλείους ὄντας τῶν ἐννακισγιλίων εἶπερ ἐπὶ τοῦ

Hipparchus, sed quatenus Indiae aliarumque regionum finis erat ille mons.

2. ξηθέντα edd.

4. ἐφ'] ἀφ' C.

9. τοσοῦτο edd.

10. ὑπὸ]

ini ABCl ὑπὸ ο ἔτι edd. 20. τῷ μαλαίφ ABCl τοῦ μα Ε τῷ μαλέφ ald. Cor. corr. 23. παρίημεν codd. Coraes corr. 29. χαλπηδόνα ABCl.

αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἐστι κατὰ τοῦτον τῆ μὲν Ἀλεξανδρεία Καρία καὶ Ῥόδος, τῆ δὲ Καρχηδόνι ὁ Πορθμός. πάντες γὰρ ὁμοΑ. 149 λογοῦσι μὴ πλειόνων εἶναι τὸν ἐκ Καρίας ἐπὶ Πορθμὸν πλοῦν
σταδίων ἢ ἐννακισχιλίων ὅ τε μεσημβρινὸς ἐν μεγάλφ μέν
τινι διαστήματι λαμβανόμενος δοθείη ἀν ὁ αὐτὸς εἶναι \*τῷ\* ὁ
τοσοῦτον δυσμικώτερος πρὸς τὸν ἐωθινώτερον ὅσον ἡ Καρχηδών ἐστι τοῦ Πορθμοῦ πρὸς δύσει μᾶλλον, ἐν δὲ τρισχιλίοις
σταδίοις ἔχει καταφανῆ τὸν ἔλεγχον. ὁ δὲ καὶ τὴν Ρωμην τιθεὶς ἐπὶ ταὐτοῦ μεσημβρινοῦ τὴν τοσοῦτον καὶ Καρχηδόνος δυσμικωτέραν, ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείπει τῆς τῶν τόπων ἀπειρίας 10
καὶ τούτων καὶ τῶν ἐφεξῆς πρὸς δύσιν μέχρι Στηλῶν.

41. Ίππάρχφ μὲν οὖν μὴ γεωγραφοῦντι, ἀλλ' ἐξετάζονη τὰ λεχθέντα ἐν τῷ γεωγραφία τῷ Ἐρατοσθένους, οἰκεῖον ἢν ἐπὶ πλέον τὰ καθ' ἔκαστα εὐθύνειν. ἡμεῖς δ', ἐν οἶς μὲν κατορθοῖ, τὸ πλέον δ' ἔτι ὅπου καὶ πλημμελεῖ, τὸν καθ' ἔκαστα οἰ ιδ κεῖον λόγον ἀἡθημεν δεῖν προσάγειν, τὰ μὲν ἐπανορθοῦντες, ὑπὲρ ὧν δ' ἀπολυόμενοι τὰς ἐπιφερομένας αἰτίας ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου, καὶ αὐτὸν τὸν Ἱππαρχον συνεξετάζομεν, ὅπου τι φιλαιτίως εἴρηκεν. ἐν δὲ τούτοις ὁρῶντες ἤδη τὸν μὲν τελέως παραπαίοντα, τὸν δὲ δικαίως ἐπικαλοῦντα, ἀρκεῖν ὑπολαμβά 20 νομεν, ἂν ἐν αὐτῆ τῷ γεωγραφία τὰ ὅντα λέγοντες ἐπανορθῶμεν αὐτόν. ἐφ' ὧν γὰρ συνεχῆ καὶ ἐπιπολάζοντά ἐστι τὰ ἀμαρτανόμενα, κρεῖττον μηδὲ μεμνῆσθαι, πλὴν εἰ σπάνιόν τι καὶ καθόλου ὅπερ πειρασόμεθα ποιεῖν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα. κωὶ νῦν δ' εἰρήσθω, ὅτι καὶ Τιμοσθένης καὶ Ἐρατοσθένης καὶ οἱ 25 ἔτι τούτων πρότεροι τελέως ἠγνόουν τά τε Ἰβηρικᾶ καὶ τὰ Κελ-

<sup>2.</sup> ὁμολογοῦσιν ἢ πλειόνων ACIB et in hoc οὖ πλειόνων ex corr, μὴ sec. m. add. in o, quod Cor. rec. 4. σταδίων πεντακισχιλίων codd., ἐννακισχιλίων scribendum esse Cas. iam recte monuerat, particulam ἢ praeterea addidit Grosk.: ea in π mutata reliquae corruptioni ansam dedit. 6. δυσμικωτέρω B(?) no edd. Orta est impeditissima haec scriptura ex τῷ praemisso, quod et ipsum natum videatur ex syllto male repetita propter pronomen ὁ αὐτὸς. 7. τετρακισχιλίως scribendum post Breq. multi iudicarunt: agitur autem de stadiis quibus fretum Carthagine distat. 13. τῷ Ἐρατοσθένους] τοῦ Ἐρατοσθένους B(?) edd. 15. δ' ἐστιν ὅπου codd. Cor. corr. 22. αὐτὴν codd. Sbk. corr.

τικά, μυρίφ δε μάλλον τὰ Γερμανικά καὶ τὰ Βρεττανικά, ώς δ' αύτως τὰ τῶν Γετῶν καὶ Βασταρνῶν. ἐπὶ πολὸ δ' άγνοίας έτύγγανον άφιγμένοι καὶ τῶν κατ' Ιταλίαν καὶ τὸν Αδρίαν καὶ τὸν Πόντον καὶ τῶν ἐφεξῆς προσαρκτίων μερῶν εἰ καὶ τὰ τοιαύτα ίσως φιλαίτια. του γάρ Έρατοσθένους έπὶ τῶν πόρρω διεστηκότων τὰ παραδεδομένα φάσκοντος έρειν διαστήματα, μή διισγυριζομένου δέ, καὶ λέγοντος ώς παρέλαβε, προστιθέντος δ' έστιν οπου τα έπ' εύθείας μαλλον και ήττον, ού δεί προσάγειν τὸν ἀκριβή έλεγχον τοῖς μὴ ὁμολογουμένοις C. 94 πρός άλληλα διαστήμασιν. όπες ποιείν πειράται ό Ίππαργος έν τε τοῖς πρότερον λεγθεῖσι καὶ έν οἶς τὰ περὶ τὴν Υρκανίαν Α. 150 μέγρι Βακτρίων καὶ των ἐπέκεινα ἐθνων ἐκτίθεται διαστήματα, καὶ έτι τὰ ἀπὸ Κολγίδος ἐπὶ τὴν Τοκανίαν θάλατταν. οὐ γὰρ όμοίως επί τε τούτων έξεταστέον αὐτον και επί των κατά την † πειρωτιν πάλαν καὶ τοὺς άλλους τοὺς οὖτω γνωρίμους τόπους άλλ' οὐδ' ἐπὶ τούτων γεωμετρικῶς, ὅπερ ἔφην, άλλὰ γεωγραφικώς μάλλον. αίτιασάμενος δ' οὖν τινα τών Αίθιοπικών έπὶ τέλει τοῦ δευτέρου ὑπομνήματος τῶν πρὸς τὴν Ἐρατοσθέσους γεωγραφίαν πεποιημένων, έν τῷ τρίτῷ φησί, τὴν μὲν πλείω θεωρίαν έσεσθαι μαθηματικήν, έπὶ ποσον δὲ καὶ γεωγραφικήν οὐδ' ἐπὶ ποσὸν μέντοι δοκεῖ μοι ποιήσασθαι γεωγραφικήν, άλλα πάσαν μαθηματικήν, διδόντος καὶ τοῦ Ἐρατοσθένους την τοιαύτην πρόφασιν. πολλαγοῦ γὰρ ἐκπίπτει πρὸς τὸ ἐπιστημονικώτερον τῆς προκειμένης ἱστορίας, ἐκπεσών δὲ ούκ άκριβεῖς, άλλ' όλοσγερεῖς ποιεῖται τὰς ἀποφάσεις, τρόπον τιτά έν μεν τοις γεωγραφικοίς μαθηματικός, εν δε τοις μαθηματικοῖς γεωγραφικός ών, ώστε πρός ἄμφω δίδωσιν άφορ-

<sup>1.</sup> μυρίων C. 4. προσαρκτικών BC. Post μερών ponunt edd. adiecto praeterea artículo. 15. Verba τὴν ἦπειρώτιν πάλιν manifesto corrupta sunt: neque magnopere iuvamur suspicionibus Corais, qui πάλιν mutari iubet in ταύτην, aut Groskurdii, qui παραλίαν in ea voce latere recte intellexit, sed ἦπειρώτιν relinquendum censuit multo magis corruptum. Equidem crediderim Strabonem scripsisse κατά τὴν Εὐρώπαρς παραλίαν. Literae HII ortae videntur ex HN male repetitis: iam reliqua satis plana sunt. De Europa haec intelligenda esse Penzel. iam et Du Theil, censuerant.

μὰς τοῖς ἀντιλέγουσιν ἐν δὲ τούτιρ τις ὑπομνήματι καὶ δικαίας καὶ οὐτος καὶ ὁ Τιμοσθένης, ιδοτ' οὐδ' ἡμῖν καταλείπεται συνεπισκοπεῖν, ἀλλ' ἀρκεῖσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ Ίππάρχου λεχθεῖσιν.

## CAPUT IL

- 1. Ίδωμεν δὲ καὶ Ποσειδώνιον, ἄ φησιν ἐν τοῖς περὶ ἀκε ὁ ανοῦ ὁσκεῖ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὰ πολλὰ γεωγραφεῖν, τὰ μὲν οἰκείως, τὰ δὲ μαθηματικώτερον. οὐκ ἄτοπον οὐν ἔνια καὶ τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων διαιτῆσαι, τὰ μὲν νῦν, τὰ δ' ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα, ὡς ὰν ὑποπίπτη, μέτρου τινὸς ἐχομένους. ἔστιν οὐν τι τῶν πρὸς γεωγραφίαν οἰκείων τὸ τὴν γῆν ὅλην ὑποθέ-10 σθαι σφαιροειδῆ, καθάπερ καὶ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἄλλα παραδέξασθαι τὰ ἀκόλουθα τῆ ὑποθέσει ταίντη τούτων δ' ἐστὶ καὶ τὸ πεντάζωνον αὐτὴν είναι.
- 2. Φησὶ δὴ ὁ Ποσειδώνιος τῆς εἰς πέντε ζώνας διαιρέσεως ἀρχηγὸν γενέσθαι Παρμενίδην ἀλλ' ἐκεῖνον μὲν σχεδόν 15 τι διπλασίαν ἀποφαίνειν τὸ πλάτος τὴν διακεκαυμένην \*τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν, \* ὑπερπίπτουσαν ἐκατέρων τῶν τροπικῶν τὸ τὸ ἐκτὸς καὶ πρὸς ταῖς εὐκράτοις. Αριστοτέλη δὲ αὐτὴν
- Α. 151 καλεῖν τὴν μεταξὸ τῶν τροπικῶν, [τὰς δὲ μεταξὸ τῶν τροπικῶν] κῶν] καὶ τῶν ἀρκτικῶν εὐκράτους. ἀμφοτέροις δ' ἐπιτιμῷ δι Δ
   C. 95 καίως. διακεκαυμένην γὰρ λέγεσθαι τὸ ἀρίκητον διὰ καῦμα

<sup>9.</sup> ἐχομένου Β ἐχόμενος C ἐχόμενα Cor. 17. ὑπερπιπτοίσης codd. edd. praeter Breq., qui ὑπερπίπτουσαν requiri recte vidit: idem Cor. probavit (v. Praef. vol. III p. 7), Bakius (Posid. Reliq. p. 92), Grosk. Sed quid verbis τῆς μεταξύ τῶν τροπικῶν faciendum esset, nemo intellexit. Neque enim ad διπλασίαν referenda esse, id quod nonnulli voluerunt, neque ad ὑπερπίπτουσαν, quae Groskurdii fuit sententia κρί ante ἐκατέρων inserentis, liquido patet. Aliena autem prorsus sunt ab hoc loco, ex sequentibus, ubi τὰς δὲ μεταξύ τῶν τροπικῶν in codd desiderantur, male huc translata. In margine sine dubio haec, cum suo loco omissa fuissent, a librario primum apposita fuerant, unde post alieno loco illata et ad orationis connexum aliqua ratione accommodata sust. 19. τὰς δὲ μεταξύ τῶν τροπικῶν om. codd. Breq. restituit ex Co. coni. 22. Verba πλέον ἢ τὸ ἤμισυ οἰκήσιμον ἐστι Posidonii Strabonisque sententiae repugnare manifestum est: quod intelligentes Intpr

οἰκήσιμόν έστιν έκ τοῦν ὑπὲρ Αἰγύπτου στοχαζομένοις Αἰθιόαων, είπες τὸ μὲν ημισυ τοῦ παντὸς πλάτους ἐστίν, δ διαιζεῖ έφ' έκατερα ὁ ἰσημερινός, τούτου δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς Συήνης, ήπερ έστιν όριον του θερινού τροπικού, είς Μερόην είσι πεντακισγίλιοι το δ' ενθένδε έως [τοῦ] τῆς Κινναμωμοφόρου παραλλήλου, δοπερ έστιν άρχη της διακεκαυμένης, τρισχίλιοι. τοῦτο μέν οὖν τὸ διάστημα πᾶν έστι μετρητόν, πλεῖταί τε γὰρ καὶ όδεύεται το δ' έξης, μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ λέγω, δείκνυται κατά την ύπ' Έρατοσθένους γενομένην αναμέτρησιν της γης, ότι έστι σταδίων όπτακισγιλίων όπτακοσίων. δη δή λόγον έχει τὰ μύρια έξακισγίλια [όκτακόσια] πρός τὰ όκτακισγίλια όκτακόσια, τοῦτον αν έχοι τὸ μεταξὺ τῶν τροπικῶν διάστημα πρὸς τὸ τῆς διακεκαυμένης πλάτος. καν των νεωτέρων δε άναμετρήσεων είσαγηται ή έλαχίστην ποιούσα την γην, οίαν ο Ποσειδώνιος έγκρίνει περί όκτωκαίδεκα μυριάδας οὖσαν, περί ημισύ που άποφαίνει την διακεκαυμένην της μεταξύ των τροπικών, η μιπρος του ήμίσους μείζονα ίσην δε και την αθτην ουδαμώς. τοῖς τε άρκτικοῖς, οὖτε παρὰ πᾶσιν οὖσιν, οὖτε τοῖς αὐτοῖς πανταχού, τίς ᾶν διορίζοι τας εύκρατους, αίπερ είσιν αμετάπτωτοι; τὸ μὲν οὖν μὴ παρὰ πᾶσιν είναι τοὺς ἀρχτικούς, οὐθὲν αν είη πρός τον έλεγχον δεί γαρ παρά τοίς την εθχρατον οί-

Parr. pro πλέον η proposuerunt περί, Grosk. σχεδόν τι, parum seliciter. Crediderim potius Strabonem scripsisse οὖκ οἰκήσιμόν ἐστι. στοχαζομένης Ε. 4. πειτακισχίλιοι] μύριοι codd. Breq. corr., cum illud esse locorum horum intervallum sexcentis locis Strabo tradiderit. 5. τοῦ om. codd. Cor. add. 6. ὅπερ codd. Xyl. corr. — τρισχιλίων ABCl edd. τρισχίλιοι Ε. 8. λέγω] λόγω Cor. ad δείχνυται referens. 11. μύρια τρισχίλια codd. ὀκτακισχίλια (omisso μύρια) edd. inde a Breq. πεντακισχίλια καὶ τρισχίλια scribendum censuerunt Bakius (Posid. Reliq. p. 95) et Grosk., quae falsa esse omnia apparet. Neque quidquam proficimus alia Groskurdii suspicione in sequentibus vocem οἰκήσεμον sive ante διάστημα inseri sive pro ipsa hac voce scribi iubentis. Ex ipso sententiarum connexu facile intelligitur scribendum fuisse quod scripsi: eoque ducit codicum scriptura. Sigla cnim , T et , 5 quam saepe inter se permutata sint, vulgo notum est (v. supra p. 75); w autem sive ob sequentis  $\pi$  similitudinem, sive ob aliam causam excidit. τε] δε edd. inde a Cas. — οὐσαν codd. Xyl. corr. 19. τὰς πῶς 21. đei el ABCl edd. đei E.

χούσιτ είται πάσι, πρὸς ούσπες καὶ λέγεται μότους εθπρακος. τὸ δὲ μὴ πατταχοῦ τὸτ αὐτὸτ τρόποτ, ἀλλὰ μεταπίκτειτ, καλώς είληπται.

- 3. Αὐτὸς δὲ διαιρῶν εἰς τὰς ζώνας πέντε μέν φησιν εἰναι Α. 152 χρησίμους πρὸς τὰ οὐράνια. τούτων δὲ περισκίσυς δύο τὰς ὑπὸ ὁ τοῖς πόλοις μέχρι τῶν ἐχόντων τοὺς τροπικοὺς ἀρπτικούς, ἐτεροσκίους δὲ τὰς ἐφεξῆς ταύταις δύο μέχρι τῶν ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς οἰκούντων, ἀμφίσκιον δὲ τὴν μεταξὺ τῶν προπικῶν. πρὸς δὲ τὰ ἀνθρώπεια ταύτας τε καὶ δύο ἄλλας στενὰς τὰς ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς, καθ' ἄς ῆμισύ πως μηνὸς κατὰ κορυφήν 10 ἐστιν ὁ ῆλιος, δίχα διαιρουμένας ὑπὸ τῶν τροπικῶν. ἔχειν γάρ τι ἴδιον τὰς ζώνας ταύτας, αὐχμηράς τε ἰδίως καὶ ἀμμώδεις ὑπαρχούσας καὶ ἀφόρους πλὴν σιλφίου καὶ πυρωδῶν τινων καρπῶν συγκεκαυμένων. ὄρη γὰρ μὴ εἶναι πλησίον, ὧστε τὰ κέφη
  - C. 96 προσπίπτοντα ὅμβρους ποιεῖτ, μηδὲ δὴ ποταμοῖς διαρρεῖσθαι 11 διόπερ οὐλότριχας καὶ οὐλόκερως καὶ προχείλους καὶ πλατύρριτας γεντᾶσθαι τὰ γὰρ ἄκρα αὐτῶν συστρέφεσθαι καὶ τοὺς ἔχθυοφάγους δὲ κατὰ ταύτας τὰς ζώνας οἰκεῖν. ὅτι δὲ ταῦτ ὅδια τῶν ζωνῶν τούτων δηλοῦν φησι τὸ τρὺς νοτιωτέρους αὐτῶν ἔχειν τὸ περιέχον εὐκροῦν φησι τὰ τρὸς νοτιωτέρους πλαὰ εὐυδροτέραν.

## CAPUT III.

A. 153

 Πολύβιος δὲ ποιεῖ ζώνας ἔξ δύο μὲν τὰς τοῖς ἄρκικοῖς ὑποπιπτούσας, δύο δὲ τὰς μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν τροπικῶν, [καὶ δύο τὰς μεταξὺ τούτων] καὶ τοῦ ἴσημερινοῦ. ἡ μὲν οὖν εἰς πέντε διαίρεσις δοκεῖ μοι καὶ φυσικῶς ἄμα καὶ γεωγραφικῶς εἰρῆσθαι. φυσικῶς μὲν, ὅτι καὶ πρὸς τὰ οὐράνια καὶ πρὸς τὴν τοῦ περιέχοντος κρᾶσιν πρὸς μὲν τὰ οὐράνου

<sup>1.</sup> παρὰ ante πᾶσι add. Sbk. Cor. ex Cas. coni., sed ne adieta quidem ea voce stare possit quod vulgo fertur. 5. περιοίκους ABCI Xyl. corr. Verum servavit Ε. 6. τροπικούς om. Ε. 9. τὰνθρώπεια ald. 11. διαιρούμενος Ε. 15. δὴ om. Cor. — διαιρεῖσθαι ACI διαρεῖσθαι Β. 16. πλατύρινας codd. edd. 20. εὐκρατώτερον BC edd. — ἐνυδροτέραν Ε. 25. καὶ δύο τὰς μεταξὸ τούτων om. codd. Sbk. add. ex Cas. coni.: τὰς fortasse additum non fuit a Strabone.

να. δτι τοῦς περισκίοις καὶ τοῖς άμφισκίοις, οὖτως αν άριστα διορίζομένοις, συνδιορίζεται καὶ τὰ περὶ τὴν θέαν τῶν ἄστρων, όλοσγερεί τινι μερισμώ λαμβάνοντα την έξάλλαξιν. πρός δέ την του περιέγοντος κράσιν, ότι της τούτου κράσεως πρός τόν ηλιον πρινομένης διαφοραί τρεῖς είσιν αί γενικώταται καί συντείνουσαι πρός τε τας των ζφων καί φυτών συστάσεις καί των αλλων \*ήμισυσταλεῖς\* τῶν ὑπὸ τῷ ἀέρι καὶ ἐν αὐτῷ ἐκείνω, ύπερβολή θάλπους καὶ έλλειψις καὶ μεσότης. αΰτη δὲ τῷ εἰς τας ζώνας μερισμώ λαμβάνει την οίκείαν διάκρισιν αι τε γαρ κατεψυγμέναι δύο την έλλειψιν του θάλπους υπαγορεύουσιν, είς μίαν του περιέχοντος φύσιν συναγόμεναι, αι τε εθκρατοι παραπλησίως είς μίαν την μεσότητα άγονται, είς δε την λοιπην ή λοιπη μία καὶ διακεκαυμένη. ὅτι δὲ καὶ γεωγραφικός έρτιν ό μερισμός, δήλον. ζητεί γαρ ή γεωγραφία της έτέρας των εφχράτων άφορίσαι τὸ οἰχούμενον ὑφ' ἡμῶν τμῆμα. πρὸς δύσει μεν οὖν καὶ ἀνατολή θάλαττά ἐστιν ή περατοῦσα, πρὸς δὲ τὰ νότια καὶ τὰ βόρεια ὁ ἀήρ, ὁ μὲν μέσος εὖκρατος ὧν καὶ φυτοῖς καὶ ζώοις, ὁ δ' ἐφ' ἐκάτερα δύσκρατος ὑπερβολῆ παὶ ἐλλείψει τοῦ θάλπους. εἰς δὲ τὰς τρεῖς διαφορὰς ταύτας έδέησε της είς πέντε ζώνας διαιρέσεως. τῷ γὰρ ἰσημερινῷ τμηθείσα δίγα ή σφαίρα της γης είς τε τὸ βόρειον ήμισφαίριον,

<sup>1.</sup> τοὺς περισκίους καὶ τοὺς ἀμφισκίους codd. (alterum τοὺς om. E) edd. Qui accusativi ut haberent, quo referrentur, Grosk. scribendum censuit διορίζομένους ὑπογράφει, inserto praeterea δε post συνδιορίζεται. Dativi, quem restitui, vestigium superest in participio διοριζομένοις. Caeterum Gossel. iure desideravit έτεροσκίων mentionem, atque excidisse cum Grosk. crediderim verba και τοις έτεροσκίοις post περισκίοις. 6. συστάσεις om. l. 7. ήμισυσταλείς om. E, οιζομένους Al edd. spatio tamen vacuo relicto. Pro monstro autem illo Breq. scripsit ήμισυσταλέντων, Cor. μεταλλάξεις: Cas. contra proposuit συστάσεις, eadem voce antea omissa; Grosk. denique delendum esse atque genitivos ad συστάσεις, quod praecedit, referendos iudicavit: atque intelligere mihi videor, quo modo nata sit scriptura, quae tam diu torsit VV. DD. Adscripscrat enim, ni fallor, aliquis supra αλλων inter versus ΗΓΝΣΥ-ΣΤΑΣΕΙΣ h. e. ήγουν συστάσεις, quae postea corrupta atque in ordinem recepts sunt. 17. ὁ εὐχρατος ABCl, Cor. articulum asteriscis inclusit, equidem cum E omisi.

- Α. 154 ἐν φ ἡμεῖς ἐσμεν, καὶ τὸ νότιον ὑπέγραψε τὰς τρεῖς διαφοράς τὰ μὲν γὰρ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ καὶ τῷ διακεκαυμένη ζώτη διὰ καῦμα ἀοίκητά ἐστι, τὰ δὲ πρὸς τῷ πόλῳ διὰ ψῦχσε, τὰ δὲ μέσα τὰ εὖκρατα καὶ τὰ οἰκήσιμα. ὁ δὲ τὰς ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς προστιθεὶς οὐκ ἀνὰ λόγον ταῖς πέντε ταύταις προστίθη δ
  - C. 97 σιν, οὐδ' ὁμοία κεχρημένας διαφορά, ἀλλ' ὡς ἂν εἰ καὶ ταῖς ἐθνικαῖς διαφοραῖς ἀπέφαινε ζώνας, ἄλλην μὲν τὴν Αἰθιοπικήν, ἄλλην δὲ τὴν Σκυθικὴν καὶ Κελτικήν, τρίτην δὲ τὴν ἀνὰ μέσον.
    - 2. Ο δε Πολύβιος τουτο μεν ούκ εὖ, τὸ ποιεῖν τινας ζώ- 10 νας τοῖς ἀρχτιχοῖς διοριζομένας, δύο μέν τὰς ὑποπιπτούσας αύτοῖς, δύο δὲ τὰς μεταξὺ τούτων καὶ τῶν τροπικών εἰρηται γάρ, ότι τοῖς μεταπίπτουσι σημείοις οὐχ ὁριστέον τὰ ἀμετάπτωτα. οὐδὲ τοῖς τροπικοῖς δὲ τῆς διακεκαυμένης ὅροις γρηστέον καὶ γὰρ τοῦτ' εἴρηται. τὴν διακεκαυμένην μέντοι δίγα 15 διαιρών πρός ού φαύλην έπίνοιαν φαίνεται κεκινημένος, πρός ην καὶ όλην δίγα διαιρούμεν εὐφυώς την γην είς τε τὸ βόρειον ήμισφαίριον καὶ τὸ νότιον τῷ ἐσημερινῷ δῆλον γάρ, ὅτι διαιρείται κατά ταύτην την τομην και ή διακεκαυμένη, [και] ποιεί τινα έπιτηδειότητα, ώστε καὶ τὸ ήμισφαίριον έκάτευον έξ όλων 🗯 συντετάγθαι τριών ζωνών όμοιοειδών τών έν θατέρφ, ή μέν οὖν τοιαύτη τομή δέχεται την είς εξ ζώνας διαίρεσιν, ή δ' έτερα οὐ πάνυ. εί γοῦν τῷ διὰ τῶν πόλων δίχα τέμνης τὴν γην, ούχ αν είχοτως έχατερον των ήμισφαιρίων, τό τε έσπίριον καὶ τὸ ἀνατολικόν, τέμνοις εἰς ζώνας έξ, ἀλλὰ ἡ εἰς πέντ 🗯 άρχοῦσα ᾶν είη· τὸ γὰρ ὁμοιοπαθές τῶν τμημάτων άμφοτέ ρων της διακεκαυμένης, α ποιεί ο ίσημερινός, και το συκείσθαι περιττήν καὶ περίεργον ἀποφαίνει την τομήν, όμοιοειδών μεν ούσων και των εύκράτων και των κατεψυγμένων, άλλ' ο

<sup>4.</sup> τὰ μέσα εὔκρατα καὶ οἰκήσιμα Ε τὰ ante οἰκήσιμα om. edd.
5. ταὐτας Cor. 12. αὐταῖς ABCl αὐτοῖς sec. m. inter versus not in o: idem Xyl. restituit. 15. καὶ post γὰρ add. edd. inde a Cs. cf. ad 1, 6. 19. καὶ ante ποιεῖ om. codd. Cor. add.; ὁ potius sdendum esse censuit Grosk. 21. ὁμοειδῶν BCl edd. 23. εἶτ οἶν ABCl εἰ οὖν edd.; verum servavit E. 28. περιττὸν Ε. — ὁμοειτοῦν ABCl edd. ὁμοιοειδῶν hic quoque legitur in E.

συγκειμένων σύτως οὐν καὶ τὴν ὅλην γῆν ἐκ τῶν τοιούτων ἡμισονιρίων ἐπινοουμένην ἀρκούντως ἃν εἰς πέντε διαιροίης. εἰ δ', ωσπερ Ἐρατοσθένης φησίν, ἡ ὑποπίπτουσα τῷ ἰσημερινῷ ἐστιν εὐκρατος, καθάπερ καὶ Πολύβιος ὁμοδοξεῖ (προστίθησι δ' οὐτος, καὶ διότι ὑψηλοτάτη ἐστί διόπερ καὶ κατομβρεῖται, τῶν βορείων νεφῶν κατὰ τοὺς ἐτησίας ἐκεῖ τοῖς ἀναστήμασι προσπιπτόντων πλείστων), πολὺ κρεῖττον τρίτην \*τὴν\* εὖκρατον ταύτην ποιεῖν στενήν τινα, ἢ τὰς ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς εἰσάγειν. συνηγορεῖ δὲ τούτοις καὶ τὰ τοιαῦτα, ὧν μέμνηται καὶ Α. 155 Ποσειδώνιος, τὸ καὶ τὰς μεταστάσεις ὀξυτέρας εἶναι τὰς εἰς τὰ πλάγια, ὡς δ' αΫτως καὶ τὰς ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν τοῦ ἡλίου ὁξύτεραι γὰρ αὶ κατὰ μεγίστου κύκλου τῶν ὁμοταχῶν κινήσεων.

3. Ένίσταται δ' ὁ Ποσειδώνιος τῷ Πολυβίφ, διότι φησὶ τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ οἴκησιν ὑψηλοτάτην· οὐδὲν γὰρ εἶναν κατὰ τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ οἴκησιν ὑψηλοτάτην· οὐδὲν γὰρ εἶναν κατὰ τὴν σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν ὕψος διὰ τὴν ὑμαλότητα, οὐδὲ C. 98 δὴ ὀρεινὴν εἶναι τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ, ἀλλὰ μᾶλλον πεδιάδα ἰσόπεδόν πως τῷ ἐπιφανείᾳ τῆς θαλάττης· τοὺς δὲ πληροῦντας τὸν Νεῖλον ὁμβρους ἐκ τῶν Αἰθιοπικῶν ὀρῶν συμβαίνειν. ταῦτα δ' εἰπὼν ἐνταῦθα ἐν ἄλλοις συγχωρεῖ, φήσας ὑπονοεῖν δρη εἶναι τὰ ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ, πρὸς ὰ ἐκατέρωθεν ἀπὸ τῶν εὐκράτων ἀμφοῖν προσπίπτοντα τὰ νέφη ποιεῖν τοὺς ὅμβρους. αῦτη μὲν οὐν ἡ ἀνομολογία φανερά· ἀλλὰ καὶ δοθέντος τοῦ ὀρεινὴν εἶναι τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ, ἄλλη τις ἀνακύπτειν ἂν δόξειεν. οἱ γὰρ αὐτοὶ σύρρουν φασὶν εἶναι τὸν ώκεανόν· πῶς σὸν ὄρη κατὰ μέσον ἰδρύουσιν αὐτόν; πλὴν εἶ νήσους τινὰς βούλονται λέγειν. ὅπως δὲ [δή] ποτε τοῦτ' ἔχει, τῆς γεωγραφικῆς

<sup>1.</sup> γῆν ] την codd. edd. Grosk. corr. 3. ή om. ald. 4. ὁ πολύβιος BCE. 7. την quam incommode addatur ante εὐκρατον manifestum est. 8. συνάγειν B(?) ald. 9. ὧν — Ποσειδώνιος om. E. 10. καὶ in ἐκεῖ mutandum esse suspicantur Du Theil. et Grosk. Praeterea τοῦ ἡλίου, quae post δύσιν satis incommode leguntur, a Strabone propius ad τὰς μεταστάσεις posita fuisse crediderim, licet insolenti nonnunquam verborum collocatione utatur. 15. οὐδὲ γὰρ ald. 17. δη om. Ε. 21. πρὸς δ' ἐκατέρωθεν Αι. 23. ἀνωμαλία Ε. 26. αὐτῶν ΑCl Cas. corr. — πλην η ald. 27. δη om. codd. edd.

ωχεανού πραγματείαν ταυτ' έξετάζειν.

- 4. Μνησθείς δε των περιπλεύσαι λεγομένων την Λιβύην, Ηρόδοτον μεν οιεσθαί φησιν ύπο Δαρείου πεμφθέντας τικάς τελέσαι τὸν περίπλουν. Ήρακλείδην δὲ τὸν Ποντικὸν ἐν δια- 5 λόγω ποιείν άφιγμένον παρά Γέλωνι μάγον τινά περιπλεύσαι φάσκοντα. αμάρτυρα δε ταῦτ' είναι φήσας και Εύδοξόν τινα Κυζικηνον θεωρον και σπονδοφόρον του των Κορείων αγώνος έλθεῖν εἰς Αἴγυπτον ἱστορεῖ κατὰ τὸν δεύτερον Εὐεργέτην συσταθήναι δε καὶ τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν καὶ μάλιστα 18 κατά τους ανάπλους του Νείλου, θαυμαστικόν όντα των τοπικών ίδιωμάτων αμα καὶ οὐκ ἀπαίδευτον. τυχεῖν δή τινα Ιν-Α. 156 δον κομισθέντα ώς τον βασιλέα ύπο των φυλάκων του Άραβίου μυγού, λεγόντων εύρεῖν ήμιθανή καταγθέντα μόνον έν τηί, τίς δ' είη καὶ πόθεν, άγνοείν, μὴ συνιέντας τὴν διάλεκτον τὸν 15 δὲ παραδούναι τοῖς διδάξουσιν έλληνίζειν. ἐκμαθόντα δὲ διμγήσασθαι, διότι έκ τῆς Ἰνδικῆς πλέων περιπέσοι πλάνη καὶ σωθείη δεύρο, τους σύμπλους αποβαλών λιμώ υποληφθένα δὲ ὑποσγέσθαι τὸν εἰς Ἰνδοὺς πλαῦν ἡγήσασθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως προγειρισθείσι τούτων δε γενέσθαι τον Εύδοξον. πλεύσαντα δη μετά δώρων έπανελθεῖν άντιφορτισάμενον άρώματα καὶ λίθους πολυτελεῖς, ὧν τοὺς μὲν καταφέρουσιν οἱ ποταμοὶ μετὰ τῶν ψηφων, τοὺς δ' ὀρυκτοὺς εὐρίσκουσι, πεπηγότας C. 99 έξ ύγροῦ, καθάπερ τὰ κρυστάλλινα παρ' ἡμῖν· διαψευσθῆναι δὲ
  - 4. Mira haec est Darii commemoratio, cum ab hoc quidem misso esse, qui Oceanum ab Indo usque ad sinum Arabicum explorarent, a Necone autem eos, qui Africam circumnavigarent, Herodotus tradiderit (v. IV, 42. 44). Quare huius nomen h. l. restituendum censuerunt Gossel. et Du Theil. Sed idem p. 100 de Dario refertur, ut Strabenis ac Posidonii, non librariorum hic error esse videatur. 8. κορινθίων edd. Proserpinalia Guar. κορίων codd. Altera forma extat ap. Hesych. s. v., Plut. in Dione c. 56. Schol. ad Pind. Ol. VII, 153. Caeterum diem festum Proserpinae a Cyzicenis celebratum fuisse Cas. docuit allato Plut. Luc. c. 10. 14. αὐτὸν post εὐρεῖν add. edd. κατασχεθέντα codd., sed καταχθέντα pr. m. add. in marg. An, adductum Guar., inde καταχθέντα rec. Cor. 18. σωθείς ACI. ὑπολειφθέντε BC ald. ἀποδεχθέντα Cor.: at cf. XIV, 653. 19. ἡγήσεσθαι Cor.

των εγμίζου. αφερεροθαι λαό ακτον αμακτα του Φούτου του Εὐεργέτην. τελευτήσωντος δ' ἐκείνου τὸν βίον, Κλεοπάτραν τὴν γυναϊκα διαδέξασθαι την άρχήν· πάλιν οὖν καὶ ὑπὸ ταύτης πεμφθήναι τὸν Εὖδοξον μετά μείζονος παρασκευής, ἐπανιόντα δ' ανέμοις παρενεγθηναι ύπερ την Αίθιοπίαν προσφερόμενον δέ τισι τόποις έξοικειοῦσθαι τοὺς ἀνθρώπους μεταδόσει σιτίων τε καὶ οίνου καὶ παλαθίδων, ών έκείνοις οὐ μετῆν, άντὶ δὲ τούτων ύδρείας τε τυγχάνειν καὶ καθοδηγίας, ἀπογράφεσθαί το των ήημάτων ένια. εύρόντα δ' άκρόπρωρον ξύλινον έκ ναυαγίου ιππον έγον έγγεγλυμμένον, πυθόμενον, ώς από της έσπέρας πλεόντων τινών είη τὸ ναυάγιον τοῦτο, κομίζειν αὐτὸ άναστρέψαντα πρός τον οίκειον πλούν. σωθέντα δ' είς Αίγυπτον, οὐκέτι τῆς Κλεοπάτρας ἡγουμένης, ἀλλὰ τοῦ παιδός, ἀφαιρεθήναι πάλιν πάντα φωραθήναι γαρ νενοσφισμένον πολλά. τὸ δ' ακρόπρωρον προφέροντα ές τὸ έμπόριον, δεικνύναι τοῖς ναυπλήροις, γνώναι δὲ Γαδειριτών όν τούτων γάρ τοὺς μὲν ἐμπόρους μεγάλα στέλλειν πλοΐα, τούς δε πένητας μικρά, α καλείν ίππους, από των έν ταϊς πρώραις έπισήμων τούτους δέ πλείν μέγρι τοῦ Λίξου ποταμοῦ περί την Μαυρουσίαν άλιευομέτους άλλα των δή ναυκλήρων τινάς γνωρίσαι το άκρόπρωρον ένος των από του Λίξου ποταμού πορρώτερον πλευσάντων καὶ μὴ σωθέντων ὑπάρξαν. ἐκ δὲ τούτου συμβαλόντα τὸν Α. 157 Εύδοξον, ως δυνατός είη ό περίπλους ό Λιβυκός, πορευθέντα οίκαδε την ουσίαν ενθέμενον πάσαν εξορμήσαι. καὶ πρώτον μεν είς Δικαιαργίαν, είτ' είς Μασσαλίαν έλθειν, καὶ την έξης παραλίαν μέχρι Γαδείρων, πανταγού δε διακωδωτίζοττα ταύτα καὶ γρηματιζόμενον κατασκευάσασθαι πλοῖον μέγα καὶ ἐφόλκια δύο λέμβοις ληστρικοῖς ὅμοια, [οίς] ἐμβιβάσασθαι μουσικά παιδισκάρια καὶ ἐατρούς καὶ άλλους τεχνίτας, έπειτα πλεῖν ἐπὶ τὴν Ἰνδικὴν μετέωρον ζεφύροις συνεχέσι. κα-

<sup>3.</sup> δέξασθαι B(?) ald. 8. úyelas codd, Breg. corr. ex Xyl. 15. φέροντα ald. - εμπορείον Α. 16. εὐπόρους Cor. ex sua Bredoviique coniectura. 18. τούτοις Sbk. Cor. ex Cas. coni. 20. alla xal ter omisso di Cor. 24. Esoquisa C Breq. Cor. 28. ols om. codd. edd. Pro eo ad connectendam orationem xal add. Cor., re infinitivo subiecit Cas.

μεόντων δε τῷ πὰῷ τῶν συνόντων, ἄκωντα ἐπουρίσαι πρὸς τῆν, δεδοικότα τὰς πλεμμυρίδας καὶ τὰς ἀμπώντες καὶ δὲ καὶ συμβήναι ὅπερ ἐδεδίει καθίσαι τὰς αλοῖον, ξουχῆ δέ, ὡστε μέδ ἀθροῦν διαλυθῆναι, ἀλλὰ φθῆναι τὰ φορτία σωθέντα εἰς τῆν καὶ τῶν ἔτίων τὰ πλεὶστα εἔς ὡν τρίτον λέμβον συμπιβάμενον πεντικοντόρω πάρισον πλεῖν, ἔως ἀνθρώποις συνέμενον πεντικοντόρω πάρισον πλεῖν, ἔως ἀνθρώποις συνέμενον πεντικοντόρω πάρισον πλεῖν, ἔως ἀνθρώποις συνέμενον πεντικοντόρω πάρισον πλεῖν, ἔως ἀνθρώποις συνέμενος πεντικοντόρω πάρισον πλεῖν, ἔως ἀνθρώποις συνέμενος πεντικοντόρω πάρισον πλεῖν, ἔως ἀνθρώποις συνέμενος πλεῖν και το κα

- C. 100 μιξε τὰ αὐτὰ ἡτματα φθεγγομένοις, ἄπερ πρότερον ἀπογέγραπται ἄμα δὲ τοῦτό τε γνῶναι, ὅτι τε οἱ ἐνταῦθα ἄνθρωποι
  ὁμοεθνεῖς εἶεν τοῖς Αἰθίοψιν ἐκείνοις, καὶ ὅτι ὁμοροῖεν τῆ Βόγου βασιλεία. ἀφέντα δὴ τὸν ἐκὶ Ἰνδοὺς πλοῦν ἀναστρέφειν Ν
  ἐν δὲ τῷ παράπλφ νῆσον εὐνδρον καὶ εὐδενδρον ἐρήμιν ἰδόνια
  σημειώσασθαι σωθέντα δὲ εἰς τὴν Μανρουσίαν, διαθέμενον
  τοὺς λέμβους πεξῆ κομισθῆναι πρὸς τὸν Βόγον καὶ συμβουλεύειν αὐτῷ τὴν ναυστολίαν ἐπανελέσθαι ταὐτην, ἰσχῦσαι δ' εἰς
  τἀναντία τοὺς φίλους ὑποτείνοντας φόβον, μὴ συμβῷ τὴν χώ Ν
  ραν εὐεπιβούλευτον γενέσθαι, δειχθείσης παρόδου τοῖς ἔξωθεν
  ἐπιστρατεύειν ἐθελουσιν. ὡς δ' ἐπύθετο λόγφ μὲν πεμπόμενον
  ἐαυτὸν ἐπὶ τὴν ἀναδειχθεῖσαν ναυστολίαν, ἔργφ δ' ἐκτεθησόμενον εἰς ἐρήμην τινὰ τῆσον, φυγεῖν εἰς τὴν Ῥωμαίων ἐπικράτειαν, κἀκεῖθεν εἰς τὴν Ἰβηρίαν διᾶραι. πάλιν δὲ κατασκευα Ν
- Α. 158 σάμετον στρόγγυλον πλοῖον καὶ μακρὸν πεντηκόντορον, ώστε τῷ μὲν πελαγίζειν, τῷ δὲ πειρᾶσθαι τῆς γῆς, ἐνθέμενον γεωργικὰ ἔργαλεῖα καὶ σπέρματα καὶ οἰκοδόμους ὁρμῆσαι πρὸς τὸν αὐτὸν περίπλουν διανοούμενον, εἰ βραδύνοιτο ὁ πλοῦς, ἐνδιαχιμάσαι τῆ προεσκεμμένη νήσῷ, καὶ σπείραντα καὶ ἀνελόμενον Νοῦς καρποὺς τελέσαι τὸν ἔγνωσμένον ἔξ ἀργῆς πλοῦν.
  - 5. Ἐγω μὲν οὖν, φησί, μέχρι [τῆσδε] τῆς περὶ τὸν Ενδοξον ἱστορίας ἥκω· τί δ' ὕστερον συνέβη, τοὺς ἐκ Γαδείρων

<sup>1.</sup> ἀκοντα om. l. — ἐφορμῆσαι pr. m. notatum in marg. A, ἐφορμίσαι n et marg. o. 7. ἀπογέγραπτο Cor. 9. ὅμοιοι ἐν codd. Cor. corr. ex Tyrwh. coni. 10. δὲ BCl. 18. ἀναχθεῖσαν codd. commonstratam navigationem Guar., Cor. corr. ex Cas. coni. 19. ἐκφυγεῖν ald. 20. κατεσκευασμένον BC. 24. μὴ βραδύνοιτο C. 27. τῆσδε om. codd. Sed excidisse aliquid h. l. Cas. iam intelligent τοῦδε hic inseri iusserat.

καὶ τῆς Ἰβηρίας εἰκὸς εἰδέναι. ἐκ πάντων δὴ τούτων φησὶ δείκυσθαι, διότι ἡ οἰκουμένη κύκλφ περιρρεϊται τῷ οἰκεανῷ.

ού γάρ μιν δεσμός περιβάλλεται ήπείροιο,

άλλ' ές άπειρεσίην κέγυται τό μιν οὖτι μιαίνει. θαυμαστός δή κατά πάντα έστιν ό Ποσειδώνιος, τον μέν τοῦ μάγου περίπλουν, δν Ήρακλείδης είπεν, αμάρτυρον νομίσας, καὶ αὐτῶν τῶν ὑπὸ Δαρείου πεμφθέντων, ϙν Ἡρόδοτος ἱστορεῖ, τὸ δὲ Βεργαῖον διήγημα τοῦτο ἐν πίστεως μέρει τιθείς, είθ' ύπ' αὐτοῦ πεπλασμένον, εἴτ' ἄλλων πλασάντων πιστευθέν. τίς γαο ή πιθανότης πρώτον μέν τῆς κατά τὸν Ίνδον περιπετείας; ό γαρ Αράβιος κόλπος ποταμοῦ δίκην στενός έστι καὶ μακρὸς [πεντακισχιλίους] έπὶ μυρίοις που σταδίους μέχρι τοῦ στόματος, και. τούτου στενοῦ παντάπασιν όντος οὐκ εἰκὸς δ' οὖτ' ἔξω που τον πλούν έγοντας είς τον κόλπον παρωσθήναι τους Ίν- Α. 159 δούς κατὰ πλάνην τὰ γὰρ στενὰ ἀπὸ τοῦ στόματος δηλώσειν έμελλε την πλάνην· ουτ' είς τον κόλπον επίτηδες καταγθείσιν έτι πλάνης ήν πρόφασις καὶ ἀνέμων ἀστάτων. λιμῷ τε πῶς C. 101 περιείδον ἄπαντας ἀπολομένους σφᾶς πλην ένός; περιγενόμετός τε πως ίκανὸς ἦν μόνος κατευθύνειν τὸ πλοῖον οὐ μικρὸν 💑, τά γε τηλικαῦτα πελάγη διαίρειν δυνάμενον; τίς δ' ή όξυμάθεια της διαλέκτου, άφ' ής ίκανὸς ην πεισαι τὸν βασιλέα, ώς δυνάμενος του πλού καθηγήσασθαι; τίς δ' ή σπάνις τῷ Εύεργέτη των τοιούτων καθηγεμόνων, ήδη γνωριζομένης ύπὸ πολλών της ταύτη θαλάττης; ό δε δή σπονδοφόρος καί θεωρὸς τῶν Κυζικηνῶν πῶς ἀφεὶς τὴν πόλιν εἰς Ἰνδοὺς ἔπλει; πως δε επιστεύθη τηλικαύτην χρείαν; πως δ' έπανιων άφαιρεθείς πάντα παρά την έλπίδα καὶ άτιμωθείς έτι μείζονα έπι-

<sup>5.</sup> ὁ Ποσειδώνιος] ὅπως codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 7. αὐτὸν Cor. — ὧν Bl(?) ald. 8. βερσαῖον B ex corr.: antea fucrat βεργαῖον. — διάστημα codd. Cas. corr. 9. πιστευθέντι γὰρ codd. Cas. corr. 12. πενταπισχιλίους om. codd. Addendam esse hanc vocem ex I, 35, coll. XVI, 768 ostendit Gossel. ad h. l. Error ortus esse videatur ex nota κ omissa. Eadem tamen numerorum discrepantia offenditur ap. Agathem. I, p. 8. II, p. 56. — μυρίους codd. cf. I, 35. 14. ἔχοντα codd. Cas. corr. 15. ὑπὸ BC. 18. ἀπολλομένους ald. ἀπολλυμένους edd. inde a Xyl. 20. τό γε ACl. — ὀξυμαθία BC edd.

στεύθη παρασκευήν δώρων; έπανιών δε και παρενεγθείς είς την Αίθιοπίαν τίνος γάριν η τας διαλέκτους απεγράφετο, η τὸ ἀκρόπρωρον ἐπυνθάνετο τῆς άλιάδος πόθεν ἐκπέσοι; τὸ γαρ μαθεῖν, ὅτι ἀπὸ δύσεως πλεόντων ἦν ναυάγιον, οὐδενὸς έμελλεν ύπάρξειν σημεῖον, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς έμελλεν ἀπὸ δύσεως 5 πλεῖν κατά τὴν ἐπάνοδον. ἐλθών δ' οὖν εἰς Αλεξάνδρειαν, φωραθείς ώς γενοσφισμένος πολλά, πῶς οὐκ ἐκολάσθη, ἀλλὰ καὶ περιήει τοὺς ναυκλήρους διαπυνθανόμενος, δεικνὺς ἄμα τὸ ακρόπρωρον; ό δε γνωρίσας ούχι θαυμαστός; ό δε πιστεύσας ού θαυμασιώτερος, καὶ κατ' έλπίδα τοιαύτην έπανιών είς 1 την οίκείαν, καὶ μετοικισμον έκείθεν ποιησάμενος είς τὰ έξω Στηλών; αλλ' οὐδ' έξὸν ην ανευ προστάγματος έξ Αλεξαν-. δρείας ανάγεσθαι, καὶ ταῦτα νενοσφισμένο βασιλικά γρήματα. οὐδέ γε λαθεῖν ἐκπλεύσαντα ἐνεδέχετο, τοσαύτη φρουρά κεκλεισμένου τοῦ λιμένος καὶ τῶν ἄλλων ἐξόδων, ὅσην καὶ νῦν ἐπ 16 διαμένουσαν έγνωμεν ήμεις επιδημούντες τη Αλεξανδρεία πολύν γρόνον, καίτοι τὰ νῦν πολύ ἀνεῖται; Ρωμαίων ἐγόντων αί βασιλικαί δὲ φρουραί πολύ ἦσαν πικρότεραι. ἐπειδή δὲ καί απήρεν είς τὰ Γάδειρα καὶ ναυπηγησάμενος έπλει βασιλικώς, \* καὶ \* διαλυθέντος αὐτῷ τοῦ πλοίου, πῶς μὲν ἐναυπηγήσαιο 🛪 τρίτον λέμβον εν τη ερήμφ; πως δε πλέων πάλιν καὶ εύρων

Α. 160 τους έσπερίως Αἰθίσπας τοῖς έφοις όμογλώττους οὐκ ὡρέχθη διανύσαι τὸν έξῆς πλοῦν, οὖτω χαῦνος ὧν πρὸς τὸ φιλέκδημον, μικρὸν ἔχειν ἐλπίσας λοιπὸν τὸ ἄγνωστον, ἀλλ' ἀφείς ταῦτα τῆς διὰ Βόγου ναυστολίας ἐπεθύμησε; πῶς δ' ἔγνω τὰν Β΄

C. 102 λάθρα κατ' αὐτοῦ συνισταμένην ἐπιβουλήν; τί δὲ τοῦτ' ἦν τῷ Βόγῷ πλεονέκτημα, ὁ τἀνθρώπου ἀφανισμός, ἑξὸν ἄλλως ἀποπέμψασθαι; γνοὺς δὲ τὴν ἐπιβουλὴν πῶς ἔφθη φυγὼν εἰς ἀσφαλεῖς τόπους; ἕκαστον γὰρ τῶν τοιούτων οὐκ ἀδύνατον μέν, ἀλλὰ χαλεπὸν καὶ σπανίως γινόμενον μετὰ τύχης τινός τῷ δ' εὐτυ- ¾ γεῖν ἀεὶ συνέβαινεν, εἰς κινδύνους καθισταμένος συνεχεῖς. πῶς

<sup>6.</sup> δ' om. edd. 10. oὐ] οἰχὶ edd. 11. εἴτα ἔξω Al Cas. corr. 12. ἐξ om. C. 13. νενοσφισμένον C. 20. καὶ om. Cor. neque ferri potest. 22. ἐσπερινοὺς ald. 25. ναυτηλίας ald. inde ναυτιλίας edd. reliq. usque ad Cor. 27. ὁ τοῦ ἀνθρώπου edd. 30. γενόμενον ald.

δ' οὐκ ἔδεισεν ἀποδρὰς τὸν Βόγον πλεῖν πάλιν παρὰ τὴν Λιβύην σὺν παρασκευή δυναμένη συνοικίσαι νῆσον; οὐ πολὺ οὖν ἀπολείπεται ταῦτα τῶν Πυθέου καὶ Εὐημέρου καὶ Αντιφάνους ψευσμάτων. ἀλλ' ἐκείνοις μὲν συγγνώμη, τοῦτ' αὐτὸ ἐπιεηδεύυυσιν, ῶσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς· τῷ δ' ἀποδεικτικῷ καὶ φιλοσόφω, σχεδὸν δέ τι καὶ περὶ πρωτείων ἀγωνιζομένω, τίς ἂν συγγνοίη; ταῦτα μὲν οὖν οὐκ εὖ.

- 6. Τὸ δὲ ἐξαίρεσθαι τὴν γῆν ποτε καὶ ἰζήματα λαμβάνειν καὶ μεταβολὰς τὰς ἐκ τῶν σεισμῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν παραπλησίων, ὅσα διηριθμησάμεθα καὶ ἡμεῖς, ὁρθῶς κεῖται παρ' αὐτῷ πρὸς ὁ καὶ τὸ τοῦ Πλάτωνος εὐ παρατίθησιν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ μὴ πλάσμα εἰναι τὸ περὶ τῆς νήσου τῆς Ατλαντίδος, περὶ ἡς ἐκεῖνος ἱστορῆσαι Σόλωνά φησι πεπυσμένον παρὰ τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων, ὡς ὑπάρχουσά ποτε ἀφανισθείη, τὸ μέγεθος οὐκ ἐλάττων ἠπείρου καὶ τοῦτο οἴεται βέλτιον εἶναι λέγειν ἢ διότι ὁ πλάσας αὐτὴν ἡφάνισεν, ὡς ὁ ποιητὴς τὸ τῶν Αχαιῶν τεῖχος. εἰκάζει δὲ καὶ τὴν τῶν Κίμβρων καὶ τῶν συγ- Α. 161 γενών ἐξανάστασιν ἐκ τῆς οἰκείας † γενέσθαι κατὰ θαλάττης ἔφοδον, οὐκ ἀθρόαν συμβᾶσαν. ὑπονοεῖ δὲ τὸ τῆς οἰκουμένης μῆπος ἐπτά που μυριάδων σταδίων ὑπάρχον ἤμισυ εἶναι τοῦ δλου κύκλου, καθ' ὅν εἶληπται, ὦστε, φησίν, ἀπὸ τῆς δύσεως εὐρφ πλέων ἐν τοσαύταις μυριάσιν ἔλθοι ᾶν εἰς Ἰνδούς.
- 7. Ἐπιχειρήσας δὲ αἰτιᾶσθαι τοὺς οὖτω τὰς ἠπείρους διορίσαντας, ἀλλὰ μὴ παραλλήλοις τισὶ τῷ ἰσημερινῷ, δι' ὧν ἔμελλον ἐξαλλάξεις δείκνυσθαι ζώων τε καὶ φυτῶν καὶ ἀέρων, τῶν μὲν τῷ κατεψυγμένῃ συναπτόντων, τῶν δὲ τῷ διακεκαυμένῃ, ὧστε οἱονεὶ ζώνας εἶναι τὰς ἠπείρους, ἀνασκευάζει πά-

<sup>9.</sup> παραπλησίων] τοιούτων Bno edd. 15. είναι om. edd., verborum ordine praeterea, ut aliis locis permultis, mutato. 18. οἰκίας BC. Caeterum quae h. l. Posidonio tribuuntur cum repugnent eiusdem opimioni eadem de re VII, 293 pluribus expositae, Cor. negationem οὐκ, ante ἀθρόαν nullo modo ferendam, collocavit ante γενέσθαι, idem tamen in nott. probabilius suspicatur a Strabone hunc locum sic scriptum fuisse: — γενέσθαι κατά ληστείριν, οὐ κατά θαλάττης ἔφοδον ἀθρόαν συμβάσαν. 22. εὐρο πλέον C εὐρος B ex corr. — Νθοις Cor.

λιν καὶ ἐν ἀναλύσει δίκης γίνεται, ἐπαινών πάλιν τὴν οὖσαν διαίρεσιν, θετικὴν ποιούμενος τὴν ζήτησιν πρὸς οὐδὲν χρησίμως. αὶ γὰρ τοιαῦται διατάξεις οὐκ ἐκ προνοίας γίνονται, καθάπερ οὐδὲ αὶ κατὰ τὰ ἔθνη διαφοραί, οὐδὲ [αί] διάλεκτοι,

Ταπερ ουθε αι κατα τα εθνη διαφοραι, ουθε [αι] διαλεκτοι, C. 103 άλλα κατα επίπτωσιν καὶ συντυχίαν καὶ τέχναι τε καὶ δυνά δ μεις καὶ ἐπιτηδεύσεις, ἀρξάντων τινῶν, κρατοῦσιν αὶ πλείους ἐν ὁποιφοῦν κλίματι. ἔστι δέ τι καὶ παρὰ τὰ κλίματα, ὥστε τὰ μὲν φύσει ἐστιν ἐπιχωριά τισι, τὰ δὲ θέσει καὶ ἀσκήσει. οὐ γὰρ φύσει Αθηναῖοι μὲν φιλόλογοι, Λακεδαιμόνιοι δ' οῦ, καὶ οἱ ἔτι ἐγγυτέρω Θηβαῖοι, ἀλλὰ μᾶλλον ἔθει οῦνως οὐδὲ Βα Ν βυλώνιοι φιλόσοφοι φύσει καὶ Αἰγύπτιοι, ἀλλὰ ἀσκήσει καὶ ἔθει καὶ ἵππων τε καὶ βοῶν ἀρετὰς καὶ ἄλλων ζώων, οὐ τόποι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀσκήσεις ποιοῦσιν ὁ δὲ συγχεῖ ταῦτα. ἐπαινῶν δὲ τὴν τοιαύτην διαίρεσιν τῶν ἡπείρων, οἶα τῦν ἐστι, παραδείγματι χρῆται τῷ τοὺς Ἰνδοὺς τῶν Λἰθιόπων διαφέ Ν ρειν τῶν ἐν τῆ Λιβύη εὐερνεστέρους γὰρ εἶναι καὶ ἡττον ἔψε. Α. 162 σθαι τῆ ξηρασία τοῦ περιέχοντος. διὸ καὶ Όμηρον πάντας

λέγοντα Αἰθίοπας δίχα διελεῖν, οἱ μὲν δυσομένου Υπερίονος, οἱ δ' ἀνιόντος

οι μεν ουσομενου Ιπεριονος, οι ο ανιοντος. † καὶ εἰσάγοντα την ἐτέραν οἰκουμένην, ην οὐκ οἰδεν Όμηρος, #

δουλεύειν ὑποθέσει· καὶ ἔδει, φησί, μεταγράφειν.οῦτως

ημεν απερχομένου Υπερίονος, οίον από του μεσημβρινου περικλίνοντος.

<sup>1.</sup> ἐν ἀλύσει BC edd. — δίκην codd., sed ης sup. ην not. in ho: idem Cas. voluerat, αναλύσει simul recte probans; εν αλύσει διηνεκεί 4. τα om. Al. — at ante διάλεκτοι om. codd. Cor. add. 5. περίπτωσιν Cor. — τε] δὲ Cor. 7. παρά ] ἐπὶ Hopp. περὶ Xyl. 8. τα δ' έθεσι Cor. Ac licet persaepe θέσις opponatur φύσει, minus apte id sieri h. l. apparet, Strabonemque scripsisse τα δ' έθει ex sequentibus haud iniuria collegeris. 16. των ] όντων ABCl, όν punctis not in 19. Homeri versum, parum apte proximis anneo, unde twv rec. Cor. xum, ab alio quodam, non a Strabone additum fuisse suspicor propteres, quod Posidonius cum Cratete scripturam ημέν - ηδέ probasse vides 20. xal om. Sbk. Cor. Deesse hic aliquid Cas. recte indicans Κράτητα δε είσαγοντα scribendum esse coniecit, quod Cor. recepit. Ac Cratetis nomen excidisse certum est: cf. I, 31. - elder edd. 22. of mer C edd. inde a Breq.

8. Πρώτον μεν οὖν οἱ πρὸς Αἰγόπτος Αἰθίοπες καὶ αὐτοὶ δίχα διαιροῦνται οἱ μεν γὰρ ἐν τῆ Ἀσία εἰσίν, οἱ δ' ἐν τῆ Αιβύη, οὐδὲν διαφέροντες ἀλλήλων. ἔπειθ' Όμηρος οὐ διὰ τοῦνο διαιρεῖ τοὺς Αἰθίοπας, \*ἢ\* ὅτι τοὺς Ἰνδοὺς ἤδει τοιούτους τινὰς τρῶς σώμασιν (οὐδὲ γὰρ ἀρχὴν εἰδέναι τοὺς Ἰνδοὺς ἐικὸς Όμηρον, ὅπου γε οὐδ' ὁ Εὐεργέτης κατὰ τὸν Εὐδόξειον μῦθον ἤδει τὰ κατὰ τὴν Ἰνδικήν, οὐδὲ τὸν πλοῦν τὸν ἐπ' αὐτήν), ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ τὴν λεχθεῖσαν ὑφ' ἡμῶν πρότερον διαίρεσιν. ἐκεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς γραφῆς τῆς Κρατητείου διητήσαμεν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει, οὔτως ἢ ἐκείνως γράφειν ὁ δὲ τοῦνο μὲν διαφέρειν φησί, κρεῖττον δ' οὕτως εἰναι μεταθεῖναι ἡμὲν ἀπερχομένου. τί οὖν διαφέρει τοῦνο τοῦ ἡμὲν δυσομένου; πᾶν γὰρ τὸ τμῆμα τὸ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ δύσιν δύσις καλεῖται, καθάπερ καὶ τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἡμικύκλιον ὅπερ καὶ Ἰρατος ἐπισημαίνεται,

δχί πες ἄχραι

μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλίηλησιν.
εἰ δ' ἐπὶ τῆς Κρατητείου γραφῆς οὕτω βέλτιον, φήσει τις καὶ
ἐπὶ τῆς Αρισταρχείου δεῖν. τοσαῦτα καὶ πρὸς Ποσειδώνιον.
πολλὰ γὰρ καὶ ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα τυγχάνει τῆς προσηκούσης C. 104
διαίτης, ὅσα γεωγραφικά ὅσα δὲ φυσικώτερα, ἐπισκεπτέον ἐν Α. 163
ἄλλοις, ἢ οὐδὲ φροντιστέον πολὺ γάρ ἐστι τὸ αἰτιολογικὸν
παρὰ αὐτῷ καὶ τὸ Αριστοτελίζον, ὅπερ ἐκκλίνουσιν οἱ ἡμέτεροι διὰ τὴν ἐπίκρυψιν τῶν αἰτιῶν.

## CAPUT IV.

Πολύβιος δὲ τὴν Εὐρώπην χωρογραφῶν τοὺς μὲν ἀρχαίους ἐᾶν φησι, τοὺς δ' ἐκείνους ἐλέγχοντας ἐξετάζειν Δικαίαρχόν τε καὶ Ἐρατοσθένη, τὸν τελευταῖον πραγματευσάμενον περὶ γεωγραφίας, καὶ Πυθέαν, ὑφ' οῦ παρακρουσθῆναι πολ-

<sup>4.</sup> ἢ ὅτι ABCl ἢ om. E Cor. 6. γε post è collocat Sbk., post κατὰ Cor. — εὐθόξιον ABCl. 9. περὶ τῆς κρατητείου γραφῆς Ε. 12. οἱ μὲν cdd. inde a Xyl. — οἱ μὲν cdd. inde a Xyl. 14. ὅπερ] ὃ Ε. 16. ἄκρα C. 17. ἀκατολαὶ ABEl. — ἀλλήλοισιν C. 18. φησί ABCl φήσειε Cas. φήσει, quod est iam in ald., rest. Cor. 20. τυγχάνειν C. 29. τῆς ante γεωγραφίας add. ald.

λούς, όλην μὲν τὴν Βρετζανικὴν ἐμβαδὸν ἐπελθεῖν φάσκοντος, τὴν δὲ περίμετρον πλειόνων ἢ τειτάρων μυριάδων ἀποδόντος τῆς νήσου. προσιστορήσαντος δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς Θούλης καὶ τῶν τόπων ἐκείνων, ἐν οἰς οὖτε γῆ καθ' αὐτὴν ὑπῆρχεν ἔτι οὖτε θάλαττα οὖτ' ἀήρ, ἀλλὰ σύγκριμά τι ἐκ τούτων πλεύμου 5 θαλαττίφ ἐοικός, ἐν ῷ φησι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλατταν αἰωρεῖσθαι καὶ τὰ σύμπαντα, καὶ τοῦτον ὡς ἂν δεσμὸν εἰναι τῶν ὅλων, μήτε πορευτὸν μήτε πλωτὸν ὑπάρχοντα τὸ μὲν οὐν τῷ πλεύμονι ἐοικὸς αὐτὸς ἑωρακέναι, τάλλα δὲ λέγειν ἐξ ἀκοῆς. ταῦτα μὲν τὰ τοῦ Πυθέου, καὶ διότι ἐπανελθών ἐνθένδε πᾶ 10 σαν ἐπελθοι τὴν παρωκεανῖτιν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ Γαδείρων ἔως Τανάιδος.

2. Φησὶ δ' οὖν ὁ Πολύβιος ἄπιστον καὶ αὐτὸ τοῦτο, πῶς ίδιώτη ανθρώπω καί πένητι τὰ τοσαύτα διαστήματα πλωτά καὶ πορευτά γένοιτο; τὸν δ' Ἐρατοσθένη διαπορήσαντα, εί τὸ τὸ πιστεύειν τούτοις, όμως περί τε της Βρεττανικής πεπιστευκέται καὶ τῶν κατὰ Γάδειρα καὶ τὴν Ίβηρίαν πολύ δέ φησι βέλτων τῷ Μεσσηνίφ πιστεύειν ἢ τούτφ. ὁ μέντοι γε εἰς μίαν γώραν την Παγγαίαν λέγει πλευσαι· ο δέ και μέγρι των του κόσμου περάτων κατωπτευκέναι την προσάρκτιον της Ευρώπης πάσαν, ην ούδ' αν τῷ Έρμη πιστεύσαι τις λέγοντι. Έρατοσθένη δε τον μεν Εθήμερον Βεργαΐον καλείν, Πυθέα δε πιστεύειν, κα ταύτα δὲ μήτε Δικαιάργου πιστεύσαντος. τὸ μὲν οὖν μήτε Δικαιάργου πιστεύσαντος, γελοίον . ώσπερ έκείνω κάνονι γρήσασθαι προσηχον, καθ' οδ τοσούτους έλέγγους αὐτὸς προφέρεται. Α Έρατοσθένους δε είρηται ή περί τὰ έσπέρια καὶ τὰ άρκτικά της Εύρωπης άγνοια. άλλ' έκείνω μεν και Δικαιάργω συγγνώμη, τοῖς μὴ κατιδοῦσι τοὺς τόπους ἐκείνους. Πολυβίο δὲ καὶ Ποσειδωνίω τίς αν συγγνοίη; άλλα μην Πολύβιός γέ έστυ

<sup>1.</sup> μὲν τὴν] μέντοι ald. — ἐμβατόν codd. Cor. corr. 2. ἤ om. l. 4. καθ ἀντὸν Χyl. κατ ἀντὸν edd. inde a Cas. 6. αἰωρῆσθαι ald. 8. μή ποτε ald. 14. τὰ om. edd. 17. τὴν om. l. 20. καταπεκλευκέναι et ex corr. καταπεκλευκέναι B. — τὰν προσάρκτιον εὐφόπην B ald. 22. καὶ ταῦτα μηδέ Cor. 23, τὸ μέν — πιστεύσαντος om. Al. — μηδὲ Cor.

ό λαοδογματικάς καλών αποφάσεις, ας ποιούνται περί των έν τούτοις τοῖς τόποις διαστημάτων καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, ἀλλ' οὐδ' ἐν οἶς ἐκείνους ἐλέγχει καθαρεύων. τοῦ γοῦν Δικαιάργου C. 105 μυρίους μεν είπόντος τους έπι Στήλας από της Πελοποννήσου Α. 164 σταδίους, πλείους δε τούτων τούς έπὶ τὸν Αδρίαν μέγρι τοῦ μυγού, τού δ' έπὶ Στήλας τὸ μέχρι τού Πορθμού τρισγιλίους αποδόντος, ώς γίνεσθαι τὸ λοιπὸν έπτακισγιλίους τὸ ἀπὸ Πορθμού μέχρι Στηλών τους μέν τρισχιλίους έαν φησιν, είτ' εύ λαμβάνονται είτε μή, τους δ' έπτακισχιλίους ουδετέρως, ουδέ την παραλίαν έχμετρούντι, ούτε την δια μέσου του πελάγους. την μεν γαο παραλίαν εοικεναι μάλιστ' άμβλεία γωνία, βεβηκυία έπί τε του Πορθμού και των Στηλών, κορυφήν δ' έγούση Νάρβωνα ωστε συνίστασθαι τρίγωνον βάσιν έχον την δια του πελάγους εύθεῖαν, πλευράς δε τάς την γωνίαν ποιούσας την λετθείσαν, ών ή μεν από του Πορθμού μέχρι Νάρβωνος μυρίων έστὶ καὶ πλειόνων ἢ διακοσίων ἐπὶ τοῖς γιλίοις, ἡ δὲ λοιπὴ μικοῷ \*λοιπὸν\* έλαττόνων ἢ όκτακισχιλίων καὶ μὴν πλεῖστον μεν διάστημα από της Ευρώπης έπι την Λιβύην όμολογείσθαι κατά τὸ Τυρρηνικὸν πελαγος σταδίων οὐ πλειόνων η τρισχιλίων, κατά τὸ Σαρδώνιον δὲ λαμβάνειν συναγωγήν. άλλ' Εστω, φησί, καὶ ἐκεῖνο τρισγιλίων, προειλήφθω δ' ἐπὶ τούτοις δισγιλίων σταδίων τὸ τοῦ χόλπου βάθος τοῦ χατὰ Νάρβωνα, ως αν κάθετος από της κορυφης έπι την βάσιν του αμβλυγω**πίου· δηλον** οθν, φησίν, έκ της παιδικης μετρήσεως, ότι ή

<sup>1.</sup> ὁ ὅλας δογματικάς codd. omn. Cor. corr. ex Tyrwhitti coni. cf. VII, 317. X, 465. — ποιείται codd. edd. Scd pluralem ponendum esse, qui referatur ad Dicaearchum et Eratosthenem, Du Theil. intellexit. 2. all Cor. asteriscis inclusit. 9. ovie Cor. LULETPOUPTE ald. 12. ναρβώνα edd. et sic constanter. codd. Xyl. corr. - λοιπόν Cor. asteriscis inclusit. Schweighaeus. ad Polyb. vol. IV p. 633 frustra suspicatur μικρῷ λεῖπον. - μὴν τὸ edd. inde a Xyl. 21. προσειλήφιθω Cor. aperto errore. - επί] εν ο, quod recipiendum censet Grosk., sed ini hoc sensu persaepe a Strabone usurpari monuimus ad I, 11. 20. Σαρδόνιον Cor. 22. τὸ κατὰ 24. παιδικής et e sup. αι h, πεδικής Cor.; alii aliis coniecturis parum felicibus tentarunt codicum scripturam, quam sanam esse evincunt loci a Schweigh. et Friedem. allati ex Polyb. IX, 21: 4 et 9.

σύμπασα παραλία ή ἀπὸ τοῦ Πορθμοῦ ἐπὶ Στήλας ἔγγιστα ύπερέχει τῆς διὰ τοῦ πελάγους εὐθείας πεντακοσίοις σταδίοις. προστεθέντων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ἐπὶ τὸν Πορθμὸν τρισχιλίων, οἱ σύμπαντες ἔσονται στάδιοι, αὐτοὶ οἱ ἐπ' εὐθείας, πλείους ἢ διπλάσιοι ὧν Δικαίαρχος εἶπε πλείους δὲ τούτων 5 τοὺς ἐπὶ τὸν μυχὸν τὸν Ἀδριατικὸν δεήσει, φησί, τιθέναι και ἐκεῖνον.

- C. 106 ριάδων έπτά τούτου δὲ τὸ ἐσπέριον τμῆμα τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰσσι κοῦ κόλπου μέχρι τῶν ἄκρων τῆς Ἰβηρίας, ἄπερ δυσμικώτερά ἐστι, μικρὸν ἀπολείπειν τῶν τρισμυρίων. συντιθέασι δ' οὐτως ἀπὸ μὲν τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μέχρι τῆς Ῥοδίας πεντακισμίωνς ἐνθένδ' ἐπὶ Σαλμώνιον τῆς Κρήτης, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐφον ἄκρον, χιλίους αὐτῆς δὲ τῆς Κρήτης μῆκος πλείους ἢ δισχικλίους ἐπὶ Κριοῦ μέτωπον ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ Πάχυνον τῆς Σικλίας τετρακισχιλίους καὶ πεντακοσίους, καὶ ἀπὸ Παχύνον δὲ

<sup>4.</sup> αὐτοὶ ἐπ' ald. 11, κέρκυραν B ald. 17. πλεῖστον Al. 19. φησι codd. Xyl. corr. 21. δυσμικώτατα scribendum esse censent Cor. Grosk.: neque dubitari potest, quin de ultimo promontorio Strabo loquatur; sed similiter comparativo utitur pro superlativo supra p. 97. III, 158. 22. ἀπολείπει l. 24. Σαμώνιον infra X, 472 sequentes appellatur hoc promontorium, quam formam exhibent etiam Mela, Plinius, Ptolemaeus; sed alteram cum Apollonius (Argon. IV, 1693) et Dionysius Perieg. (v. 110) eiusque interpretes latini tueantur, hic quoque relinquenda erat: cf. Tzschuck. ad Mel. II, 2. 541. 27. δὲ om. edd.

έπὶ Πορθμόν πλείους ἢ γιλίους είτα τὸ δίαρμα τὸ ἐπὶ Στήλας άπο Πορθμού μυρίους δισγιλίους άπο Στηλών δε έπι τά τελευταΐα του Ίερου άκρωτηρίου της Ίβηρίας περί τρισγιλίους. καὶ ή κάθετος δὲ οὐ καλῶς είληπται, είπερ ή μὲν Νάρβων έπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου σγεδόν τι ίδρυται τῷ διὰ Μασσαλίας, αντη τε τῷ διὰ Βυζαντίου, καθάπες καὶ Ίππαργος πείθεται, ή δε διά του πελάγους έπι του αύτου έστι τφ διά Πορθμού καὶ τῆς Ροδίας, ἀπὸ δὲ τῆς Ροδίας εἰς Βυζάντιον ὡς αν έπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κειμένων άμφοῖν περὶ πεντακιστιλίους, ως εἰρήκασι, σταδίους τοσούτοι γάρ αν είεν και οί της είρημέτης καθέτου. έπει δε και το μέγιστον δίαρμα τοῦ πελάγους τούτου τὸ ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Αιβύην πενταμισγιλίων που σταδίων λέγουσιν από τοῦ μυγοῦ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου, δοκεῖ μοι πεπλανημένως λέγεσθαι τοῦτο, ἢ πολὸ την Λιβύην κατά τοῦτο τὸ μέρος προσνεύειν ἐπὶ την άρκτον καὶ συνάπτειν τῷ διὰ τῶν Στηλῶν παραλλήλφ. καὶ τοῦτο οὐκ εὖ λέγεται, τὸ πλησίον τῆς Σαρδόνος τὴν λεγθεῖσαν κάθετον τελευτάν οὐ γὰρ παραπλήσιον, άλλὰ πολύ δυσμικώτερον είναι τὸ δίαρμα τοῦτο τῆς Σαρδόνος, όλον σγεδόν τι ἀπολαμβάνον έν τῷ μεταξύ πρὸς τῷ Σαρδονίω τὸ Λιγυστικόν πέλαγος. καὶ της παραλίας δε τα μήμη πεπλεόνασται, πλην ούκ έπι τοσούτόν γε.

4. Έξης δε τὰ τοῦ Ἐρατοσθένους ἐπανορθοῖ, τὰ μεν εὖ, Α. 166
τὰ δε χεῖρον λέγων ἢ ἐκεῖνος. ἐξ Ἰθάκης μεν γὰρ εἰς Κόρκυραν τριακοσίους εἰπόντος, πλείους φησὶν εἶναι τῶν ἐννακοσίων
ἐξ Ἐπιδάμνου δε εἰς Θεσσαλονίκειαν ἐννακοσίους ἀποδόντος,
πλείους τῶν δισχιλίων φησί· ταῦτα μεν εὖ. ἀπὸ δε Μασσα-

<sup>2.</sup> μυρίους τρισχιλίους codd. edd., sed cum idem intervalium μυρίων δισχιλίων a plerisque haberi et paulo ante et p. 122 Strabo tradiderit, hunc numerum hic quoque cum Gossel. et Grosk, restituere non dubitavi. Mutatus videri potest eo consilio, ut triginta millia stadiorum esamputatis omnibus numeris efficerentur.
4. οὐκ ἄλλως ΑΒΟΙ ΧγΙ. corr.
5. τῷ] τὸ C. 6. τῷ] τῆ ΑΒΟΕΙ ΧγΙ. corr. 9. ἀμφοῖν cm. Ε. 10. ὡς om. Ε. — οἰ] ἡ C. 13. ττῦ alterum om. Sbk. 17. σαρδῶνος ΒC. 19. σαρδῶνος ΒC. 20. σαρδωνίω Β, eamque formam praeferre solet Strabo. 24. χείρων C. — κέρχυραν Β ald.

σύμπασα παραλία ή ἀπό τοῦ Πορθμοῦ ἐπὶ Στήλας ἔγγιστα ὑπερέχει τῆς διὰ τοῦ πελάγους εὐθείας πεντακοσίοις σταδίοις. προστεθέντων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ἐπὶ τὸν Πορθμὸν τρισχιλίων, οἱ σύμπαντες ἔσονται στάδιοι, αὐτοὶ οἱ ἐπ' εὐθείας, πλείους ἢ διπλάσιοι ὧν Δικαίαρχος εἶπε πλείους δὲ τούτων ὁ τοὺς ἐπὶ τὸν μυχὸν τὸν Ἀδριατικὸν δεήσει, φησί, τιθέναι και ἐκεῖνον.

- 3. Αλλ' ὧ φίλε Πολύβιε, φαίη τις ἄν, ὥσπερ τούτου τοῦ ψεύσματος ἐναργῆ παρίστησι τὸν ἔλεγχον ἡ πεῖρα ἐξ αὐτῶν, ὧν εἴρηκας αὐτός, εἰς μὲν Λευκάδα ἐκ Πελοποννήσου ἐπτακό Ν σίους, ἐντεῦθεν δὲ τοὺς ἴσους εἰς Κόρκυραν, καὶ πάλιν ἐντεῦθεν εἰς τὰ Κεραύνια τοὺς ἴσους, καὶ ἐν δεξιᾶ εἰς τὴν Ἰαπνγίαν, ἀπὸ δὲ τῶν Κεραυνίων, τὴν Ἰλλυρικὴν παραλίαν σταδίων ἐξακισχιλίων ἐκατὸν πεντήκοντα οὕτως κἀκεῖνα ψεύσματά ἐστιν ἀμφότερα, καὶ δ Δικαίαρχος εἶπε, τὸ ἀπὸ Πορθμοῦ ἐπὶ Στή Ν λας εἶναι σταδίων ἑπτακισχιλίων, καὶ δ σὰ δοκεῖς ἀποδείξαι. ὁμολογοῦσι γὰρ οἱ πλεῖστοι λέγοντες τὸ διὰ πελάγους μυρίων
- Α. 165 είναι καὶ δισχιλίων, συμφωνεί δὲ τοῦτο καὶ τῆ ἀποφάσει τῆ περὶ τοῦ μήκους τῆς οἰκουμένης. μάλιστα γὰρ είναί φασι μυ-
- C. 106 ριάδων έπτά τούτου δὲ τὸ ἐσπέριον τμῆμα τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰσσι \* κοῦ κόλπου μέχρι τῶν ἄκρων τῆς Ἰβηρίας, ἄπερ δυσμικώτερά ἐστι, μικρὸν ἀπολείπειν τῶν τρισμυρίων. συντιθέασι δ' οὕτως ἀπὸ μὲν τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μέχρι τῆς Ροδίας πεντακισχιίους ἐνθένδ' ἐπὶ Σαλμώνιον τῆς Κρήτης, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐφον ἄκρον, χιλίους αὐτῆς δὲ τῆς Κρήτης μῆκος πλείους ἢ δισχι- ¾ λίους ἐπὶ Κριοῦ μέτωπον ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ Πάχυνον τῆς Σικελίας τετρακισχιλίους καὶ πεντακοσίους, καὶ ἀπὸ Παχύνον δὲ

<sup>4.</sup> αὐτοὶ ἐπ' ald. 11, κέρκυραν B ald. 17. πλεῖστον Al.

19. φησι codd. Xyl. corr. 21. δυσμικώτατα scribendum esse censent Cor. Grosk.: neque dubitari potest, quin de ultimo promontorio Strabo loquatur; sed similiter comparativo utitur pro superlativo supra p. 97. III, 158. 22. ἀπολείπει l. 24. Σαμώνιον infra X, 472 sqq. constanter appellatur hoc promontorium, quam formam exhibent etias Mela, Plinius, Ptolemaeus; Sed alteram cum Apollonius (Argon. IV, 1693) et Dionysius Perieg. (v. 110) eiusque interpretes latini tueantur, hic quoque relinquenda erat: cf. Tzechuck. ad Mel. II, 2. 541. 27. δὲ om. edd.

έπὶ Πορθμόν πλείους ή γιλίους είτα τὸ δίαρμα τὸ ἐπὶ Στήλας ἀπὸ Πορθμού μυρίους δισχιλίους άπὸ Στηλών δὲ ἐπὶ τὰ τελευταΐα του Ίερου άκρωτηρίου της Ίβηρίας περί τρισγιλίους. και ή κάθετος δε ού καλώς είληπται, είπερ ή μεν Νάρβων έπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου σχεδόν τι ίδρυται τῷ διὰ Μασσαλίας, αύτη τε τῷ διὰ Βυζαντίου, καθάπερ καὶ Ίππαργος πείθεται, ή δε διά του πελάγους έπι του αύτου έστι το διά Πορθμοῦ καὶ τῆς Ροδίας, ἀπὸ δὲ τῆς Ροδίας εἰς Βυζάντιον ὡς αν έπι του αύτου μεσημβρινού χειμένων άμφοιν περί πενταχιστιλίους, ως εἰρήκασι, σταδίους τοσούτοι γαρ αν εἶεν και οί της είρημένης καθέτου. έπεὶ δὲ καὶ τὸ μέγιστον δίαρμα τοῦ πελάγους τούτου τὸ ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Λιβύην πενταπισγιλίων που σταδίων λέγουσιν από τοῦ μυχοῦ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου, δοκεῖ μοι πέπλανημένως λέγεσθαι τοῦτο, ἢ πολὺ την Λιβύην κατά τοῦτο τὸ μέρος προσνεύειν ἐπὶ την άρκτον παὶ συνάπτειν τῷ διὰ τῶν Στηλῶν παραλλήλω. καὶ τοῦτο οὐκ εὖ λέγεται, τὸ πλησίον τῆς Σαρδόνος τὴν λεγθεῖσαν κάθετον τελευταν ού γαρ παραπλήσιον, άλλα πολύ δυσμικώτερον είναι τὸ δίαρμα τοῦτο τῆς Σαρδόνος, ὅλον σγεδόν τι ἀπολαμβάνον έν τῷ μεταξὺ πρὸς τῷ Σαρδονίω τὸ Λιγυστικὸν πέλαγος, καὶ της παραλίας δε τα μήμη πεπλεόνασται, πλην ούκ έπι τοσοῦ**τόν** γε.

4. Έξης δὲ τὰ τοῦ Ἐρατοσθένους ἐπανοφθοῖ, τὰ μὲν εὖ, Α. 166
τὰ δὲ χεῖρον λέγων ἢ ἐκεῖνος. ἐξ Ἰθάκης μὲν γὰρ εἰς Κόρκυραν τριακοσίους εἰπόντος, πλείους φησὶν εἶναι τῶν ἐννακοσίων ἐξ Ἐπιδάμνου δὲ εἰς Θεσσαλονίκειαν ἐννακοσίους ἀποδόντος, πλείους τῶν δισχιλίων φησί ταῦτα μὲν εὖ. ἀπὸ δὲ Μασσα-

<sup>2.</sup> μυρίους τρισχιλίους codd. edd., sed cum idem intervallum μυρίων δισχιλίων a plerisque haberi et paulo ante et p. 122 Strabo tradiderit, hunc numerum hic quoque cum Gossel. et Grosk, restituere non dubitavi. Mutatus videri potest eo consilio, ut triginta millia stadiorum emputatis omnibus numeris efficerentur.

4. οὐκ ἄλλως ΑΒΟΙ ΧγΙ. corr.

5. τῷ] τὸ Ο. 6. τῷ] τῆ ΑΒΟΕΙ ΧγΙ. corr.

9. ἀμφοῖν cm. Ε. 10. ὡς om. Ε. — οἰ] ἡ C.

13. τοῦ alterum om. Sbk.

17. σαρδῶνος ΒΟ.

19. σαρδῶνος ΒΟ.

20. σαρδωνίω Β, eamque formam praeferre solet Strabo.

24. χείρων C. — κέρκυραν Β ald.

κισχιλίους, αὐτὸς λέγει χεῖρον πλείους η έννακισχιλίους τοὺς άπὸ Μασσαλίας, ἀπὸ δὲ Πυρήνης μικρὸν ἐλάττους ἢ ὀκτακισγιλίους έγγυτέρω γαρ της άληθείας έχεῖνος εἴρηχεν. οἱ γαρ νῦν όμολογοῦσιν, εἴ τις τὰς τῶν όδῶν ἀνωμαλίας ὑποτέμνοιτο, 5 μη μείζω τών έξακισγιλίων σταδίων είναι τὸ μηκος την σύμ-C. 107 πασαν Ίβηρίαν ἀπὸ Πυρήνης ἔως τῆς ἑσπερίου πλευρᾶς. ὁ δ' αὐτὸν τὸν Τάγον ποταμὸν ὀκτακισγιλίων τίθησι τὸ μῆκος ἀκὸ της πηγης μέχοι των έκβολων, οὐ δή που τὸ σὺν τοῖς σκολιώμασιν (οὐ γὰρ γεωγραφικὸν τοῦτο), άλλ' ἐπ' εὐθείας λέγων, 🛭 καίτοι γε από Πυρήνης αι του Τάγου πηγαί πλέον διέγουσι η χιλίους σταδίους. πάλιν δε τουτο μεν όρθως αποφαίνεται, ότι άγνοει τὰ Ίβηρικὰ ὁ Έρατοσθένης, καὶ διότι περὶ αντῆς έσθ' οπου τὰ μαγόμενα ἀποφαίνεται. ος γε μέχρι Γαδείρων ύπὸ Γαλατών περιοικεῖσθαι φήσας [τὰ] έξωθεν αὐτῆς, εί γε 16 τὰ πρὸς δύσιν τῆς Εὐρώπης μέγρι Γαδείρων έγουσιν έκεῖνοι, τούτων έκλαθόμενος κατά την της Ίβηρίας περίοδον των Γαλατών οὐδαμοῦ μέμνηται.

5. Τό [τε] μῆχος τῆς Εὐρώπης ὅτι ἔλαττόν ἐστι τοῦ συνάμφω της τε Αιβύης και της Ασίας έκθείς, ούκ δρθώς τη " σύγκρισιν ποιείται· τὸ μὲν γὰρ στόμα τὸ κατά Στήλας φησίν, οτι κατά την ίσημερινην δύσιν έστίν, ο δε Τάναϊς ρει από θε ρινής άνατολής έλαττούται δή τού συνάμφω μήχους τῷ μεταξύ της θερινής ανατολής και της ισημερινής τούτο γαρ ή Ασία προλαμβάνει πρός την ισημερινην άνατολην του πρός τὰς 3

<sup>8.</sup> αὐτὸς l. — σταδίων post ὀκτακισχιλίων add. BC edd. 15. τα om. codd., sed int. vers. add. in o, unde rec. Sbk.; atque verisimilior ea scriptura est, quam quae olim proposita suerat a Casaubono αὐτην. 17. οὐκ ante ἐκλαθόμενος add. ald., quod in our mutandum esse censuit Cas. 19. TE om. codd. edd. Coniunctio autem quaedam cum haud dubie excidisse videretur, Cas. proposuit καὶ τὸ μῆκος δὲ, Cor. scripsit καὶ τὸ μῆκος: saepius tames 20. Extibeis Strabo ve usurpat in eiusmodi sententiis connectendis. 23. τοῦ] τῶν Sbk. — τῷ] τοῦ codd. edd. Schweighaeus. corrigendum esse vidit. 25. προσλαμβάνει B (ex corr.) Cor., quod et ipe verius arbitror.

τράτους ήμικυκλίου. χωρίς γὰρ τοῦ περισκελοῦς ἐν πράγμασιν κάποδότοις καὶ ψεῦδός ἐστι τὸ ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τὸν Τάναϊν ἡεῖν ἄπαντες γὰρ οἱ ἔμπειροι τῶν τόπων ἀπὸ τῶν ἄρκτων καῖν φασιν εἰς τὴν Μαιῶτιν, ῶστε τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ καὶ Α. 167 τὸς Μαιῶτιδος καὶ αὐτὸν τὸν ποταμόν, ἐφ' ὅσον γνώριμός στιν, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κεῖσθαι.

6. Ούκ άξιοι δε λόγου τινές είπον, οί μεν άπο των κατά θυ Ίστρον τόπων αὐτὸν τὰς ἀρχὰς ἔγειν καὶ ἀπὸ τῆς ἐσπέκας, ούκ ένθυμηθέντες, ώς μεταξύ ὁ Τύρας καὶ Βορυσθένης καὶ Υπανις, μεγάλοι ποταμοί, δέουσιν είς τον Πόντον, ὁ μὲν το Ίστρο παράλληλος, οἱ δὲ τῷ Τανάιδι οὖ τε τοῦ Τύρα ών πηγών κατωπτευμένων, ούδε του Βορυσθένους, ούδε του Γπάνιος, πολύ αν είη άγνωστότερα τα έκείνων άρκτικώτερα: δοθ' δ δι' έκείνων άγων έπὶ την Μαιώτιν τον Τάναϊν, εlτ' πιστρέφων έπ' αὐτήν (αἱ γὰρ ἐκβολαὶ φανερῶς ἐν τοῖς προσιρκτίοις μέρεσι της λίμνης δείχνυνται, καὶ τούτοις τοῖς ἑωθιwtárois), πλαστὸς ἄν τις είη καὶ ἀπέραντος λόγος. ώς δ' εύτως απέραντος καὶ ὁ διὰ τοῦ Καυκάσου πρὸς ἄρκτον φήτας ρείτ, είτ επιστρέφειν είς την Μαιώτιν είρηται γάρ καί ούτο. από μέντοι της ανατολης ούδελς είρηκε την ρύσιν· καλ ταρ εί έρρει ούτως, ούκ αν ύπεναντίως τῷ Νείλω καὶ τρόπον С. 108 ικά κατά διάμετρον ρείν αὐτὸν ἀπεφαίνοντο οἱ γαριέστεροι, ές αν έπι ταύτου μεσημβρινου [η] παρακειμένου τινός της δύτεως ούσης έχατέρφ ποταμφ.

7. "Η τε τοῦ μήκους τῆς οἰκουμένης μέτρησις κατὰ παραλήλου τῷ ἰσημερινῷ ἐστιν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὴ ἐπὶ μῆκος οὖτως
κτέταται, ώστε καὶ τῶν ἠπείρων ἐκάστης οὖτω δεῖ λαμβάνειν
ὁ μῆκος μεταξὺ μεσημβρινῶν δυεῖν κείμενον. τά τε μέτρα τῶν
κήκων σταδιασμοί εἰσιν, οὖς θηρεύομεν, ἢ δι' αὐτῶν ἐκείνων
όντες ἡ τῶν παραλλήλων ὁδῶν ἢ πόρων. ὁ δὲ τοῦτον ἀφεὶς

11

οἔτινες, omissis postea verbis οἱ μὲν, lno: unde rec. Sbk. Cor.
 οὕτε δὲ Β ex corr., edd. Propterea in sequentibus οὐδὲ in οὕτε, mutandum censuit Coraes in notis.
 13. ἄν om. l. 16. τοῖς om. BC edd.
 23. τὰ τοῦ codd. sed γο, ταὐτοῦ in marg. o: inde rec. Sbk. — η̈ om. codd. Cor. rec. ex Tyrwh. coni.

τὸν τρόπον καινὸν εἰσάγει τὸ μεταξὸ τῆς τε θεριτῆς ἀνατολῆς καὶ τῆς ἰσημεριτῆς τμῆμά τι τοῦ ἀρκτικοῦ ἡμικυκλίου. πρὸς δὲ τὰ ἀμετάπτωτα οὐδεὶς κανόσι καὶ μέτροις χρῆται τοῖς μεταπτώτοις οὐδὲ τοῖς κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην σχέσιν λεγομένοις πρὸς τὰ καθ' αὐτὰ καὶ †διαφοράν. τὸ μὲν οὐν μῆκος ἀμετά πτωτον καὶ καθ' αὐτὸ λέγεται, ἀνατολὴ δ' ἰσημερινὴ καὶ δύσις, ὡς δ' αὕτως θερινή τε καὶ χειμερινή, οὐ καθ' αὐτήν, ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς ἡμῶν δ' ἄλλοτ' ἄλλη μεταχωρούντων, ἄλλοτ' ἄλλοι τόποι καὶ δύσεων εἰσι καὶ ἀνατολῶν ἰσημερινῶν τε καὶ

- Α. 168 τροπικών, τὸ δὲ μῆκος μένει ταὐτὸν τῆς ἡπείρου. Τάναϊν μὲν 10 οὖν καὶ Νεῖλον οὐκ ἄτοπον πέρας ποιεῖσθαι, θερινὴν δ' ἀνατολὴν [ἢ] ἰσημερινὴν καινόν.
  - 8. Προπεπτωχυίας δὲ τῆς Εὐρώπης ἄκραις πλείοσι, βέλτιον μὲν οὐτος εἴρηκεν περὶ αὐτῶν Ἐρατοσθένους, οὔπω δὲ ἰκανῶς. ἐκεῖνος μὲν γὰρ τρεῖς ἔφη, τὴν ἐπὶ τὰς Στήλας καθή ικανῶς. ἐκεῖνος μὲν γὰρ τρεῖς ἔφη, τὴν ἐπὶ τὰν Πορθμόν, ἐφ' ἡς ἡ Ἰταλία, καὶ τρίτην τὴν κατὰ Μαλέας, ἐφ' ἡς τὰ μεταξὺ τοῦ Αδρίου καὶ τοῦ Εὐξείνου πάντ' ἔθνη καὶ τοῦ Τανάιδος. οὐτος δὲ τὰς μὲν δύο τὰς πρώτας ὁμοίως ἐκτίθεται, τρίτην δὲ τὴν κατὰ Μαλέας καὶ Σούνιον, ἐφ' ἡς ἡ Ἑλλὰς πᾶσα καὶ ἡ Ν Ἰλλυρὶς καὶ τῆς Θράκης τινά, τετάρτην δὲ τὴν κατὰ τὴν Θρακίαν χερρόνησον, ἐφ' ἡς τὰ κατὰ Σηστὸν καὶ Άβυδον στενά ἔχουσι δ' αὐτὴν Θρᾶκες· πέμπτην δὲ τὴν κατὰ τὸν Κιμμερικὸν βόσπορον καὶ τὸ στόμα τῆς Μαιώτιδος. τὰς μὲν οὖν δύο τὰς πρώτας δοτέον· ἀπλοῖς γάρ τισι περιλαμβάνονται κόλποις, ἡ Ν μὲν τῷ μεταξὺ τῆς Κάλπης καὶ τοῦ Ίεροῦ ἀκρωτηρίου, ἐν ἡ τὰ Γάδειρα, καὶ τῷ μεταξὺ Στηλῶν καὶ τῆς Σικελίας πελάγει·

<sup>1.</sup> τὸν μεταξύ codd. Sbk. corr. ex Tyrwh. coni. 2. τμήματι codd. Sbk. corr. ex Tyrwh. coni. 5. οὖε ἔχοντα post διαφοράν add. or B (sec. m.) edd. Nescio an Strabo scripscrit ἀδιάφορα, licet voci, in morum doctrina Stoicis usitatissimae, paulo insolentiorem esse hunc usum non me fugiat. 8. ἄλλην C. 12. ἢ om. codd., καὶ exhibet B ἢ add. Xyl. 17. καὶ ante τοῦ add. C. 20. μαλέαν ald. 22. τὸν ante Σηστὸν add. B(?) edd. 25. παραλαμβάνονται C. 26. ἐν ἢ codd. Cor., sed ἐν ψ edd. ante eum exhibebant inde a Xyl.

ή δὲ τούτος τε καὶ τῷ Αδρία, καίτοι η γε τῶν Ἰαπύγων ἄκρα παρεμπίπτουσα καὶ τὴν Ἰταλίαν δικόρυφον ποιοῦσα ἔχει τινὰ C. 109 ἀντίμφασιν αὶ λοιπαὶ δ' ἔτι ἐναργέστερον ποικίλαι καὶ πολυμερες οὐσαι ζητοῦσιν ἄλλην διαίρεσιν. ως δ' αὖτως ἔχει καὶ δ ἡ εἰς ἔξ διαίρεσις τὴν ὁμοίαν ἔνστασιν ἀκολούθως ταῖς ἄκραις διαλημμένη. ποιησόμεθα δ' ἡμεῖς ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα τὴν προσήκουσαν ἐπανόρθωσιν καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα ἐν τῷ Τῷς Διβύης περιοδιά. νῦν δ' ἀρκέσει ταῦτα λεχθέντα πρὸς τοὺς πρὸ ἡμῶν, ὅτι δικαίως προειλόμεθα καὶ αὐτοὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔργον, τοσιώτης ἐπανορθώσεως καὶ προσθήκης δεόμενον.

## CAPUT V.

1. Έπεὶ δὲ τοῖς πρὸς ἐκείνους λόγοις συνεχής ἐστιν ἡ ἐγ5 χείρησις τῆς ἡμετέρας ὑποσχέσεως, λαβόντες ἀρχὴν ἔτέραν λέγωμεν, ὅτι δεῖ τὸν χωρογραφεῖν ἐπιχειροῦντα πολλὰ τῶν φυσικῶς τε καὶ μαθηματικῶς λεγομένων ὑποθέσθαι, καὶ πρὸς
τὴν ἐκείνων ὑπόνοιάν τε καὶ πίστιν τὰ ἐξῆς πραγματεύεσθαι.
εἴρηται γάρ, ὅτι οὐδ' οἰκοδόμος, οὐδ' ἀρχιτέκτων οἰκίαν ἢ πό- Α. 169
) λιν ἰδρῦσαι καλῶς οἶός τε γένοιτ' ἄν, ἀπρονοήτως ἔχων κλιμάτων τε τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν καὶ σχημάτων τε καὶ μεγεθῶν καὶ θάλπους καὶ ψύχους καὶ ἄλλων τοιούτων, μή τί γε
τὴν ὅλην οἰκουμένην τοποθετῶν. αὐτὸ γὰρ τὸ εἰς ἐπίπεδον
γράφειν ἐπιφάνειαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τὰ τε Ἰβηρικὰ καὶ τὰ
1 Τόικὰ καὶ τὰ μέσα τούτων, καὶ μηδὲν ἦττον δύσεις καὶ ἀνατολὰς ἀφορίζειν καὶ μεσουρανήσεις, ὡς ᾶν κοινὰς πᾶσι, τῷ

<sup>4.</sup> άλλου CB et in hoc sup. άλλην. 8. περιοδία Al. 15. τῆς — δεῖ sec. m. add. in marg. C. — λέγομεν c. 16. φυσικῶν C. 18. μαθηματικῶν C, sed ν in ς sec. m. mut. 19. οὖτ' οἰκοδόμος E. 21. καὶ ante τῶν inserendum esse censet Grosk. coll. I, 7 extr., atque incommoda est haud dubie codicum scriptura; neque magis Groskurdii opinio probanda. Eiicienda potius videatur particula τε, quae facile nasci potuit ex τ male repetito; fortasse tamen gravius subest ulcus, quod suspicari possis ex loco a Grosk. allato. — τὸν om. E.

μεν προεπινοήσαντι την του ούρανου διάθεσίν τε καὶ κίνησιν καὶ λαβόντι, ὅτι σφαιρική μέν ἐστιν ή κατ' ἀλήθειων τῆς γῆς ἔπιφάνεια, πλάττεται δὲ νῦν ἐπίπεδος πρὸς τὴν ὅψιν, γεωγραφικήν ἔχει τὴν παράδοσιν, τῷ δ' ἄλλως, οὐ γεωγραφικήν. οὐ γάρ, ὥσπερ διὰ πεδίων ἰοῦσι μεγάλων, οἶον τῶν Βαβυλωνίων, Ν ἢ διὰ πελάγους παρίσταται τὰ πρόσω πάντα καὶ τὰ κατόπιν καὶ ἐκ πλαγίων ἐπίπεδα, καὶ οὐδεμίαν ἀντέμφασιν παρέχει πρὸς τὰ οὐράνια καὶ τὰς τοῦ ἡλίου κινήσεις καὶ σχέσεις πρὸς ἡμᾶς καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, οὕτω καὶ γεωγραφοῦσιν παρίστασται ἀεὶ δεῖ τὰ ὅμοια. ὁ μὲν γὰρ πελαγίζων καὶ ὁδεύων διὰ Ν χώρας πεδιάδος κοιναῖς τισι φαντασίαις ἄγεται, καθ' ᾶς καὶ ὁ ἀπαίδευτος καὶ ὁ πολιτικὸς ἐνεργεῖ ταὐτά, ἄπειρος ῶν τῶν οὐρα

- απαίδευτος και ο πολιτικός ενεργει ταυτά, απειρος ών τουν ούρα.

  C. 110 νίων, και τὰς πρὸς ταῦτα ἀντεμφάσεις ἀγνοῶν. ἀνατέλλοντα μὲν γὰρ ὁρῷ ἢλιον καὶ δύνοντα καὶ μεσουρανοῦντα, τίνα δὲ τρόπον, οὐκ ἐπισκοπεῖ· οὐδὲ γὰρ χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὸ προκείμενον, ι ωσπερ οὐδὲ τὸ παράλληλον ἐστάναι τῷ παρεστῶτι ἢ μή· τάχα δ' ἐπισκοποῖ μὲν ἄν τι, δόξει δ' ἐν τοῖς μαθηματικῶς λεγομένοις, καθάπερ οἱ ἐπιχωριοι· ἔχει γὰρ ὁ τόπος τοιαῦτα διαπτώματα. ὁ δὲ γεωγραφικὸς οὐκ ἐπιχωρίω γεωγραφεῖ, οὐδὲ πολιτικῷ τοιούτω, ὅστις μηδὲν ἐφρόντισε τῶν λεγομένων ἰδίως μαθη μάτων· οὐδὲ γὰρ θεριστῆ καὶ σκαπανεῖ, ἀλλὰ τῷ πεισθῆναι δυναμένω τὴν γῆν ἔχειν οῦτω τὴν ὅλην, ὡς οἱ μαθηματικώ φασι, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τὴν τοιαύτην. κιλεύει τε τοῖς προσιοῦσιν, ἐκεῖνα προενθυμηθεῖσι τὰ ἔξῆς ἐφο
- A. 170 ρᾶν ἐκείνοις γὰρ τὰ ἀκόλουθα ἐρεῖν, ὥστε μᾶλλον ποιήσα το σθαι τῶν παραδιδομένων ἀσφαλῆ τὴν χρῆσιν τοὺς ἐντυγχάνον τας, ἂν ἀκούωσι μαθηματικῶς, τοῖς δ' ἄλλως ἔχουσιν οἱ φησι γεωγραφεῖν.
  - 2. Τον μεν δη γεωγραφούντα πιστεύσαι δεί περί των εχόν των αὐτῷ τάξιν ἀρχῆς τοῖς ἀναμετρήσασι την ὅλην γῆν γεω-Ν

<sup>9.</sup> ἀστέρων ald. 10. καὶ] ἢ Cor. 13. ταὐτας codd. Cor. corr. 14. τὸν ante ἥλιον add. edd. 15. αὐτῶν BC, sed in hoc sec. m. in marg. add. οἶμαι αὐτῷ. 17. ἐπισκοπεῖ AB(?) l. — τις C. 18. διαπτώματα] ἴδια δόγματα Cor. 24. ἐπισκοπεῖν Ε, καὶ in marg. pr. m. add. ἐφορᾶν. 29. τὸν δὲ μὴ ald., unde Xyl. καὶ-psit τὸν δὲ μὴν. — δεῖ] δὴ C.

μέφαις, τούτους δε τοῖς ἀστρονομικοῖς, ἐκείνους δε τοῖς φυσικός. ή δε φυσική άρετή τις τας δ' άρετας άνυποθέτους φαείν έξ αύτων ήρτημένας, καὶ έν αύταῖς έγούσας τάς τε άργάς καὶ τὰς περὶ τούτων πίστεις. τὰ μέν οὖν παρὰ τῶν φυσικών δεικνύμενα τοιαυτά έστι σφαιροειδής μέν ο κόσμος καί ό οὐρανός, ή φοπή δ' ἐπὶ τὸ μέσον τῶν βαρέων περὶ τοῦτό τε συνεστώσα ή γη σφαιροειδώς όμόκεντρος τῷ μὲν οὐρανῷ μένει καὶ αὐτὴ καὶ ὁ δι' αὐτῆς ἄξων καὶ τοῦ οὐρανοῦ μέσου τεταμένος, ό δ' οὐρανὸς περιφέρεται περί τε αὐτὴν καὶ περὶ τὸν άξονα ἀπ' ἀνατολης ἐπὶ δύσιν, σύν αὐτῷ δὲ οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες όμοταγείς τῷ πόλφ. οἱ μὲν οὖν ἀπλανείς ἀστέρες κατὰ παραλλήλων φέρονται κύκλων παράλληλοι δ' είσὶ γνωριμώτατοι ο τε ίσημερινός και οι τροπικοί δύο και οι άρκτικοί οι δε πλάτητες ἀστέρες καὶ ήλιος καὶ σελήνη κατὰ λοξών τινων, τών τεταγμένων εν τος ζωδιακο. τούτοις δε πιστεύσαντες η πασιν η τισιν οι αστρονομικοί τα έξης πραγματεύονται, κινήσεις καί περιόδους καὶ έκλείψεις καὶ μεγέθη καὶ ἀποστάσεις καὶ ἄλλα μυρία. ώς δ' αύτως οί την γην όλην αναμετρούντες γεωμέτραι προσχίθενται ταις των φυσικών και των άστρονομικών δόξαις, ταίς δε των γεωμετρών πάλιν οί γεωγράφοι.

3. Πεττάζωνον μέν γὰρ ὑποθέσθαι δεῖ τὸν οὐρανόν, πεν- C. 111 τάζωνον δὲ καὶ τὴν γῆν, όμωνύμους δὲ καὶ τὰς ζώνας τὰς τάτω ταῖς -ἄνω· τὰς δ' αἰτίας εἰρήκαμεν τῆς εἰς τὰς ζώνας διαμέσεως. διορίζοιντο δ' ὰν αὶ ζῶναι κύκλοις παραλλήλοις τοῦ ἰσημερινῷ γραφομένοις έκατέρωθεν αὐτοῦ, δυοὶ μὲν τοῖς

<sup>2.</sup> ἡ δὴ A. 4. τούτων] πάντων BCE τὰς πίστεις ἀπάντων Epit. 6. τε] δὲ Ε. 7. μὲν τῷ Χyl. 8. αὕτη codd. edd. l1. τῷ δλῳ marg. θ Breq. Cor., eique scripturae patrocinari videtur siwilis Posidonii locus, qui legitur ap. Diog. Laert. VII, 144 τῶν μὲν ἔστρων τὰ μὲν ἀπλανῆ συμπεριφέρονται τῷ ὅλῷ οὐρανῷ. Neque tamen ab altera recedere licebit propter codicum consensum: et πόλος eolem sensu usurpatur non tantum a poetis (Aristoph. Av. v. 179 sq. Alexis ap. Athen. p. 60, A), sed etiam a Platon. Axioch. 371, B. Athen. p. 535, F. 15. τεταμένων BCE edd. cf. p. 112 med. 16. ἢ τωτρος post add. in marg. A. 19. τὰς — δόξας, τὰς δέ ABΕΙ. 22. και ante τῆν om. ald. — ὁμωνύμως Ε.

απολαμβάνουσι την διακεκαυμένην, δυσί δε τοῖς -μετά τούτους, οι πρός μεν τη διακεκαυμένη τας εύκράτους δύο ποιούσι, πρός δε ταῖς εὐχράτοις τὰς κατεψυγμένας. ὑποπίπτει δ' έκάστω τῶν ούρανίων κύκλων ὁ ἐπὶ γῆς όμωνυμσς αὐτῷ, καὶ ἡ ζώνη δὶ Α. 171 ωσαύτως τη ζωνη. εὐκράτους μεν οὖν φασι τὰς οἰκεῖσθα Ι δυναμένας, ἀοικήτους δὲ τὰς άλλας, τὴν μὲν διὰ καῦμα, τὰς δε διά ψύγος. τον δ' αὐτον τρόπον και περί των τροπικών καὶ τῶν ἀρκτικῶν, παρ' οἶς εἰσιν ἀρκτικοί, διορίζουσιν ὁμωνύμως τοῖς ἄνω τοὺς ἐπὶ γῆς ποιοῦντες, καὶ τοὺς ἐκάστοις ύποπίπτοντας. του δ' ίσημερινου δίγα τέμνοντος τον όλον οὐ- Ν ρανόν, καὶ τὴν γῆν ἀνάγκη διαιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῆ ἰσημερινού. καλείται δε των ήμισφαιρίων εκάτερον των τε ούρανίων καὶ τῶν ἐπὶ γῆς τὸ μὲν βόρειον, τὸ δὲ νότιον οὖτως δὶ παὶ τῆς διακεκαυμένης ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κύκλου δίγα διαιρουμίνης τὸ μὲν ἔσται βόρειον αὐτῆς μέρος, τὸ δὲ νότιον δῆλον δ΄ ότι καὶ τῶν εὐκράτων ζωνῶν ἡ μὲν ἔσται βόρειος, ἡ δὲ νότως όμωνύμως τῷ ἡμισφαιρίω, ἐν ῷ ἐστι. καλεῖται δὲ βόρειον μὲν ήμισφαίριον τὸ τὴν εὖκρατον ἐκείνην περιέχον, ἐν ἡ ἀπὸ τῆς ανατολής βλέποντι έπὶ την δύσιν έν δεξια μέν έστιν ὁ πόλος, έν άριστερᾶ δ' ὁ ἰσημερινός, ἢ έν ον πρὸς μεσημβρίαν βλέπου! σιν εν δεξια μεν έστι δύσις, εν αριστερα δ' ανατολή, νότιον δε το έναντίως έχον . ώστε δήλον, ότι ήμεῖς έσμεν έν θα τέρω των ήμισφαιρίων, καὶ τῷ βορείω γε, ἐν ἀμφοτέροις δ' ούχ οἶόν τε:

μέσσφ γὰρ μεγάλοι ποταμοί, οἰκεανὸς μεν πρῶτα,

έπειτα ή διακεκαυμένη. ούτε δε ώκεανος εν μέσφ της καθ' ήμας οίκουμένης έστι τέμνων όλην, ούτ' ούν διακεκαυμένον χωθίον· ούδε δη μέρος αὐτης εύρίσκεται τοῖς κλίμασιν ύπενανίως έχον τοῖς λεχθείσιν έν τῆ βορείω εὐκράτω.

4. Λαβών οὖν ταῦθ' ὁ γεωμέτρης, προσχρησάμενος τοῖς ὑπὸ τοῦ ἀστρονομικοῦ δεικνυμένοις, ἐν οἶς οἶ τε παράλληλοι

<sup>8.</sup> δμωνύμους hic quoque scribendum esse Cor. suspicatur, questions. Sequitur paulo avidius. 12. τε om. ald. 15. εστί Β΄C edd. 16. εστί Β΄C edd. 23. εν om. Sbk. Cor. 25. μέσον β ald. cf. infra XV, 696. Hom. Od. Δ, 157.

τῷ ἰσημερινῷ εὐρίσκονται οἱ καθ' ἐκάστην τὴν οἴκησιν καὶ οἰ πρός όρθας τέμνοντες τούτους, γραφόμενοι δε δια των πόλων, κατάμετρει την μέν οἰκήσιμον έμβατεύων, την δ' άλλην έκ τοῦ λόγου τῶν ἀποστάσεων. οὖτω δ' ᾶν εύρίσκοι, πόσον ᾶν εἶη τὸ ς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέχρι πόλου, ὅπερ ἐστὶ τεταρτημόριον τοῦ μεγίστου κύκλου της γης έχων δε τοῦτο έχει καὶ τὸ τετραπλά- С. 112 σιον αύτου, τουτο δ' έστιν ή περίμετρος της γης. ωσπερ ούν ό μεν την γην αναμετρών παρά του αστρονομούντος έλαβε τας άργας, ό δε άστρονόμος παρά τοῦ φυσικοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον ) γρη καὶ τὸν γεωγράφον παρὰ τοῦ ἀναμεμετρηκότος ὅλην την την δρμηθέντα, πιστεύσαντα τούτφ καὶ οίς ἐπίστευσεν ούτος, πρώτον μεν εκθέσθαι την οίκουμένην καθ' ήμας, πόση τις καί Α. 172 ποία τὸ σχημα καὶ τὴν φύσιν οἶα ἐστὶ καὶ πῶς ἔχουσα πρὸς την όλην γην. ίδιον γαρ του γεωγράφου τουτο. έπειτα πτοί ι τών καθ' έκαστα τών τε κατά γῆν καὶ τών κατά θάλατταν ποιήσασθαι τὸν προσήχοντα λόγον, παρασημαινόμενον όσα μή ίχανως είρηται τοις πρό ήμων τοις μάλιστα πεπιστευμένοις άρίστοις γεγονέναι περί ταῦτα.

5. Υποκείσθω δή σφαιροειδής ή γη σὺν τη θαλάττη, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν ἴσχουσα τοῖς πελάγεσι. συγκρύπτοιτο γὰρ ἂν τὸ ἐξέχον τῆς γῆς ἐν-τῷ τοσούτῳ μεγέθει μικρὸν ἂν καὶ λανθάνειν δυνάμενον, ὥστε τὸ σφαιροειδὲς ἐπὶ τούτων οὐχ ὡς ἂν ἐκ τόρνου φαμέν, οὐδ' ὡς ὁ γεωμέτρης πρὸς λόγον, ἀλλὰ πρὸς αἴσθησιν, καὶ ταύτην παχυτέραν. νοείσθω δὴ πενιτάζωνος, καὶ ὁ ἰσημερινὸς τεταγμένος ἐν αὐτῆ κύκλος, καὶ ἄλ-

<sup>18.</sup> Post verba περὶ ταῦτα tertii libri index ponitur in np latinaque Guarini interpretatione. In p hace leguntur: τῶν στράβωνος γεω-γραφικῶν τοῦ τρίτου βιβλίου κες άλωια. Ἐν τῷ τρίτο πᾶσαν τῆς ἰβη-ρίας τὴν δυτικὴν χώραν ἀπὸ τῶν ἡρακλέους στηλῶν μέχρι πυρίνης (sic) ὄρους. Quibus respondent ex parte quae codem hoc loco habet Guarinus: In tertio commentario continetur orbis terrarum in partes divisio: et universae Hispaniae regio ab Herculis columnis usque ad Pyrenaeum montem. In marg. k denique rubrica sec. m. haec scripta sunt: Αρχή τῆς γεωγραφίας. τρίτος λόγος ἐνταῦθα κατὰ λατίνους. Quae Guarini interpretationem spectare manifestum est. 19. δή] δὲ Ε. 25. τεταμένος Εκ cdd. praeter Breq., cf. p. 110 extr.

λος τούτο παράλληλος, δρίζων την κατεψυγμένην έν τῷ βορείφ ήμισφαιρίφ, καὶ διὰ τῶν πόλων τις τέμνων τούτους πρὸς ὀρθάς. τοῦ δὴ βορείου ἡμισφαιρίου δύο περιέχοντος τεταρτημόρια της γης, α ποιεί ο ίσημερινός πρός τον δια των πόλων, έν έκατέρω τούτων απολαμβάνεται τετράπλευρον γωρίον, οδ ή 5 μεν βόρειος πλευρά ημισυ τοῦ πρὸς τῷ πόλφ παραλλήλου ἐστίν, ή δε νότιος τοῦ ἰσημερινοῦ ημισυ, αί δε λοιπαί πλευραί τμήματά είσι τοῦ διὰ τῶν πόλων, ἀντικείμενα ἀλλήλοις, ῗσα τὸ μήχος. εν θατέρω δη των τετραπλεύρων τούτων (όποτέρο δ' οὐδὲν ἂν διαφέρειν δόξειεν), ίδρῦσθαί φαμεν την καθ' ήμας 10 οίκουμένην, περίκλυστον θαλάττη καὶ έοικυῖαν νήσω είρηται γάρ, ότι καὶ τῆ αἰσθήσει καὶ τῷ λόγφ δείκτυται τοῦτο. εἰ δ' απιστεί τις τῷ λόγφ τούτφ, διαφέροι αν πρὸς τὴν γεωγραφίαν οὐδεν νῆσον ποιεῖν, η, ὅπερ έχ τῆς πείρας ελάβομεν, τούτφ συγχωρείν, ότι καὶ ἀπὸ τῆς ἠοῦς ἐκατέρωθεν περίπλους ἐστὶ 15 καὶ ἀπὸ τῆς ἐσπέρας, πλὴν ὀλίγων τῶν μέσων γωρίων. ταῦτα δ' οὐ διαφέρει θαλάττη περατούσθαι η γη ἀοικήτω ο γάρ Α. 173 γεωγραφῶν ζητεῖ τὰ γνώριμα μέρη τῆς οἰχουμένης εἰπεῖν, τὰ δ'

Α. 173 γεωγραφῶν ζητεῖ τὰ γνώριμα μέρη τῆς οἰκουμένης εἰπεῖν, τὰ δ'
 C. 113 ἄγνωστα ἐᾳ, καθάπερ καὶ τὰ ἔξω αὐτῆς. ἀρκέσει δ' ἐπιζεύξασειν εὐθεῖαν γραμμὴν ἐπὶ τὰ ὕστατα σημεῖα τοῦ ἐκατέρωθει καράπλου τὸ πᾶν ἐκπληρῶσαι σχῆμα τῆς λεγομένης νήσου.

6. Προκείσθω δὲ ἡ μὲν νῆσος ἐν τῷ λεχθέντι τετραπλεύρφ. δεῖ δὲ λαβεῖν τὸ μέγεθος αὐτῆς τὸ φαινόμενον, ἀφελόντας ἀπὸ μὲν τοῦ ὅλου μεγέθους τῆς γῆς τὸ ἡμισφαίριον τὸ καθ' ἡμᾶς, ἀπὸ δὲ τούτου τὸ ἤμισυ, ἀπὸ δ' αὐ τούτου πάλιν τὸ τειρά 25 πλευρον, ἐν ῷ δὴ τὴν οἰκουμένην κεῖσθαί φαμεν. ἀπάλογον δὲ καὶ περὶ τοῦ σχήματος ὑπολαβεῖν δεῖ, τὸ φαινόμενον τοῖς ὑποκειμένοις ἐφαρμόττοντα. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ μεταξὺ τοῦ ἰσημε-

<sup>2.</sup> διὰ τὸν πόλον C. 9. τούτων om. E. — ὁποτέρων ABCI Cas. corr. 11. ἐοικυῖα C. 13. τις om. E. 14. οὐδὲν] οὐδὲ ABC. — τούτω] τοῦτο, quod Cor. recepit ex C, ut ait (sed neque ap. Falcon. neque a Philippio id annotatum video), certo legitur in E, sed reliquos codices sequi tutius visum est. 15. συγχωρῶν ABCEI συγχωρείν ex ο rec. Breq. 19. ἐᾶν codd. Cor. corr. Guarinum secutus. 28. τοῦ μεταξὺ — τμήματος codd. cdd. Qui genitivus cum non haberet, quo referretur, nominativum restituere non dubitavi.

ριτού και του ληφθέντος παραλλήλου τούτφ πρός τῷ πόλφ τμημα του βορείου ήμισφαιρίου σπόνδυλός έστι τὸ σχημα, ό δε δια του πόλου δίγα τέμνων το ήμισφαίριον δίγα τέμνει καί τὸν σπόνδυλον καὶ ποιεῖ τὸ τετράπλευρον, ἔσται δηλονότι σπον-5 δύλου έπιφανείας ημισυ το τετράπλευρον, οδ έπίχειται το Άτλαντικόν πέλαγος ή δ' οίκουμένη γλαμυδοειδής έν τούτφ νήσος, έλαττον ἢ ἥμισυ τοῦ τετραπλεύρου μέρος οὖσα. φανερὸν δὲ τούτο έχ τε γεωμετρίας καὶ τοῦ πλήθους τῆς περικεγυμένης θαλάττης, καλυπτούσης τὰ ἄκρα τῶν ἠπείρων ἐκατέρωθεν καὶ ) συναγούσης εἰς μείουρον σγῆμα, καὶ τρίτου τοῦ μήκους καὶ πλάτους του μεγέστου . ών τὸ μεν έπτα μυριάδων σταδίων έστίν, ώς έπι τὸ πολύ περατούμενον θαλάττη μηχέτι πλείσθαι δυναμένη δια το μέγεθος και την έρημίαν, το δ' έλαττον τριών μυριάδων όριζόμενον τῷ ἀοικήτφ διὰ θάλπος ἢ ψῦγος. αὐτὸ γὰρ ι τὸ διὰ θάλπος ἀοίκητον τοῦ τετραπλεύρου, πλάτος μεν έχον **ὀκτ**αχισγιλίων καὶ ὀκτακοσίων σταδίων, μῆκος δὲ τὸ μέγιστον μυριάδων δώδεκα καὶ έξακισχιλίων, όσον έστὶν ημισυ τοῦ ἰσημερινοῦ, . †πλέον ἂν εἴη τὸ λοιπόν.

7. Τούτοις δε συνφδά πως έστι και τα ύπο Ίππάρχου λε-) γόμενα φησι γαρ έκεινος, ύποθεμενος το μεγεθος της γης οπερ

<sup>2.</sup> σπόνδειλος BC et sic infra. 5. ημισυ] μεῖον ABCl ἐπιφάreia σημείου Ε, ημισυ sec. m. not. in marg. o, idemque in suo exemplari haud dubie legerat Epitomes Pal. auctor: quam scripturam unice veram esse intellexit-Grosk.; ομοιον, quod Xyl. suspicatus erat, rec. Sbk. 7. ελάττων Sbk. Cor. ex Cas. coni. — μέρους ABCl μέρος E. 10. μύουρον edd. Codicum scriptura confirmatur alio loco XI, 519 init., sed in verbo uvovokew p. 119 codd, optt. concinunt, ut ap. Dionys. Perieg. v. 404, ubi vid. quae monuit Bernhardy. - καὶ τρίτον τοῦ πλάτους καὶ μήκους μεγίστου Ε. 12. δυναμένης Α. πλέον αν είη η το λοιπόν Sbk. ex Cas. coniectura parum felici et ab ipso improbata; nec meliora sunt, quae Cor. scripsit οὐ πλέον αν είη τοῦ λοιποῦ, licet τοῦ λοιποῦ sit in r. Satis probabiliter contra Grosk., sententiae partem intercidisse post Penzelium coniiciens, haec fere a Strabone scripta esse suspicatur: — τοῦ ἰσημερινοῦ, μεϊζόν έστι τοῦ ἡμίσους της ολκουμένης, και έτι πλέον αν είη το λοιπόν. In quibus si pro μείζον statuas scriptum fuisse πλέον, causa etiam cur illa omissa sint maniscsta erit.

είπεν Έρατοσθένης, έντεύθεν δείν ποιείσθαι την της οἰκουμένης άφαίρεσιν οὐ γὰρ πολύ διοίσειν πρός τὰ φαινόμενα τῶν οὐρανίων καθ' ἐκάστην τὴν οἶκησιν οὖτως ἔγειν τὴν ἀναμέτρησιν,

Α. 174 η ως οι νστερον αποδεδωκασιν. ὅντος δη κατ' Ερατοσθένη τοῦ 
ισημερινοῦ κύκλου σταδίων μυριάδων πέντε καὶ δισχιλίων, τὸ 5 
τεταρτημόριον είη αν εξ μυριάδες καὶ τρισχίλιοι τοῦτο δέ ἐστι 
τὸ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸν πόλον πεντεκαίδεκα ἐξηκοντάδων, οίων ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς ἐξήκοντα. τὸ δ' ἀπὸ τοῦ ἰσημε-

C. 114 ρινοῦ ἐπὶ τὸν θερινόν τροπικόν τεττάρων ούτος δ' ἐστὶν ὁ διὰ Συήνης γραφόμενον παράλληλος. συλλογίζεται δή τὰ καθ' έκα- 10 🧱 στα διαστήματα έκ των φαινομένων μέτρων τον μέν γάρ τροπικόν κατά Συήνην κεισθαι συμβαίνει, διότι ένταυθα κατά τάς θερινάς τροπάς ἄσχιός έστιν ό γνώμων μέσης ήμέρας. ό δὲ διὰ τῆς Συήνης μεσημβρινός γράφεται μάλιστα διὰ τῆς τρῦ Νείλου ρύσεως \* ώς \* ἀπὸ Μερόης έως Άλεξανδρείας · στάδιοι 15 δ' είσιν ούτοι περί μυρίους κατά μέσον δε το διάστημα την Συήνην ίδοῦσθαι συμβαίνει, ωστ' έντεῦθεν έπὶ Μερόην πεντακισγίλιοι. προϊόντι δ' έπ' εὐθείας όσον τρισγιλίους σταδίους έπὶ μεσημβρίαν, οὐκέτ' οἰκήσιμα τάλλά έστι διὰ καῦμα: οιστε τὸν διά τούτων των τόπων παράλληλον, τὸν αὐτὸν ὅντα τῷ διὰ 24 της Κινναμωμοφόρου, πέρας καὶ ἀργην δεῖ τίθεσθαι της καθ ήμας οίχουμένης πρός μεσημβρίαν. ἐπεὶ οὖν πενταχισχίλιοι μέν είσιν οἱ ἀπὸ Συήνης εἰς Μερόην, ἄλλοι δὲ προσγεγόνατι τρισγίλιοι, είεν αν οί πάντες ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς οἰκουμένης ὀκτακισγίλιοι. ἐπὶ δέ γε τὸν ἰσημερινὸν ἀπὸ Συήνης μύριοι έξακισ- 25 γίλιοι όχταχόσιοι (τοσούτοι γάρ είσιν οἱ τῶν τεττάρων έξηκοντάδων, τεθείσης έκάστης τετρακισχιλίων καὶ διακοσίων), ώστε λοιποί είεν αν από των δρων της οίχουμένης έπι τον ίσημερινόν όκτακισχίλιοι όκτακόσιοι, άπο δε Αλεξανδρείας δισμύ-

<sup>1.</sup> δη ABCl δεί ο et ν sec. m. supra additum: unde δείν rec. Sbk. a Cas. iam probatum. 3. οὐτως om. l. 7. εξηκοστά σταδίων ABCl εξηκοντάδων sec. m. add. in marg. o, idemque legitur in E. Quod cum paulo post p. 114 codices exhibeant omnes, Sbk. restituit ex Cas. sententia. 11. μεν om. ald. 15. ώς om. E, Cor. asteriscis inclusit. 18. ὅσον] ώσει C. 20. τοῦτον τὸν τόπον C: 21. χιναμωμοφόρου Ε. 22. μεν είσιν om. Ε. 28. λοιπὸν ald.

ριοι χίλιοι ἀπακόσιοι. πάλιν δ' ἀπὸ τῆς Ἀλεξακδρείας ἐπ' εὐθείας τῆ ἀνσει τοῦ Νείλου πάντες ὁμολογοῦσι τὸν ἐπὶ Ρόδον
πλοῦν κἀντεῦθεν δὲ τὸν τῆς Καρίας παράπλουν καὶ Ιωνίας
μέχρι τῆς Τρωάδος καὶ Βυζαντίου καὶ Βορυσθένους. λαβόν- Α. 17ξ
5 τες οὖν τὰ διαστήματα γνώριμα καὶ πλεόμενα σκοποῦσι τὰ
ὑπὲρ τοῦ Βορυσθένους ἐπ' εὐθείας ταύτη τῆ γραμμῆ μέχρι τίνος
οἰκήσιμά ἐστι, καὶ περατοῖ τὰ προσάρκια μέρη τῆς οἰκουμέτης. οἰκοῦσι δ' ὑπὲρ τοῦ Βορυσθένους ὕστατοι τῶν γνωρίμων
Σκυθῶν Ρωξολανοί, νοτιώτεροι ὅντες τῶν ὑπὲρ τῆς Βρεττανι10 κῆς ἐσχάτων γνωριζομένων ἤδη δὲ τἀπέκεινα διὰ ψῦχος ἀοίκων
κητά ἐστι νοτιώτεροι δὲ τούτων καὶ οἱ ὑπὲρ τῆς Μαιώτιδος
Σαυρομάται καὶ Σκύθαι μέχρι τῶν ἑφων Σκυθῶν.

8. Ό μὲν οὖν Μασσαλιώτης Πυθέας τὰ περὶ Θούλην τὴν βορειοτάτην τῶν Βρεττανίδων ὕστατα λέγει, παρ' οἶς ὁ αὐτός 15 ἐστι τῷ ἀρχτικῷ ὁ θερινὸς τροπικὸς χύκλος παρὰ δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἰστορῶ, οὕθ' ὅτι Θούλη νῆσός ἐστί τις, οὕτ' εἰ τὰ μέχρι δεῦρο οἰχήσιμά ἐστιν, ὅπου ὁ θερινὸς τροπικὸς ἀρχτικὸς γίνεται. νομίζω δὲ πολὸ εἶναι νοτιώτερον τοῦτο τὸ τῆς οἰχουμένης πέρας τὸ προσάρχτιον οἱ γὰρ νῦν ἱστοροῦντες περαιτέρω C. 11ἐ τῆς Ἰέρνης οὐδὲν ἔχουσι λέγειν, ἡ πρὸς ἄρχτον πρόκειται τῆς

<sup>1, 3°</sup> om. E. 3. δè om. E. — της om. E. 6. ὑπὲρ νπὸ ABCEl ἀπὸ gh (sed in hoc primum fuerat ὑπὸ), idem sec. m. add. in marg. o, Xyl. corr. 9. ψοξολάνοι AE ψωξολάνοι BCl edd. Magna in scribendo hoc nomine codicum est inconstantia: sed ea scriptura, quam exhibuimus, optimorum auctoritate maxime commendari videtur, cf. VII, 294. 306. 11. oi om. BC. 14. πρεττανίδων AC βρεττανιδών ald. βρεττανικών edd. inde a Xyl. (uno τ Cor., ut solet). Sed βρεττανίδας has insulas nominari a multis constat: v. Dionys. Perieg. v. 566. 569 et Eust. ad h. l., Steph. s. v. Boerria. Ptolemaeum et Marcianum praeterea etiam  $\pi$  pro  $\beta$  posuisse Steph. et Eust. Il. Il. tradunt: eademque literarum confusio in ipso Steph. opere offenditur s. vv. πρεταννική et lovegela. Apud Strabonem vero etsi hac in parte optimi codices constanter exhibeant  $\pi$ , in aliis locis plerisque omnes β praebent, ut ipse hanc scripturam secutus esse videatur. In aliis quoque nominibus duplex haec scriptura antiquitus obtinuit: v. Pinder. 16. igrogei BE igrogur ald. Numism. ined. p. 6. 19. τὸ] καὶ E. ct et sup. w E.

Βρεττανικής πλησίον, άγρίων τελέως άνθρώπων καὶ κακώς οἰκούντων διὰ ψύγος, ώστ' ένταῦθα νομίζω τὸ πέρας είναι θετέον. τοῦ δὲ παραλλήλου τοῦ διὰ Βυζαντίου \* τοῦ \* διὰ Μασσαλίας πως ιόντος, ως φησιν Ίππαργος πιστεύσας Πυθέα (φησί γαρ έν Βυζαντίω τον αυτον είναι λόγον του γνώμονος προς την 5 σκιάν, δν είπεν ὁ Πυθέας ἐν Μασσαλία), τοῦ δὲ διὰ Βορυσθένους από τούτου διέχοντος περί τρισχιλίους και όκτακοσίους, είη αν έκ του διαστήματος του από Μασσαλίας έπὶ την Βρεττανικήν ένταῦθά που πίπτων ὁ διὰ τοῦ Βορυσθένους κύκλος. πανταχοῦ \*πολλαχοῦ\* δὲ παρακρουόμενος τοὺς ἀνθρώ- 10 πους ο Πυθέας κάνταῦθά που διέψευσται. το μέν γάρ την άπὸ Στηλών γραμμήν έπὶ τοὺς περὶ τὸν Πορθμὸν καὶ Αθήνας καὶ Ρόδον τόπους ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κείσθαι ώμολόγηται παρά πολλών όμολογεῖται δέ, ότι καὶ διὰ μέσου πως τοῦ πελάγους ἐστὶν ἡ ἀπὸ Στηλῶν ἐπὶ τὸν Πορθμόν. οἱ δὲ πλέ- 15 οντες τὸ μέγιστον δίαρμα ἀπὸ τῆς Κελτικῆς ἐπὶ τὴν Λιβύην εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου σταδίων πεντακισγιλίων, τούτο δ' είναι καὶ τὸ μέγιστον πλάτος τοῦ πελάγους, ωστ' είη αν τὸ ἀπὸ τῆς λεγθείσης γραμμῆς ἐπὶ τὸν μυγὸν τοῦ κόλπου Α. 176 σταδίων δισγιλίων πενταχοσίων, έπὶ δὲ Μασσαλίαν έλαττόνων 29 νοτιωτέρα γάρ έστιν ή Μασσαλία τοῦ μυγοῦ τοῦ κόλπου. τὸ δέ γε ἀπὸ τῆς Ροδίας ἐπὶ τὸ Βυζάντιόν ἐστι τετρακισγιλίων που καὶ ἐννακοσίων σταδίων, ωστε πολύ ἀρκτικώτερος αν είη ό διὰ Βυζαντίου τοῦ διὰ Μασσαλίας. τὸ δ' ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν Βρεττανικήν δύναται συμφωνείν τῷ ἀπὸ Βυζαντίου ἐπὶ Βορυ- 25

<sup>1.</sup> πρεττανικής AC. — καί om. edd. inde a Cas. xai exhibent edd. inde a Cas., sed praestat του omittere ex syllabis woo, ut videtur, ortum. 9. πρεττανικήν *AC*. 10. πανταχού om. Cor., idque verbum una cum πολλαχοῦ ferri non posse apparet: unum modo Strabo haud dubie scripserat, alterum ab alio quodam pro varia scriptura additum, postea in verborum seriem receptum est. Ac πανταγού potius quam πολλαχοῦ a Strabone profectum crediderim ob maiorem, quae in illa voce inest, vim. 11.  $\pi o \tilde{v}$  om. E, asteriscis inclusit Cor. 21. τοῦ ante κόλπου om. l. 24. Post Maggaλίας in E adduntur haeç ex superioribus male repetita: καὶ οὐ παράλληλος, ώς εππαρχος οιεται, πυθέμ πιστεύσας. 25. πρεττανικήν CA, sed in hoc  $\beta$  sup.  $\pi$  pr. m. add.

σθένη· τὸ δ' έκεῖθεν έπὶ τὴν Ιέρνην οὐκέτι γνώριμον, πόσον αν τις θείη, οὐδ', εί περαιτέρω έτι οἰκήσιμά έστιν, οὐδε δεῖ φροντίζειν τοις έπάνω λεγθείσι [προσέγοντας]. πρός τε γαρ έπιστήμην άρκει το λαβείν, καθάπερ έπὶ των νοτίον μερών, 5 ότι ύπερ Μερόης μέχρι τρισγιλίων σταδίων προελθόντι της οίκησίμου τίθεσθαι [πέρας] προσήμεν (ούγ ως αν τούτου ακριβεστάτου πέρατος όντος, άλλ' έγγύς γε τάχριβοῦς), οὖτω κάκεῖ τους ύπεο της Βρεττανικής ου πλείους τούτων θετέον ή μικρώ πλείους, οίον τετρακισχιλίους. πρός τε τάς ήγεμονικάς χρείας Ο οὐδεν ᾶν είη πλεονέκτημα τας τοιαύτας γνωρίζειν γώρας καὶ τους ένοικουντας, και μάλιστα εί νήσους οίκοιεν τοιαύτας, αί μήτε λυπείν, μήτ' ώφελείν ήμας δύνανται μηδέν διά τὸ άνεπίπλεκτον. καὶ γὰρ την Βρεττανικήν έγειν δυνάμενοι 'Ρωμαΐοι κατεφρόνησαν, όρωντες, ότι ούτε φόβος έξ αύτων ούδε είς 5 έστιν (οὐ γὰρ ἰσγύουσι τοσοῦτον, ωστ' ἐπιδιαβαίνειν ἡμῖν), C. 116 ούτ' οὐφέλεια τοσαύτη τις, εί κατάσχοιεν. πλέον γὰρ \* αν \* ἐκ σων τελών δοκεί προσφέρεσθαι νύν, η ο φόρος δύναται συντελείν, αφαιρουμένης της είς το στρατιωτικόν δαπάνης, τὸ Φρουρήσον και φορολογήσον την νήσον, πολύ δ' αν επιγένοιτο 0 τὸ άγρηστον ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ ταύτην νήσων.

9. Εἰ δὲ προστεθείη τῷ ἀπὸ τῆς 'Ροδίας μέχρι Βορυσθένους διαστήματι τὸ ἀπὸ Βορυσθένους ἐπὶ τὰς ἄρκτους τῶν τετρακισχιλίων σταδίων διάστημα, γίνεται τὸ πᾶν μύριοι δισχίλιοι ἐπτακόσιοι στάδιοι, τὸ δ' ἀπὸ τῆς 'Ροδίας ἐπὶ τὸ νότιον 5 πέρας ἐστὶ τῆς οἰκουμένης μύριοι ἐξακισχίλιοι ἐξακόσιοι, ῶστε τὸ σύμπαν πλάτος τῆς οἰκουμένης εἴη ἂν ἔλαττον τῶν τρισμυρίων ἀπὸ νότου πρὸς ἄρκτον. τὸ δέ γε μῆκος περὶ ἐπτὰ μυ-

<sup>2.</sup> προσωτέρω E. — οὐδὲν ABCl edd. οὐδὲ E. 3. προσέχοντας om. codd. Cor. addendum esse censuit, cum verba τοῖς ἐπάνω λεχθεῖσε non habeant, quo referantur. Praepositio πρὸς videtur causa fuisse, cur verbum illud omitteretur. 6. πέρας om. codd. Cor. add., et huius quoque omissionis causa a praepositionis proximae similitudine repetenda case videatur. 7. γε om. E. 8. πρεττανικής AC. 13. πρεττανικήν CA, sed in hoc π in β pr. m. mut. 16. ἀν om. Bl. Cor., atque probabilior visa est hace ratio, quam altera, qua δοκεῖ mutaretur in δοκοῖ. 19. ἔτι γένοιτο Cor. 26. ἔλαττον] καὶ πλέον E.

ριάδας λέγεται, τοῦτο δ' ἐστὶν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς τὸ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς Ἰβηρίας ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς, τὸ μὲν ὁδοῖς, τὸ δὲ ταῖς ναντιλίαις ἀναμεμετρημένον. ὅτι δ' ἐντὸς τοῦ λεχθέντος τετραπλεύρου τὸ μῆκός ἐστι τοῦτο, ἐκ τοῦ λόγου τῶν παραλλήλων \* τῶν \* πρὸς τὸν ἰσημερινὸν δῆλον, 5 ωστε πλέον ἢ διπλάσιόν ἐστι τοῦ πλάτους τὸ μῆκος. λέγεται Α. 177 δὲ καὶ χλαμυδοειδές πως τὸ σχῆμα πολλὴ γὰρ συναγωγὴ τοῦ πλάτους πρὸς τοῖς ἄκροις εὐρίσκεται, καὶ μάλιστα τοῖς ἑσπερίοις, τὰ καθ' ἔκαστα ἐπιόντων ἡμῶν.

10. Νυνὶ μὲν οὖν ἐπιγεγράφαμεν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας 10 τὸ χωρίον, ἐν οἱ φαμεκ ἰδρῦσθαι τὴν οἰκουμένην καὶ δεῖ τὸν ἐγγυτάτω διὰ τῶν χειροκμήτων † οἰκημάτων μιμούμενον τὴν ἀλήθειαν ποιήσαντα σφαῖραν τὴν γῆν, καθάπερ τὴν Κρατήτειον, ἐπὶ ταὐτης ἀπολαβόντα τὸ τειράπλευρον ἐντὸς τούτου τιθέναι τὸν πίνακα τῆς γεωγραφίας. ἀλλ' ἐπειδὴ μεγάλης δεῖ σφαίρας, 16 ωστε πολλοστημόριον αὐτῆς ὑπάρχον τὸ λεχθὲν τμῆμα ἰκανὸν γενέσθαι δέξασθαι σαφῶς τὰ προσήκοντα μέρη τῆς οἰκουμένης, καὶ τὴν οἰκείαν παρασχεῖν ὄψιν τοῖς ἐπιβλέπουσι, τῷ μὲν δυναμένω κατασκευάσασθαι τηλικαύτην οὖτω ποιεῖν βέλτιον ἔστω δὲ μὴ μείω δέκα ποδῶν ἔχουσα τὴν διάμετρον τῷ δὲ μὴ δυναμένω τηλικαύτην ἢ μὴ πολλῷ ταύτης ἐνδεεστέραν ἐν ἐπιπέδφ καταγραπτέον πίνακι τοὐλάχιστον ἐπτὰ ποδῶν. διοίσει γὰρ μικρόν, ἐὰν ἀντὶ τῶν κύκλων, τῶν τε παραλλήλων καὶ τῶν μεσημβρινῶν, οῖς τά τε κλίματα καὶ τοὺς ἀνέμους διασαφοῦμεν

<sup>1.</sup>  $\tau \hat{\alpha} \varsigma$  om. E. 2. agran, quod sec. m. mut, in arper C. 5. \*των\*] τὸν C. Articulus autem hic quomodo 3. ταίς om. E. 12. χειροτμήτων AlE, sed in hoc omnino ferri possit non intelligo. xμ sup. τμ pr. m. add. — οἰκημάτων corruptum esse ad unum omnes consentiunt, sed nulla ex conjecturis adhuc prolatis probanda est: ôoγάνων aut οἰχοδομημάτων suspicatus est Tyrwh., ποικιλμάτων Villebr., ποιημάτων Paetz, σχημάτων Cor., qui ita scribere non dubitavit, assentiente Groskurdio; equidem verius puto ελκασμάτων. 20. HELLON ACI μείζονα Β (sec. Gronov., μείονα sec. Falc.) Epit., μείζω sno (in boc μή μείω sec. m. in marg. add.) E, sed in hoc μή omissum; μεζων itidem μη omisso ald., quod in μείζω mut. Xyl., μη μείω rec. Sbk. idque verum esse, quicquid contra dicat Grosk., ex sequentibus liquet. 23. Evart. ACEIB, et in hoc lar arti ex corr., ar arti edd.

καὶ τὰς. ἄλλας διαφοράς καὶ τὰς σχέσεις τῶν τῆς γῆς μερῶν προς άλληλά τε καὶ τὰ οὐράνια, εὐθείας γράφωμεν, τῶν μὲν παραλλήλων παραλλήλους, των δε όρθων πρός έχείνους όρθάς. της διανοίας ράδιως μεταφέρειν δυναμένης το ύπο της όψεως C. 117 5 εν επιπέδο θεωρούμενον επιφανεία σγήμα καὶ μέγεθος επὶ τὴν περιφερή τε καὶ σφαιρικήν. ἀνάλογον δὲ καὶ περὶ τῶν λοξῶν πύκλων καὶ εὐθειῶν φαμεν. εί δ' οἱ μεσημβρινοὶ οἱ παρ' ἐκάστοις [διά] τοῦ πόλου γραφόμενοι πάντες συννεύουσιν έν τῆ σφαίρα πρός εν σημεῖον, άλλ' εν τῷ ἐπιπεδῷ γε οὐ διοίσει πίθ τακι τάς εύθείας μικράς συννευούσας ποιείν μόνον τάς μεσημβρινάς. οὐδὲ γὰρ πολλαχοῦ τοῦτ' ἀναγκαῖον, οὐδ' ἐκφανής ἐστιν ώσπερ ή περιφέρεια ούτω καὶ ή σύννευσις, μεταφερομένων τών γραμμών είς τον πίνακα τον έπίπεδον καὶ γραφομένων εύθειών.

11. Καὶ δὴ καὶ τὸν έξῆς λόγον ώς ἐν ἐπιπέδω πίνακι τῆς 5 γραφής γινομένης έκθήσομεν. έρουμεν δή την μέν έπελθόντες αύτοι της γης και θαλάντης, περί ης δε πιστεύσαντες τοις είπούσιν η γράψασιν. ἐπήλθομεν δὲ ἐπὶ δύσιν μὲν ἀπὸ τῆς Αρμενίας μέχρι των κατά Σαρδόνα τόπων της Τυρρηνίας, ἐπὶ μεσημβρίαν δε από τοῦ Εὐξείνου μέγρι τῶν τῆς Αἰθιοπίας ὅρων. Ο οὐδὲ τῶν ἄλλων δὲ οὐδὲ εἶς ἂν εύρεθείη τῶν γεωγραφησάντων πολύ τι ήμων μαλλον έπεληλυθώς των λεγθέντων διαστημάτων, άλλ' οι πλεονάσαντες περί τὰ δυσμικὰ μέρη τῶν πρὸς ταῖς ἀνατολαίς οὐ τοσούτον ήψαντο, οἱ δὲ περὶ τάναντία τῶν ἑσπερίων Α. 178 ύστέρησαν όμοίως δ' έγει καὶ περί τῶν πρὸς νότον καὶ τὰς 5 άρχτους. τὸ μέντοι πλέον κάκεῖνοι καὶ ἡμεῖς ἀκοῆ παραλαβόντες συντίθεμεν καὶ τό τε σγημα καὶ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἄλλην φύσιν, όποία καὶ όπόση, τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ή διάνοια έκ τών αίσθητών συντίθησι τὰ νοητά· σγῆμα γὰρ καὶ γρόαν

<sup>2.</sup> γράφομεν ΒCE. 5. xal êniqurela B êniquirelar C. šiai om. codd. Xyl. add. 10. μικρὸν E, idemque edd. inde a Xyl. - μόνον κῶνον sec. man. add. in marg. 0, idque exhibetur in ald. 13. γραμμάτων ACEIB, hic vero ex corr. γραμμών, quod Cor. rec. 17. της om. E. 18. σαρδώτα *BC*. 19. του om. E. 22. δυσικά El. 23. τοσούτων A. 24. καὶ άρκτον E. 26. και ante τό τε σχημα asteriscis inclusit Cor., mihi potius τε adulterinum videatur.

καὶ μέγεθος μήλου καὶ όδμὴν καὶ άφὴν καὶ χυμὸν ἀπαγγείλουσιν αἱ αἰσθήσεις, ἐκ δὲ τούτων συντίθησιν ἡ διάνοια τὴν τοῦ μήλου νόησιν καὶ αὐτῶν δὲ τῶν μεγάλων σχημάτων τὰ μέρη μὲν αἴσθησις ὁρῷ, τὸ δ' ὅλον ἐκ τῶν ὁραθέντων ἡ διάνοια [συν]τίθησιν. οὕτω δὲ καὶ οἱ φιλομαθεῖς ἄνδρες, ὥσπερ ἱ αἰσθητηρίοις πιστεύσαντες τοῖς ἰδοῦσι οῦς ἔτυχε τόπους καὶ πλανηθεῖσιν ἄλλοις κατ' ἄλλα μέρη τῆς γῆς, συντιθέασιν εἰς ἐν διάγραμμα τὴν τῆς ὅλης οἰκουμένης ὅψιν. ἐπεὶ καὶ οἱ στραπγοὶ πάντα μὲν αὐτοὶ πράττουσιν, οὐ πανταχοῦ δὲ πάρεισιν, ἀλλὰ πλεῖστα κατορθοῦσι δι' ἐτέρων, ἀγγέλοις πιστεύοντες καὶ 10 πρὸς τὴν ἀκοὴν διαπέμποντες οἰκείως τὰ προστάγματα. ὁ δ' προστάγματα. ὁ δ' ἐνιστήμην ὀφθαλμοῦ πολὸ κρείττων ἐστί.

12. Μάλιστα δ' οἱ νῦν ἄμεινον ἔχοιεν ἄν τι λέγειν περὶ τῶν κατὰ Βρεττανοὺς καὶ Γερμανοὺς καὶ τοὺς περὶ τὸν Ἰστρον \$ C. 118 τούς τε ἐντὸς καὶ τοὺς ἐκτός, Γέτας τε καὶ Τυρεγέτας καὶ Βαστάρνας, ἔτι δὲ τοὺς περὶ τὸν Καύκασον, οἶον Αλβανοὺς καὶ Ἦρηρας. ἀπήγγελται δ' ἡμῖν καὶ ὑπὸ τῶν τὰ Παρθικὰ συγγραψάντων, τῶν περὶ Απολλόδωρον τὸν Αρτεμιτηνόν, ἃ πολλών ἐκεῖνοι μᾶλλον ἀφώρισαν, τὰ περὶ τὴν Υρκανίαν καὶ τὴν Βε- 20,

<sup>5.</sup> τίθησιν codd.: pracpositionem Sbk. add. ex Cas. coni. ίδουσι και πλανηθείσιν ους έτυχε τόπους codd. cdd. verborum compositione intolerabili, cui mederi Cas. frustra studet περί ante ους inserendo: mutato paululum verborum ordine omnia optime procedere Grosk. vi-13. κρείττον ABCl κρείττων Eno, quod Cor. rec. ex Cas. sententia, neque neutrum h. l. ferri possit. 15. πρεττανούς ΑС. τυρρεγέτας Α τυριγέτας edd. Infra p. 128 extr. et VII, 289 τυρεγγέται scribuntur in codd. optt., itidem duplici y Ptolem. eos appellat Toραγγείτας. Plinius autem (H. N. III, 26) Tyragetas nominat, quam formam Holstenius (ad Steph. Byz. p. 332) Straboni quoque ac Ptolemaeo restituendum censet. 17. αρβανούς C. 19. apremetrny codd. edd. Sed idem scriptor infra XI, 516. 525 appellatur Agremetyros, quod gentile esse ab Αρτέμιτα, Apollodori patria, deductum Steph. s. v. docet. Quapropter illam codicum scripturam corruptam esse Holstenius iam ad Steph. p. 50 arbitratur. — αλλων post πολλων add. Cor. Commendabilius est, quod Cas. suspicatur pro πολλων scribendum esse των άλλων.

πριανήν τών τε Ρωμαίων καὶ εἰς τὴν εὐδαίμονα Αραβίαν ἐμ- Α. 179 βαλόντων μετὰ στρατιᾶς νεωστί, ἡς ἡγεῖτο ἀνὴρ φίλος ἡμῖν καὶ ἐταῖρος Αἰλιος Γάλλος, καὶ τῶν ἐκ τῆς Αλεξανδρείας ἐμπόρων στόλοις ἥδη πλεόντων διὰ τοῦ Νείλου καὶ τοῦ Αραβίου 5 κόλπου μέχρι τῆς Ινδικῆς, \* ἄ\* πολὺ μᾶλλον καὶ ταῦτα ἔγνωσται τοῖς νῦν ἢ τοῖς πρὸ ἡμῶν. ὅτε γοῦν Γάλλος ἐπῆρχε τῆς Αἰγύπτου, συνόντες αὐτῷ καὶ συναναβάντες μέχρι Συήνης καὶ τῶν Αἰθιοπικῶν ὅρων ἱστοροῦμεν, ὅτι καὶ ἐκατὸν καὶ εἴκοσι τῆες πλέοιεν ἐκ Μυὸς ὅρμου πρὸς τὴν Ινδικήν, πρότερον ἐπὶ τῶν Πτολεμαϊκῶν βασιλέων ὀλίγων παντάπασι θαρρούντων πλεῖν καὶ τὸν Ἰνδικὸν ἐμπορεύεσθαι φόρτον.

13. Τὰ μὲν οὖν πρώτα καὶ κυριώτατα καὶ πρὸς ἐπιστήμην καὶ πρὸς τὰς χρείας τὰς πολιτικὰς ταῦτα, σχῆμα καὶ μέγεθος εἰπεῖν ὡς ἀπλούστατα ἐγχειρεῖν τὸ πἴπτον εἰς τὸν γεωγραφικὸν 5 πίνακα, συμπαραδηλοῦντα καὶ τὸ ποῖόν τι καὶ πόστον μέρος τῆς δλης γῆς ἐστι· τοῦτο μὲν γὰρ οἰκεῖον τῷ γεωγράφφ. τὸ δὲ καὶ περὶ ὅλης ἀκριβολογεῖσθαι τῆς γῆς καὶ περὶ τοῦ σπονδύλου καντὸς ῆς λέγομεν ζώνης ἄλλης τινὸς ἐπιστήμης ἐστίν, οἰον εἰ περιοικεῖται καὶ κατὰ θάτερον τεταρτημόριον ὁ σπόνδυλος· καὶ γὰρ εἰ οῦτως ἔχει, οὐχ ὑπὸ τούτων γε οἰκεῖται τῶν παρὶ ἡμῖν, ἀλλὶ ἐκείνην ἄλλην οἰκουμένην θετέον, ὅπερ ἐστὶ πιθανόν. ἡμῖν δὲ τὰ ἐν αὐτῆ ταύτη λεκτέον.

14. Έστι δή τι γλαμυδοειδές σχημα της γης της οἰκουμέ-

<sup>1.</sup> ἐκβαλόντων BC ἐμβαλλόντων ald. 4. στόλος codd. Cor. corr. ex Tyrwh. coni. - adolov ACI. 5. a expungendum esse Paetz. recte vidit. 6. ὑπῆρχε ald. 9. ἐπὶ] ἐκ ald. 13. ταὐτας codd. Cor. corr. 14. ώς είπεϊν άπλούστατα codd. cdd., sensu multimodis impedito atque adeo intolerabili. Incommodissime enim adiiciuntur illa ώς ελπείν, neque dici possit σχημα καὶ μέγεθος έγχειρεῖτ. Levissima illa mutatione omnia sanantur: nisi quis malit ώς delere, utpote ex repetitione literarum og ortum. - eyzeigei A fyei sec. m. add. in marg. o. ίστι τὸ μέρος της όλης γης CB, sed in hoc πόστον μέρος ex corr. nocor l ald. eamque formam usurpare solet Strabo. 16. τούτω Α. 17. τοῦ om. edd. — σπονδείλου C et sic infra. 18. Léywher ald. Eléyoher Cor. 19. xal - olxestas om. E. οπερ έστι πίθανον om. E. 22. ταυτα ABCl ταύτη, quod legitur in E, Cor. receperat ex Tyrwh. coni. 23. τὸ ante σχημα add. Cor.

νης, ού τὸ μὲν πλάτος ὑπογράφει τὸ μέγιστον ἡ διὰ τοῦ Νείλου γραμμή, λαβούσα την άργην ἀπὸ τοῦ διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου παραλλήλου και της των Αίγυπτίων των φυγάδων ήσου μέγρι τοῦ διὰ τῆς Ἰέρνης παραλλήλου, τὸ δὲ μῆκος ή ταύτη πρός όρθας από της έσπέρας δια Στηλών και του Σικελικού 5 πορθμού μέγρι της Ροδίας καὶ τοῦ Ισσικοῦ κόλπου, παρά τὸι Ταύρον ἰούσα τὸν διεζωκότα τὴν Ασίαν καὶ καταστρέφονα έπὶ την έφαν θάλατταν μεταξύ Ινδών καὶ των ύπερ της Βακτριανής Σχυθών. δεί δή νοήσαι παραλληλόγραμμόν τι, έν φ τὸ γλαμυδοειδες σχημα εγγεγραπται ούτως, ώστε τὸ μήχος τῷ 🕷 μήκει όμολογεῖν καὶ ἴσον εἶναι τὸ μέγιστον, καὶ τὸ πλάτος τῷ πλάτει. το μεν δη γλαμυδοειδες σγημα οίκουμένη έστί το δε πλάτος δρίζεσθαι έφαμεν αὐτῆς ταῖς ἐσχάταις παραλλήλοις πλευ-C. 119 ραίς, ταίς διοριζούσαις το οἰκήσιμον αὐτής καὶ το ἀοίκητον έω' έκάτερα, αύται δ' ήσαν πρός άρκτοις μέν ή δια της Ιέρ-11. A. 180 mg, πρός δέ τη διακεκαυμένη ή διά της Κινναμωμοφόρου· αύται δή προσεκβαλλόμεναι έπί τε τὰς ἀνατολάς καὶ ἐπὶ τὰς δύσεις μέχρι των ανταιρόντων μερών της οίκουμένης ποιήσουοί

αύται δη προσεκβαλλόμεναι ἐπί τε τὰς ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ τὰς δύσεις μέχρι τῶν ἀνταιρόντων μερῶν τῆς οἰκουμένης ποιήσουσί τι παραλληλόγραμμον πρὸς τὰς ἐπιζευγνυούσας διὰ τῶν ἄκρων αὐτάς. ὅτι μὲν οὐν ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ οἰκουμένη, φανερὸν ἐκ τοῦ μήτε τὸ πλάτος αὐτῆς τὸ μέγιστον ἔξω πίπτειν αὐτοῦ μήτε τὸ μῆκος ὅτι δ' αὐτῆς χλαμυδοειδὲς τὸ σχῆμά ἐστιν, ἐκ τοῦ τὰ ἄκρα μυουρίζειν τὰ τοῦ μήκους ἐκατέρωθεν, κλυζόμενα \*δ'\* ἀπὸ τῆς θαλάττης, καὶ ἀφαιρεῖν τοῦ πλάτους τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν περιπλευσάντων τά τε έῷα μέρη καὶ τὰ δυσμικὰ ἐκα-τέρωθεν. τῆς τε γὰρ Ἰνδικῆς νοτιωτέραν πολὸ τὴν Ταπροβάνην

<sup>4.</sup> ταύτης codd. Cor. corr. Dativum etiam in Plethonis Epit. legi monet Bredow. (Epist. Parr. p. 69). 5. ἐσπερίας Cas. 7. καταστρέφουσα edd. inde a Xyl., sed Cor. in nott. codicum scripturam praeferendam censet: neque ab ea recedere licebit, quantumvis speciosa st altera. 13. ἐσχάτοις ΑΕΙ, cui favet Aratus Phaen. v. 625. 628. 15. ἄρκτους ΒC edd. ἄμκτου Ε. 19. ἄρκτων ΑΒCΕΙ edd. ἄκρων • Pleth., atque ita a Strabone scriptum esse Bredow. et Grosk. recte indicarunt. Eaedem voces inter se permutatae sunt in C p. 116. 23. δ' ἀπὸ] ὑπὸ Cor., quod certe usitatius cf. I, 52; δ' om. Pleth. πολλῷ Ε.

καλουμένην νήσον αποφαίνουσιν, οἰκουμένην ἔτι καὶ ανταίρουσαν τη των Αίγυπτίων νήσω και τη το κιννάμωμον φερούση η την γάρ κράσιν των άέρων παραπλησίαν είναι της τε μετά τους Ινδούς Σκυθίας της ύστάτης άρκτικώτερά έστι τα κατά ο στόμα της Τρκανίας θαλάττης και έτι μαλλον τα κατά την έρνην. όμοίως δε και περί της έξω Στηλών λέγεται δυσμιώτατον μέν γάρ σημείον της οίχουμένης το των Ίβήρων άχρω**ήριον,** δ καλούσιν Ίερόν· κείται δὲ κατά την γραμμήν πως πρός \* την διά Γαδείρων τε καί Στηλών και του Σικελικού ορθμού καὶ τῆς Ροδίας. συμφωνεῖν γὰρ καὶ τὰ ώροσκοπεῖα αὶ τοὺς ἀνέμους φασὶ τοὺς έκατέρωσε φοροὺς καὶ τὰ μήκη ων μεγίστων ήμερων τε καὶ νυκτών. έστι γάρ τεσσαρεσκαίδεκα ί**οῶ» ἰσημε**ρινῶν [xαὶ ἡμίσους ἡ μεγίστη τῶν ἡμερῶν] τε καὶ νατών. έν τε τη παραλία τη κατά Γάδειρα καὶ † Ίβηράς ποτε ράσθαι . . . . Ποσειδώνιος δ' έχ τινος ύψηλης οίκίας έν ύλει, διεγούση των τόπων τούτων όσον τετρακοσίους σταδίους, mair ίδειν αστέρα, δυ τεκμαίρεσθαι του Κανωβου αυτου έκ ου τε μιχρόν έχ της Ίβηρίας προελθόντας έπὶ την μεσημβρίαν μολογείν άφοραν αὐτόν, καὶ ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς ἐν Κνίδω: 👣 γὰο Εὐδόξου σκοπὴν οὐ πολύ τῶν οἰκήσεων ύψηλοτέραν Ιναι, λέγεσθαι δ' ότι έντεῦθεν έκεῖνος ἀφεώρα τὸν Κάνωβον

<sup>3.</sup> uèv post την add. ald. 8. την ante γραμμην om. ald. pòs om. Pleth. Cor. 13. καὶ ήμισους ή μεγίστη τῶν ήμερῶν om. U, ήμερων, reliquis itidem omissis, superest in CEB, sed in hoc ex mr. legitur ή μεγίστη τῶν ἡμερῶν, quae Sbk. rec. At Grosk. moens, infra p. 134 longissimum diem, qui esset Rhodi, horarum dici quaserdecim et dimidiae, hic quoque καὶ ἡμίσους a Strabone addita esse tete suspicatur. Ex Al scriptura facile intelligitur, quae omissionis ilas causa fuerit. Apud Pleth. omittuntur omnia inde ab tori usque 1 δρασθαι. 14. "Ιβηρας corruptum iudico cum Grosk., qui pro ea Στήλας scribendum censet. 15. τον Κάνωβον post δράσθαι add. ex Cas. coni, sed cum paulo post stella commemoretur, quam Podonius Canobum ipsum iudicaverit, h. l. non ipse Canobus nomina-18 case videatur. Grosk. igitur haec fere scripta suisse suspicatur: τοὺς λησιαιτάτους του Κανώβου αστέρας. Ea tamen incerta sunt. ras post αὐτὸν add. Cor. — ἐκ τούτου τε codd. ἐκ τοῦ τε τοὺς Cor. 21. exerros errevoer BC edd. Β. προελθόντα Ε.

άστέρα, είναι δ' έπὶ τοῦ Ροδιακοῦ κλίματος την Κνίδον, ἐφ' οῦ καὶ τὰ Γάδειρα καὶ ή ταύτη παραλία.

- 15. Έντεῦθεν δὲ πρὸς μὲν τὰ νότια μέρη πλέουσιν ή Λιβύη κείται ταύτης δε τὰ δυσμικώτατα μικρώ των Γαδείρων πρόχειται μαλλον, είτ' άχραν ποιήσαντα στενήν άναγωρεί πρὸς 3 C. 120 ξω καὶ νότον, καὶ πλατύνεται κατ' όλίγον, ξως αν τοῖς έσπε-Α. 181 ρίοις Αἰθίοψι συνάψη. ούτοι δ' υπόκεινται τών περί Καρπδόνα τόπων υστατοι, συνάπτοντες τη δια της Κινναμωμοφόρου γραμμή, είς δε τάναντία πλέουσιν από του Ιερού ακρωτηρίου μέγρι των Αρτάβρων καλουμένων ό πλούς έστι πρός άρκτος έν δεξιά έγουσι την Αυσιτανίαν είτ' ὁ λοιπὸς πρὸς έω πᾶς αμβλείαν γωνίαν ποιών μέχρι τών της Πυρήνης ακρων τών αλευτώντων είς τὸν ώκεανόν. τούτοις δὲ τὰ έσπέρια τῆς Βρατανικής αντίκεινται πρός άρκτον, όμοίως δε και τοις Αρτάβρος άντίκεινται πρός άρκτον αί Καττιτερίδες καλούμεναι νήσοι πελάγιαι, κατά τὸ Βρεττανικόν πως κλίμα ίδρυμέναι . ώστε δήλοι, έω' δσον συνάγεται τὰ ἄκρα τῆς οἰκουμένης κατὰ μῆκος ὑπὸ τοῦ περικεγυμένου πελάγους είς στενόν.
  - 16. Τοιούτου δὲ ὅντος τοῦ καθόλου σχήματος, χρήσιμοι φαίνεται δύο λαβεῖν εὐθείας, αι τέμνουσαι πρὸς ὀρθὰς ἀλλή λας, ἡ μὲν διὰ τοῦ μήκους ἤξει τοῦ μεγίστου παντός, ἡ δὲ διὰ τοῦ πλάτους, καὶ ἡ μὲν τῶν παραλλήλων ἔσται μία, ἡ δὲ τῶν μεσημβρινῶν ἔπειτα ταύταις παραλλήλους ἐπινοοῦντας ἐφ' ἐκάτερα διαιρεῖν κατὰ ταύτας τὴν γῆν καὶ τὴν θάλατταν, ἡ χρώμενοι τυγχάνομεν. καὶ γὰρ τὸ σχῆμα μᾶλλον ἀν καταφανὲς γὶ το

<sup>2.</sup> ταύτης ABCl Xvl. corr. 4. δυσμικώτερα E. — ABCl μικρον Pleth. In E μικρώ, quod Cor. rec. ex Cas. coni. ar om. E. — alθερίοις ACEIB et in hoc ex corr. απεθερίοις. In r et marg. o est έσπερίοις, quod Tyrwh. coniecit et Cor. iure recepit, etsi Plin. H. N. VI, 30 universam Aethiopum gentem olim nominatam fuise Aetheriam tradit: cf. III, 157. XVII, 827. 829. 12. Augoriens AB Cl. — των post ακρων om. E. 13. πρεττανικής ΒC. κειται C(?) edd. inde a Cas.: cf. I, 26. 61. — δμοίως — αρκτον οπ. Ι 16. πρεττανικόν ΑС. 21. Estor E Pleth. ξκατέραν codd. Cor. corr. 24. ταύτας] ταύτην ABCl ταὐτὰ Pleth ταύτας restituendum esse Grosk. vidit.

τοιτο, όποῖον εἰρήκαμεν, κατὰ τὸ μέγεθος τῶν γραμμῶν, ἄλλα καὶ ἄλλα μέτρα ἐχουσῶν, τῶν τε τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους, καὶ τὰ κλίματα ἀποδηλωθήσεται βέλτιον, τά τε ἐωθινὰ \*μᾶλλον\* καὶ τὰ ἐσπέρια, ὡς δ' αῦτως τὰ νότια καὶ τὰ βόρεια. ἐπεὶ δὲ διὰ γνωρίμων τόπων λαμβάνεσθαι δεῖ τὰς εὐθείας ταύτας, αὶ μὲν ἐλήφθησαν ἤδη, λέγω δὲ τὰς μέσας δύο, τήν τε τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους, τὰς λεχθείσας πρότερον, αὶ δ' ἄλλαι ἐρδίως γνωρίζοιντ' ἀν διὰ τούτων τρόπον γάρ τινα στοιχείος χρωμενοι τούτοις τὰ παράλληλα μέρη † συνεχόμεθα καὶ τὰς ἄλλας σχέσεις τῶν οἰκήσεων τάς τ' ἐπὶ γῆς καὶ πρὸς τὰ οἰράνια.

17. Πλεϊστον δ' ή θάλαττα γεωγραφεϊ καὶ σχηματίζει τὴν τῆν, κόλπους ἀπεργαζομένη καὶ πελάγη καὶ πορθμούς, ὁμοίως δὲ ἰσθμοὺς καὶ χερρονήσους καὶ ἄκρας· προσλαμβάνουσι δὲ ταύτη καὶ οἱ ποταμοὶ καὶ τὰ ὅρη. διὰ γὰρ τῶν τοιούτων ἤπειροί τε καὶ ἔθνη καὶ πόλεων θέσεις εὐφυεῖς ἐνενοήθησαν καὶ τὰλλα ποικίλματα, ὅσων μεστός ἐστιν ὁ χωρογραφικὸς πίναξ. ἐν δὲ τούτοις καὶ τὸ τῶν νήσων πλῆθός ἐστι κατεσπαρμένον ἔν τε τοῖς πελάγεσι καὶ κατὰ τὴν παραλίαν πᾶσαν. ἄλλων [δ'] ἄλλας ἀρετάς τε καὶ κακίας καὶ τὰς ἀπ' αὐτῶν χρείας ἐπιδεικνυμένων ἢ δυσχρηστίας, τὰς μὲν φύσει, τὰς δὲ ἐκ κατασκευῆς, C. 121 τὰς φύσει δεῖ λέγειν διαμένουσι γάρ, αὶ δ' ἐπίθετοι δέχονται Α. 182 μεταβολάς. καὶ τούτων δὲ τὰς πλείω χρόνον συμμένειν δυναμέ-

<sup>1.</sup> καὶ τὸ μέγεθος ABCl edd. κατὰ μέγεθος Pleth., quod iure probat Bredow. Articulum tamen servare satius duxi. 3. αποδοθήσεται Β Pleth. — τὸ βέλτιον C. — μαλλον om. Pleth., et Grosk. tollendum esso iure censet. Crediderim pro varia scriptura appositum primum fuisse comparativo βέλτιον, et postea alieno loco in Strabonis verba 9. Pro συτεχόμεθα, quod manifesto corruptum est, επερχόμε θα legitur in B ex corr., idque Cor. rec.; συνεχόμετα έξομεν Pleth., συνέχομεν proposuit Grosk.: equidem συνησόμεθα a Strabone scriptum esse arbitror. 14. δε] και Ε. - χερροννήσους A et sic const. 16. εὐφυῶς Cor. 17. ποικίλα **E**. 18. κατεσπαρμένων C Pleth. Cor. 19. δ' om. codd. Cor. add.; τόπων praeterca excidisse 22. ας φύσει ABCl τας μεν οὐν suspicatur Grosk, paulo audacius. φύσει Ε ών αξ μέν φύσει διαμένουσιν, αξ δε κτλ. Pleth. τας μεν φύσει Sbk. ex Cas. coni., μèν recte om. Cor.

νας έμφανιστέον, [ή] μη πολύ μέν, ἄλλως δ' ἐπιφάνειαν μὰ ἐχούσας τινὰ καὶ δόξαν, ἡ πρὸς τὸν ὕστερον χρόνον παραμίνουσα τράπον τινὰ συμφυή τοῖς τόποις ποιεῖ καὶ μηκέτι οὐσαι κατασκευήν ώστε δῆλον, ὅτι δεῖ καὶ τούτων μεμνήσθαι. περὶ πολλῶν γάρ ἐστι πόλεων τοῦτ' εἰπεῖν, ὅπερ εἶπε Δημοσθέης ἐπὶ τῶν περὶ "Ολυνθον, ᾶς οὕτως ἡφανίσθαι φησίν, ώστε μηδ' εἰ πώποτε ἀκίσθησαν γνῶναι ᾶν τινα ἐπελθόντα. ἀλλ' ὅμως καὶ εἰς τούτους τοὺς τόπους καὶ εἰς ἄλλους ἀφικνοῦνται ἄσμενοι, τά γ' ἴχνη ποθοῦντες ἰδεῖν τῶν οὕτω διωνομασμένων ἔργων, καθάπερ καὶ τοὺς τάφους τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν. οῦτω δὲ καὶ τομίμων καὶ πολιτειῶν μεμνήμεθα τῶν μηκέτι οὐσῶν, ἐνταῦθα καὶ τῆς ωἰφελείας προκαλουμένης τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων ἡ γὰρ ζήλου χάριν, ἡ ἀποτροπῆς τῶν τοιούτων.

18. Λέγομεν δ' ἀναλαβόντες ἀπὸ τῆς πρώτης ὑποτυπώ θεως, ὅτι ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη γῆ περίρρυτος οὖσα δέχεται κόλπους εἰς ἐαυτὴν ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάττης κατὰ τὸν ωκεατὸν πολλούς, μεγίστους δὲ τέτταρας ὧν ὁ μὲν βόρειος Κασπία καλεῖται θάλαττα, οἱ δ' Τρκανίαν προσαγορεύουσιν ὁ δὲ Περσικὸς καὶ Ἀράβιος ἀπὸ τῆς νοτίας ἀναχέονται θαλάττης, ὁ μὲν τῆς Κασπίας κατ' ἀντικρὸ μάλιστα, ὁ δὲ τῆς Ποντικῆς τὸν δὶ τέταρτον, ὅσπερ πολὺ τούτους ὑπερβέβληται κατὰ τὸ μέγεθος, ἡ ἐντὸς καὶ καθ' ἡμᾶς λεγομένη θάλαττα ἀπεργάζεται, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἐσπέρας λαμβάνουσα καὶ τοῦ κατὰ τὰς Ἡρεκλείους στήλας πορθμοῦ, μηκυνομένη δ' εἰς τὸ πρὸς ἔω μέρος ἔν ἄλλφ [καὶ ἄλλφ] πλάτει, μετὰ δὲ ταῦτα σχιζομένη καὶ πο

<sup>1.</sup> η om. codd. Cor. add., καὶ τὰς Sbk. ex Cas. coni. — μὶν post ἐπιφάνειαν om. Cor., sed cf. I, 11. 58 alia. 4. τὴν ante κατασκενής Cor. add. ἐκ κατασκενής Sbk. ex Cas. coniectura infelicissima. 5. τοῦτ ἐἰπεῖν πόλεων l. 6. ὥστ ἐἰ μηδὲ AClB, sed in học ex cor. ὧστε μηδ ἐἰ, quae Cor. rec. 9. τὰ γ'] τὰ δ' Β, idemque τὰ γ' ex corr., γ' in τ' sec. m. mut. in C. 15. λέγωμεν edd. inde a Cas. λέγομεν οὐν Ετ. 16. Α νοce ὅτι incipit fragmentum Vaticanum, cui index hic pracfixus est: Σύνοψις τῶν κόλπων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκονρίνης (ν. Pracf.). 19. προσαγόρευσιν C. 22. ὅπερ ΒC. 25. μηνομένου AB (ex corr.) El Syn. ald. Χyl. corr. 26. ἐν δὶν Β

λευτώσα είς δύο κόλπους πελαγίους, τὸν μέν έν ἀριστερά, ὅνπερ Εύξειτον πόντον προσαγορεύομεν, τον δ' έτερον τον συγκείμενον έκ τε τοῦ Αἰγυπτίου πελάγους καὶ τοῦ Παμφυλίου καὶ Α. 183 τοῦ Ἰσσικοῦ. ἄπαντες δ' οἱ λεγθέντες κόλποι ἀπὸ τῆς ἔξω θα-5 λάττης στενόν έχουσι τον είσπλουν, μαλλον μέν ο τε Αράβιος καὶ ὁ κατὰ Στήλας, ήττον δ' οἱ λοιποί. ή δὲ περικλείουσα αὐτους γη τριχή νενέμηται, καθάπερ είρηται. ή μεν οθν Εθρώπη πολυσγημονεστάτη πασών έστιν, ή δε Λιβύη ταναντία πέπονθεν, ή δε Ασία μέσην πως άμφοῖν έχει την διάθεσιν. ἄπασαι C. 122 ) δ' έχ της έντος παραλίας έχουσι την ακτίαν του τε πολυσχήμονος καὶ τοῦ μή, ή δ' έκτὸς πλην τῶν λεχθέντων κόλπων ἀπλῆ καὶ γλαμυδοειδής έστιν, ώς είπον, τας δ' άλλας έν μικρφ διαφορας εατέον οὐδεν γαρ εν τοῖς μεγάλοις το μικρόν. ετι δ' έπεί κατα την γεωγραφικήν ίστορίαν ού σχήματα μόνον ζητουμεν καί i μεγέθη τόπων, άλλα καὶ σχέσεις πρὸς ἄλληλα αὐτῶν, ωσπερ Εφαμεν, καὶ ένταῦθα τὸ ποικίλον ή έντὸς παραλία παρέγεται μάλλον η ή έκτός. πολύ δ' έστι και το γνώριμον και το εύκρατον καὶ τὸ πόλεσι καὶ έθνεσιν εὐνομουμένοις συνοικούμενον μαλλον ένταῦθα η έκει. ποθοῦμέν τε είδεναι ταῦτα, έν οίς πλείους ) παραδίδονται πράξεις καὶ πολιτεῖαι καὶ τέχναι καὶ τάλλα, ὅσα είς φρότησιν συνεργεί, αί τε χρείαι συνάγουσιν ήμας πρός έχεινα, ών έν έφικτος αί έπιπλοκαί και κοινωνίαι ταύτα δ' έστίν, δσα οίκεται, μαλλον δ' οίκεται καλώς. πρός απαντα δε τα τοιαύτα, ώς έφην, ή παρ' ήμιν θάλαττα πλεονέκτημα έχει μέγα και δή ι και ένθεν άρκτέον της περιηγήσεως.

Εἴρηται δέ, ὅτι ἀρχὴ τοῦδε τοῦ κόλπου ἐστὶν ὁ κατὰ
 τὰς Στήλας πορθμός τὸ δὲ στενώτατον τούτου περὶ ἑβδομή-

ex corr. — καὶ ἄλλφ om. ABCEl Syn. Breq. rec. ex Cas. coni. et leguntur ap. Pleth.

4. κόλποι post θαλάττης collocant codd. edd., sed Pletho suo loco restituit, quem sequi non dubitavimus.

5. μὲν]

6. ABCEl Syn. Quod cum ferri nequeat mutarunt Pleth. Breq. Cor.

7. οὖν om. Syn.

11. ἡ δ΄ ἐκτός — περιηγήσεως om. Syn.

13. ἐπειδὴ Ε.

18. μᾶλλον συνοικούμενον codd. edd.

19. τε] δὲ Cor.

21. συντελεῖ Ε.

22. καὶ αὶ κοινωνίαι Ε.

25. ἐντεῦθεν Ε, sed ἔνθεν pr. m. add. in marg.

26. ἀρχὴ γοῦν, ὡς εἴρηται, τοῦ καθ΄ ἡμᾶς κόλπου ἐστὶν κτλ. Syn.

κοντα σταδίους λέγεται παραπλεύσαντι δε τον στενωπον έκατον και είκοσι σταδίων όντα διάστασιν λαμβάνουσιν αι ήιόνες άθρόαν, ή δ' έν άριστερά μάλλον είτ' όψις μεγάλου φαίνεται πελάγους. δρίζεται δ' έκ μέν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῆ Λιβυκή παραλία μέχρι Καργηδόνος, έκ δὲ θατέρου τῆ τε Ἰβηρικῆ καὶ 5 τῆ Κελτικῆ κατὰ Νάρβωνα καὶ Μασσαλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τῆ Λιγυστική, τελευταία δὲ τῆ Ἰταλική μέχρι τοῦ Σικελικοῦ πορθμού. τὸ δ' έφον τοῦ πελάγους πλευρον ή Σικελία έστὶ καὶ οί έκατέρωθεν αὐτῆς πορθμοί· ὁ μὲν πρὸς τῆ Ἰταλία έπταστάδιος, ὁ δὲ πρὸς τῆ Καργηδόνι γιλίων καὶ πεντακοσίων στα- 10 δίων. ή δ' ἀπὸ \*τῆς \* τῶν Στηλῶν ἐπὶ τὸ ἐπταστάδιον γραμμή μέρος μέν έστι τῆς ἐπὶ Ῥόδον καὶ τὸν Ταῦρον, μέσον δέ πως Α. 184 τέμνει τὸ λεχθέν πέλαγος λέγεται δὲ σταδίων μυρίων καὶ δισγιλίων τούτο μέν δή τὸ μῆχος τού πελάγους, πλάτος δὲ τὸ μέγιστον όσον πεντακισχιλίων σταδίων τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ 15 κόλπου μεταξύ Μασσαλίας καὶ Νάρβωνος ἐπὶ τὴν κατ' ἀντικοὺ Διβύην. καλούσι δὲ τὸ πρὸς τῆ Διβύη πᾶν μέρος τῆς θαλάττης ταύτης Λιβυκόν πέλαγος, τὸ δὲ πρὸς τῆ κατ' ἀντικρὸ τῆ τὸ μὲν Ἰβηρικόν, τὸ δὲ Λιγυστικόν, τὸ δὲ Σαρδώνιον, τελευταίον δὲ μέγρι τῆς Σικελίας τὸ Τυρρηνικόν. νῆσοι δ' εἰσὶν ἐν μὲν 29

τῆ παραλία τῆ κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος μέχρι τῆς ΔιγνC. 123 στικῆς συχναί, μέγισται δὲ Σαρδώ καὶ Κύρνος μετά γε τὴν
Σικελίαν αὖτη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ μεγίστη τῶν καθ ἡμᾶς
καὶ ἀρίστη. πολὸ δὲ τούτων λειπόμεναι πελαγίαι μὲν Πανδαταρία τε καὶ Ποντία, πρόσγειοι δὲ Δίθαλία τε καὶ Πλανασία 26

<sup>1.</sup> περιπλεύσαντι ABCl παραπλεύσαντι, sed ε et ι pr. m. supra additis, E. 3. Post ἀθρόαν add. in Syn. ή μεν εν δεξιὰ ὀλίγον, quae tamen cum parum quadrent ad verba διάστασιν λαμβάνουσιν αὶ ἡιόνες ἀθρόαν, a Strabone certissime profecta non sunt: et cur adiecta sint, obscurum non est. — ἤ τ' ὄψις Al. 9. ἐπτὰ σταδίοις ABCl Syn. ἐπτὰ σταδίων Ερίτ. ἐπταστάδιος, quod. Gor. restituit, legitur in E. 11. τῆς quid significare possit, non video. 12. τὸν om. E. 19. σαρδώον BCE Syn. Ερίτ. σαρδόνιον Gor. 20. τῆς om. E. 23. τῶν ἄλλων τῶν καθ' ἡμᾶς ἐστι μεγίστη l edd. inde a Cas. 24. πανδαρία ABCEl Syn., sed παντοδαρία B ex corr. 25. παντία ACl Syn. — ἀθαλία ACl Syn. — καὶ ἄλλαι post Πλανασία add. C Pleth, unde orta videntur, quae in ald. leguntur eodem loco καὶ τλονα.

καὶ Πιθηκούσσα καὶ Προχύτη καὶ Καπρίαι καὶ Λευκωσία καὶ ἄλλαι τοιαύται. ἐπὶ θάτερα δὲ τῆς Λιγυστικῆς αἱ πρὸ τῆς λοιπῆς ἠιόνος μέχρι Στηλών οὐ πολλαί, ὧν εἰσιν αἱ τε Γυμνησίαι καὶ Εβυσος οὐ πολλαὶ δ' οὐδὲ πρὸ τῆς Λιβύης καὶ τῆς Σικελίας, ὧν εἰσι Κόσσουρά τε καὶ Λιγίμουρος καὶ αὶ Λιπαραίων τῆσοι, ὡς Λιόλου τιτὰς προσαγορεύουσι.

20. Μετά δὲ τὴν Σικελίαν καὶ τοὺς έκατέρωθεν πορθμοὺς ἄλλα πελάγη συνάπτει· τό τε πρὸ τῶν Σύρτεων καὶ τῆς Κυρηναίας καὶ αὐταὶ αἱ Σύρτεις καὶ τὸ Αὐσόνιον μὲν πάλαι, νῦν 0 δὲ καλούμενον Σικελικόν, σύρρουν ἐκείνω καὶ συνεχές. τὸ μὲν οὖν πρὸ τῶν Σύρτεων καὶ τῆς Κυρηναίας καλεῖται Λιβυκόν, Α. 185 τελευτῷ δ' εἰς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος. τῶν δὲ Σύρτεων ἡ μὲν ἐλάττων ἐστὶν ὅσον γιλίων καὶ ἐξακοσίων σταδίων τὴν περίμε-

<sup>1.</sup> πιθήκουσα Syn. πιθήκουσαι BC Πιθηκούσσαι Cor. — Καπρέω edd. inde a Xyl.: vid. ad I, 60. - λουκασία AB(?)Cl Syn. cf. VI, 2. πρός AC Syn. 3. ή τε γυμτησία ABCl edd. ψυμταsla Syn. Pluralem numerum, quo in hoc nomine uti solent Strabo (v. p. 129. 111, 144. 159. 167. XIV, 654) alique scriptores (v. Dion. Perieg. v. 457 Steph. Byz. s. v.), hic quoque restituendum esse Du Theil. censuit: atque ita haud dubie Strabo scripsit, quamquam fuerunt, Stephano teste, qui unam modo esse insulam Gymnesiam arbitrarentur. Strabo enim ex hoc numero non fuit; vid. III, 167. 4. βύσος codd., idque nomen insulae a nonnullis usurpatum fuisse liquet ex Steph. Byz. s. v. Similiter βοῦσος codd. omnes exhibent ap. Dionys: Perieg. I. I. et Eust. ad h. l. Nibilominus vulgatam editionum scripturam servandam duxi, quia hanc nominis formam constanter exhibent Mela, Plinius, Silius, Solinus, atque adeo Dionysii interpretes Avienus et Priscianus, camque Straboni vindicare videtur codicum consensus in aliis locis (111, 159. Praeterea quam facile errare potuerint librarii et hic et apud Dionysium, patet. Caeterum οξυτόνως pronunciatam esse breviorem illam formam ex Herodiano docent Steph, et Eust. Il. Il., eodemque tenore altera quoque notatur apud Steph., sed in re non plane certa eum tenorem servare malui, quem codd. infra pracbent. - oid' ai Cor. 5. κόσουρα ABCl Syn. Itidem uno σ scribit . — πρός AC Syn. Steph. Byz. κόσυρα et κόσυρος, sed duplex σ exhibent codd. infra VI. 277. XVII, 834. — αλγίμορος Syn. Pl. — λιπαραιώναι codd. λιπάραι Pletho, sed. v. I, 58. V, 248. 7. τήν om. E. 8. unequias Syn. 10. εκείνο C. 11. της σύρτεως E. — κυρη-9. airoorecor ald. rlas Syn.

κοντα σταδίους λέγεται παραπλεύσαντι δὲ τὸν στενωπὸν έκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων ὅντα διάστασιν λαμβάνουσιν αὶ ἡιόνες ἀθρόαν, ἡ δ' ἐν ἀριστερῷ μᾶλλον εἰτ' ὅψις μεγάλου φαίνεται πελάγους. ὁρίζεται δ' ἐκ μὲν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῷ Λιβυκῷ παραλία μέχρι Καρχηδόνος, ἐκ δὲ θατέρου τῷ τε Ἰβηρικῷ καὶ ξ τῷ Κελτικῷ κατὰ Νάρβωνα καὶ Μασσαλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τῷ Λιγυστικῷ, τελευταία δὲ τῷ Ἰταλικῷ μέχρι τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ. τὸ δ' ἐρῷον τοῦ πελάγους πλευρὸν ἡ Σικελία ἐστὶ καὶ οἱ ἐκατέρωθεν αὐτῆς πορθμοί · ὁ μὲν πρὸς τῷ Ἰταλία ἐπταστάδιος, ὁ δὲ πρὸς τῷ Καρχηδόνι χιλίων καὶ πεντακοσίων στα 18 δίων. ἡ δ' ἀπὸ \*τῆς\* τῶν Στηλῶν ἐπὶ τὸ ἐπταστάδιον γραμμὴ μέρος μέν ἐστι τῆς ἐπὶ Ῥόδον καὶ τὸν Ταῦρον, μέσον δέ πως

Α. 184 τέμνει τὸ λεχθὲν πέλαγος λέγεται δὲ σταδίων μυρίων καὶ δισχιλίων τοῦτο μὲν δὴ τὸ μῆκος τοῦ πελάγους, πλάτος δὲ τὸ μέγιστον ὅσον πεντακισχιλίων σταδίων τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ ιδ κόλπου μεταξὺ Μασσαλίας καὶ Νάρβωνος ἐπὶ τὴν κατ' ἀντικοῦ Διβύην. καλοῦσι δὲ τὸ πρὸς τῷ Λιβύη πᾶν μέρος τῆς θαλάττης ταύτης Λιβυκὸν πέλαγος, τὸ δὲ πρὸς τῷ κατ' ἀντικοὺ τῷ τὸ μὲν Ἰβηρικόν, τὸ δὲ Λιγυστικόν, τὸ δὲ Σαρδώνιον, τελευταϊον δὲ μέχρι τῆς Σικελίας τὸ Τυρρηνικόν. νῆσοι δ' εἰσὶν ἐν μὲν ὑ τῆ παραλία τῆ κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος μέχρι τῆς Διγν-

C. 123 στικής συχναί, μέγισται δὲ Σαρδώ καὶ Κύρνος μετά γε τὴν Σικελίαν αὐτη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ μεγίστη τῶν καθ' ἡμᾶς καὶ ἀρίστη. πολὺ δὲ τούτων λειπόμεναι πελαγίαι μὲν Πανδαταρία τε καὶ Ποντία, πρόσγειοι δὲ Αὐθαλία τε καὶ Πλανασία 26

<sup>1.</sup> περιπλεύσαντι ABCl παραπλεύσαντι, sed ε et ι pr. m. supra additis, E. 3. Post ἀθρόαν add. in Syn. ἡ μὲν ἐν δεξιῷ ὀλίγον, quae tamen cum parum quadrent ad verba διάστασιν λαμβάνουσιν αὶ ἡιόνες ἀθρόαν, a Strabone certissime profecta non sunt: et cur adiecta sint, obscurum non est. — ἡ τ' ὄψις Al. 9. ἐπτὰ σταδίοις ABCl Syn. ἐπτὰ σταδίων Ερίτ. ἐπταστάδιος, quod. Cor. restituit, legitur in E. 11. τῆς quid significare possit, non video. 12. τὸν om. E. 19. σαρδώον BCE Syn. Ερίτ. σαρδόνιον Cor. 20. τῆς om. E. 23. τῶν ἄλλων τῶν καθ' ἡμᾶς ἐστι μεγίστη l edd. inde a Cas. 24. πανδαρία ABCEl Syn., sed παντοδαρία B ex corr. 25. παντία ACl Syn. — ἀθαλία ACl Syn. — καὶ ἄλλαι post Πλανασία add. C Pleth, unde orta videntur, quae in ald. leguntur epdem loco καὶ τλουα.

καὶ Πιθηκούσσα καὶ Προχύτη καὶ Καπρίαι καὶ Λευκωσία καὶ ἄλλαι τοιαύται. ἐπὶ θάτερα δὲ τῆς Λιγυστικῆς αἱ πρὸ τῆς λοιπῆς ἠιόνος μέχρι Στηλών οὐ πολλαί, ὧν εἰσιν αἱ τε Γυμνησίαι καὶ Έρυσος οὐ πολλαὶ δ' οὐδὲ πρὸ τῆς Λιβύης καὶ τῆς Σικε; λίας, ὧν εἰσι Κόσσουρά τε καὶ Λίγιμουρος καὶ αὶ Λιπαραίων νῆσοι, ἃς Λιόλου τινὰς προσαγορεύουσι.

20. Μετὰ δὲ τὴν Σικελίαν καὶ τοὺς ἐκατέρωθεν πορθμοὺς ἄλλα πελάγη συνάπτει τό τε πρὸ τῶν Σύρτεων καὶ τῆς Κυρηναίας καὶ αὐταὶ αἱ Σύρτεις καὶ τὸ Αὐσόνιον μὲν πάλαι, νῦν 1.δὲ καλούμενον Σικελικόν, σύρρουν ἐκείνω καὶ συνεχές. τὸ μὲν οὖν πρὸ τῶν Σύρτεων καὶ τῆς Κυρηναίας καλεῖται Λιβυκόν, Α. 185 τελευτῷ δ' εἰς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος. τῶν δὲ Σύρτεων ἡ μὲν ἐλάττων ἐστὶν ὅσον χιλίων καὶ ἑξακοσίων σταδίων τὴν περίμε-

<sup>1.</sup> πιθήκουσα Syn. πιθήκουσαι BC Πιθηκούσσαι Cor. — Καπρέω edd. inde a Xyl.: vid. ad I, 60. - λουκασία AB(?)Cl Syn. cf. VI, 2. πρὸς AC Syn. 3. η τε γυμιησία ABCl edd. γυμιαola Syn. Pluralem numerum, quo in hoc nomine uti solent Strabo (v. p. 129. III, 144. 159. 167. XIV, 654) alique scriptores (v. Dion. Perieg. v. 457 Steph. Byz. s. v.), hic quoque restituendum esse Du Theil. censuit: atque ita haud dubie Strabo scripsit, quamquam fuerunt, Stephano teste, qui unam modo esse insulam Gymnesiam arbitrarentur. Strabo enim ex hoc numero non fuit; vid. III, 167. 4. βύσος codd., idque nomen insulae a nonnullis usurpatum fuisse liquet ex Steph. Byz. s. v. Similiter βοῦσος codd. omnes exhibent ap. Dionys. Perieg. l. l. et Eust. ad h. l. Nibilominus vulgatam editionum scripturam servandam duxi, quia hanc nominis formam constanter exhibent Mcla, Plinius, Silius, Solinus, atque adeo Dionysii interpretes Avienus et Priscianus, eamque Straboni vindicare videtur codicum consensus in aliis locis (III, 159. 167). Praeterea quam facile errare potuerint librarii et hic et apud Dionysium, patet. Caeterum οξυτόνως pronunciatam esse breviorem illam formam ex Herodiano docent Steph. et Eust. ll. ll., eodemque tenore altera quoque notatur apud Steph., sed in re non plane certa eum tenorem servare malui, quem codd. infra pracbent. - ovo at Cor. 5. κόσουρα ABCl Syn. Itidem uno σ scribit — πρός AC Syn. Steph. Byz. κόσυρα et κόσυρος, sed duplex σ exhibent codd. infra VI. 277. XVII, 834. — αλγίμορος Syn. Pl. — λιπαραιώναι codd. λιπάραι Pletho, sed. v. I, 58. V, 248. 7. τήν om. E. 8. zvonrias Syn. 9. avooreior ald. 10. exeivo C. 11. της σύρτεως E. — χυρηrlas Syn.

τρον πρόχεινται δ' έφ' έχατερα τοῦ στόματος νῆσοι Μῆνίγξ τε καὶ Κέρκινα της δὲ μεγάλης Σύρτεως φησιν Έρατοσθένης τὸν κύκλον είναι πεντακισχιλίων, τὸ δὲ βάθος χιλίων όκτακοσίων άφ' Έσπερίδων είς Αὐτόμαλα καὶ τὸ τῆς Κυρηναίας μεθόρων πρός την άλλην την ταύτη Λιβύην άλλοι δὲ τὸν περίπλουν τε- 5 τρακισγιλίων σταδίων είπον, τὸ δὲ βάθος γιλίων πεντακοσίων, δσον καὶ τὸ πλάτος τοῦ στόματος. τὸ δὲ Σικελικὸν πέλαγος πρὸ τῆς Σικελίας ἐστὶ καὶ τῆς Ιταλίας ἐπὶ τὸ πρὸς ἔω μέρος καὶ έτι τοῦ μεταξύ πόρου τῆς τε Ρηγίνης μέγρι Λοκρών, καὶ της Μεσσηνίας μέχρι Συρακουσών καὶ Παγύνου. αύξεται δ' th έπὶ μὲν τὸ πρὸς ἔω μέρος μέχρι τῶν ἄκρων τῆς Κρήτης, καὶ την Πελοπόννησον δε περικλύζει την πλείστην, και πληροί τον Κορινθιακόν καλούμενον κόλπον πρός άρκτους δε έπί τε άκραν Ίαπυγίαν καὶ τὸ στόμα τοῦ Ιονίου κόλπου, καὶ τῆς Ἡπείρου τὰ νότια μέρη μέχρι τοῦ Αμβρακικοῦ κόλπου καὶ τῆς συνεγοῦς 15 παραλίας της ποιούσης τον Κορινθιακόν κόλπον πρός την Πελοπόννησον. ὁ δ' Ιόνιος κόλπος μέρος ἐστὶ τοῦ νῦν Αδρίου λεγομένου τούτου δὲ τὴν μὲν ἐν δεξιῷ πλευρὰν ἡ Ἰλλυρὶς ποιεί, την δ' εὐώνυμον ή Ἰταλία μέγρι τοῦ μυγοῦ τοῦ κατά Ακυληίαν. έστι δε πρός άρχτον άμα και πρός την έσπεραν ανέχων στενός 2 καὶ μακρός, μήκος μεν όσον έξακισχιλίων σταδίων, πλάτος δί τὸ \* μὲν \* μέγιστον διακοσίων έπὶ τοῖς γιλίοις. νῆσοι δέ είσυ ένταῦθα συχναί μέν αἱ πρὸ τῆς Ἰλλυρίδος, αι τε Αψύρτιδες C. 124 καὶ Κυρικτική καὶ Λιβυρνίδες· έτι δ' Ίσσα καὶ Τραγούριοι καὶ ἡ Μέλαινα Κόρκυρα καὶ Φάρος πρὸ τῆς Ιταλίας δὲ αί Β

<sup>1.</sup> μητιξ Al Syn. 5. άλλην γην ταίτη AEl Syn. άλλην γην την ταύτη BC άλλην την ταύτη r, idque rec, Cor. 6. ziller zai πεντακοσίων BC (sed in hoc καὶ sec. m. deletum) edd. 10. μεσηνίας Syn. - συρακουσσών Α. 12. 82 om. E. 14. τοῦ om. Syn. — *lωνίου A*. 15. μέρη om. E Syn. . λυυμένου Syn. — ποιεί] πληροί Syn. 19. κατά την ακυληταν l edd. 22. μέν om. *Er* Cor. 23. μεν αί] μόναι αί CE Syn. μόναι Β. 24. κηρυκτική ABCEl Syn. κυρακτική Pleth. r, idque rec. Cor. hic & VII, 315. Sed cum codd. optt. ibi praebeant πυριπτική, eaque insula a Plinio (H. N. III, 21) appelletur Curicta, a Ptolemaeo (II, c. 17) Κούρικτα, haec forma vera habenda est. 25. μέλιννα AEl Syn. μθ-

Διομήθειοι. τοῦ Σικελικοῦ δὲ τὸ ἐπὶ Κρήτην ἀπὸ Παχύνου τετρακισχιλίων καὶ πεντακοσίων σταδίων φασί· τοσοῦτον δὲ καὶ
τὸ ἐπὶ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς τὸ δὲ ἀπὸ ἄκρας Ἰαπυγίας Α. 18
ἐπὶ τὸν μυχὸν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου τῶν μὲν τρισχιλίων
δ ἐστὶν ἔλαττον, τὸ δ' ἀπὸ Ἰαπυγίας εἰς τὴν Λιβύην πλέον τῶν
τετρακισχιλίων ἐστί. νῆσοι δ' εἰσὶν ἐνταῦθα ἥ τε Κόρκυρα καὶ
Σύβοτα πρὸ τῆς Ἡπειρώτιδος, καὶ ἐφεξῆς πρὸ τοῦ Κορινθιακοῦ
κόλπου Κεφαλληνία καὶ Ἰθάκη καὶ Ζάκυνθος καὶ Ἐγινάδες.

21. Τῷ δὲ Σικελικῷ συνάπτει τὸ Κρητικὸν πέλαγος καὶ τὸ Σαρωνικὸν καὶ τὸ Μυρτῶον, ὁ μεταξὺ τῆς Κρήτης ἐστὶ καὶ τῆς Αργείας καὶ τῆς Ατικῆς, πλάτος ἔχον τὸ μέγιστον τὸ ἀπὸ τῆς Αττικῆς ὅσον χιλίων καὶ διακοσίων σταδίων, μῆκος δ' ἔλαττον ἢ διπλάσιον. ἐν τούτφ δὲ νῆσοι Κύθηρά τε καὶ Καλαυρία καὶ αὶ περὶ Αἴγιναν καὶ Σαλαμῖνα καὶ τῶν Κυκλάδων τιτες. τὸ δὲ συνεχὲς τὸ Αἰγαῖόν ἐστιν ἦδη σὺν τῷ Μελανι κόλπφ καὶ τῷ Έλλησπόντφ, καὶ τὸ Ἰκάριον καὶ Καρπάθιον μέχρι τῆς 'Ρόδου καὶ Κρήτης καὶ †Κύπρου καὶ τῶν πρώτων μερῶν τῆς \*δ'\* Ασίας: . . . . . αἴ τε Κυκλάδες νῆσοι εἰσὶ καὶ αὶ Σπο-

λιτα BC. Articulus praeterea om. in Syn. — κόρκυρά τε καὶ E Syn. πόρκυρά τε καλουμένη Pleth. 1. διομήδιοι ΑΒ. 2. σταδίων om. l. 3. Hoc loco add. in marg. A ο νῦν μονοβασίαν λέγουσιν. "Ιάπυγίας om. l. — των μέν asteriscis inclusit Cor., μέν om. E. την om. E. - πλεόντων ABCEl Syn. edd. πλέον των o, idem Bredow. coniecit, quem Grosk. recte secutus est. 6. ἐστί om. E. — 10. σαρδωνικόν ABCl Syn. σαρωeloir om. E. — xéqxuqa E Syn. νικόν ου et, craso δ, E, quod rec. Sbk. 11. πλάτος - Άττικῆς om. l. 12. της om. Ε. — πεντακοσίων sup. pr. m. δια Syn. 15. τῷ δὲ Epit. E Pleth. Sbk. τῷ δε Cor. 16. της om. edd. 17. Κύπρου cum manifesto corruptum sit, Plètho iam scripsit xridov (idem est in r), Bredowio ac Du Theilio probatum, neque improbabile, etsi nihil certius affirmare ausim: quod Tzschuck. Grosk. aliique voluerunt Καρπάθου placeret, nisi nimium hoc nomen recederet a 18. δ' om. Pleth., edd. inde a Xyl., atque a Stracodicum scriptura. bone profectum non esse luce clarius est. Proxima vero cum apto connexu careant, Pleth. er of inseruit post Aoloss, quae Cor. recepit: sed ea, quamvis simile quid a Strabone sine dubio scriptum fuerat, incerta sunt neque magnopere placent. Mallem & τούτω δε sive & δε τω Alyalo. Quod autem Grosk, nimis anxie, ut solet, addendum censuit at nheiora,

ράδες καὶ αὶ προκείμεται τῆς Καρίας καὶ Ἰωνίας καὶ Αἰολίδος μέχρι τῆς Τρωάδος, λέγω δὲ Κῶ καὶ Σάμον καὶ Χίον
καὶ Λέσβον καὶ Τένεδον ώς δ' αὕτως αὶ προκείμεται τῆς Ελλάδος μέχρι τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ὁμόρου Θράκης Εὕβοιά
τε καὶ Σκῦρος καὶ Πεπάρηθος καὶ Λῆμνος καὶ Θάσος καὶ Ἰμβρος καὶ Σαμοθράκη καὶ ἄλλαι πλείους, περὶ ών ἐν τοῖς καθ'
ἔκαστα δηλώσομεν. ἔστι δὲ τὸ μῆκος τῆς θαλάττης ταύτης περὶ
τετρακισχιλίους ῆ μικρῷ πλείους, τὸ δὲ πλάτος περὶ δισχιλίους.
περιέχεται δὲ ὑπὸ τῶν λεχθέντων μερῶν τῆς Ασίας καὶ τῆς
ἀπὸ Σουνίου μέχρι Θερμαίου κόλπου πρὸς ἄρκτον ἐχούσης τὸν 10
πλοῦν παραλίας καὶ τῶν Μακεδονικῶν κόλπων μέχρι τῆς Θρακίας χερρονήσου.

22. Κατὰ δὲ ταύτην ἐστὶ τὸ ἐπταστάδιον τὸ κατὰ Σηστὸν καὶ Αβυδον, δι' οὖ τὸ Αἰγαῖον καὶ ὁ Ἑλλήσποντος ἐκδίδωσι πρὸς ἄρκτον εἰς ἄλλο πέλαγος, δ καλοῦσι Προποντίδα· κά 18 κεῖνο εἰς ἄλλο, τὸν Εὕξεινον προσαγορευόμενον πόντον. ἔστι δὲ διθάλαττος τρόπον τινὰ οὖτος· κατὰ μέσον γάρ πως ἄκραι δύο προπέπτουσιν, ἡ μὲν ἐκ τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν βορείων μερῶν, ἡ δ' ἐκ τῆς Ασίας ἐναντία ταύτη, συνάγουσαι τὸν μεταξὺ πόρον καὶ ποιοῦσαι δύο πελάγη μεγάλα· τὸ μὲν οὖν τῆς 20 Εὐρώπης ἀκρωτήριον καλεῖται Κριοῦ μέτωπον, τὸ δὲ τῆς Ασίας C. 125 Κάραμβις, διέγοντα ἀλλήλων περὶ \*δισ\*γιλίους σταδίους καὶ πεν-

propter nonnullas Cycladas paulo ante Myrtoo mari tributas, nemo probabit: cf. X, 485 in. Omnium denique inselicissima sunt, quae exhibet Epit .: τὸ δὲ ἀσιατικὸν πέλαγος ἔγει τὰς τε κυκλάδας νήσους καὶ σπο-3. ώσαίτως δὲ ald. 5. Nomina hace nullis conjunctioμάδας κτλ. nibus interiectis exhibentur in E. 7. ταύτη Al Syn. 8. η μικ**ο** πλείους om. E. 13. τὸ κατὰ — alyaior primum om. ac sec. m. 16.  $\tau \hat{o}$  ald. 18. προσπίπτουσιν ABCl ald. add. in marg. A. προκύπτουσιν Ε προπίπτουσιν Eust. ad Dion. v. 148 Pleth., idque rec. 19. συναγούση et mox ποιούση ABCEl Syn.; Sbk. corr. Plethonem secutus. Minus bene καὶ συνάγουσι — ποιούσι Eust. l. l. 22. δισχιλίους a Strabone scriptum non fuisse post Bochartum (v. Hieroz. P. 2 p. m. 71, 49) complures, maxime Gossel. et Grosk. ad h. l. ostenderunt. Strabo ipse infra VII, 309 postquam dixerat Carambim promontorium ab urbe Chersonesitarum 2500 stadia abesse, distantiam inter idem promontorium et Criumetopum multo minorem esse tradit. Re-

τακοσίους. το μέν ουν προς έσπέραν πέλαγος μηκός έστιν από Βυζαντίου μέχρι των έκβολων του Βορυσθένους σταδίων τρισ- Α. 187 γιλίων όκτακοσίων, πλάτος δε δισγιλίων εν τούτω δ' ή Λευκή νησός έστι τὸ δ' έφόν έστι παράμηχες, εἰς στενὸν τελευτών 5 μυγον τον κατά Διοσκουριάδα, έπὶ πεντακισχιλίους ἢ μικρῷ πλείους σταδίους, τὸ δὲ πλάτος περί τρισγιλίους ή δὲ περίμετρος τοῦ σύμπαντος πελάγους έστὶ δισμυρίων που καὶ πενταπισγιλίων σταδίων. είκάζουσι δέ τινες τὸ σχημα της περιμέτρου ταύτης έντεταμένω Σκυθικώ τόξω, την μέν νευράν έξομοιούνη τες τοῖς δεξιοῖς καλουμένοις μέρεσι τοῦ Πόντου (ταῦτα δ' ἐστὶν ό παράπλους ὁ ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρι τοῦ μυγοῦ τοῦ κατὰ Διοσχουριάδα πλην γαρ της Καράμβιος η γε άλλη πασα ηιών μιχρας έχει έσοχας τε και έξοχας, ώστ' ευθεία έοικέναι), την δε λοιπήν τῷ κέρατι τοῦ τόξου διττήν έγοντι τὴν ἐπιστροφήν, 5 την μεν ανω περιφερεστέραν, την δε κάτω εύθυτέραν ουτω δε κάκείνην άπεργάζεσθαι δύο κόλπους, ών ο έσπεριος πολύ θατέρου περιφερέστερός έστιν.

23. Υπέρχειται δὲ τοῦ ἐωθινοῦ κόλπου προς ἄρκτον ἡ Μαιῶτις λίμνη, τὴν περίμετρον ἔχουσα ἐννακισχιλίων σταδίων ἢ καὶ μικροῷ πλεόνων ἐκδίδωσι δ' αὕτη μὲν εἰς Πόντον κατὰ τὸν Κιμμερικὸν καλούμενον βόσπορον, οῦτος δὲ κατὰ τὸν Θράκιον εἰς τὴν Προποντίδα τὸ γὰρ Βυζαντιακὸν στόμα οὕτω καλοῦσι \* Θράκιον Βόσπορον\*, δ τετραστάδιόν ἐστιν. ἡ δὲ

ete igitur die delendum censuerunt, quo facto satis concinent cum hoc loco, quae de eodem intervallo docent Ptolem. (III, 6. V, 4) et Plin. (H. N. IV. 26). 2. των et του om. E. — σταδίων om. B. — τρισχιλίων οχτακοσίων], δ καὶ ώ Ε. 3. δισχιλίων in τρισχιλίων mutandum esse suspicantur Penz. et Grosk, coll. p. 91 extr. XII, 548, de distantia inter Byzantium et Carambim agi cum Gossel., sed falso, ut opinor, rati. 5. διοσχουρίδα AEl Syn. 12. διοσχουρίδα Syn. — χαράμβεως et so sup. εω E. 15. ουτως δη noB ex corr., δη edd. inde a Cas. 21. τὸ Θράκιον Ηορρ. 22. βυζαντιατικόν 20. πλειόνων C Syn. 23. Θράκιον βόσπορον adulterina esse ob ουτω verbo καλείν adiectum Villebrunius censuit, hoc pomine a Friedem. iure reprehensus: multa enim extant usitatissimi vocis ovrw pleonasmi exempla, collecta a Bast. Epist. crit. p. 37, Schaef. in App. p. 7, Melet. crit. p. 14. 81 etc. Nihilominus cum nomen freti illius proxime praecedat, ac neutrum,

Προποντίς χιλίων καὶ πεντακοσίων λέγεται τὸ μῆκος σταδίων τὸ ἀπὸ τῆς Τρωάδος ἐπὶ τὸ Βυζάντιον πάρισον δέ πώς ἐστι καὶ τὸ πλάτος. ἐνταῦθα δ' ἡ τῶν Κυζικηνῶν ίδρυται νῆσος καὶ τὰ περὶ αὐτὴν νησία.

24. Τοιαύτη μεν ή προς άρκτον τοῦ Αίγαίου πελάγους 5 άνάγυσις καὶ τοσαύτη, πάλιν δ' ἀπὸ τῆς Ροδίας ή τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος ποιούσα καὶ τὸ Παμφύλιον καὶ τὸ Ισσικὸν ἐπὶ μέν την εω και της Κιλικίας κατά Ισσόν έκτείνεται μέχρι και πεντακισγιλίων σταδίων παρά τε Αυκίαν καὶ Παμφυλίαν καὶ την Κιλίκων παραλίαν πάσαν. έντεύθεν δε Συρία τε καί Φοι- 10 νίκη καὶ Αίγυπτος έγκυκλοῖ πρὸς νότον τὴν θάλατταν καὶ πρὸς δύσιν έως Άλεξανδρείας. εν δε τῷ Ισσικῷ κόλπο καὶ τῷ Παμφυλίω κεισθαι συμβαίτει την Κύπρον, συνάπτουσαν τῷ Αίγυπτίω πελάγει. έστι δ' από Ρόδου δίαρμα είς Άλεξάνδρειαν βορέα τετρακισγιλίων που σταδίων, ό δὲ περίπλους δι- 15 πλάσιος. ὁ δ' Ἐρατοσθένης ταύτην μὲν τῶν ναυτικῶν είναί φησι την υπόληψιν περί του διάρματος του πελάγους, των μεν ουτω λεγόντων, των δε καὶ πεντακισγιλίους οὐκ όκνούν-C. 126 των είπεῖν, αὐτὸς δὲ διὰ τῶν σκιοθηρικῶν γνωμόνων ἀνευρείν τρισχιλίους έπτακοσίους πεντήκοντα. τούτου δή του πε- 🗯 λάγους τὸ πρὸς τῆ Κιλικία καὶ Παμφυλία καὶ τοῦ Ποττικοῦ

Α. 188 τὰ καλούμενα δεξιὰ μέρη καὶ ἡ Προποντὶς καὶ ἡ ἐφεξῆς παραλία μέχρι Παμφυλίας ποιεῖ τινα χερρόνησον μεγάλην καὶ μέγαν ταύτης ἰσθμόν, τὸν ἀπὸ τῆς πρὸς Ταρσῷ θαλάντης ἐπὶ πόλιν Άμισὸν καὶ τὸ τῶν Αμαζόνων πεδίον τὴν Θεμίσκυραν. 25 ἡ γὰρ ἐντὸς τῆς γραμμῆς ταύτης γώρα μέγρι Καρίας καὶ Ἰω-

quod sequitur, incommodissime subiungatur nomini generis masculini, ego quoque crediderim ab alio quodam, non a Strabone additum esse, ne quis lector paulo incautior ad Propontidem haec verba referret. . 2. 5.  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  ante  $\tau o \tilde{v}$  add. Al. 8. της ξω BC edd. κατά ίσον ACl κατ' Ίσσον Cor. 9. te et proximum xai om. E. 10. τε om. E sec. m. add. in C. 11. Eynunlei ABCl Syn., ultima syllaba intercidit in E. 14. Quae leguntur inde a verbis fore d' and usque ad πρώτη πασῶν (v. p. 128 extr. §. 27), non exhibentur in Syn. 15. βορεία ABCIE (in hoc ω sup. α) βορέα ο Pleth., idque rec. Cos. 17. παρά C. 19. areheir E. 23. χερρόννησον C.

ίας καὶ τῶν ἐντὸς Άλυος νεμομένων ἐθνῶν περίκλυστος ἄπασά ὅστιν ὑπὸ τοῦ Αἰγαίου καὶ τῶν ἐκατέρωθεν λεχθέντων τῆς θαάττης μερῶν καὶ δὴ καὶ καλοῦμεν Ασίαν ταύτην ἰδίως καὶ μωνύμως τῆ ὅλη.

25. Συλλήβδην δ' εἰπεῖν, τῆς καθ' ἡμᾶς θαλάττης νοτιώπεον μέν ἐστι σημεῖον ὁ τῆς μεγάλης Σύρτεως μυχός, καὶ μετὰ
οῦτον ἡ κατ' Αἴγυπτον Ἀλεξάνδρεια καὶ τοῦ Νείλου προχοαί,
ορειότατον δὲ τὸ τοῦ Βορυσθένους [στόμα]· εἰ δὲ καὶ τὴν
ἱαιῶτιν προστιθείη τῷ πελάγει τις (καὶ γάρ ἐστιν ως ἂν μέος), τὸ τοῦ Τανάιδος δυσμικώτατον δὲ ὁ κατὰ τὰς Στήλας
κρατοσθένης δ' οὐκ εὖ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον φησίν. ὁ μὲν γὰρ
εἰ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἴδρυται, ἐφ' οῦπερ ἡ τε Ἀμισὸς
κὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἴδρυται, ἐφ' οῦπερ ἡ τε Ἀμισὸς
κὶ Θεμίσκυρα· εἰ δὲ βούλει, πρόσλαβε καὶ τὴν Σιδηνὴν μέχρι
λαρνακίας. ἀπὸ δὲ τούτων τῶν μερῶν πρὸς ἕω πλοῦς ἐστιλειόνων ἢ τρισχιλίων που σταδίων εἰς Διοσκουριάδα, ως ἔσται
κίλον ἐκ τῆς ἐν μέρει περιοδείας φανερόν. ἡ μὲν δὴ καθ'
μᾶς θάλαττα τοιαύτη τις.

26. Υπογραπτέον δὲ καὶ τὰς περιεχούσας αὐτὴν γᾶς, ἀρἡν λαβοῦσιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν, ἀφ' οἶνπερ καὶ τὴν θάατταν ὑπεγράψαμεν. εἰσπλέουσι τοίνυν τὸν κατὰ Στήλας πορμὸν ἐν δεξιᾶ μέν ἐστιν ἡ Διβύη μέχρι τῆς τοῦ Νείλου ὁύ-

<sup>1.</sup> νεμομένων om. Ε γενομένων BC. 3. καὶ post ὶδίως om. E. . αί ante τοῦ add. Cor. haud improbabiliter. 8. στόμα om. ABCEl, gitur in pr Pleth., unde rec. Sbk. - el ye E. 9. τῷ πελάγει m. E. 10. μέρος τι τοῦ Ταναίδος Cas., inde μέρος τι, τὸ τοῦ αναίδος Sbk. Cor. ex Tyrwh. coni., ως αν αὐτοῦ μέρος Pleth., atque mid scio an αὐτοῦ ante τὸ τοῦ exciderit. — δυσμικώτατος Al. εθενώτατος A. — διοσχουρίδα AE. Articulum praefigunt edd. • ου αμισος E. 16. διοσκουρίδα ΑΒΕ. 17. περιοδίας BC 22. Inter vocem Λίβύη atque verba περὶ αὐτῆς είπεῖν κτλ. v. III, 139 extr.) omnia ita interciderunt in A, ut illam, quae ultima \* paginae, haec, quae leguntur initio paginae proximae, excipiant. Eason desiderantur in hig, in g tamen recentiore manu suppleta sunt quae squantur usque ad verba λοιπον είπειν κτλ. p. 131 extr. In np itiomnia usque ad finem huius libri deerant, in p autem eadem, quae 1 g suppleta diximus, post addita sunt. (cf. Praef.).

σεως, εν αριστερά δε αντίπορθμος ή Ευρώπη μέγρι του Τανάιδος τελευτωσι δ' άμφότεραι περί την Ασίαν, άρκτέον δ' ἀπὸ τῆς Εὐρώπης, ὅτι πολυσγήμων τε καὶ πρὸς ἀρετὴν ἀνδρών εύ φυεστάτη καὶ πολιτειών, καὶ ταῖς άλλαις πλείστον μεταδεδωκυῖα τῶν οἰκείων ἀγαθῶν· ἐπειδή σύμπασα οἰκήσιμός ἐστι πλήν όλίγης της διά ψύγος ἀοικήτου. αυτη δ' όμορει τοις Άμαξοίκοις τοῖς περὶ τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Μαιώτιν καὶ τὸν Βορυσθένη. της δ' οίκησίμου τὸ μέν δυσχείμερον καὶ τὸ ὁρεινὸν μοχθηρώς οίκειται τη φύσει, έπιμελητάς δε λαβόντα άγαθούς Α. 189 καὶ τὰ φαύλως οἰκούμενα καὶ ληστρικῶς ἡμεροῦται καθάπερ ή C. 127 οἱ Ελληνες, ὄρη καὶ πέτρας κατέγοντες, οικουν καλώς διὰ πούνοιαν την περί τα πολιτικά και τας τέγνας και την άλλην σύνεσιν την περί βίον. 'Ρωμαῖοί τε πολλά έθνη παραλαβόντες κά την φύσιν ανήμερα δια τους τόπους η τραγείς όντας η άλιμένους η ψυγρούς η απ' άλλης αίτίας δυσοικήτους πολλοίς τούς !! τε ανεπιπλέκτους αλλήλοις επέπλεξαν και τους αγριωτέρους πολιτικώς ζην εδίδαξαν. δσον δ' έστιν αύτης εν όμαλο και ε κράτω την φύσιν έγει συνεργόν πρός ταύτα, έπειδή το μέν έν τῆ εὐδαίμονι γώρα πᾶν έστιν εἰρηνικόν, τὸ δ' ἐν τῆ λυπρᾶ μάχιμον καὶ ἀνδρικόν, καὶ δέχεται τινας παρ' ἀλλήλων εὐεργεσίας 🛪 τὰ γένη ταῦτα τὰ μέν γὰρ ἐπιχουρεῖ τοῖς ὅπλοις, τὰ δὲ καρποῖς καὶ τέγναις καὶ ήθοποιίαις. φανεραὶ δὲ καὶ αἱ ἐξ ἀλλήλων βλάβαι, μη επικουρούντων έχει δε τι πλεονέκτημα ή βία των τὰ ὅπλα ἐχόντων, πλην εί τῷ πλήθει κρατοῖτο. ὑπάργει δή τι καὶ πρὸς τοῦτο εὐφυὲς τῆ ἠπείρω ταύτη. ὅλη γὰρ δια- " πεποίκιλται πεδίοις τε καὶ όρεσιν, ώστε πανταχού καὶ τὸ γεωρ-

<sup>4.</sup> πολιτῶν BCl πολιτειῶν E et inter versus o, unde rec. Cor.: cd p. 122. 5. ἐπεί Ε. 6. ἀμαξικοῖς BCl ἀμαξοίκοις, quod Cor. restituit, legitur in E, uti in plerisque aliis infra VII, 294. 296. 306. XI, 492; cf. Berkel. ad Steph. Byz. p. 113. 7. τὸν — τὴν — τὸν om. E. 8. τό post καὶ om. Egp. 13. τὸν ante βίον add. B (ex. corr. sec. m.) Pleth. τν Cor. — καὶ] καὶ ἃ BCl ald., unde κατὰ coni. Τγννλ, ἃ sustulit Cor., atque om. Eν. 15. πολλοῖς om. Er Pleth. 17. αἐτοῖς l Pleth., om. E. 22. αἱ om. BCl, legitur in E Pleth., ex que rec. Cor. 23. βλάβαι] ἐκάβαι Ε. 24. κρατεῖτο BCl ald. 26. γεωργικὸν] γεωγραφικὸν BCEl, γεωργικὸν add. in marg. o, sicut γεωργικὸν] γεωγραφικὸν BCEl, γεωργικὸν add. in marg. o, sicut γεωργικὸν

γικὸν καὶ τὸ πολιτικὸν καὶ τὸ μάχιμον παρακεῖσθαι πλέον δ' εἰναι θάτερον, τὸ τῆς εἰρήνης οἰκεῖον, ὥσθ' ὅλων ἐπικρατεῖ τοῦτο, προσλαμβανόντων καὶ τῶν ἡγεμόνων, Ἑλλήνων μὲν πρότερον, Μακεδόνων δὲ καὶ Ρωμαίων ὕστερον. διὰ τοῦτο δὲ καὶ 5 πρὸς πόλεμον αὐταρκεστάτη ἐστί καὶ γὰρ τὸ μάχιμον πλῆθος ἄφθονον ἔχει καὶ τὸ ἐργαζόμενον τὴν γῆν καὶ τὸ τὰς πόλεις σνέχον. διαφέρει δὲ καὶ ταύτη, διότι τοὺς καρποὺς ἐκφέρει τοὺς ἀρίστους καὶ τοὺς ἀναγκαίους τῷ βίφ καὶ μέταλλα ὅσα χήσιμα, θυώματα δὲ καὶ λίθους πολυτελεῖς ἔξωθεν μέτεισιν, ὑν τοῖς σπανιζομένοις οὐδὲν χείρων ὁ βίος ἐστὶν ἡ τοῖς εὐπορομένοις. ὡς δ' αῦτως βοσκημάτων μὲν πολλῶν ἀφθονίαν παρέχει, θηρίων δὲ σπάνιν. τοιαύτη μὲν ἡ ἤπειρος αῦτη καθόλου τὴν φύσιν ἐστί.

27. Κατὰ μέρος δ' ἐστὶ πρώτη πασῶν ἀπὸ τῆς ἐσπέρας 

ἡ Ἰβηρία, βύρση βοεία παραπλησία, τῶν ὡς ὰν τραχηλιμαίων 
μερῶν ὑπερπιπτόντων εἰς τὴν συνεχῆ Κελτικήν ταῦτα δ' ἐστὶ 
τὰ πρὸς ἔω, καὶ τούτοις ἐναποτέμνεται τὸ πλευρὸν [ἐῷον], 
δρος ἡ καλουμένη Πυρήνη. αὕτη δ' ἐστὶ περίρρυτος τῆ θα-

τε καί in marg. k, unde καί τὸ γεωργικόν τε καί τὸ γεωγραφικὸν καί τὸ πολιτικόν κτλ. v ald.: καὶ τὸ γεωγραφικόν uncinis inclusit Cas., sus-2. ώστ' ὅττων BCl, unde εἰκότως scribendum esse suspitulit Sbk. catur Cas., ὄντως A. Gron. (Varia Geogr. p. 166); ώσθ' ὅλων, quod recipere non dubitavi, legitur in E; ώς τὸ γ' ἐπικρατεῖ marg. ο, ώστ' ἐπιπρατεί τ, ώστε και επικρατεί gp Pleth. (in fragm. mcd.) Sbk. Cor. **8.** rous ante avayxalous om. E. 10.  $\sigma \pi \alpha \nu \ell \zeta o \nu \sigma i \nu E$ . 14. Quae leguntur inde a verbis πρώτη πασῶν ler om. rgp Cor. πτλ. extant denuo in Syn., iisque praemittuntur haec: πάλιν δ' εξαρχης αναλαβόντες τας ηπείρους λέγωμεν. 15. τραγηλιμέων BCl τραraller gp Pleth. τραχηλιαίων edd. τραχηλιμαίων, quod praeter E etiam Ensth. ad Dionys. v. 287, et XVI, 772 omnes codd. praebent, repudiare non licet, etiamsi neque hanc formam, neque quidquam huic simile prohandum esse censeat Lobeck. ad Phryn. p. 558. 17. ξώον om. codd. Quorum scriptura cum manisesto videretur manca, Cor. scripsit & anoτέμνεται τῶν πλευρῶν nullo successu. Verissime contra έφον intercidisse Grosk. collegit ex III, 137, sed quae praeterea addidit o nous superflua sunt. Adiectivum illud propter praecedentium literarum similitudinem neglecta videatur. 18. αὐτη δ'] ή δ' άλλη πᾶσα gpr Pleth., et inter 'versus add. in k: receperunt Sbk. Cor.

A. 190 λάττη τὸ μὲν νότιον τῆ καθ' ἡμᾶς μέχρι Στηλοῦν, τὰ δὲ λοικὰ
 C. 128 τῆ Ατλαντικῆ μέχρι τῶν βορείων ἄκρων τῆς Πυρήνης. μῆκος
 δὲ τῆς χώρας ταύτης ἐστὶ περὶ ἔξακισχιλίους σταδίους τὸ μέγιστον, πλάτος δὲ πεντακισχιλίους.

28. Μετά δε ταύτην έστιν ή Κελτική πρός εω μέγρι που 5 μοῦ Υήνου, τὸ μὲν βόρειον πλευρὸν τῷ Βρεττανικοῦ κλυζομίτη πορθμος παντί άντιπαρήκει γάρ αὐτη παράλληλος ή τήσος αἰτη πασα πάση, μηχος όσον πεντακισχιλίους έπέγουσα τὸ δ' έωθινόν τῷ Υήνφ ποταμῷ περιγραφομένη, παράλληλον έχοντι τὸ ρεύμα τη Πυρήνη· τὸ δὲ νότιον τὸ μὲν ταῖς Άλπεσι τὸ ἀπὸ 18 τοῦ 'Ρήνου, τὸ δ' αὐτῆ τῆ καθ' ἡμᾶς θαλάττη, καθ' δ γωρών ό καλούμενος Γαλατικός κόλπος άναγείται, καὶ ἐν αὐτῷ Μαςσαλία τε καὶ Νάρβων ίδρυνται πόλεις ἐπιφανέσταται. ἀντίκειται δε τῷ κόλπο τούτο κατ' ἀποστροφήν ετερος κόλπος όμωνύμως αὐτῷ καλούμενος Γαλατικός, βλέπων πρὸς τὰς ἄρκτους 1 καὶ την Βρεττανικήν ένταῦθα δὲ καὶ στενώτατον λαμβάνει τὸ πλάτος ή Κελτική συνάγεται γάρ είς ίσθμον έλαττόνων μέν ή τρισχιλίων σταδίων, πλειόνων δ' ή δισχιλίων. μεταξύ δέ έσα ράγις όρεινη προς όρθας τη Πυρήνη, το καλούμενον Κέμμετος όρος τελευτά δε τούτο είς μεσαίτατα τα Κελτών πεδία. τών 🛎 δὲ Άλπεων, α έστιν ὄρη σφόδρα ύψηλα ποιούντα περιφερή γραμμήν, το μεν χυρτον εστραπται προς τα λεγθέντα των Κελτων πεδία και τὸ Κέμμενον όρος, τὸ δὲ κοιλον πρὸς τὴν Διγυστικήν και την Ιταλίαν. έθνη δε κατέχει πολλά το όρος τούτο Κελτικά πλην των Λιγύων ούτοι δ' έτεροεθνείς μέν είσι, πα- 3 ραπλήσιοι δὲ τοῖς βίοις· νέμονται δὲ μέρος τῶν Άλπεων τὸ

<sup>3.</sup> ἐστὶ om. Ε. 4. πεντακισχιλίους δὲ πλάτος edd., quo posita parum levatur accusativi illius duritia. Praepositio περὶ syllabae HEN simillima omissa esse videatur. 5. ἐστὰν om. Ε. 7. ἀντικαράκεται Ε. 10. ταῖς μὲν ἄλπεσι Β(?)Cl, sed C postea corr., unde Cor. primus scripsit τὸ μὲν ταῖς, quae sunt in Ε Syn. 13. τε om. Ε. 14. ὁμώνυμος codd. edd. 18. ἐστι om. Ε. 19. Verba πρὸς — τελευτῷ, ac deinceps πεδία — ὑψηλὰ schedula agglutinata obtecta sunt in C. 20. τῶν ante Κελτῶν add. gkp Pleth. edd. 21. ντοιούντων codd. Cor. corr., ποιουσῶν praeserendum censuit Grosk. 23. λεγυστιακὴν BC Syn.

συνάπτον τοῖς Απεννίνοις όρεσι, μέρος δὲ καὶ τῶν Απεννίνων ὁρῶν κατέχουσι. ταῦτα δ' ἐστὶν όρεινη ἡάχις διὰ τοῦ μήκους ὁλου τῆς Ἰταλίας διαπεφυκυῖα ἀπὸ τῶν ἄρκτων ἐπὶ μεσημβρίαν, πλευτῶσα δ' ἐπὶ τὸν Σικελικὸν πορθμόν.

- 29. Τῆς δ' Ἰταλίας ἐστὶ τὰ μὲν πρῶτα μέρη τὰ ὑποπίποντα ταῖς Άλπεσι πεδία μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ Αδρίου καὶ
  πῶν πλησίον τόπων, τὰ δ' ἑξῆς ἄκρα στενὴ καὶ μακρὰ χερροησιάζουσα, δι' ἡς, ὡς εἶπον, ἐπὶ μῆκος τέταται τὸ Απέννινον
  ἐρος ὅσον ἐπτακισχιλιων, πλάτος δ' ἀνώμαλον. ποιεῖ δὲ τὴν
  Ἰταλίαν χερρόνησον τό τε Τυρρηνικὸν πέλαγος ἀρξάμενον ἀπὸ
  πῶν Αιγυστικοῦ καὶ τὸ Αὐσόνιον καὶ ὁ Αδρίας.
- 30. Μετὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Κελτικὴν τὰ πρὸς ἔω 

  λοιπά ἐστι τῆς Εὐρώπης, ἃ δίχα τέμνεται τῷ Ἰστρφ ποταμῷ. 

  γέρεται δ' οὐτος ἀπὸ τῆς ἐσπέρας ἐπὶ τὴν ἔω καὶ τὸν Εὕξει
  κὸν πόντον ἐν ἀριστερῷ λιπὼν τήν τε Γερμανίαν ὅλην ἀρξαμέ
  τρν ἀπὸ τοῦ Ῥήνου καὶ τὸ Γετικὸν πᾶν καὶ τὸ τῶν Τυρεγετῶν 

  τὰὶ Βασταρνῶν καὶ Σαυροματῶν μέχρι Τανάιδος ποταμοῦ καὶ Α. 191 

  τῆς Μαιώτιδος λίμνης, ἐν δεξιῷ δὲ τήν τε Θράκην ἄπασαν καὶ C. 129 

  τὰ Ἰλλυρίδα, λοιπὴν δὲ καὶ τελευταίαν τὴν Ἑλλάδα. πρόκειν
  ται δὲ νῆσοι τῆς Εὐρώπης, τὰς ἔφαμεν, ἔξω μὲν Στηλῶν Γά
  νειρά τε καὶ Καττιτερίδες καὶ Βρεττανικαί, ἐντὸς δὲ Στηλῶν 

  τὰ τε Γυμνησίαι καὶ ἄλλα νησίδια Φοινίκων καὶ τὰ τῶν Μασ
  ταλιωτῶν καὶ Λιγύων καὶ [αί] πρὸ τῆς Ἰταλίας μέχρι τῶν Αἰό
  κον νῆσων καὶ τῆς Σικελίας, ὅσαι τε περὶ τὴν Ἡπειρῶτιν καὶ 

  Ελλάδα καὶ μέχρι Μακεδονίας καὶ τῆς Θρακίας χερρονήσου.
  - 31. Από δὲ τοῦ Τανάιδος καὶ τῆς Μαιώτιδός ἐστι τὰ ἐν-

<sup>1.</sup> μέρος — κατέχουσι om. Ε μέρος δ' έστι καί Syn., unde conicias κέρος δέ τι καί. 3. διαπεφυηκυῖα, et οιτ sup. v, Β. 7. χερρονησίκουσα Ε. 9. σταδίων post έπτακισχιλίων add. gp Pleth. Cor. 16. κορεγγετῶν C Syn., et in B litera ante γ erasa est; τυρρεγετῶν l τυρεπετῶν Ε. cf. ad p. 118 init. 19. καὶ μακεδονίαν post ὶλλυρίδα add. Pleth. pr marg. k edd. Iudicaverat nimirum Pletho Macedoniam h. l. male smissam esse; sed ea Straboni est Graeciae pars: vid. frgm. l. VII § 9. FHI, 332. 20. ἀς ἐφαμεν om. Ε, post Στηλῶν colloc. rgp. 23. st om. BCEl Syn., sec. m. int. vers. add. in k. 24. τε] δὶ codd. dd. — ἡπειρώτιδα gp Pleth. 26. τῆς ἀσίας add. ante ἐστι gp narg. k edd. — ἤδη post ἐστι add. gpr edd. — τὸ ἐντὸς Ε.

τὸς τοῦ Ταύρου συνετή, τούτοις δ' έξης τὰ έπτός. διαιρουμέης γαρ αὐτης ὑπὸ ὄρους τοῦ Ταύρου δίχα, διατείνοντος ἀπὸ τῶν ακρων της Παμφυλίας έπι την έφαν θάλατταν κατ' Ίνδους κα τους ταύτη Σκύθας, το μέν προς τας άρκτους νενευκός τίς ηπείρου μέρος καλούσιν οἱ Έλληνες ἐντὸς τοῦ Ταύρου, τὸ δὶ 3 πρός μεσημβρίων έκτός τὰ δὴ συνεγῆ τῆ Μαιώτιδι καὶ τῷ Τενάιδι μέρη τὰ έντὸς τοῦ Ταύρου ἐστί. τούτων δὲ τὰ πρῶπ μέρη τὰ μεταξύ τῆς Καρπίας θαλάττης ἐστὶ καὶ τοῦ Εὐξείου πόντου, τῆ μὲν ἐπὶ τὸν Τάναϊν καὶ τὸν ώκεανὸν τελευτώντα τά τε έξω καὶ τὸν τῆς Υρκανίας θαλάττης, τῆ δ' ἐπὶ τὸν ἰσθμόν, 10 καθ' ο έγγυτάτω έστιν από του μυγού του Πόντου έπι την Κασπίαν. Επειτα \*τὰ\* έντὸς τοῦ Ταύρου τὰ ὑπὲρ τῆς Υρκανίας μέχρι πρός την κατά Ινδούς και Σκύθας τούς πρός την τ την θάλατταν και το Ίμάιον όρος. ταῦτα δ' έχουσι τὰ μέν ο Μαιώται \* Σαυρομάται\* καὶ οἱ μεταξύ τῆς Τρκανίας καὶ το Ν Πόντου μέχρι τοῦ Καυκάσου καὶ Ίβήρων καὶ Άλβανών, Σαν ρομάται καὶ Σκύθαι καὶ Άχαιοὶ καὶ Ζυγοὶ καὶ Ήνίογοι, κὰ

<sup>2.</sup> του όρου; k edd. 4. τας om. ald. πρός αρχτον Pleth. gpk 5. ταύτης post ηπείρου add. Pleth. gp. - τὰ δὲ C. 10. τον ante της om. Syn. τον έπι της gpr Pleth. el-— 'Yoxarlas | xagalas gpr Pleth. 12. τὰ post ἐπειτα om. Pleth. 13. μέχρι της κατά Ινδούς και σκύθας θάλασσαν και τὸ ιμαϊον όρος (sic) Ε μέχρι πρὸς μυχού του κατά τούς Ἰνδούς Pleth. (ap. Bred.). Nec felicius την mutandum esse conset Bredov. in τα, Friedem. in τα μέρη. 14. "Ιμαον Cor., atque Imeus ab aliis fere scriptoribus appellatur hic mons. Apud Strabones vero ubicunque commemoratur (v. Xl, 511. 519. XV, 689) , servalue constanter in E, plerumque in reliquis codicibus, accentu tamen et spiritu variante; α autem cum huic nomini proprium ac perpetuum servadum sit (v. C. Ritter. Geogr. Asiae I, p. 13. III, p. 440), diphthongus, quem codices exhibent, erat distrahendus. 15. καί ante Σαυρομάτα add. E parum probabiliter, cum idem populus paulo post commemore tur. Probabilius Intpp. Parr. nomen illud ab hoc loco alienum indicant, et Cor. asteriscis inclusit, quia Macotas nec alius quisquam, ne Strabo ipse infra XI, 492 sqq., ubi pluribus de iis agit, Sauromatas appellavit. — σαυρόμμαται Syn. 17. ζύχοι codd. sicut XI, 492; ultimae tamen appictus est tenor XI, 495. XVII, 839, uti ap. Steph. s. v. Zuyol et Ayxuga.

δ΄ ύπὲς τῆς Τρχανίας θαλάττης Σκύθαι καὶ Υρκανοὶ καὶ Παρθυαϊοι καὶ Βάκτριοι καὶ Σογδιανοὶ καὶ τάλλα τὰ ὑπερκείμενα μέρη τῶν Ἰνδῶν πρὸς ἄρκτον. πρὸς νότον δὲ τῆς Υρκανίας θαλάτης ἐκ μέρους καὶ τοῦ ἰσθμοῦ παντὸς μεταξὺ ταύτης καὶ τοῦ Πόντου τῆς τε Αρμενίας ἡ πλείστη κεῖται καὶ Κολχὶς καὶ Καπαδοκία σύμπασα μέχρι τοῦ Εὐξείνου πόντου καὶ τῶν Τιβαρανικῶν ἐθνῶν, ἔτι δὲ ἡ ἐντὸς Αλυος χώρα λεγομένη, περιμούα πρὸς μὲν τῷ Πόντῷ καὶ τῆ Προποντίδι Παφλαγόνας τι καὶ Βιθυνοὺς καὶ Μυσοὺς καὶ τὴν ἐφ' Ελλησπόντῷ λεγομένη Φρυγίαν, ἡς ἐστι καὶ ἡ Τρωάς, πρὸς δὲ τῷ Αἰγαίῷ καὶ τἡ ἐφεξῆς θαλάττη τήν τε Αἰολίδα καὶ τὴν Ἰωνίαν καὶ Καρίων καὶ Λυκίαν, ἐν δὲ τῆ μεσογαία τήν τε Φρυγίαν, ἡς ἐστι C. 130 μέρος ἡ τε τῶν Γαλλογραικῶν λεγομένη Γαλατία καὶ ἡ Ἐπίκητος, καὶ Λυκάονας καὶ Λυδούς.

32. Εφεξής δε τοῖς έντὸς τοῦ Ταύρου οἶ τε τὰ ὅρη κατέ- Α. 192 τοντες Παροπαμισάδαι καὶ τὰ Παρθυαίων τε καὶ Μήδων καὶ Αρμενίων καὶ \*τὰ\* Κιλίκων ἔθνη καὶ † Λυκάονες καὶ Πισίδαι. μετὰ δε τοὺς ὀρείους ἐστὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ Ταύρου. πρώτη δ' ἐστὶ τούτων ἡ Ἰνδική, ἔθνος μέγιστον τῶν πάντων καὶ εὐδαμονέστατον, τελευτῶν πρός τε τὴν ἐφαν θάλατταν καὶ τὴν

<sup>4.</sup> τοῦ ante μεταξὸ add. gpv. 6. ξύμπασα edd. — τιβαρανιet η sup. alterum α E, τιβαρηνικών Cor., atque eam formam plerisme aliis scriptoribus usitatam, ubicunque hoc nomen a Strabone commeporatur, exhibet E, alteram tamen eadem paene constantia tuentur relicodd. (v. III, 309. XII, 527. 534 passim), et invenitur etiam ap. Icl. I, 2, 5 (ubi vid. Tzsch.), Plin. H. N. XXXVII, 42. 9. xai **[υσ**οὺς om. **E**. 11. της εφεξής θαλάττης Cl Syn. 13. η τε] al ή gp Pleth. Cor. — παραλία, sed in marg. pr. m. add. γαλατία L' — καὶ ή Ἐπίκτητος om. gp Pleth., asteriscis inclusit Cor. καὶ τὴν 14. καὶ λυκάονες καὶ λυδοί BCEl Syn. Accusati-SHEKTHTON Sbk. exhibent gpr, rec. Sbk. 15. τοῖς] της **BCE** Syn. 16. παροτανισάδες C παροπαμισάδες l Syn. 17. \*τα \* om. gpr Pleth. dd. — καὶ λυκάονες om. gp Pleth., neque dubitari potest, quin hoc nmen Strabo non scripserit. Vera videtur Siebenkeesii suspicio Kawores reponentis: sic enim infra XI, 491 in corundem populorum reensu commemorantur Καππαδόκων τωτές. Cataonia autem erat pars appadociae: v. XII, 533 extr.

νοτίαν της Ατλαντικής. Εν δε τή τνοτιωτάτη θαλάττη πρόκε Εται της Ινδικής νήσος ούκ ελάττων της Βρεττανικής ή Ταπροβάνη· μετὰ δὲ τὴν Ἰνδικὴν ἐπὶ τὰ ἐσπέρια νεύουσιν, ἐν δεξιζε δ' έχουσι τὰ όρη χώρα έστὶ συχνή, φαύλως οἰκουμένη διὰ λυπρότητα ὑπ' ἀνθρώπων τελέως βαρβάρων, οὐχ ὁμοεθνῶν καλοῦσι δ' Αριανούς, ἀπὸ τῶν ὀρῶν διατείνοντας μέγρι Γεδρωσίας καὶ Καρμανίας. έξης δέ είσι πρὸς μεν τη θαλάττη Πέρσαι καὶ Σούσιοι καὶ Βαβυλώνιοι, καθήκοντες ἐπὶ τὴν κατοὸ Πέρσας θάλατταν καὶ τὰ περιοικούντα τούτους έθνη μικρά πρός δὲ τοῖς όρεσιν η ἐν αὐτοῖς τοῖς, όρεσι Παρθυαίοι κατ Μήδοι καὶ Αρμένιοι καὶ τὰ τούτοις πρόσγωρα έθνη καὶ ή Μεσοποταμία, μετά δε την Μεσοποταμίαν τὰ έντος Εύφράτον ταθτα δ' έστιν η τε εθδαίμων Αραβία πάσα, άφοριζομένη κα τε Άραβίω κόλπω παντί και τώ Περσικώ, και δοην οι Σκηνίται καὶ οἱ Φύλαργοι κατέγουσιν οἱ ἐπὶ τὸν Εὐφράτην καθή- ΙΙ κοντες καὶ τὴν Συρίαν εἰθ' οἱ πέραν τοῦ Άραβίου κόλπου μέχρι Νείλου, Αιθίοπές τε καὶ Άραβες, καὶ οἱ μετ' αὐτοὺς Αἰγύπτιοι καὶ Σύροι καὶ Κίλικες οί τε άλλοι καὶ οἱ Τραγειώτα λεγόμενοι, τελευταῖοι δὲ Πάμφυλοι.

<sup>1.</sup> νοτίμ ταύτη gpr Pleth., quae recipienda censet Grosk., ac valde arrident. 5. οὖχ] ἀλλ' Ε. 7. Καρμανίας] γερμανίας C. 10. ϥ] ἡ C Syn. οἱ edd. 17. τοῦ ante Νείλου add. edd. 18. τραχιῶτας codd. Cor. corr. 19. Παμφύλιοι edd. 24. ταύτη ΒCl ταύτας gr Pleth. ταύτην, quod Cor. scripserat ex coni., legitur in Ε Syn. 26. συναγομένη C. 30. παρδάλει Βl Syn. παρδάλη C παρδαλή,

τάστεκτος γάρ έστιν οἰκήσεσι περιεχομέναις άνύδρφ καὶ ἐρήμφ Α. 193 τή καλούσι τε τας τοιαύτας οίκήσεις Αθάσεις οι Αίγύπτιοι. τοιαύτη δε ούσα έχει τινάς άλλας διαφοράς τριχή διαιρουμένας της μεν γαρ καθ' ήμας παραλίας εύδαίμων έστιν ή πλεί- С. 131 **15 στη σ**φόδρα, καὶ μάλιστα ή Κυρηναία καὶ ή περὶ Καργηδόνα [μέγρι] Μαυρουσίων καὶ τῶν Ἡρακλείων στηλῶν οἰκεῖται δὲ ματρίως και ή παρωκεανίτις, ή δε μέση φαύλως ή το σίλφιον φέρουσα, έρημος ή πλείστη καὶ τραχεῖα καὶ άμμώδης. τὸ δ' κότο πέπονθε και ή έπ' εύθείας ταύτη διά τε της Αίθιοπίας 46 δήκουσα της τε Τρωγλοδυτικής και της Αραβίας και της Γεδρωσίας της των Ίχθυοφάγων. νέμεται δ' έθνη την Λιβύην 🖚 πλείστα άγνωστα· οὐ πολλήν γὰρ ἐφοδεύεσθαι συμβαίνει στρακοπέδοις οὐδ' άλλοφύλοις άνδράσιν, οἱ δ' ἐπιχώριοι καὶ άλίγοι παρ' ήμας άφικνουνται πόρρωθεν, καὶ οὐ πιστὰ οὐδὲ . 45 πάντα λέγουσιν. όμως δ' οὖν τὰ λεγόμενα τοιαῦτά ἐστι. τοὺς μέν μεσημβρινωτάτους Αίθίοπας προσαγορεύουσι, τους δ' ύπὸ πότοις τους πλείστους Γαράμαντας και Φαρουσίους και Νιγράτως, τοὺς δ' ἔτι ὑπὸ τούτοις Γαιτούλους, τοὺς δὲ τῆς θαλάττης έγγυς η και άπτομένους αυτής πρός Αιγύπτφ μεν Μαρ-🖣 μαρίδας μέγρι της Κυρηναίας, ύπερ δε ταύτης και τών Σύρπων Ψύλλους καὶ Νασαμώνας καὶ των Γαιτούλων τινάς, είτ' Ασβύστας και Βυζακίους μέχρι της Καρχηδονίας. πολλή δ' έστιν

quod Cor. restituit, est in E; Steph. Byz. s. v. Avasus hune locum exhibens praebet παρδαλέμ, eandemque formam Strabo usurpat XIV, 608 init.. Sophocle quidem auctore laudato. 1. ταϊς ante οἰκήσεσι add. 2. TE] Sè edd. inde a Cas. 6. μέχοι om. BCEl Syn. gpl. ald. 7. και asteriscis inclusit Cor. 9. της ασίας ante ή ἐπ' εὐθείας add. 11. καὶ post Γεδοωσίας add. Cor.: at vid. p. 133. - Quae post Ἰχθυοφάγων leguntur, iam non extant in Syn., ubi illi voci statim fragmentum libri VII subnectitur. 12. πολλοῖς ald. οι πόρρωθεν ald. 15. είσὶ 1. 17. τούτους gp Pleth. Cor. agovolous CElB, sed in hoc φ sec. m. add. μαυρουσίους gpk (ex corr.) ald. Shk. corr. ex Cas. coni. cf. XVII, 826. 828. Steph. s. v. τούτους BCgp Cor. 19. άπτομένη l άπτομένων gp Pleth. — μας-21. ψάλλους l. 22. Σίντας BCl edd.: qui pomagusas B ald. pulus cum neque a Strabone praeter hunc locum, neque ab alio scriptore his in regionibus commemoretur, Ασβύστας, uti rectissime legi-

- Α. 194 ή Καρηηδονία· συνάπτουσι δ' οἱ Νομάδες αὐτῆ· τούτων δ. τοὺς γνωριμωτάτους τοὺς μὲν Μασυλιεῖς, τοὺς δὲ Μασαισυλείους γνωριμωτάτους τοὺς μὲν Μασυλιεῖς, τοὺς δὲ Μασαισυλείους προσαγορεύουσιν· ὕστατοι δ' εἰσὶ Μαυρούσιοι. πᾶσα δ' ή ἀπὸ Καρηηδόνος μέχρι Στηλῶν ἐστιν εὐδαίμων, θηριοτρόφος δέ, ὥσπερ καὶ ἡ μεσόγαια πᾶσα. οὐκ ἀπεικὸς δὲ καὶ Νομάδις λεχθῆναί τινας αὐτῶν, οὐ δυναμένους γεωργεῖν διὰ τὸ πλῆθος τῶν θηρίων τὸ παλαιόν· οἱ δὲ νῦν ἄμα τῆ ἐμπειρία τῆς θήρας διαφέροντες, καὶ τῶν Ῥωμαίων προσλαμβανόντων πρὸς τοῦνο διὰ τὴν σπουδὴν τὴν περὶ τὰς θηριομαχίας, ἀμφιτέρων περιγίγνονται καὶ τῶν θηρίων καὶ τῆς γεωργίας. π τι σαῦτα καὶ περὶ τῶν ἡπείρων λέγομεν.
- 34. Λοιπον είπεῖν περὶ τῶν κλιμάτων, ὅπερ καὶ αὐτὸ ἰχε καθολικὴν ὑποτύπωσιν, ὁρμηθεῖσιν ἐκ τῶν γραμμῶν ἐκείνου, ἃ στοιχεῖα ἐκαλέσαμεν, λέγω δὲ τῆς τε τὸ μῆκος ἀφοριζούσις τὸ μέγιστον καὶ τῆς τὸ πλάτος, μάλιστα δὲ τῆς τὸ πλάτος ιἱ Τοῖς μὲν οὖν ἀστρονομικοῖς ἐπὶ πλέον τοῦτο ποιητέον, καθάκο Ἱππαρχος ἐποίησεν. ἀνέγραψε γάρ, ὡς αὐτός φησι, τὰς γιγνομένας ἐν τοῖς οὐρανίοις διαφορὰς καθ' ἔκαστον τῆς γῆς τἱ-C. 132 πον τῶν ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς τεταρτημορίφ τεταγμένων, λέγω δὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέγρι τοῦ βορείου πόλου. τοῖς δὲ τεν Ν

tur in E, restituere non dubitavi. Illi enim his ipsis locis habitahant v. Plin. H. N. V, 5. Dionys. Pericg. v. 211. Herod. IV, 170. Steph. Βγε. s. v. Aσβύστα. — βυζαντίους C. 2. την μέν C. — μασσσλιείς BCl μασυλείς E, quam formam etiamsi Steph. (s. v. Maσσύλο) asserat ex Polybio, Dionysiusque confirmet Magulines exhibens v. 18%, tamen propter constantem fere codicum consensum , ante ultimam sp labam addentium (cf. XVII, 829, 831, 832) a Strabone usurpatam haul crediderim. Unum o autem et in hoc nomine et in similibus constater prachent codd. optt. apud Strabonem (cf. Liv. XXIV, 48. Diony. 1. 1.), duplex servavit Cor. 3. πᾶσα om. **E**. 6. 👯 aŭtõr edd. γεωργησαι  $oldsymbol{E}$ . 9. τὰς της Ε. 11. λέγομεν om. gpr Pleth.: in iisdem iam ea, quae sequuntur usque ad finem huius libri, non extant; in p pro iis leguntur alia, a Strabone prorsus aliena (v. Praef.). In Clmv post λέγομεν literis rubris paulo maioribus scripta sunt verba περὶ χλιμ**άτων.** 12. ὅπερ ] ὃ Ε. 16. τοῖς] της et mox ἀστροvouixης C. 19. ἐν τῆ καθ' ήμᾶς τεταρτημορίων BCEl Sbk. cor. ex Tyrwh. coni. 20. τῶν ] τὸν BCl τῶ Sbk. τὸ voluerat Tyrwh, των, quod scripsit Cor., legitur in E.

γραφούσιν οὖτε τῶν ἔξω τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης φροντιστέον, ουτ' έν αυτοίς [τοίς] της οικουμένης μέρεσι τας τοιαύτας καὶ τοσαύτας διαφοράς παραδεκτέον τῷ πολιτικῷ περισκελεῖς γάρ είσιν. άλλ' άρχεῖ τὰς σημειώδεις καὶ άπλουστέρας έκθέ-5 σθαι των ύπ' αὐτοῦ λεγθεισων, ύποθεμένοις, ωσπερ έχεῖνος, είναι τὸ μέγεθος τῆς γῆς σταδίων είκοσι πέντε μυριάδων καὶ δισγιλίων, ώς καὶ Ἐρατοσθένης ἀποδίδωσιν οὐ μεγάλη γὰρ παρά τοῦτ' ἔσται διαφορά πρὸς τὰ φαινόμενα έν τοῖς μεταξύ των οικήσεων διαστήμασιν. εί δή τις είς τριακόσια έξήκοντα 💶 τμήματα τέμοι τὸν μέγιστον τῆς γῆς κύκλον, ἔσται ἐπτακοσίων σταδίων έκαστον των τμημάτων τούτφ δη χρηται μέτρφ πρός τὰ διαστήματα έν τῶ λεγθέντι διὰ Μερόης μεσημβρινώ λαμβάνεσθαι μέλλοντα. έχεῖνος μεν δή ἄργεται ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ίσημερισφο οίκούστων, καὶ λοιπόν ἀεὶ δι' έπτακοσίων σταδίων 15 τὰς ἐφεξῆς οἰκήσεις ἐπιών κατὰ τὸν λεγθέντα μεσημβρινόν πειρᾶται λέγειν τὰ παρ' έκάστοις φαινόμενα, ήμῖν δ' οὐκ έντεῦθεν άρκτέον. καὶ γὰρ εἰ οἰκήσιμα ταῦτά ἐστιν, ὥσπερ οἴονταί Α. 19 τινες, ίδία γε τις οίκουμενη αυτη έστί, δια μέσης της αοικήτου δια καθμα στενή τεταμένη, ούκ οὖσα μέρος τῆς καθ' ἡμᾶς οἰ-🛤 κουμένης· ὁ δὲ γεωγράφος ἐπισκοπεῖ ταύτην μόνην τὴν καθ' ήμας οίκουμένην. αθτη δ' άφορίζεται πέρασι νοτίφ μέν τῷ διὰ τῆς Κιτναμωμοφόρου παραλλήλφ, βορείω δὲ τῷ διὰ Ιέρτης ούτε δε τας τοσαύτας οικήσεις επιτέον, δσας ύπαγορεύει τὸ λεχθεν μεταξύ διάστημα, ούτε πάντα τὰ φαινόμενα θετέον, 🗱 μεμνημένοις του γεωγραφικού σγήματος. ἀρκτέον δ', ώσπερ Ίππαργος, από των νοτίων μερών.

35. Φησὶ δὴ τοῖς οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ διὰ τῆς Κινναμωμοφόεου παραλλήλω, ος ἀπέχει τῆς Μερόης τρισχιλίους σταδίους πρὸς νότον, τούτου δ' ὁ ἰσημερινὸς ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτακοδο σίους, είναι τὴν οἵκησιν ἐγγυτάτω μέσην τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ

<sup>2.</sup> τοῖς om. BCEl. 4. γάρ] ở C. 10. Quae post γῆς leguntur usque ad finem huius libri interciderunt in E (v. Praef.). 12. τὰ post διαστήματα add. Cor. 13. μέλλοντι BCl Cor. corr.: idem Paetz. voluerat. 14. μεσημβρινῦ BCl Cor. corr. ex Breq. coni. cf. p. 91. 16. ở οὐx] ở αὐ BCl Xyl. corr. 22. τῆς anto Ἰέρνης add. edd. 23. ἐπιθενέον Hopper.

τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τοῦ κατὰ Συήτην ἀπέχειν γὰρ τὴν Συτήνην πεντακισχιλίους τῆς Μερόης παρὰ δὲ τούτοις πρώτοις τὴν
μικρὰν ἄρκτον ὅλην ἐν τῷ ἀρκτικῷ περιέχεσθαι κὰὶ ἀεὶ φαίνεσθαι τὸν γὰρ ἐπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς λαμπρὸν ἀστέρα, νοτιώτατον ὅντα, ἐπ' αὐτοῦ ἰδρῦσθαι τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου, ὧστ' ἐφάπτεσθαι τοῦ ὁρίζοντος. τῷ δὲ λεχθέντι μεσημβρινῷ παράλλη-

- C. 133 λός πως παράκειται εωθεν ὁ Αράβιος κόλπος τούτου δ' έκβασις εἰς τὸ ἔξω πέλαγος ἡ Κινναμωμοφόρος ἐστίν, ἐφ' ἡς ἡ τῶν ἐλεφάντων γέγονε θήρα τὸ παλαιόν. ἐκπίπτει δ' ὁ παράλληλος οὐτος τῆ μὲν ἐπὶ τοὺς νοτιωτέρους μικρὸν τῆς Ταπροβά 10 νης ἡ ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους οἰκοῦντας, τῆ δ' ἐπὶ τὰ νοτιώτατα τῆς Λιβύης.
  - 36. Τοῖς δὲ κατὰ Μερόην καὶ Πτολεμαίδα τὴν ἐν τῷ Τρωγλοδυτικῷ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ἐστι τρισκαίδεκα: ἔστι δ' αὐτη ἡ οἴκησις μέση πως τοῦ τε ἐσημερινοῦ καὶ τοῦ δὶ Ἡ Αλεξανδρείας παρὰ χιλίους καὶ ὀκτακοσίους τοὺς πλεονάζοντας πρὸς τῷ ἰσημερινῷ διήκει δ' ὁ διὰ Μερόης παράλληλος τῷ μὰν διὶ ἀγνωρίστων μερῶν, τῷ δὲ διὰ τῶν ἄκρων τῆς Ινδικῆς. ἐν δὲ Συήνη καὶ Βερενίκη τῷ ἐν τῷ Αραβίφ κόλπφ καὶ τῷ Τρωγλοδυτικῷ κατὰ θερινὰς τροπὰς ὁ ἤλιος κατὰ κορυφῆς γίητι παι, ἡ δὲ μακροτάτη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ἐστι τρισκαίδεκα καὶ ἡμιωρίου, ἐν δὲ τῷ ἀρκτικῷ φαίνεται καὶ ἡ μεγάλη ἄρκος ὅλη σχεδόν τι πλὴν τῶν σκελῶν καὶ τοῦ ἄκρου τῆς οὐρᾶς κεὶ ἐνὸς τῷν ἐν τῷ πλινθίφ ἀστέρων. ὁ δὲ διὰ Συήνης παράλληλος τῷ μὲν διὰ τῆς τῶν Ἰχθυοφάγων τῶν κατὰ τὴν Γεδρωσίας παὶ τῆς Ἰνδικῆς διήκει, τῷ δὲ διὰ τῶν νοτιωτέρων Κυρήνς \*μὲν\* πεντασκιχιλίοις σταδίοις παρὰ μικρόν.

<sup>9.</sup> γέγοτε] ἐγίγτετο Cor. 10. τοῦ νοτιωτέψου Cv τὸν νοτιώπτρον l. 14. ἡμέρα] ἡμερῶν C, sed sec. m. corr. 16. ἐκατὸν ΒCl
καὶ ώ sec. m. add. in marg. o (ἀκτακοσίους legi in m tradit Sbk.), quam
coniecturam veram esse docuit Gossel. ad Intp. Par. et in Recherches
etc. I p. 18 aliique, recepit Cor. 18. διὰ γνωρίμων BCl δι εί
γνωρίμων Cor. de Breq. coni., sed propius a codd. scriptura abest quod
posuimus. Sic Theophrastus ait (H. Pl. I, 2 § 3 Schn.) διὰ τῶν γνωρίμων μεταδιώκειν δεῖ τὰ ἀγνώριστα. 27. μὲν sustulit Cor., atque
ortum sine dubio est ex repetita proxima syllaba.

37. Απασι δε τοῖς μεταξύ κειμένοις τοῦ τε τροπικοῦ καὶ τῶ ἰσημερινοῦ κύκλου μεταπίπτουσιν αὶ σκιαὶ ἐφ' ἐκάτερα, Α. 196 εδς τε ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν, τοῖς δ' ἀπὸ Συήνης ἐκ τοῦ ερινοῦ τροπικοῦ πρὸς ἄρκτους πίπτουσιν αὶ σκιαὶ κατὰ μετρερβρίαν καλοῦνται δ' οἱ μὲν ἀμφίσκιοι, οἱ δ' ἐτερόσκιοι. ἔστι κ τις καὶ ἄλλη διαφορὰ τοῖς ὑπὸ τῷ τροπικῷ, ῆν προείπομεν τῷ τῷ περὶ τῶν ζωνῶν λόγφ. αὐτή τε γάρ ἐστιν \*ή\* δίαμμος καὶ σιλφιοφόρος καὶ ξηρά, τῶν νοτιωτέρων μερῶν εὐύδρων τε καὶ εὐκάρπων ὅντων.

38. Έν δὲ τοῖς [τοῦ] δι Αλεξανδρείας καὶ Κυρήνης νοτιωτίροις δσον τετρακοσίοις σταδίοις, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν δεκατεττάρων, κατὰ κορυφὴν γίνεται ὁ ἀρποῦρος, μικρὸν ἐκκλίνων πρὸς νότον. ἐν δὲ τῆ Αλεξανδρείς ὁ γνώμων λόγον ἔχει πρὸς τὴν ἰσημερινὴν σκιάν, ὅν ἔχει τὰ κέντε πρὸς † ἐπτά. Καρχηδόνος δὲ νοτιώτεροί εἰσι χιλίοις καὶ φιακοσίοις σταδίοις, \*καὶ Αλεξανδρείας δὲ νοτιώτεροι\* εἴπερ καρχηδόνι ὁ γνώμων λόγον ἔχει πρὸς τὴν ισημερινὴν σκιάν, ἡν. ἔχει τὰ ἔνδεκα πρὸς τὰ ἐπτά. διήκει δ' ὁ παράλληλος οὐτος ἡν μὲν διὰ Κυρήνης καὶ τῶν νοτιωτέρων Καρχηδόνος ἐννακοτίοις σταδίοις, μέχρι Μαυρουσίας μέσης, τῆ δὲ δι' Αἰγύπτου

<sup>3.</sup> τοις — μεσημβοίων sec. m. add. in marg. C, sed pro τοις scritum est viç, idem in l. — lx] xal cl. 6. ὑπὸ] ἐπὶ BCl Çor. 7. ή sustulit Cor. orr.: vid. p. 96 sqq. 10. τοῦ om. BCl Xyl. đđ. 11. τριακοσίοις, quod Cas. ait in quibusdam codicibus legi, in 15. έπτα corruptum esse ac τρία potius scribendum secellin. ad h. l. rectissime, ut mihi quidem videtur, ostendit, immeito tamen hunc locum et eum qui mox sequitur de aequinoctialium mbrarum ad gnomonem ratione cum Brequignio pro spuriis habens. & rereaucoslove Cor. ex Gossellini sententia, qui paulo ante (init. hu-( αενταχοσίοις scribendum esse censuerat, argumentis usus parum alidis. Verba quae sequentur xal Alegaropelas de vorieregos valde inommoda esse atque adeo non ferenda cum videret Pacteius, aut deenda plane iudicavit, aut saltem scribendum of και Άλεξανδρείας γε νοneivegos, quae Grosk. probat xai omisso. Sed ita quoque non superhan modo, sed etiam absurda sunt illa verba, quae a Strabone profecta asse persuadere mihi non possum. Caeterum quod Paeta et Grosk. supicantur, verba Καρχηδόνος — έπτα collocanda esse ante έν δε τη Alegardgela xxl., haud incommodum quidem, sed necessarium non est.

- C. 134 καὶ †Κοίλης Συρίας καὶ τῆς ἄτω Συρίας καὶ Βαβυλώτος καὶ Σουσιάδος, Περσίδος, Καρμανίας, Γεδρωσίας τῆς ἄτω μέχρι τῆς Ἰνδικῆς.
  - 39. Έν δὲ τοῖς περὶ Πτολεμαίδα τὴν ἐν τῆ Φοινίκη καὶ Σιδόνα καὶ Τύρον ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ώρῶν ἰσημερινῶν δεκατεττάρων καὶ τετάρτου βορειότεροι δ' εἰσὶν οὖτοι Άλεξανδρείας μὲν ώς χιλίοις ἔξακοσίοις σταδίοις, Καρχηδόνος δὲ ὡς ἔπτακοσίοις. ἐν δὲ τῆ Πελοποννήσφ καὶ περὶ τὰ μέσα τῆς Ροδίας καὶ περὶ Ξάνθον τῆς Λυκίας ἢ τὰ μικρῷ νοτιώτερα καὶ ἔτι τὰ Συρακουσίων νοτιώτερα τετρακοσίοις σταδίοις, ἐνταῦθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ώρῶν ἰσημερινῶν δεκατεττάρων καὶ ἡμόσους ἀπέχουσι δ' οὶ τόποι οὖτοι Άλεξανδρείας μὲν τρισχιλίους ἔξακοσίους τετταράκοντα . . . . . . διήκει δ' ὁ παράλληλος οὖτος κατ' Ἐρατοσθένη διὰ Καρίας, Λυκαονίας, Καταονίας, Μηδίας, Κασπίων πυλῶν, Ἰνδῶν τῶν κατὰ Καύκασον.
  - 40. Έν δὲ τοῖς περὶ Ἀλεξάνδρειαν μέρεσι τῆς Τρωάδος, κατ' Αμφίπολιν καὶ Απολλωνίαν τὴν ἐν Ἡπείρφ καὶ τοὺς Ῥώμης μὲν νοτιωτέρους, βορειοτέρους δὲ Νεαπόλεως ἡ μεγίση ἡμέρα ἐστὶν ώρῶν ἰσημερινῶν δεκαπέντε: ἀπέχει δὲ ὁ παράλλος οὖτος τοῦ μὲν δι' Αλεξανδρείας τῆς πρὸς Αἰγύπτφ ώς ἐπτακισγιλίους σταδίους πρὸς ἄρκτον, τοῦ δ' ἰσημερινοῦ ὑπὸρ
- Α. 197 δισμυρίους οπτακισχιλίους όπτακοσίους, τοῦ δὲ διὰ Ῥόδου τρισχιλίους τετρακοσίους, πρὸς νότον δὲ Βυζαντίου καὶ Νικαίας καὶ τῶν περὶ Μασσαλίαν χιλίους πεντακοσίους, μικρὸν δ' ἀρκικώ-

<sup>1.</sup> Verba Κοίλης Συρίας και της ανω Συρίας sana non esse, Grod. recte animadvertit: multo magis enim septentrionem versus sita est Syria, quam Alexandria. Sed quae idem pro iis legenda putat xai Tis Σκηνετῶν Αράβων χώρας, etiamsi egregie quadrarent, incertiora sunt, quan quae recipere liceat. Praeterea Βαβυλωνίας, non Βαβυλώνος, mox scribendum esse Intpp. Parr., Grosk., alii non sine magna veri specie indicarunt. 10. συρακοσίων Ι. 11. ήμέρα om. l. — καί om. l. 12. μέν Cor. asteriscis inclusit, sed excidisse potius quaedam cum Grost. crediderim post τεσσαράκοντα, quae ad Carthaginem sive alium quendam locum reserrentur. Quae cum et ipsa in τετταράκοντα exirent, haec negligendi ea fuit causa. 13. 8° om. C. 14. Lucaorlas C. 17. ἐώμη Ι. 20. τὰ BC. - ởi om. Cl. 22. τοῦ — τετρακοσίους om. l.

ερός έστιν ὁ διὰ Ανσιμαχίας, ὅν φησιν Ἐρατοσθένης διὰ Μυσίας είναι καὶ Παφλαγονίας καὶ τῶν περὶ Σινώπην καὶ Υρκανίαν καὶ Βάκτρα.

41. Έν δὲ τοῖς περὶ τὸ Βυζάντιον ἡ μεγίστη ἡμέρα ὁρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν δεκαπέντε καὶ τετάρτου, ὁ δὲ γνώμων πρὸς τὴν σκιὰν λόγον ἔχει ἐν τῆ θερινῆ τροπῆ, δν τὰ ἐκαπὸν εἴκοσι πρὸς τετταράκοντα δύο, λείποντα πέμπτφ. ἀπέχουσι δ' οἱ τόκοι οὐτοι τοῦ διὰ μέσης τῆς 'Pοδίας περὶ τετρακισχιλίους καὶ ἐννακοσίους, τοῦ δ' ἰσημερινοῦ ώς τρισμυρίους τριακοσίους. ἐσπλεύσασι δ' εἰς τὸν Πόντον καὶ προελθοῦσιν ἐπὶ τὰς ἄρκτους ὅσον χιλίους καὶ τετρακοσίους ἡ μεγίστη ἡμέρα γίνεται ώρῶν ἰσημερινῶν δεκαπέντε καὶ ἡμίσους ἀπέχουσι δ' οἱ τόποι οὐτοι του ἀπό τε τοῦ πόλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου, καὶ ὁ ἀρτικὸς κύκλος κατὰ κορυφὴν αὐτοῖς ἐστιν, ἐφ' οῦ κεῖται ὅ τ' τῷ τραχήλφ τῆς Κασσιεπείας καὶ ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ἀγκῶνι τῶν Περσέως μικρῷ βορειότερος ὧν.

42. Έν τε τοῖς ἀπέχουσι Βυζαντίου πρὸς ἄρχτον ὅσον τρισλίους ὀκταχοσίους ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν
καίξ· ἡ οὖν δὴ Κασσιέπεια ἐν τῷ ἀρκτιχῷ φέρεται. εἰσὶ δ' C. 135
τόποι οὖτοι περὶ Βορυσθένη καὶ τῆς Μαιώτιδος τὰ νότια·
ἐξουσι δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ περὶ τρισμυρίους τετρακισχιλίους
ατόν. ὁ δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους τόπος τοῦ ὁρίζοντος ἐν ὅλαις
ξεδόν τι ταῖς θεριναῖς νυξὶ παραυγάζεται ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀπὸ
ὅσεως ἔως καὶ ἀνατολῆς ἀντιπεριισταμένου τοῦ φωτός. ὁ γὰρ
ἐψινὸς τροπικὸς ἀπέχει ἀπὸ τοῦ ὁρίζοντος, ἐνὸς ζωδίου ἤμισυ
ἐλ δωδέκατον· τοσοῦτον οὖν καὶ ὁ ἥλιος ἀφίσταται τοῦ ὁρίντος κατὰ τὸ μεσονύκτιον. καὶ παρ' ἡμῖν δὲ τοσοῦτον τοῦ
ἐζοντος ἀποσχών πρὸ τοῦ ὅρθρου καὶ μετὰ τὴν ἐσπέραν ἤδη
κατολίζει τὸν περὶ τὴν ἀνατολὴν ἡ τὴν δύσιν ἀέρα. ἐν δὲ
Κς χειμεριναῖς ὁ ἥλιος τὸ πλεῖστον μετεωρίζεται πήχεις ἐννέα.

<sup>3.</sup> βάκτραν C. 5. καὶ om. l. 6. ων C. 9. τοῦ — τριαTove, sec. m. add. in marg. C. 17. δὲ Cor. 19. φαίνεται Cor.

τόπους C, idem hand dubic fuerat in B, sed ibi v postea erasum.

ξ. ὑπό] ἀπὸ C. 25. ζωδιακοῦ CB, sed in hoc sub ακ puncta sec.

posita.

φησὶ δ' Ερατοσθέτης τούτους τῆς Μερόης διέχειν μικρῷ πλείους ἢ δισμυρίους τρισχιλίους. διὰ γὰρ Έλλησπόντου είται μυρίους όκτακισχιλίους, είτα πεντακισχιλίους εἰς Βορυσθέτη. ἐς δὲ τοῖς ἀπέχουσι τοῦ Βυζαντίου σταδίους περὶ ἐξακισχιλίους τριακοσίους, βορειοτέροις οὖσι τῆς Μαιώτιδος, κατὰ τὰς χειμερικὰς ἡμέρας μετεωρίζεται τὸ πλείστον ὁ ῆλιος ἐπὶ πήχεις ἔξ ἡ δὲ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ώρῶν ἰσημερινῶν δεκαεπτά.

43. Τὰ δ' ἐπέκεινα, ηδη πλησιάζοντα τη ἀοικήτφ διὰ ψῦγος, οὐκέτι γρήσιμα τῷ γεωγράφφ ἐστίν. ὁ δὲ βουλόμενος κα ταύτα μαθείν καὶ όσα άλλα των ούρανίων Ίππαργος μέν είρη-A. 198 xer, ήμεῖς δὲ παραλείπομεν διὰ τὸ τρανότερα είναι τῆς τῶς προκειμένης πραγματείας, παρ' έκείνου λαμβανέτω, τρανότερο δ' έστι και τὰ περί τῶν περισκίων και άμφισκίων και έπεροσκίων, α φησι Ποσειδώνιος. όμως γε καὶ τούτων τό γε τοσούτον έπιμνηστέον, ώστε την έπίνοιαν διασαφήσαι, καὶ πή γρήσιμον πρός την γεωγραφίαν, καὶ πη άχρηστον. ἐπεὶ δὲ περί των ἀφ' ήλίου σκιων ὁ λόγος ἐστίν, ὁ δ' ηλιος πρὸς αισθησιε κατά παραλλήλου φέρεται, καθ' ού καὶ ό κόσμος παρ' οίς καθ' έκάστην κόσμου περιστροφήν ήμερα γίνεται καὶ νύξ, όπ μεν ύπερ γης του ήλίου φερομένου, ότε δ' ύπο γην, παρά τούτοις οι τε άμφισκιοι έπινοουνται και οι έτερόσκιοι. άμφισκοι μέν, οσοι κατά μέσον ήμέρας τοτε μεν έπι τάδε πιπτούσας έγουσι τας σκιάς, όταν ο ήλιος από μεσημβρίας τῷ γνώμοτι προσπίπτη τῷ ὀρθῷ πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, τοτὲ δ' εἰς τουναντίον, όταν ο ήλιος είς τουναντίον περιστή τουτο δε συμβέβηχε μόνοις τοῖς μεταξύ τῶν τροπικῶν οἰκοῦσιν. ἐτερόσκω δ' δσοις η έπι την άρκτον αεί πίπτουσιν, ώσπερ ήμιν, η έπο C. 136 τὰ νότια, ωσπερ τοῖς ἐν τῆ ἐτέρα εὐκράτφ ζώτη οἰκοῦσι. τοῦτο δε συμβαίνει πασι τοις ελάττονα έγουσι του τροπικού τον άρκτικόν. όταν δε τον αυτον η μείζονα, άργη των περισκίων έστα

<sup>1.</sup> τούτους] τοὺς BCl, τούτους ex corr. sec. m. o; idem scriptis Xyl. 7. ἐσημερινῶν om. edd. 11. τρανώτερα hic et paulo post edd. inde a Cas. 18. μὲν post οῖς add. Clv. 19. ἡ ante τύς add-Cv. 20. ὅτε δ΄ ὑπὸ γῆν om. Clv. 21. μὲν post τούτοις add. Clv. 22. ἐμπιπτούσας, omissis ἐπὶ τάδε, Clv. 27. πίπτουσα l. 29-τόν om. l.

μέχρι των οἰκούντων ὑπὸ τῷ πόλῳ. τοῦ γὰρ ἡλίου καθ' ὅλην τὴν τοῦ κόσμου περιστροφὴν ὑπὲρ γῆς φερομένου, ὅηλονότι καὶ ἡ σκιὰ κύκλῳ περιενεχθήσεται περὶ τὸν γνωμονα· καθ' ὁ δὴ καὶ περισκίους αὐτοὺς ἐκάλεσεν, οὐδὲν ὅντας πρὸς τὴν γεωγραφίαν· οὐ γάρ ἐστιν οἰκήσιμα ταῦτα τὰ μέρη διὰ ψῦχος, ὡσπερ ἐν τοῖς πρὸς Πυθέαν λόγοις εἰρήκαμεν. ὡστ' οὐδὲ τοῦ μεγέθους τῆς ἀοικήτου ταύτης φροντιστέον ἐκ τοῦ λαβεῖν, ὅτι οἱ ἡροτες ἀρκτικὸν τὸν τροπικὸν ὑποπεπτώκασι τῷ γραφομένῳ κόπλο τοῦ πόλου τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὴν τοῦ κόσμου περιισφήν, ὑποκειμένου τοῦ μεταξὺ διαστήματος τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ τροπικοῦ τεττάρων ἐξηκοστῶν τοῦ μεγίστου κύκλου.

τοῦδε ante τοῦ inser. Cas.
 οἱ om. ald.

## ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

TPITON.

## CAPUT I.

- Α. 199 1. Αποδεδωκόσι δ' ήμῖν τὸν πρῶτον τύπον τῆς γεωγρεφίας οἰκεῖός ἐστιν ὁ ἐφεξῆς λόγος περὶ τῶν καθ' ἔκαστα κὰ γὰρ ὑπεσχόμεθα οὕτως, καὶ δοκεῖ μέχρι νῦν ὀρθῶς ἡ πραγματεία μεμερίσθαι. ἀρκτέον δὲ πάλιν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης, καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς τούτων, ἀφ' ὧνπερ καὶ πρότερον, κατὰ τὰς ἀντὰς αἰτίας.
- 2. Πρώτον δὲ μέρος αὐτῆς ἐστι τὸ ἐσπέριον, ὡς ἔφαμε, Α. 200 ἡ Ἰβηρία. ταύτης δὴ τὸ μὲν πλέον οἰκεῖται φαύλως ὅρη γὰς C. 137 καὶ δρυμοὺς καὶ πεδία λεπτὴν ἔχοντα γῆν, οὐδὲ ταύτην ὁμαλῶς εὖυδρον, οἰκοῦσι τὴν πολλήν ἡ δὲ πρόσβορος ψυχρά τε ἐσπ τελέως πρὸς τῆ τραχύτητι καὶ παρωκεανῖτις, προσειληφνῖα τὸ ἄμικτον κἀνεπίπλεκτον τοῖς ἄλλοις, ὥσθ ὑπερβάλλει τῆ μορθγρία τῆς οἰκήσεως. ταῦτα μὲν δὴ τὰ μέρη τοιαῦτα, ἡ δὲ πό τιος πᾶσα εὐδαίμων σχεδόν τι, καὶ διαφερόντως ἡ ἔξω Σπλῶν ἔσται δὲ δῆλον ἐν τοῖς καθ ἔκαστα, ὑπογράψασιν ἡμο πρότερον τό τε σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος.

<sup>1.</sup> Argumentum huius libri intercidit in A, neque in ullo alio α-dice extat; quod legitur apud Coraem, ab ipso compositum est. 8-τοῦτον C. — ωνπερ] ων l. 11. δη δε l. 15. και ανεπιπλεπον Bl. edd.

3. Έοικε γαο βύρση τεταμένη κατά μήκος μεν από της έσπές έπὶ τὴν ἔω, τὰ πρόσθια έχούση μέρη πρὸς τῆ ἔφ, κατὰ άτος δ' από των άρκτων πρός νότον. έχει δε σταδίων έξατηιλίων όμου τὸ μῆκος, πλάτος δὲ πεντακισγιλίων τὸ μέγι->>, ἔστι δ' ὅπου πολὺ ἔλαττον τῶν τρισχιλίων, καὶ μάλιστα ος τη Πυρήνη τη ποιούση την έφαν πλευράν. όρος γαρ διηιες από νότου πρός βορραν τεταμένον όρίζει την Κελτι- ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας. οὖσης δὲ καὶ τῆς Κελτικῆς ἀνωμάν τὸ πλάτος καὶ τῆς Ἰβηρίας, τὸ στενώτατον τοῦ πλάτους επέρας από της ήμετέρας θαλάττης έπι τον ωκεανόν έστι τη Πυρήνη πλησιάζον μάλιστα έφ' έκάτερον αὐτης τὸ μέ-- xaì ποιούν xόλπους τοὺς μεν έπὶ τῷ ώxεανῷ, τοὺς δὲ ξ τη καθ' ήμᾶς θαλάττη μείζους δὲ τοὺς Κελτικούς, οῦς καὶ Γαλατικούς καλούσι, στενώτερον τὸν ἰσθμόν ποιούν- Α. 201 ταρά τὸν Ἰβηρικόν. καὶ δὴ τὸ μέν έῷον πλευρὸν τῆς γρίας ή Πυρήνη ποιεί, τὸ δὲ νότιον η τε καθ' ήμας θάστα άπὸ τῆς Πυρήνης μέχρι Στηλών καὶ ἡ ἐκτὸς τὸ έξῆς τοι του Ίερου καλουμένου ακρωτηρίου τρίτον έστι το έσπέ- πλευρον παράλληλόν πως τῆ Πυρήνη, τὸ ἀπὸ τοῦ Ίεροῦ **Ρωτ**ηρίου μέγρι τῆς πρὸς Αρτάβροις ἄκρας, ῆν καλοῦσι Νέ-🖜 τέταρτον δε τὸ ένθένδε μέχρι των βορείων ἄκρων τῆς 'Qήvns.

4. Αναλαβόντες δὲ λέγωμεν τὰ καθ' ἔκαστα, ἀπὸ τοῦ Ἱε
ἀκρωτηρίου ἀρξάμενοι. τοῦτο δέ ἐστι τὸ δυτικώτατον οὐ

Εὐρώπης μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκουμένης ἀπάσης σημεῖον.

κατοῦται μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν δυεῖν ἠπείρων ἡ οἰκουμένη πρὸς

τιν, τοῖς τε τῆς Εὐρώπης ἄκροις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Λι
κ, ὧν τὰ μὲν ἵβηρες ἔχουσι, τὰ δὲ Μαυρούσιοι. προῦχει

<sup>1.</sup> τεταμένη om. BCl edd. Recepi ex E. — κατὰ μὲν μῆκος 2. ἐπὶ] πρὸς l. 7. βορᾶν BCE. 9. τὸ δὲ ald. 14. νότερον C. 15. τὸ ἰβηρικὸν ClB, sed in học ν sec. m. add.: culinum, quod expressit Xyl. interpretatione sua, recep. Cor. 20. σῖσιν ἰέρνην codd. omn. Xyl. correxit coll. p. 153. 24. τὸ om. ald. τῆς ante Εὐρώπης om. l. — τοῖς πρώτοις] τοῖς πέρασι Cor., sed in suspicatur Strabonem scripsisse sive τοῖς τῆς Λιβύης, sive τοῖς πρὸ Λιβύης.

δὲ τὰ Ίβηρικὰ όσον γιλίοις καὶ πεντακοσίοις σταδίοις κατὰ τὸ λεγθεν άκρωτήριον. καὶ δὴ καὶ τὴν προσεχή τούτφ γώραν τή Λατίνη φωνή καλούσι Κούνεον, σφήνα σημαίνειν βουλόμενοι. αὐτὸ δὲ τὸ ἄκρον καὶ προπεπτωκὸς είς την θάλατταν Άρπμί-C. 138 δωρος εἰκάζει πλοίφ, γενόμενος, φησίν, ἐν τῷ τόπφ, προσλαμ- ἱ Α. 202 βάνειν δε τω σγήματι νησίδια τρία, το μεν εμβόλου τάξιν ένοι. τὰ δὲ ἐπωτίδων, ἐφόρμους ἔχοντα μετρίους. Ἡρακλέους [δ' ω-] θ' ίερον ένταῦθα δείκηνοθαι (ψεύσασθαι δε τοῦτο Έφοροι), ούτε βωμόν, ούτ' άλλου των θεών, άλλα λίθους συγκεῖσθα τρεῖς ἢ τέτταρας κατὰ πολλούς τόπους, οῦς ὑπὸ τῶν ἀφικτου Ν μένων στρέφεσθαι κατά τι πάτριον καὶ μεταφέρεσθαι ψευδοποιησαμένων θύειν δ' οὐκ είναι νόμιμον, οὐδε νύκτως ἐπιβαίνειν τοῦ τόπου, θεούς φασκόντων κατέγειν αὐτὸν ἐν τῷ τότε χρόνφ, άλλα τους έπι θέαν ηκοντας έν κώμη πλησίον νυκτερεύειν, εἶτ' ἐπιβάλλειν ἡμέρας, ὕδωρ ἐπιφερομένους διὰ ἡ 15 άνυδρίαν.

5. Ταῦτα μὲν οὖν οὕτως ἔχειν ἐγχωρεῖ, καὶ δεῖ πιστεύειν ὰ δὲ τοῖς πολλοῖς καὶ χυδαίοις ὁμοίως εἴρηκεν, οὐ πάνυ. λίγειν γὰρ δή φησι Ποσειδώνιος τοὺς πολλούς, μείζω δύνειν τὰ ἤλιον ἐν τῆ παρωκεανίτιδι [καὶ] μετὰ ψόφου παραπλησίως, μοσανεὶ σίζοντος τοῦ πελάγους κατὰ σβέσιν αὐτοῦ διὰ τὸ ἐμπίπτειν εἰς τὸν βυθόν. ψεῦδος δ' εἶναι καὶ τοῦτο καὶ τὸ παρακρῆμα νύκτα ἀκολουθεῖν μετὰ τὴν δύσιν οὐ γὰρ παραχρῆμα, μικρὸν δ' ὕστερον, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πελάγεσι τοῖς μεγάλοις. ὅπου μὲν γὰρ εἰς ὅρη δύεται, πλείω τὸν μετὰ δύσιν κρόνον τῆς ἡμέρας συμβαίνειν ἐκ τοῦ παραφωτισμοῦ, ἔκεὶ δὶ πλείω μὲν οὐκ ἐπακολουθεῖν, μὴ μέντοι μηδὲ παραχρῆμα συνάπτειν τὸ σκότος, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς μεγάλοις πεδίοις. τὴν δὲ

<sup>3.</sup> κούναιον C. 5. εἰκάζοι C. — ὡς φησιν fortasse Strabo scripsit: neque enim ipsa Artemidori verba h. l. afferre attinebat. 7. ὑφόρμους Cor. recte, ut opinor. — δ' οὐ om. codd. edd. Negationem cum sententia ipsa flagitet, μὴ ante δεἰκνυσθαι add. Cor. 9. οὖτε γὰς Ἡρακλέους βωμόν edd. — ἄλλο τι τῶν θεῶν ald. ἄλλου του θεῶν Cor. τὸν θεὸν C. — εἶναι post θεῶν add. marg. n edd. 11. στέφεσθαι Xyl. coni. — σπονδοποιησαμένων Cor.: εὖχὰς ποιησαμένων Gronconiecerat. 20. καὶ add. Cor. 22. καὶ τοὖτο om. B. — τὸ om. l. 26. περιφωτισμοῦ l. 27. πλεῖον Bl.

ῦ μεγέθους φαντασίαν αὖξεσθαι μεν όμοίως κατά τε τὰς δύσεις ιὶ τὰς ἀνατολὰς ἐν τοῖς πελάγεσι διὰ τὸ τὰς ἀναθυμιάσεις πλείις έκ των ύγρων άναφέρεσθαι διά δὲ τούτων ώς †δι' αὐλων Α. 203 λωμένην την όψιν πλατυτέρας δέχεσθαι τας φαντασίας, καθάπερ αὶ διὰ νέφους ξηρού καὶ λεπτού βλέπουσαν δυόμενον ή άνα-Δλοντα τον ηλιον η την σελήνην, ηνίκα καὶ ένερευθές φαίνεθαι τὸ ἄστρον. τὸ δὲ ψεῦδος ἐλέγξαι φησὶ τριάπονθ' ἡμέρας ιατρίψας εν Γαδείροις και τηρήσας τας δύσεις. ό δέ γε Αρμίδωρος έκατονταπλασίονά φησι δύεσθαι τὸν ηλιον, καὶ αὐκα νύκτα καταλαμβάνειν. ώς μεν ούν αύτος είδε τοῦτο έν ι Ίερφ ακρωτηρίφ, ούχ υποληπτέον, προσέχοντας τη αποφάι αὐτοῦ εση γὰρ νύκτωρ μηδένα ἐπιβαίνειν, ωστ' οὐδὲ δυοτου ήλίου οὐδεὶς ὢν ἐπιβαίνοι, εἴπερ εὐθὺς ή νὺξ καταλαμ**σεν** αγγ, ους, εν αγγό του τως παδοχεαριτίδος. και λαδ Ε Κάδειρα έπὶ τῷ ωκεανῷ, καὶ ὁ Ποσειδώνιος ἀντιμαρτυρεῖ ε άλλοι πλείους.

6. Τῆς δὲ συνεχοῦς τῷ Ἱερῷ ἀκρωτηρίφ παραλίας ἡ μέν C. 139
τιν ἀρχὴ τοῦ ἑσπερίου πλευροῦ τῆς Ἰβηρίας μέχρι τῆς ἐκβο; τοῦ Τάγου ποταμοῦ, ἡ δὲ τοῦ νοτίου μέχρι ἄλλου ποταῦ τοῦ Ἅνα καὶ τῆς ἐκβολῆς αὐτοῦ. φέρεται δ' ἀπὸ τῶν ἑφων
ρῶν ἑκάτερος· ἀλλ' ὁ μὲν ἐπ' εὐθείας εἰς τὴν ἑσπέραν ἐκδίισι πολὺ μείζων ὢν θατέρου, ὁ δ' Ἅνας πρὸς νότον ἐπιστρέι, τὴν μεσοποταμίαν ἀφορίζων, ἡν Κελτικοὶ νέμονται τὸ πλέον
ὶ τῶν Λυσιτανῶν τινες, ἐκ τῆς περαίας τοῦ Τάγου μετοικιἐντες ὑπὸ Ῥωμαίων· ἐν δὲ τοῖς ἄνω μέρεσι καὶ Καρπητανοὶ

<sup>3.</sup> δι αὐλῶν cum manifesto corruptum sit, coniecturis multi tentast: διαυγῶν scripsit Cor., δι ὑάλων proposuit Is. Voss. (ad. Mel. I, 18) ὑδάτων aut δι αὐλώνων Cens. Ienens. Posid. Bakiani p. 334. Strabo em scripsit, opinor, ὡς διὰ ὑγρῶν: etenim "acies nostra in humido itur, neque apprehendere, quod vult, fideliter potest," ut ait Seneca uaestt. natt. I, 5, 6). Idem vel clarius docent Cleomedis verba (Cycl. cor. II, p. 83 Bak.) λέγεται δὶ καὶ ἐκ βαθέων θεωρούμενος φρεών ὁ ἥλιος — πολὺ μείζων φαντάζεσθαι, ἄτε διὰ τοῦ νοτεροῦ τοῦ τῷ φρέατι ἀέρος ὁρώμενος. 10. οὖν om. l. 12. δυνομένου 1. 21. ἐπιδίδωσι BCl ἀποδίδωσι edd. ἐκδίδωσι Epit. 23. κελ-BCl κέλτιοι n, Cor. corr. ex Cas. cuni.: cf. p. 151. 153 extr.

ή γώρα μετρίως έστιν εὐδαίμων, ή δ' έφεξης προς εω κειμένη

καὶ νότον ύπερβολήν ούκ απολείπει πρός απασαν κρινομένη τήν οἰπουμένην ἀρετῆς χάριν καὶ τῶν ἐκ γῆς καὶ θαλάττης ἀγαθων. αθτη δ' έστίν, ην ό Βαϊτις διαρρεί ποταμός, από των 5 αὐτῶν μερῶν τὴν ἀρχὴν ἔχων, ἀφ' ὧνπερ καὶ ὁ Άνας καὶ ὁ Τάγος, μέσος πως άμφοῖν τούτων ὑπάργων κατὰ μέγεθος πα-Α. 204 ραπλησίως μέντοι τῷ Ανα κατ' ἀρχὰς ἐπὶ τὴν ἑσπέραν ὁνείς είτ' έπιστρέφει πρός νότον καὶ κατά την αὐτην έκδίδωσι τούτφ παραλίαν. καλούσι δ' άπὸ μὲν τοῦ ποταμοῦ Βαιτικήν, ἀπὸ δὶ 10 των ένοικούντων Τουρδητανίαν τούς δ' ένοικούντας Τουρδητανούς τε καὶ Τουρδούλους προσαγορεύουσιν, οἱ μέν τοὺς αὐτοὺς νομίζοντες, οἱ δ' έτέρους δν έστι καὶ Πολύβιος, συοίκους φήσας τοῖς Τουρδητανοῖς πρὸς ἄρκτον τοὺς Τουρδούλους τυνί δ' έν αὐτοῖς οὐδεὶς φαίνεται διορισμός. σὸφώτα !! τοι δ' έξετάζονται των Ίβήρων ούτοι, καὶ γραμματική γρώνται, καὶ τῆς παλαιᾶς μνήμης ἔγουσι συγγράμματα καὶ ποιήματα και νόμους έμμετρους έξακισχιλίων έτων, ως φασι κα οί άλλοι δ' Ίβηρες χρώνται γραμματική, οὐ μιά [δ'] ίδέα, οὐδὶ γαρ γλώττη μια. τείνει δε ή χώρα αυτη, ή έντος του Άνα, ? πρός εω μεν μέγρι της 'Ωρητανίας, πρός νότον δε μέγρι της παραλίας της από των έκβολων του Άνα μέγρι Στηλων. ανάγκη δὲ διὰ πλειόνων περὶ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ τῶν σύνεγγυς τόπων,

<sup>1.</sup> οὐεττόνων codd. edd., sed plerisque locis infra codd. οὐετωνς offerunt, eamque scripturam poetarum latinorum consuetudo magnopere commendat, mediam syllabam producentium: v. Lucan. IV, 9. Sil. ltal. 11. Τουρδετανίαν BCl, η tuetur in hoc nomine Epit, α compluribus locis infra A. Eadem forma Ptolem. usus est: apud Steph. et haud raro infra in codd. per ι effertur Τουρδιτανία. A scriptoribes latinis constanter appellantur Turdetani. - Tovođeravove BCl. τὰ ante συγγράμματα add. ald. 19. δ' om. codd. edd. idla BC ald. μια, quod est in l, restituit Breg. ac post cum Cor. 21. πρός νότον δε από των εκβολών μέχρι της παραλίας της του ανα μέ χοι στηλών BCl edd., sed και post Ara add. Cor., quo nihil proficimus; audaciora proposuit Grosk. Mutato verborum ordine omnia, ni fallor, bene procedunt. 23. Quae leguntur inde a voce meol extent denuo in Aghi (v. ad p. 126 §. 26).

όσα συντείνει πρός το μαθείν την εύφυίαν των τόπων και την εύδαιμονίαν.

- 7. Τῆς δὲ παραλίας ταύτης, εἰς ἡν ὅ τε Βαῖτις καὶ ὁ ἄνας ἐκδίδωσι, καὶ τῶν ἐσχάτων τῆς Μαυρουσίας εἰς τὸ μεταξὺ ἐμπῖπτον τὸ ἄτλαντικὸν πέλαγος ποιεῖ τὸν κατὰ Στήλας πορθμόν, καθ' ὅν ἡ ἐντὸς θάλαττα συνάπτει τῆ ἐκτός. ἐνταῦθα δὴ ὅρος ἐστὶ τῶν Ἰβήρων τῶν καλουμένων Βαστητανῶν, οῦς καὶ Βαστούλους καλοῦσιν, ἡ Κάλπη, τῆ περιοχῆ μὲν οὐ μέγα, τῷ δ' τψει μέγα καὶ ὅρθιον, ὥστε πόρρωθεν νησοειδὲς φαίνεσθαι. ἐκπλέουσιν οὐν ἐκ τῆς ἡμετέρας θαλάττης εἰς τὴν ἔξω δεξιόν C. 140 ἐστι τοῦτο, καὶ πρὸς αὐτὸ Καρτηία πόλις ἐν τετταράκοντα στα- Α. 205 δίοις ἀξιόλογος καὶ παλαιά, ναύσταθμόν ποτε γενομένη τῶν Ἰβήρων. ἔνιοι δὲ καὶ Ἡρακλέους κτίσμα λέγουσιν αὐτήν, ὧν ἐστι καὶ Τιμοσθένης, ὅς φησι καὶ Ἡρακλείαν ὀνομάζεσθαι τὸ καλαιόν, δείκνυσθαί τε μέγαν περίβολον καὶ νεωσοίκους.
- 8. Είτα Μενλαρία, ταριχείας έχουσα, καὶ μετὰ ταῦτα Βελών πόλις καὶ ποταμός. ἐντεῦθεν οἱ διάπλοι μάλιστά εἰσιν εἰς Τίγγιν τῆς Μαυρουσίας καὶ ἐμπόρια καὶ ταριχεῖαι. ἡν δὲ καὶ

<sup>3.</sup> δε δη Sbk. Cor. 4. ἐκδίδουσι Strabonem scripsisse crediderim. - τὸ om. ald. 7. βαστιτανών ABC βαστιανών l; infra η constanter 11. Καρτηία | Κάλπη codd. edd. Magnus de hoc loco VV. DD. est dissensus: sed cum liqueat de urbe nobilissima Carteja ngi, et de situ huius urbis nullo alio loco infra exponatur; cum Calpe urbs in nullo scriptorum antiquorum monumento commemoretur, nisi in ltiner. Anton. (v. p. 406 Wess.) loco parum perspicuo, et apud Tzetzen (Chil. VIII, 217) auctorem nimis recentem (qui tertius affertur a VVessel. l. l. Nicolaus Damasc. p. 103 ed. Orell. habet Καλπία): illius urbis nomen pro hoc restituere non dubitavi, quod faciendum censnerant Cas., Bo-. chartus (v. Chan. I, c. 34 p. 615), Intpp. Parr. Quod alii opposuerunt argumentum, a Spanhemio (v. de Praest. et Usu Num. II, p. 600) prolatum esse nummum C. I. CALPE signatum, evanuit ex quo Eckhel. (v. Doctr. I p. 16) ad Apameam eum retulit, aliumque similiter inscriptum CALP. ad Panormum. Praeterea quam facile error ex ductuum similitudine Calpesque mentione paulo ante facta oriri potuerit, manise-12. ποτε τε BCl. 14. zai post iori om C. stum est. Mellapla edd., atque hace nominis forma obtinet apud scriptores latinos; Ptolemaeus contra (cumque eo Marcianus) v tuetur II, 3 (cf. 5). Stephanus quidem (s. v. Βηλος) exhibet Μηλαρία, Plutarchus (v. Sertor. c. 12) Μελλαρία. 18. εμπορεία Cor. et sic plerumque.

τιμή δε και τῷ ἐποικήσαι νεωστι τοὺς Καίσαρος στρατιώτας ή Βαίτις ὑπερέχει, καίπερ οὐ συνοικουμένη λαμπρῶς.

2. Μετὰ δὲ ταύτας Ἰτάλικα καὶ Ἰλιπα ἐπὶ τῷ Βαὶτι, 
ἄστιγις δ' ἀπωτέρω καὶ Κάρμων καὶ Ὀβούλκων ἔτι δὲ ἐν αἰς 
οὶ Πομπηίου παῖδες κατεπολεμήθησαν, Μούνδα καὶ ἀτίγουα 
καὶ Οὖρσων καὶ Τοῦκκις καὶ Οὐλία καὶ † Αἴγουα ἀπασαι δ' 
αῦται Κορδύβης οὐκ ἄπωθεν. τρόπον δέ τινα μητρόπολις κατί 
στη τοῦ τόπου τούτου Μούνδα διέχει δὲ Καρτηίας ἡ Μούνδα 
Α. 209 σταδίους † χιλίους καὶ τετρακοσίους, εἰς ῆν ἔφυγεν ἡττηθεὶς ὁ 
Γναῖος εἰτ' ἐκπλεύσας ἔνθεν καὶ ἐκβὰς ἔς τινα ὑπερκειμίτρι 
θαλάττης ὀρεινὴν διεφθάρη. ὁ δ' ἀδελφὸς αὐτοῦ Σεξτος ἐκ 
Κορδύβης σωθεὶς καὶ μικρὸν ἐν τοῖς Ἰβηρσι πολεμήσας χρό-

<sup>2.</sup> De nomine Baitus diu dubitatum est, quia ab nullo alio scriptore huius urbis fit mentio: id quod eo magis mirum videtur, que nobiliorem fuisse ex hoc Strabonis loco iure colligas. Praeterea in Epit, ubi omnes aliae urbes h. I. commemoratae enumerantur, illud nomes non invenitur. Neque multum proficimus coniecturis, quibus Mannertus tueri studuit (Geogr. antiq. I p. 303) codicum scripturam: sed infeliciores sunt suspiciones corum, qui mutari cam iubent, Casauboni, Baixula proponentis, nomen ab his locis alienum, ut liquet ex Polyhio (X, 38. XI, 20), Penzeliique ἐν τη Βαιτική coniicientis. Equidem nihi certi affirmo. 3. Baiter Cor. 4. activas AC activas Bl ald. άστινα Epit., unde Cas. coniecit scribendum esse Αστίγα, idque recepit Cor. Sed Astigi appellatur hoc oppidum a Plinio et Mela, Aoregis a Ptolemaeo; utraque forma invenitur in nummis titulisque: alterutra igitar 5. arérova codd. edd. Sed Cas. iam vidit hanc esse urbem, quam Ateguam appellant Hirt. de bell. Hisp. VIII. 22. Plin. H. N. III, 3. Dio Cass. XLIII, 33 et 34; inde Grosk. restitut. 6. τοῦκις ald. — loulía codd. edd. Multae autem cum sint huius nominis urbes in Hispania, neque unquam sere commemorentur nisi addito adiectivo, complures suspicati sunt Strabonem hic scripsisse Οὐλία, quae haud procul suit Corduba; atque ita scripsit Grosk. - Alyova, quod nomen nullo alio loco invenitur, sanum non esse recte suspicatur Cas, haud male simul coniiciens "Eoyova: nominatur enim his in locis urbs "Εσχουα a Ptolemaeo et Plinio. 9. ¿ξακισχιλίους BCI ¿ξγιλίους ald.; inde Palmerius elicuit εξήκοντα, quod rec. Cor. Grosk. Sed Strabonen scripsisse arbitror τριάκοντα, unde, A in A mutato, alter error ortus es; alteri siglum ç ex praecedenti ç aliqua ratione natum ansam dedit. Abest enim Munda a Carteia 400 fere stadia. 11. Σέστος BCl.

\*\* νόστερον Σικελίαν ἀπέστησεν, εἰτ' ἐκπεσῶν ἐνθένδε εἰς τὴν 'σίαν ἀλοὺς ὑπὸ τῶν Αντωνίου στρατηγῶν ἐν †Μιλήτω κατέ¿ρεψε τὸν βίον. ἐν δὲ τοῖς Κελτικοῖς Κονίστοργίς ἐστι γνωμωτάτη ἐπὶ δὲ ταῖς ἀναχύσεσιν ἡ Αστα, εἰς ῆν οἱ Γαδιενοὶ συνίασι μάλιστα, ὑπερκειμένην τοῦ ἐπινείου τῆς νήσου 
καδίους οὐ πολὺ πλείους τῶν ἑκατόν.

3. Παροικεῖται δὲ ὑπὸ πλείστων ὁ Βαῖτις, καὶ ἀναπλεῖται γεδόν τι ἐπὶ χιλίους καὶ διακοσίνυς σταδίους ἐκ θαλάττης μέρι Κορδύβης καὶ τῶν μικρὸν ἐπάνω τόπων. καὶ δὴ καὶ ἔξ- C. 142 ὑργασται περιττῶς ἢ τε παραποταμία καὶ τὰ ἐν τῷ ποταμῷ ησίδια. πρόσεστι δὲ καὶ τὸ τῆς ὄψεως τερπνόν, ἄλσεσι καὶ κᾶς ἄλλαις φυτουργίαις ἐκπεπονημένων τῶν χωρίων. μέχρι μὲν τῶν Ἱσπάλιος ὁλκάσιν ἀξιολόγοις ὁ ἀνάπλους ἐστὶν ἐπὶ σταδίους οὐ πολὺ λείποντας τῶν πεντακοσίων, ἐπὶ δὲ τὰς ἄνω πόλιες μέχρι Ἰλίπας ταῖς ἐλάττοσι, μέχρι δὲ Κορδύβης τοῖς ποταμίοις σκάφεσι, πηκτοῖς μὲν τὰ νῦν, τὸ παλαιὸν δὲ καὶ μοτοξύλοις· τὸ δ' ἄνω τὸ ἐπὶ Καστλῶνος οὐκ ἔστι πλόιμον· παρτιδίληλοι δὲ τίνες ῥάχεις ὀρῶν παρατείνουσι τῷ ποταμῷ, μᾶλλίν τε καὶ ἦττον αὐτῷ συνάπτουσαι πρὸς βορρᾶν, μετάλλων κάἡρεις. πλεῖστος δ' ἐστὶν ἄργυρος ἐν τοῖς κατὰ Ἰλιπαν τόποις

<sup>2.</sup> Midaëi, Phrygiae in urbe, cum Sext. Pompeium captum et interectum esse Dio Cass. XLIX c. 18 pluribus tradat, ἐν Μιδαείω et hic bendum esse liquet, et apud Appianum Civ. V, 144, ubi itidem legi-📭 🦫 Μιλήτω: paulo ante enim c. 140 in Bithynia Pompeium captum ipse narraverat. Lachmanni schedis haec debeo. 8. χονίστορσις **BCl** πονίστωρσις ald. Quod scripsi cum Groskurdio, est apud Appian. 57 Hispanorumque consuetudini magis convenit. 4. ή μάστα dd. Xyl. corr. — of τουνγαδιτανοί ABCl of Τουρδιτανοί edd. Sed Caditanis hic agi satis patet. Codicum scriptura inde videatur orta 🗢, quod syllaba τουρ primum supra γα ex coniectura, ni fallor, popostea nomini illi praefigeretur simulque corrumperetur. Heern Cor. - Enirhou C. 17. κλάστωνος Α κλαστῶν BCl; simip. 160 Κλάστων appellatur haec urbs, sed p. 148 et 166 Κασταών. sponte sua elucet Καστλώνα eam a Strabone nominatam fuisse, formam usurpavit Plutarch. Sertor. c. 3. Pleniorem formam Polyo, Artemidoro, Stephano usitatam Kasvalaros scripsit Cor. - lovi] τε kino Cor. — πλώιμον BCl edd..

- Α. 210 καὶ τοῖς κατὰ Σισάπωνα, τόν τε παλαιὸν λεγόμενον καὶ τὸν νέον κατὰ δὲ τὰς Κωτίνας λεγομένας χαλκός τε ἄμα γενιῦται καὶ χρυσός. ἐν ἀριστερῷ μὲν οὖν ἐστι τοῖς ἀναπλέουςι τὰ ὅρη ταῦτα, ἐν δεξιῷ δὲ πεδίον μέγα καὶ ὑψηλὸν καὶ εὔκαρκον καὶ μεγαλόδενδρον καὶ εὔβοτον. ἔχει δὲ καὶ ὁ Ανας ἀνάπλουν ὁ οὖτε δὲ τηλικούτοις σκάφεσιν, οὖτ' ἐπὶ τοσοῦτον. ὑπέρκειται δὲ καὶ τούτου μεταλλείας ἔχοντα ὅρη, καθήκει δὲ ταῦτα πρὸς τὸν Τάγον. τὰ μὲν οὖν τὰς μεταλλείας ἔχοντα χωρία ἀνάγκη τραχέα τε εἶναι καὶ παράλυπρα, οἶάπερ καὶ τὰ τῆ Καρπητικί συνάπτοντα, καὶ ἔτι μᾶλλον τοῖς Κελτίβηροι. τοιαύτη δὲ κιὶ ἡ Βαιτουρία, ξηρὰ ἔχουσα πεδία τὰ παρήκοντα τῷ Ανα.

2. τὰς Κοτίνους λεγομένας proposuit Is. Voss. ad Mel. III, l, eundem intelligi locum ratus, quem Ptolem. II, 4 nominat 'Ολέαστουν, unde originem ducat plumbum Oleastrense Plinii (H. N. XXXIV, 49). Sed haec nimis incerta.

5. καὶ ἦιόνας ὁ ἀνάπλους codd. Shk. corr. ex. Cas. coni., relinquens tamen cum eo ἀνάπλους, quod ne Cor. quidem mutavit.

7. τούτου] τοῦ Α΄ Τὰ Βl ald. Cor. corr. — μετελίας et in marg. pr. m. add. μεταλαίας Α. — ὅρη — ἔχοντα οπ. l.

9. Καρπιτανίμ Β΄ Cl.

12. Τουρδιτανία Β΄ Cl.

15. ναυπληφίων Cor.

19. ἡ om. ald.

20. τῶν ante Στηλῶν add. edd.

22. μετρίοις C.

23. ἐκτεταμένοις codd. edd. Grosk. corr.

ίδενός, έπουρίζοντος δε του πελάγους καθάπερ του ποταμίου εύματος διά την πλημμυρίδα. αἱ δ' ἐπιβάσεις μείζους εἰσὶν παώθα η έν τοῖς άλλοις τόποις, ὅτι εἰς πόρον συνωθουμένη Α. 211 τενον ή θάλαττα έκ μεγάλου πελάγους, δν ή Μαυρουσία ποιεῖ τρὸς την Ίβηρίαν, άνακοπας λαμβάνει, και φέρεται προς τα **πον**τα μέρη τῆς γῆς εὐπετῶς. ἔνιαι μὲν οὖν τῶν τοιούτων υλάδων πενούνται πατά τὰς άμπώτεις, τινὰς δ' οὐ παντάπατιν επιλείπει το ύδως, ένιαι δε και νήσους απολαμβάνουσιν έν του και μεταξύ του κίσιν αι αναγύσεις αι μεταξύ του τ Ίερου ακρωτηρίου και των Στηλων, επίδοσιν έγουσαι σφοφοτέραν παρά τας έν τοῖς άλλοις τόποις. ή τοιαύτη δ' ἐπίδοτο έγει μέν τι καὶ πλεονέκτημα πρὸς τὰς γρείας τῶν πλοϊζοφων· πλείους γάρ καὶ μείζους ποιεί τας αναγύσεις, πολλάκ καὶ ἐπὶ Τόκτω σταδίους ἀναπλεομένας, ώστε τρόπον τινὰ **ἄσαν** πλωτήν παρέχεται την γην καὶ εὐπετη πρός τε τὰς ἐξγωγάς των φορτίων καὶ τὰς εἰσαγωγάς. ἔγει δέ τι καὶ ὀγλη-★ αἱ γὰρ ἐν τοῖς ποταμοῖς ναυτιλίαι \* αἱ\* διὰ τὴν σφοδρότης πλημμυρίδος ἰσγυρότερον τη ρύσει των ποταμών αντινέουσαν κίνδυνον οὐ μικρον ταῖς ναυκληρίαις ἐπιφέρουσι, καστομιζομέναις τε όμοίως καὶ ἀνακομιζομέναις. αἱ δὲ ἀμπώις έν ταῖς ἀναγύσεσίν εἰσι βλαβεραί ταῖς γὰρ πλημμυρίσιν τα λόγον και αὐταί παροξύνονται, διά τε τὸ τάγος και ἐπί μοᾶς πολλάχις έγχατέλιπον τὴν ναῦν. τά τε βοσχήματα εἰς ε τήσους διαβαίνοντα τας \*προ των ποταμών\* προ των ανα-

<sup>14.</sup> ὀκτώ corruptum esse 12. πλωιζομένων C ex corr. sec. m. amifestum est, sed oxraxoslove, quod Penz. suspicatus erat, Cor. recepit aris audacter. Hic quoque corruptionis causa in commutatione notae Leum alia aliqua est quaerenda, neque improbabiliter έκατον Grosk. pponit: rectissime tamen Cas. "emendare sine auctoritate codicis nec cile, nec tutum." 17. at delevit Cor. 18. ¿νσει] φύσει Sbk. πεπνέουσαι codd. Cor. corr., Groskurd. malit ἀντιπνεούσης. Te rauximpois ABC rais rauximplais l rois raurillois ald. rois rau-20. κατακομιζομένοις Β. - ανακομιζομένοις Β. mplois Cor. 24. πρός τὸν ποταμόν ald. Ad le-L áráloyor codd. edd. omn. mdam structurae duritiem και inter ποταμών et πρό addendum esse menit Pactz., sed cum de aestuariis solis hic agatur, verba πρὸ τῶν ποzacio aliena prorsus ab hoc loco indicanda sunt.

χύσεων τοτὸ μὲν οὖν καὶ ἐπεκλύσθη, τοχὸ δὲ ἀπελήφθη, βιαζόμενα δ' ἐπανελθεῖν οὐκ ἴσχυσεν, ἀλλὰ διεφθάρη· τὰς δὲ βοῦς φασι καὶ τετηρηκυίας τὸ συμβαῖνον περιμένειν τὴν ἀναχώρησιν τῆς θαλάττης, καὶ τότε ἀπαίρειν εἰς τὴν ἤπειρον.

- 5. Καταμαθόντες δ' οὖν τὴν φύσιν τῶν τόπων οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰς ἀναχύσεις ὁμοίως ὑπουργεῖν τοῖς ποταμοῖς δυναμένας πόλεις ἔκτισαν ἐπ' αὐτῶν καὶ ἄλλας κατοικίας, καθώπερ 
  ἐπὶ τῶν ποταμῶν τούτων δ' ἐστὶν ἢ τε Αστα καὶ Νάβρισσα 
  καὶ "Ονοβα καὶ [Οσ]σόνοβα καὶ Μαίνοβα καὶ ἄλλαι πλείως. 
  προσλαμβάνουσι δὲ καὶ διώρυγες ἔσθ' ὅπου γεγονυῖαι τῷ πολλαχόθεν εἶναι καὶ πολλαχόσε τὴν κομιδὴν καὶ πρὸς ἀλλήλως
- Α. 212 καὶ πρὸς τοὺς ἔξω. καὶ αἱ σύρροιαι δὲ ὡσαύτως ὡφεἰοῦσ κατὰ τὰς ἐπὶ πολὺ πλήμας, \*διειργομένας ὑπὸ\* τῶν διειργόντων ἰσθμῶν τοὺς πόρους καὶ πλωτοὺς ἀπεργαζομένας, ώσα πορθμεύεσθαι καὶ ἐκ τῶν ποταμῶν εἰς τὰς ἀναχύσεις κἀκεῖθεν Ν δεῦρο. ἄπασα δ' ἡ ἐμπορία πρὸς τὴν Ἰταλίαν ἐστὶ καὶ τὴν Ῥψ-
- C. 144 μην, ἔχουσα τὸν πλοῦν μέχρι τῶν Στηλῶν ἀγαθὸν (πλὴν εἰκι ἐστι περὶ τὸν πορθμὸν δυσκολία) καὶ τὸν πελάγιον τὸν ἐν τῆ καθ' ἡμᾶς θαλάττη. διὰ γὰρ εὐδίου κλίματος οἱ δρόμοι συπιλοῦνται, καὶ μάλιστα τῷ πελαγίζοντι· τοῦτο δὲ πρόσφορίν κι ἐστι ταῖς ἐμπορικαῖς ὁλκάσιν. ἔχουσι δὲ καὶ οἱ ἄνεμοι τάξιν κὶ πελάγιοι· πρόσεστι δὲ καὶ ἡ νῦν εἰρήνη, τῶν ληστηρίων κατιλυθέντων, ὧσθ' ἡ σύμπασα ὑπάρχει ἡαστώνη τοῖς πλοϊζομίνοις. ἰδιόν δέ τί φησι Ποσειδώνιος τηρῆσαι κατὰ τὸν ἀνόπλουν τὸν ἐκ τῆς Ἰβηρίας, ὅτι οἱ Εὐροι κατ' ἐκεῖνο τὸ πελαγες κουν τὸν ἐκ τῆς Ἰβηρίας, ὅτι οἱ Εὐροι κατ' ἐκεῖνο τὸ πελαγες και καν ἐκεῖνο τὸ πελαγες και οἱ Εὐροι κατ' ἐκεῖνο τὸ πελαγες και διαγες και ἐνεῖνο τὸ πελαγες και διαγες και διαγες και ἐνεῖνο τὸ πελαγες και διαγες κα

<sup>1.</sup> οὖν asteriscis inclusit Cor. — καὶ post δὲ add. edd: — ἀπεἰείφθη codd. Cor. corr. 8. καὶ ante ἐπὶ add. Cor. — Νέβρισσα Cor. ex Ptolemaeo, apud quem et ipsum nunc legitur Νάβρισσα. 9. Σενοβα codd. edd., asteriscis inclusit Cor. At Voss. ad Mel. III, 1 im δοσόνοβα scribendum esse viderat: cf. praeter Melae locum Ptol. II, 4 Plin. IV, 35. 10. τῷ] τοῦ codd. Cor. corr., Paetzio idem moneste. 11. καὶ post κομιδήν om. ald. 13. καὶ post πλήμας add. ald. Verte διειργομένας ὑπό om. Cor., neque qui ferri possint, intelligo. 14 καὶ πλωτὸν ἀπεργαζομένων ΑΒC πλωτοὺς ἀπεργαζομένας οπίωο καὶ η quem secutus est Cor.: ac verum ex parte vidit, qui ea posnit, sed praestat participium referre ad πλήμας. 16. δ᾽ ἡ] δὴ codd. edd. — ἐμπορεία ΑΒΙ edd. 17. πλὴν — κλίματος om. ι. 21. ἐμπορείως ΑΒC.

ίως τοῦ Σαρδφου κόλπου πνέοιεν ἐτησίαι· διὸ καὶ τρισὶ μησὶν εἰς Ἰταλίαν κατᾶραι μόλις παραδιενεχθεὶς περί τε τὰς Γυμησίας νήσους καὶ περὶ Σαρδόνα καὶ τὰ ἄλλα ἀπαντικρὸ τούτων μέρη τῆς Λιβύης.

6. Έξάγεται δ' έκ της Τουρδητανίας σῖτός τε καὶ οίνος πολης καὶ έλαιον οὐ πολύ μόνον, άλλα καὶ κάλλιστον καὶ κυρὸς δε και μέλι και πέττα έξάγεται και κόκκος πολλή και μίλτος Α. 213 ού γείρων της Σινωπικής γής. τά τε ναυπήγια συνιστάσιν αύτόθι έξ έπιγωρίας ύλης, άλες τε όρυκτοί παρ' αύτοῖς είσι καὶ Ι ποταμών άλμυρών ρεύματα ούκ όλίγα, ούκ όλίγη δε ούδε έκ των όψων ταριγεία οὐκ ένθεν μόνον, άλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἄλλης της έκτὸς Στηλών παραλίας, οὐ γείρων της Ποντικής. πολλή δε και έσθης πρότερον ήργετο, νύν δε έρια μαλλον τών Κοραξών. και ύπερβολή τίς έστι τοῦ κάλλους ταλαντιαίους γοῦν ονούνται τούς κριούς είς τας όγείας, ύπερβολή δε καί των λεπών ύφασμάτων, απερ οἱ † Σαλτιῆται κατασκευάζουσιν. άφθοτος δε και βοσκημάτων άφθονία παντοίων και κυνηγεσίων. των δ όλεθρίων θηρίων σπάνις πλήν των γεωρύγων λαγιδέων, ους σοι λεβηρίδας προσαγορεύουσι· λυμαίνονται γάρ καὶ φυτά καὶ **σπέ**ρματα διζοφαγούντες· καὶ τοῦτο συμβαίνει καθ' όλην την Τβηρίαν σχεδόν, διατείνει δὲ καὶ μέχρι Μασσαλίας, ὀχλεῖ δὲ καὶ τὰς τήσους. οἱ δὲ τὰς Γυμτησίας οἰκοῦττες λέγοτται πρε- Α. 214 **τβεύσασθαί ποτε πρός 'Ρωμαίους κατά γώρας αίτησιν' έκβάλλε**το το των ζώων τούτων, άντεχειν μη δυνάμενοι διά 👈 πλήθος. πρός μέν οὖν τὸν τοσοῦτον ἴσως πόλεμον, δς οὐκ

2. γὰς διενεχθείς BCl γὰς om. A. Correxi ex Tyrwh. coni.; παςκεχθείς Cor. 3. τάλλα Bl(?) edd. 10. οὐδ' ἡ ἐκ edd. inde a Cas.

2. χεῖρον codd. Cor. corr. 14. δέ τις C. Cor. 16. Σαλτιῆται nemini praeter Strabonem commemorati, eamque ob causam in dubium
centi et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis ac Σαλτιcenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis ac Σαλτιcenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis tentati sunt, ex quibus una Intpp. Parr. est probacenti et coniecturis recenti et coniect

άεὶ συμβαίνει † φθόρον δέ τινι λοιμική, καθάπες όφεων καὶ

μυών τών ἀρουραίων, χρεία τῆς τοσαύτης ἐπικουρίας, πρὸς δὲ τὸ μέτριον ἐξεύρηνται πλείους θῆραι· καὶ δὴ καὶ γαλᾶς ἀγρίας, ᾶς ἡ Λιβύη φέρει, τρέφουσιν ἐπίτηδες· ᾶς φιμώσαντες παρίασιν εἰς τὰς ὁπάς· αὶ δ' ἐξέλκουσιν ἔξω τοῖς ὅνυξιν, οῦς ἀν ἐκαταλάβωσιν, ἢ φεύγειν ἀναγκάζουσιν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ἐκ
C. 145 πεσόντας δὲ θηρεύουσιν οὶ ἐφεστῶτες. τὴν δὲ ἀφθονίαν τῶν ἐκκομιζομένων ἐκ τῆς Τουρδητανίας ἐμφανίζει τὸ μέγεθος καὶ τὸ πλῆθος τῶν ναυκληρίων· ὁλκάδες γὰρ μέγιρται παρὰ τούτων πλέουσιν εἰς Δικαιαρχίαν καὶ τὰ Ὠστια, τῆς Ῥώμης !! ἐπίνειον· τὸ δὲ πλῆθος μικροῦ δεῖν ἐνάμιλλον τοῖς Διβυκοῦς \*ἐκπολλαπλασίασις\*.

<sup>1.</sup> ώρων B Sbk. Cor. Θεωρων C, unde Θηρίων Sbk. suspicatus est, αέρων Cas. Sed cum vox καταστάσει, quae post λοιμική additur in edd. non legatur in ACl (ex B nihil video enotatum) alia medicina videatur quaerenda. Crediderim scriptum suisse popa de zwe xtl. cf. p. 145 cm. 2. αρουριαίος A. — χρείαν AC. 4. φέρει φέρουσι ABCI Cas. corr. 8. Tovoditarias BCl. 9. vavalnow ABC Cor. corr. - yao de B 10. την ante Δικαιαρχίαν add. ald. 11. ἐκπολλαπλασιάσιος Β ἐκπολλαπλασιάσεως ald.; om. l. Quod quidquid est ex margine haud dubie huc irrepsit: ideo tollendum esse Cas. iudicavit, sustulerast 16. κατά] καὶ *l*. Sbk. Cor. 13. τουρδιτανία BCl. 18. aişaνομένων ΒΙ. 19. λιμνασίαν Cor. 20. Antlor A Antelor i sec. E. addito, C. 21. pallauren A.

ποοφύρας φασίκι έν δε τοῖς έξωτέροις τόποις καὶ μείζους όγδοήκοντα μπών την σμύραιναν καὶ τὸν γόγγρον, ταλαντιαίον δὲ τὸν πολύποδα, διπήγεις δὲ τὰς τενθίδας καὶ τὰ παραπλήσια, πολύς δε και ό θύννος συνελαύνεται δεύρο από της άλλης της ι ξωθεν παραλίας πίων και παχύς. τρέφεται δε βαλάνφ δρυύη φυομένη κατά τῆς θαλάττης χαμαιζήλφ τινὶ παντάπασιν, άδρότατον δ' έκφερούση καρπόν. ήπερ καὶ ἐν τῆ γῆ φύεται πολλή κατά την Ίβηρίαν, φίζας μεν έγουσα μεγάλας ώς αν τελώας δρυός, έξαιρομένη δε έκ θάμνου ταπεινής ήττον τοσού-🕽 τον δ' έκφέρει καρπόν, ώστε μετὰ την άκμην πλήρη την παφαλίαν είναι τήν τε έντὸς καὶ την έκτὸς Στηλών, ην έκβάλλουσυ αι πλημαι· ή δ' έντος Στηλών έλάττων άει και μάλλον εύείσκεται. λέγει δ' ὁ Πολύβιος καὶ μεγοὶ τῆς Λατίνης ἐκπέμπειν την βάλανον ταύτην, εί μη ἄρα, φησί, και ή Σαρδώ φέρει ικά ή πλησιόγωρος ταύτη. καὶ οἱ θύννοι δ' όσο πλείον συντηίζουσι ταῖς Στήλαις έξωθεν φερόμενοι, τοσῷδ' ἰσγναίνοντα πλείον, της τροφης έπιλειπούσης είναι τε †παρά θαλάτ-

<sup>1.</sup> µεlζονας edd. 4. ἀπό της άλέης της ξεωθεν παλαιάς codd, unde Cas. scribendum censuit ὑπὸ τῆς ἀλέης τ. ε. παραλίας, laudatis Miss locis, quibus thynni calorem maxime sequi traduntur. Sed unice verum Cor. restituit, quad recepi: cf. p. 144 med. παρτάπασιν add. l edd., sed reliqui codd. eam vocem recte omittunt: £ Polyb. (ap. Athen. VII, 302), quem Strabo hic sequitur auctorem. 9. ¿x] xaì l, ¿x deletum in B, om. Cor. 7. άδρότατον] πολύν 1. **Tollendum** itidem censuerat Salmasius (Exerc. Plin. p. 676), ac profeto incommodum est; sed relinquendum erit, donec aliunde probetur & ... aros feminini etiam fuisse generis. Apud Themist. (Or. 11 p. 150, C) mediol., cuius magna est auctoritas, exhibet ή θάμνος. z quae sequentur ή έντὸς quo referantur non habent: quapropter βαλάwww excidisse crediderim, sive post παραλίαν, sive post Στηλών fuit po-15. δσω] δπως ACl - πλέον Cor. 17. πλέον ABCl edd. itum. - ἐπιλιπούσης ald. - παρά θάλαττάν τε τὸ AC παραθαλάττιον τὸ **Y(?) 1;** Cas. laudatis Polybii verbis, quae affert Athen. l. l. (διόπερ ούκ 👣 τωμάρτοι τις λέγων ύς είναι θαλαττίους τούς θύννους είσι γάρ οί νέρνοι οίον ὖες ἀπὸ τῶν βαλάνων αὐξανόμενοι), haec proposuit: εἶναί υν θαλάττιον τὸ ζῶον, codicumque scripturam paulo pressius sequens 'yrwh. elral te aga Galattior vr. Sed aga nemini placebit: malim ic. Infelicissime είναι τε πάρα τάλλα πίον τὸ ζῶον Cor.

τιον ύν το ζφον τούτο , ήδεσθαι γαο τη βαλάνου γενομένης, φοράν και των θύννων είναι.

8. Τοσούτοις δε της προειρημέτης χώρας άγαθοις κεγο-C. 146 ρηγημένης, ούγ ηκιστα, άλλα καὶ μάλιστα άποδέξαιτ' αν τις 5 Α. 216 καὶ θαυμάσειε τὸ περὶ τὰς μεταλλείας εὐφυές - ἄπασα μὲν γὰρ μεστή των τοιούτων έστιν ή των Ιβήρων γώρα, οὐ πάσα δ' εύχαρπος οὐδ' εὐδαίμων ούτως, καὶ μάλιστα ή τῶν μετάλλων εύποροῦσα. σπάνιον δ' έν άμφοτέροις εὐτυγεῖν σπάνιον δὶ καὶ τὸ τὴν αὐτὴν ἐν ὀλίγφ χωρίφ παντοίοις πληθύνειν μετάλ 🕊 λοις. η τε Τουρδητανία καὶ ή προσεχής αὐτη λόγον οὐδίνε άξιον καταλείπει περί τήνδε την άρετην τοῖς ἐπαινεῖν βουλομέ νοις. οὖ τε γὰρ χρυσός, οὐκ ἄργυρος, οὐδὲ δὴ χαλκός, οὐδὲ σίδηρος οὐδαμοῦ τῆς γῆς οὖτε τοσοῦτος οὖθ' οὖτως ἀγαθὸς εξήτασται γεννώμενος μέγρι νύν. ὁ δὲ γρυσὸς οὐ μεταλλεύετα # μόνον, άλλα και σύρεται καταφέρουσι δ' οι ποταμοί και ε γείμαρροι την γρυστιν άμμον, πολλαγού και έν τοις ανόδρος τόποις οὖσαν, άλλ' έκεῖ μὲν ἀφανής έστιν, έν δὲ τοῖς ἐπικίνστοις απολάμπει τὸ τοῦ γρυσοῦ ψῆγμα καὶ τοὺς ανύδρους δὶ φορητώ επικλύζοντες ύδατι στιληνόν ποιούσι το ψήγμα, κά 🗷 φρέατα δ' δρύσσοντες καὶ άλλας τέγνας έπινοοῦντες πλύσει τή αμμου τον γρυσον έκλαμβάνουσι, καὶ πλείω των γρυσωρυγείων έστι νύν τὰ γρυσοπλύσια προσαγορευόμενα. άξιούσι δὲ Γαλά ται τα παρ' έαυτοις είναι τα μέταλλα έν τφ Κεμμένφ όρες καὶ τὰ ὑπ' αὐτῆ κείμενα τῆ Πυρήνη το μέντοι πλείον τάπει # θεν εὐδοκιμεῖ. ἐν δὲ τοῖς ψήγμασι τοῦ χουσίου φασίν εύρίσκ

<sup>5.</sup> ἀλλὰ καὶ μάλιστα om. no ald. Cor. restituit. 9. σκάνων – εὐτυχεῖν om. l. 11. τε] δὲ cdd. — Τουρδιτανία ΒCl. 13. οὐ γάρ Β Cor. (v. Schaef. ad Dionys. de Comp. p. 409 sq.). — δὴ om. l. Cor. 19. καὶ — ψῆγμα om. l. 22. χρυσορυχείων ΒCl. 24. τε om. l. — εἴναι κρείντω τὰ μέταλλα l, et omisso articulo no marg. B. edd. Quae ab interpolatore profecta esse, apparet. Fortasse κάλιστε excidit post Γαλάται, vel simile quid. — τά τε ante ἐν add. l edd inde a Cas. — κιμμερίω ACB (in hoc κεμμένω sec. m. in marg.) κιμμερίω l. 25. αὐτῷ ABC. — κάντεῦθεκ BC, sed in hoc κ in τ εκτ m. mut.

σθαι πογε καὶ ἡμιλιτριαιας βωλους, ας καλούσι πάλας, μικρας καθάρσεως δεομένας. φασί δε καί λίθων σχίζομένων εύρίσκειν Α. 217 βωλάρια θηλαῖς ὅμοια. ἐκ δὲ τοῦ χρυσοῦ έψομένου καὶ καθαιφομένου στυπτηφιώδει τινί γη το κάθαφμα ήλεκτφον είναι. ι πάλιν δὲ τούτου καθεψομένου, μῖγμα ἔχοντος ἀργύρου καὶ γρυσοῦ, τὸν μὲν ἄργυρον ἀποκαίεσθαι, τὸν δὲ γρυσὸν ὑπομένειν: εὐδιάχυτος γὰρ ὁ τύπος καὶ λιπώδης. διὰ τοῦτο καὶ τῷ ἀγύρω τήκεται μαλλον ό χουσός, ότι ή φλόξ, μαλακή ούσα, συμμέτρως έγει πρός τὸ είκον καὶ διαχεόμενον έαδίως, ὁ δὲ ἄνθραξ ἐπαναι λίσκει πολύ, ύπερτήκων τῆ σφοδρότητι καὶ έξαίρων. ἐν δὲ τοῖς φείθροις σύρεται καὶ πλύνεται πλησίον έν σκάφαις, η δρύττεται φρέαρ, ή δὲ ἀνενεγθεῖσα γῆ πλύνεται. τὰς δὲ τοῦ ἀργύρου καμένους ποιούσιν ύψηλάς, ώστε την έκ των βώλων λιγνύν μετέωφον έξαίρεσθαι βαρεία γάρ έστι καὶ ὀλέθριος. τῶν δὲ χαλi **που**ργείων τινά καλεῖται χρυσεῖα, έξ ών τεκμαίρονται γρυσὸν έξ αὐτῶν ὀρύττεσθαι πρότερον.

9. Ποσειδώνιος δέ, τὸ πλήθος τῶν μετάλλων ἐπαινῶν καὶ τὴν ἀρετήν, οὐκ ἀπέχεται τῆς συνήθους ὑητορείας, ἀλλὰ συνεν- C. 147 Φουσιᾳ ταῖς ὑπερβολαῖς. οὐ γὰρ ἀπιστεῖν τῷ μύθῳ φησίν, A. 218 ὅτι τῶν δρυμῶν ποτε ἐμπρησθέντων ἡ γῆ τακεῖσα, ἄτε ἀργυ- ρῖτις καὶ χρυσῖτις, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐξέζεσε διὰ τὸ πᾶν ὅρος καὶ πάντα βουνὸν ὕλην εἶναι νομίσματος ὑπό τινος ἀφθόνου τύχης σεσωρευμένην. καθόλου δ΄ ἂν εἶπε, φησίν, ἰδών τις τοὺς τόπους, θησαυροὺς εἶναι φύσεως ἀενάους ἢ ταμιεῖον ἡγεμονίας

<sup>7.</sup> δ τύπος difficillimum dictu est quid significet, neque dubium videtur, quin corruptum sit: sed quod Salmas. (v. Exercitt. Plin. p. 1081) scribendum esse suspicatur ovros, licet facilitate quadam commendetur, ad ea parum quadrat, quae praecedunt; δ ἄργυρος contra, quod caeteroquin satis arrideat, sequentibus minus convenit. In universum autem hic locus ita comparatus est, ut Strabonem, sive potius Polybium, quem eequi videtur, totum hoc negotium, de quo agit, parum perspexisse iure suspiceris: v. Grosk. not. ad h. l. — λιθώδης codd. Cor. corr. απαναλίσκει B(?) ο Cor. 11. ερύθροις codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 14. χαλκουργῶν codd. - Φρύπνεται codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 20. τακείσα] τὰ καινὰ codd. Sbk. corr. ex Xyl. coni. Falcon. corr. 24. aerraov codd. Cor. corr. ex Cas. 21. διά — νομίσματος om. l. coni. Uno v hanc vocem scribendam esse docuit Herm. ad Eur. Ion.

οπσίν, ή γώρα, και παρ' έκείνοις ώς άληθώς κον ύπογθόνιον τόπον οὐγ ὁ Άιδης, άλλ' ὁ Πλούτων κατοικεί. τοιαῦτα μέν οὖν ἐν ώραίω σγήματι εἴρηκε περὶ τούτων, ώς ἂν ἐκ μετάλλου καὶ αὐτὸς πολλῷ χρώμενος τῷ λόγφ. τὴν δ' ἐπιμέλειαν φρά- ; ζων την των μεταλλευόντων παρατίθησι το του Φαληρέως, διι

οπσίν έχεῖνος έπὶ τῶν Αττικῶν ἀργυρείων οὖτω συντόνως ὀρύττειν τους ανθρώπους, ώς αν προσδοκώντας αυτον ανάξειν τον Πλούτωνα· καὶ τούτων οὖν ἐμφανίζει παραπλησίαν τὴν σπουδην καὶ την φιλεργίαν, σχολιάς τεμνόντων καὶ βαθείας τὰς ού-10 ριγγας, καὶ πρὸς τοὺς ἐν αὐταῖς ἀπαντώντας ποταμοὺς πολ-Α. 219 λάχις τοῖς Αἰγυπτίοις ἀναντλούντων κογλίαις. †τὸν δόλον οἰ ταύτον είναι τούτοις που καὶ τοῖς Αττικοῖς, άλλ' ἐκείνοις μέν αινίγματι έοικέναι την μεταλλείαν όσα μέν γαρ ανέλαβον, φησίν, οὐκ ἔλαβον, ὄσα δὲ είγον, ἀπέβαλον τούτοις δ' ὑπεράγαι τ λυσιτελή, τοῖς μὲν χαλκουργοῖς τέταρτον μέρος ἐξάγουσι τῆς γης τον γαλκόν, τοις δε άργυρεύουσι των ίδιωτων έν τρισίν ήμεραις Ευβοϊκόν τάλαντον έξαίρουσι. τον δε καττίτερον ούν

<sup>117,</sup> itaque scripta est in A supra I, 36. — ταμεῖον ald. 1. ανεκλείπτου codd. Sbk. corr. 4. ωραίω ] οὐρανῶ B(?) CA (ωραίω in marg. pr. m.) δραίω l εν ζητορικώ σχήματι marg. hi. 8. προσδοχώντων ΑΒΟ. — aŭtwv C. 9. τοῦτον C. — καὶ παραπλησίαν A. 11. πρὸς om. 12. ταϊς αἰγυπτίαις ald. — ἀνατλοῦντα AB ἀναπλοῦντα C ανατλούνται l αναντλούνται ald. Cor. corr. — σχολίαις codd. Cas. corr. coll. Diod. V, 37. - τον δε λόγον οὐ τὸν αὐτὸν είναι l, quae Sbk. Cor. rec. de Cas. sententia; τὸ δ' ὅλον Scalig. coniecit, speciose quidem, sed non vere, ut opinor; equidem scriptum fuisse a Strabone suspicor 13. τοῦτόν ποτε ABC τούτοις ποτε l, quad Cor. rec., καὶ ante ποτέ posito; τούτοις τε καὶ malit Grosk. 14. αν έλαβον BC; αν si abesset nemo desideraret, ac facile ex literis αρ male repetitis oriri potuit. Aliter haec Posidonii verba retulerunt Diodorus V, 37, Athenaeus VI, p. 233; sed hic cum exhibeat α μεν ξμελλον οὖκ έλαβον, haud scio an itidem scribendum sit α μεν έλαβον. 16. γάρ post μέν add. noB (ex corr. sec. m.) edd. 17. των δε αργυρευώντων codd. edd. Oui genitivus ut ferri posset, Cas. postea scripsit εξαιρόντων, Cor. των mutavit in τινες ex Diod. V, 36. Quod licet speciosum sit, tota tamen sententiarum orationisque conformatione respuitur. Dativi ad λυσιτελή referendi sunt, quae structura paulo insolentior cur mutata sit, apparet. - Tor om ! 18. εξαιρούντων l.

ἐπιπολῆς εὐρίσκεσθαί φησιν, ὡς τοὺς ἱστορικοὺς θρυλεῖν, ἀλλ' ὀρύττεσθαι γεννᾶσθαι δ' ἔν τε τοῖς ὑπὲρ τοὺς Λυσιτανοὺς βαρβάροις καὶ ἐν ταῖς Καπτιτερίσι νήσοις, καὶ ἐκ τῶν Βρεττανι- Α. 220 κῶν δὲ εἰς τὴν Μασσαλίαν κομίζεσθαι. ἐν δὲ τοῖς Αρτάβροις, ὶ οὶ τῆς Αυσιτανίας ὕστατοι πρὸς ἄρκτον καὶ δύσιν εἰσίν, ἐξανθεῖν φησιν τὴν γῆν ἀργυρίφ, καττιτέρφ, χρυσίφ λευκῷ ἀργυρομιγὲς γάρ ἐστι τὴν δὲ γῆν ταύτην φέρειν τοὺς ποταμούς τὴν δὰ σκαλίσι τὰς γυναϊκας διαμώσας πλύνειν ἐν ἡθητηρίοις πλεκτοῖς †ἐπὶ κίστην. οὐτος μὲν περὶ τῶν μετάλλων τοιαῦτ' ) εἴρηκε.

10. Πολύβιος δέ, τῶν περὶ Καρχηδόνα Νέαν ἀργυρείων μης σθείς, μέγιστα μὲν εἶναί φησι, διέχειν δὲ τῆς πόλεως ὅσον εἴκοσι . σταδίους, περιειληφόνα κύκλον τετρακοσίων σταδίων, ὅπου τέκταρας μυριάδας ἀνθρώπων μένειν τῶν ἐργαζομένων, ἀναφέρον- C. 148 τας τότε τῷ δήμφ τῶν Ῥωμαίων καθ ἐκάστην ἡμέραν δισμυρίας καὶ πεντακισχιλίας δραχμάς. τὴν δὲ κατεργασίαν τὴν μὲν ἄλλην ἐῶ (μακρὰ γάρ ἐστι), τὴν δὲ συρτὴν βῶλον τὴν ἀργυρῖτίν φησι κόπτεσθαι καὶ κοσκίνοις εἰς ὖδωρ διαττᾶσθαι κόπτεσθαι κοί πακονίνοις εἰς ὖδωρ διαττᾶσθαι κόπτεσθαι κοί πακονίνοις εἰς ὖδωρ διαττᾶσθαι κοί πακονίνοις κοί πάλιν διηθουμένας ἀπογεριένων τῶν ὑδάτων κόπτεσθαι τὴν δὲ πέμπτην ὑπόστασιν χωνευθεῖσαν, ἀποχυθέντος τοῦ μολύβδου, καθαρὸν τὸν ἄργυρον ἐξάγειν. ἔστι δὲ καὶ νῦν τὰ ἀργυρεῖα, οὐ μέντοι δημόσια, οὖτε Α. 221 δὴ ἐνταῦθα οὖτε ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις, ἀλλ' εἰς ἰδιωτικὰς μετέ-

<sup>1.</sup> ἐπ' ante ἐπιπολης inseruit Xyl. 5. Etarbei C. codd. Cor. corr. — ἀργύρω et mox χρυσῷ Cor. 8. καὶ ante διαμώσας add. C, et in A h. l. spatium vacuum relictum vel longiori voci sufficiens; praeterea in marg. pr. m. adiectum est διασμώσας, quorum verborum confusio haud infrequens: v. Steph. Thes. Did. s. διαμάω. — ἐσθητηρίοις Al αλσθητηρίοις C λσθηrmolous B(?) Cas. corr. 9. ἐπιπιστην (sic) AC ἐπὶ κίστην Β ἐπὶ κίστει l ἐπιπάστην hi ἐπὶ κίστη de Cas. coni. Sbk. Cor. parum probabiliter; ¿πὶ κίστην Toup., explicans textis in modum cistae, quae ratio, modo adiiciatur ώς, haud displicet. 11. νέων om. l νέων C. αργυρίων AC. 12. οκτώ B (ex corr.?) η C. 14. μοίρας AC δ μυ (sic enot. Scrimg.) l. 18. διαφτάσθαι codd. Cor. corr. 21. μο-Μβδου AB. — τὸ ἀργύριον l. 22. ἀργύρια ABC: — οὕτε δὲ codd. de om. Cor.

στασαν πτήσεις· τὰ δὲ χρυσεῖα δημοσιεύεται τὰ πλειω. ἐν δὲ καὶ Καστλώνι καὶ ἄλλοις τόποις ίδιόν ἐστι μέταλλον όρυπο ε μολύβδου· παραμέμικται δέ τι καὶ τούτφ τοῦ ἀργύρου μικρό», οὐχ ὥστε λυσιτελεῖν ἀποκαθαίρειν αὐτόν.

11. Οὐ πολὺ δ' ἄποθεν τοῦ Καστλῶνός ἐστι καὶ τὸ ὅρος, ἐξ οὖ ἡεῖν φασι τὸν Βαῖτιν, ὁ καλοῦσιν Αργυροῦν διὰ τὰ ἀργυροῖν τὰ ἐν αὐτῷ. Πολύβιος δὲ καὶ τὸν Αναν καὶ τοῦτον ἐπτῆς Κελτιβηρίας ἡεῖν φησι, διέχοντας ἀλλήλων ὅσον ἐννακοσίους σταδίους αὐξηθέντες γὰρ οἱ Κελτίβηρες ἐποίησαν καὶ τὴν πλησιόχωρον πᾶσαν ὀμώνυμον ἑαυτοῖς. ἐοίκασι δ' οἱ παλαιοὶ καλεῖν τὸν Βαῖτιν Ταρτησσόν, τὰ δὲ Γάδειρα καὶ τὰς πρὸς αὖτὴν νήσους Ἐρύθειαν διόπερ οὔτως εἰπεῖν ὑπολαμβάνουσι Στησίχορον περὶ τοῦ Γηρυόνος βουκόλου, διότι γεννηθείη

σχεδον αντιπέρας κλεινάς Έρυθείας

Ταρτησσοῦ ποταμοῦ παρὰ παγὰς ἀπείρονας ἀργυρορίζους, 15 ἐν χευθμῶνι πέτρας.

δυείν δε οὐσῶν ἐκβολῶν τοῦ ποταμοῦ, πόλιν ἐν τῷ μεταξὸ χώρφ κατοικεῖσθαι πρότερόν φασιν, ἢν καλεῖσθαι Ταρτησού, όμώνυμον τῷ ποταμῷ, καὶ τὴν χώραν Ταρτησοίδα, ἢν νῦν Τους δοῦλοι νέμονται. καὶ Ἐρατοσθένης δὲ τὴν συνεχῆ τῆ Κάλη κα

<sup>1.</sup> ἐκτίσεις ABCl, sed αὶ κτήσεις B ex corr.; γρ. κτήσεις marg. hi: idem hoc legendum esse vidit Cas.; εγκτήσεις Cor. — χουσία AC. - ἐν δὲ] ἔνθεν codd. Cor. corr., eiiciens simul paulo audacius καὶ ante 2. κατάνι ACl, sed καστάωνι pr. m. adiectum in marg. A; quid in B legatur non liquet. Kaovalure Cor. de Cas. coni : v. ad 3. μολίβδου B. — ἀργυρίου ald. 5. κασταῶνος codd. 6. ον codd. Xyl. corr. cf. Steph. v. Ταρτησσός. — τὰ om. ald. 11. περὶ αὐτήν k Cor.; infra (p. 169) unam modo insulam sic appellatam esse tradit. 12, Equolar ABC: in A & sec. m. mut. in  $\epsilon \tilde{\iota}$ . In  $E E_{\varrho \dot{\nu}} \theta \epsilon \iota \alpha \nu$ . 13. Γηρυόνου ald. Cor. — βουχολίου codd. edd. - γεννηθείς l, δη τότε γεννήθη coni. Bergk. (v. Poett. lyr. p. 636) in Stesichori versum ipsum ea recipiens, speciosius, ut opinor, quam **14.** Έρυθίας codd. 15. πηγάς ald. πάγας Schneidewin. (Delect. poett. p. 328). 16. κευθμώνων codd. edd. Dativum restituendum esse censuit Herm. in Friedem. nota ad h. l. - πέτραις BCL 19. καλείσθαι φασίν post Ταρτησσίδα add. BCl, sed in C sec. m. atramento inducta sunt. Cor. asteriscis inclusit, atque ex sequentibus huc translata esse apparet. 20. δὲ ] διὰ l.

Τα στησσίδα καλεϊσθαί φησι, καὶ Ἐρύθειαν νῆσον εὐδαίμονα.
πρὸ ς ὅν Αρτεμίδωρος ἀντιλέγων καὶ ταῦτα ψευδῶς λέγεσθαί
φησε ὑπ' αὐτοῦ, καθάπερ καὶ τὸ ἀπὸ Γαδείρων ἐπὶ τὸ Ἱερὸν
ἀκρ αντήριον διάστημα ἀπέχειν ἡμερῶν πέντε πλοῦν, οὐ πλειό5 νων ὅντων ἢ χιλίων καὶ ἐπτακοσίων σταδίων, καὶ τὸ τὰς ἀμ- Α. 222
πώτεις μέχρι δεῦρο περατοῦσθαι ἀντὶ τοῦ κύκλφ περὶ πᾶσαν
τὴν οἰκουμένην συμβαίνειν, καὶ τὸ τὰ προσαρκτικὰ μέρη τῆς
Ἰβηρίας εὐπαροδώτερα εἶναι πρὸς τὴν Κελτικὴν ἢ κατὰ τὸν
ώκε ανὸν πλέουσι, καὶ ὅσα δὴ ἄλλα εἴρηκε Πυθέα πιστεύσας
10 δι' ἀλαζονείαν.

12. Ο δὲ ποιητής, πολύφωνός τις ῶν καὶ πολυίστως, δί- C. 149 δωσιν ἀφορμάς, ὡς οὐδὲ τούτων ἀνήκοός ἐστι τῶν τόπων, εἴ τις ὀρθῶς συλλογίζεσθαι βούλοιτο ἀπ' ἀμφοῖν, τῶν τε χεῖρον λεγομένων περὶ αὐτῶν, καὶ τῶν ἄμεινον καὶ ἀληθέστερον. χεῖ15 ρον μέν, ὅτι πρὸς δύσιν ἐσχάτη ἤκουεν αὕτη, ὅπου, καθάπερ αὐτός φησιν, εἰς τὸν ἀκεανὸν ἐμπίπτει

λαμπρον φάος ήελίοιο, έλκον νύκτα μέλαιναν έπὶ ζείδωρον ἄρουραν.

3

ή δὲ νὺξ ὅτι δύσφημον καὶ τῷ Αιδη πλησιάζον δῆλον, ὁ δὲ

Ο Αιδης τῷ Ταρτάρῳ. εἰκάζοι ἄν τις ἀκούοντα περὶ Ταρτησσοῦ
τὸν Τάρταρον ἐκεῖθεν παρονομάσαι τὸν ἔσχατον τῶν ὑποχθοκίων τόπων, προσθεῖναι δὲ καὶ μῦθον, τὸ ποιητικὸν σώζοντα.
καθάπερ καὶ τοὺς Κιμμερίους εἰδὼς ἐν βορείοις καὶ ζοφεροῖς
οἰκήσαντας τόποις τοῖς κατὰ τὸν Βόσπορον ἴδρυσεν αὐτοὺς πρὸς

> τῷ Αιδη, τάχα καὶ κατά τι κοινὸν τῶν Ἰωνων ἔχθος πρὸς τὸ
φῦλον τοῦτο· καὶ γὰρ καθ' Ὅμηρον ἢ μικρὸν πρὸ αὐτοῦ λέγουσι τὴν τῶν Κιμμερίων ἔφοδον γενέσθαι τὴν μέχρι τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Ἰωνίας. ταῖς δὲ Κυανέαις ἐποίησε παραπλησίως τὰς

<sup>1. &</sup>lt;sup>2</sup>Εουθίαν ΑΒCl. 8. εὐπαραδώτερα Β. — εἰσὶ ΑCl. 15. ἐσχάτην ἤκουεν αὐτήν Β ald. Cor. 20. ἀκούων τὰ ΑΒC ἀκούων οπ. l ἀκούοντα τὰ Cor. 22. τόπον ΑCl Xyl. corr. — τὸ] τὸν ΑCl. 23. ζεφύροις ΑΒCl ζεφυρίοις ald. Cor. corr. coll. I, 20. 25. ἔθος ΑΒCl ἔχθος m et ex corr. ho, unde Cor. recepit. 26. καὶ] μὴ Cl, καὶ in litura scriptum pr. m. in Α. 27. τῶν μέχρι ΑΒCl τὴν μέχρι no unde rec. Cor.

Πλαγκτάς, ἀεὶ τοὺς μύθους ἀπό τινων ἱστοριῶν ἐκάγων. χαλεπὰς γάρ τινας μυθεύει πέτρας, καθάπερ τὰς Κυανέας φασίν, ἔξ οῦ καὶ Συμπληγάδες καλοῦνται· διόπερ καὶ τὸν Ἰάσονος παρίθηκε δι' αὐτῶν πλοῦν· καὶ ὁ κατὰ τὰς Στήλας δὲ πορθμὸς καὶ ὁ κατὰ Σικελίαν ὑπηγόρευον αὐτῷ τὸν περὶ τῶν Πλαγκῶν μῦθον. πρὸς μὲν δὴ τὸ χεῖρον ἀπὸ τῆς τοῦ Ταρτάρου μυθοποιίας αἰνίττοιτό τις ἂν τὴν τῶν τόπων μνήμην τῶν περὶ Τωτησσόν.

- 13. Πρός δε τὸ βελτιον έκ τούτων η τε γάρ Ήρακλέως A. 223 στρατεία μέγρι δεύρο προελθούσα καὶ τῶν Φοινίκων ὑπέγραση 10 αθτώ πλουτόν τινα και ραθυμίαν των ανθρώπων ούτοι γώ Φοίνιξιν ούτως εγένοντο σφόδρα ύπογείριοι, ώστε τὰς πλείους τῶν έν τη Τουρδητανία πόλεων καὶ των πλησίον τόπων υπ' έκείνων νῦν οἰκεῖσθαι. καὶ ή τοῦ Ὀδυσσέως δὲ στρατεία δοκεῖ μοι δεῦρο γενηθείσα καὶ ἱστορηθείσα ὑπ' αὐτοῦ παραδοῦται πρόφαση 15 ωστε καὶ τὴν Ὀδύσσειαν, καθάπερ καὶ τὴν Ἰλιάδα, ἀπὸ τῶν συμβάντων μεταγαγείν είς ποίησιν καὶ τὴν συνήθη τοίς ποιηταῖς μυθοποιίαν. οὐ γὰρ μόνον οἱ κατὰ τὴν Ιταλίαν καὶ Σικελίαν τόποι καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν τοιούτων σημεῖα ὑπογράφουσιν, άλλα και έν τη Ίβηρία Όδύσσεια πόλις δείκνυται και Άθη ? νᾶς ἱερὸν καὶ ἄλλα μυρία ἴγνη τῆς τε ἐκείνου πλάνης, καὶ ἄλλων των έκ του Τοωικού πολέμου [περι]γενομένων, \*καί\* έπ' ίσης κακώσαντος τούς τε πολεμηθέντας καὶ τοὺς έλόντας την C. 150 Τροίαν καὶ γὰρ οὖτοι Καδμείαν νίκην ἐτύγχανον ἠρμένοι, τῶτ τε οίκων αὐτοῖς κατεφθαρμένων, καὶ τῶν λαφύρων όλίγων εἰς 🛪 εκαστον εληλυθότων· συνέβη [δή] τοῖς περιλειφθεῖσιν ἀπελ-
  - 2. φησίν ABCl Cas. corr. 5. τὸ κατὰ ABCl Cor. corr. 10. στρατιὰ codd. Cor. corr. ἡ ante τῶν add. Cor. 13. Τουρδετανία Bl Τουρδητανία C, sed δη sec. m. add. 14. στρατιὰ codd. Cor. corr. 16. καὶ om. A. καὶ post καθάπερ om. Cor. 20. πολλάκις l. 21. τε om. ald. 22. περὶ add. Cor. coll. I, 48: literarum ΓΕΝ similitudo causa fuit, cur negligeretur. καὶ om. Cor. neque ferri potest. 23. κακωσάντων codd. Cor. corr. 26. δή om. codd. οὖν inser. Cor. ἀπειθοῦσι ACl ἀπιοῦσιν B edd. ἀπελθοῦσ, quod Cas. falso ait in scriptis esse, vera tamen Strabonis est manus.

θοῦσιν έκ τῶν κινδύνων κατὰ ληστείας τρέπεσθαι, καὶ τοῖς

λλησι, τοῖς μέν διὰ τὸ έκπεπορθησθαι, τοῖς δὲ διὰ τὴν αἰνύνην, ἐκάστου προλαβόντος

αίσχοόν τοι δηρόν τε μένειν (άνευ τῶν οἰκείων)
κενεόν τε νέεσθαι

φ' αὐτοὺς πάλιν. η τε τοῦ Αἰνείου παραδέδοται πλάνη καὶ ΑνΦρος καὶ ἡ τῶν Ἐνετῶν : ὡσαύτως καὶ ἡ Διομήδους τε καὶ
νελάου καὶ † Ὀδυσσέως καὶ ἄλλων πλειόνων. ὁ τοίνυν ποιητὰς τοσαύτας στρατείας ἐπὶ τὰ ἔσχατα τῆς Ἰβηρίας ἱστορης, πυνθανόμενος δὲ καὶ πλοῦτον καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς (οἰ
φ Φοίνικες ἐδήλουν τοῦτο) ἐνταῦθα τὸν τῶν εὐσεβῶν ἔπλασε
ἰφον καὶ τὸ Ἡλύσιον πεδίον, οῦ φησιν ὁ Πρωτεὺς ἀποικήτὸν Μενέλαον:

άλλά σ' ές Ήλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης άθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, τῆ περ ἡηίστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν οὐ νιφετὸς οὖτ' ἀρ χειμών πολὺς οὐδέ ποτ' ὅμβρος, άλλ' αἰεὶ Ζεφύροιο λιγυπνείοντας ἀήτας 'ώκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύγειν ἀνθρώπους.

ίτε γὰρ εὐάερον καὶ τὸ εὖπνουν τοῦ Ζεφύρου ταύτης ἐστὶ τῆς Α. 224 ὑρας οἰκεῖον, ἐσπερίου τε καὶ ἀλεεινῆς οὖσης, τό τε ἐπὶ τοῖς ἱρασι τῆς γῆς, ἐφ' οἶς καὶ τὸν Διδην μεμυθεῦσθαί φαμεν. ὅ Ῥαδάμανθυς παρατεθεὶς ὑπογράφει τὸν πλησίον τῷ Μίνφ πον, περὶ οὖ φησιν '

ἔτθ' ἥτοι Μίνωα ἴδον Διὸς ἀγλαὸν νἱόν,
 χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσι.
 ἰ οἱ μετὰ ταῦτα δὲ ποιηταὶ παραπλήσια θρυλοῦσι, τήν τε ἐπὶ τὰ Γηρυόνου βόας στρατείαν καὶ τὴν ἐπὶ τὰ μῆλα τῶν Εσπεδων τὰ γρύσεια ὡσαύτως στρατείαν, καὶ Μακάρων τινὰς νή-

<sup>2.</sup> ὑπολαβόντος nB (ex corr.) edd. 7. ᾿Οδυσσέως pro vero vix beri potest, cum de Ulyxis erroribus paulo ante iam pluribus exposim sit. Coraes igitur valde probabiliter scripsit Μενεσθέως, quem ad ee loca pervenisse portus docet eius nomine appellatus (v. p. 140); em et Italiam visitasse dicitur VI, 261. 8. στρατιὰς codd. Cor. 11. φασιν et η sup. α pr. m. Α. — ἀποικίσειν ΑΒΙ edd. λ οὐδὲ] οὕτε Cor. atque ita legitur Od. Δ, 566. 20. ἀλεεισινήνις C. 21. τὸν om. ΒΙ. 24. εἰδον C. 27. Γηρυόνος Sbk.

σους κατονομάζοντες, ας και νύν δεικνυμένας ίσμεν οὐ πολύ αποθεν των ακρων της Μαυρουσίας των αντικειμένων τοις Γαδέροις.

14. Τοὺς δὲ Φοίνικας λέγω μηνυτάς καὶ τῆς Ἰβηρίας καὶ τῆς Ἰβηρίας καὶ τῆς Λιβύης τὴν ἀρίστην οὐτοι κατέσχον πρὸ τῆς ἡλικίας τῆς δ Ὁμήρου καὶ διετέλεσαν κύριοι τῶν τόπων-ὅντες, μέχρις οἱ C. 151 Ῥωμαῖοι κατέλυσαν αὐτῶν τὴν ἡγεμονίαν. τοῦ δ' Ἰβηρικοῦ πλοίτου καὶ ταῦτα μαρτύρια. Καρχηδόνιοι μετὰ τοῦ Βάρκα στρυτεύσαντες κατέλαβον, ως φασιν οἱ συγγραφεῖς, φάτναις ἀργραῖς καὶ πίθοις χρωμένους τοὺς ἐν τῆ Τουρδητανία. ὑπολάβοι Ν δ' ἄν τις ἐκ τῆς πολλῆς εὐδαιμονίας καὶ μακραίωνας ὁνομε. Α. 225 σθῆναι τοὺς ἐνθάδε ἀνθρωπους, καὶ μάλιστα τοὺς ἡγεμόνας,

καὶ διὰ τοῦτο Ανακρέοντα μὲν οῦτως εἰπεῖν

Έγωγ' οὖτ' ἃν Άμαλθίης βουλοίμην κέρας οὖτ' ἔτεα πεντήκοντά τε καὶ ἐκατόν Ταρτησσοῦ βασιλεῦσαι.

15

Ήρόδοτον δὲ καὶ τὸ ὅνομα τοῦ βασιλέως καταγράψαι, καὶ σαντα Αργανθώνιον ἢ γὰρ οὖτω δέξαιτ ἄν τις \*ἢ\* ἴσον τούν τὸ Ανακρέοντος, ἢ κοινότερον οὖτε Ταρτησσοῦ πολὺν χρόνο βασιλεῦσαι. ἔνιοι δὲ Ταρτησσὸν τὴν νῦν Καρτηίαν προσαγρρεύουσι.

15. Τη δὲ της χώρας εὐδαιμονία καὶ τὸ ημερον καὶ τὸ πο λιτικὸν συνηκολούθησε τοῖς Τουρδητανοῖς καὶ τοῖς Κελτικοῖς δὶ διὰ την γειτνίασιν [η], ὡς εἴρηκε Πολύβιος, διὰ την συγγένεια, κάλλ' ἐκείνοις μὲν ἡττον τὰ πολλὰ γὰρ κωμηδὸν ζῶσιν. οἱ μέν τοι Τουρδητανοί, καὶ μάλιστα οἱ περὶ τὸν Βαῖτιν, τελέως εἰς

<sup>2.</sup> ἄπωθεν BCl. 4. γὰς ante τῆς add. Cor. 9. φιάλαις Ερκ. Cor. 10. τουςδιτανία B(?) ald. 14. ἐγώ τ' ἄν οὕτ' codd. τ' οὕτ' ἄν Sbk. ex Tyrwh. coni., δ' οὕτ' ἄν Cor. — Αμαλθείης Cor. 15. αὕτε τὰ codd. οὕτ' ἔτη Sbk. de Cas. coni., ἔτεα Cor. scripsit ex Tyrwh sententia. 16. τ' ἔτη καὶ ἐκατόν Β τε χήκατόν Cor. 19. μὴ ἴσον Cor. ex Tyrwh. coni. 20. τὸ] τοῦ codd. τὸ τοῦ Sbk. Cor. ex Tyrwh coni. Malim collocare τὸ ἀνακφέοντος ante ἴσον. 25. ἢ om. codd. edd., addidi ex Grosk. coni. — καὶ ante διὰ add. sec. m. B, rec. Schwghs. (Polyb. t. IV p. 640) Cor.

ν Ρωμαίων μεταβέβληνται τρόπον, οὐδὲ τῆς διαλέκτου τῆς ρετέρας ἔτι μεμνημένοι. Λατῖνοί τε οἱ πλεῖστοι γεγόνασι, καὶ τοίκους εἴλήφασι Ῥωμαίους, ὥστε μικρὸν ἀπέχουσι τοῦ πάνς εἶναι Ῥωμαῖοι. αἴ τε νῦν συνφκισμέναι πόλεις, ἢ τε ἐν τοῖς εἰτικοῖς Παξαυγούστα καὶ ἡ ἐν τοῖς Τουρδούλοις Αὐγούστα Ιμερίτα καὶ ἡ περὶ τοὺς Κελτίβηρας Καισαραυγούστα καὶ ἄλτι ἐνιαι κατοικίαι τὴν μεταβολὴν τῶν λεχθεισῶν πολιτειῶν ἐμακίζουσι. καὶ δὴ τῶν Ἰβήρων ὅσοι ταύτης εἰσὶ τῆς ἰδέας, το- Α. 226 κοι λέγονται ἐν δὲ τούτοις εἰσὶ καὶ οἱ Κελτίβηρες οἱ πάντων μισθέντες ποτὸ θηριωδέστατοι. ταῦτα μὲν περὶ τούτων.

## CAPUT III.

1. Από δὲ τοῦ Ἱεροῦ πάλιν ἀκρωτηρίου τὴν ἀρχὴν λαμβάνοιν ἐπὶ θάτερον μέρος τῆς παραλίας, τὸ πρὸς τὸν Τάγον,
ὑκος ἐστίν· ἔπειτα ἄκρα τὸ Βαρβάριον καὶ αὶ τοῦ Τάγου ἐμκαὶ πλησίον, ἐφ' ᾶς εὐθυπλοία † στάδιοι δ' εἰσὶ δέκα· ἐνκοθα δὲ καὶ ἀναχύσεις, ὧν μία ἐπὶ πλείους ἢ τετρακοσίους
καδίους ἀπὸ τοῦ λεχθέντος πύργου, καθ' ἢν ὑδρεύονται εἴ που
καιαῖα [ὕδατα]. ὁ δὲ Τάγος καὶ τὸ πλάτος ἔγει τοῦ στόμα-

<sup>8.</sup> τογάτοι] στολάτοι codd. edd. Sed nemo unquam ita appellat aut Turdetanos aut alium populum: manifesta corruptione illa vox ta est ex τογάτοι, quod restituere non dubitavi. 9. η τογάτοι post rorrae add. in marg. r cdd., uncinis tamen inclusit Sbk., asteriscis Cor. 15.  $\ell \times \beta \circ \lambda a \lambda BC$  edd. —  $\ell v \theta v \pi \lambda \circ \iota a \iota$  codd. Cor. τ.; idem subiungit στάδιοι διακόσιοι δέκα, probante Groskurdio: hanc im fere esse promontorii Barbarii (hodie Capo Espichel) distantiam ostiis Tagi. Sed ex sequentibus iure colligas, plura intercidisse, in ubus ea turris videtur commemorata esse, cuius paulo post mentio fit. eq. vero et Grosk. post Βαρβάριον quaedam excidisse rati, alter ενταύθα πύργος ίδουται, alter και πύργος εν αιτῷ ύψηλός fere inscrendum e coniiciunt: quae quam incerta sint, monere vix attinet. cius etiam Cor. πύργου in ακρου mutandum esse suspicatur. Perrai Cor. de Xyl. coni. — ειπον λακεια (sic) ABCl. Quae qui-• coniecturis tentata sint pluribus exponere supersedeo: "Ολισίπων καὶ inesa Cor., quem sequitur Grosk, etiamsi Λάκεια, nomen antiquorum nini cognitum, pro corrupto habeat. Vocem laxxaia in co latere iq. viderat, in reliquis tamen caccutiens; ὕδατα, quod addidi, propter ilitudinem syllabarum proximarum 'OdETA' omissum arbitror.

τος είχοσί που σταδίων καὶ τὸ βάθος μέγα, ώστε μυριαγωγοῖς αναπλεῖσθαι. δύο δ' αναγύσεις έν τοῖς ὑπερχειμένοις ποι-C. 152 είται πεδίοις, όταν αι πλημαι γένωνται, ώστε πελαγίζει μεν έπ έκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίους καὶ ποιεῖν πλωτὸν τὸ πεδίοι, έν δε τη έπάνω άναγύσει και νησίον άπολαμβάνειν όσον τοι: κοντα σταδίων τὸ μῆκος, πλάτος δὲ μικρὸν ἀπολεῖπον τοῦ μή-Α. 227 κους, εὐαλδὲς καὶ εὐάμπελον. κεῖται δ' ή τῆσος κατά Μόρωτι πόλιν εὖ κειμένην ἐν ὄρει τοῦ ποταμοῦ πλησίον, ἀφεστῶσαν τῆς θαλάττης όσον πεντακοσίους σταδίους, έχουσαν δέ καὶ γώρω άγαθην την πέριξ και τους άνάπλους εύπετεις μέγρι μέν ποι !! λοῦ καὶ μεγάλοις σκάφεσι, τὸ δὲ λοιπὸν τοῖς ποταμίοις καὶ ύπερ τον Μόρωνα δ' έτι μακρότερος ανάπλους έστί: ταύτη δε τῆ πόλει Βρούτος ὁ Καλλαϊκὸς προσαγορευθείς ὁρμητηρίω τού μενος έπολέμησε πρός τους Αυσιτανούς, και κατέστρεψε τούτους. τοῖς δὲ τοῦ ποταμοῦ πλεύροις ἐπετείγισε τὴν 'Ολυσιπ[ῶνα], [[ ώς αν έχοι τους αναπλους έλευθέρους και τας ανακομιδάς τών έπιτηδείων, ώστε καὶ τῶν περὶ τὸν Τάγον πόλεων αὖται κράκσται. πολύιχθυς δ' ό ποταμός καὶ όστρέων πλήρης. ἡεί δ έχων τὰς ἀρχὰς ἐκ Κελτιβήρων διὰ Οὐεττώνων καὶ Καρπητο

<sup>4.</sup> καὶ — τριάκοντα om. l. 5. νησον ABCl Sbk. corr. de Cas. coni. — ἀπολαμβάνει ABCI. 7. εὐαλτές B (pr. m ) CA, sed in hoc εὐαλδές pr. m. in marg. add., idemque est in B ex corr. sec. m. εὐαλθές l εὐαλσές edd., quod aptissimum foret ad sensum, sed longius abest a codd. scriptura, neque alibi invenitur. — η νησον ACI. — κατά λόγον ἀπολιπεῖν codd. Cor. corr. ex Cas. coni., omittens tamen εὐ, quod in eir latere Grosk. vidit. 9. τῆς ἐκ AC. 11. λέμβοις post ποταμίος add, edd. 15. πλίθροις (sic) ABCl, correxi ex Cas. coni., πλημμύφαις Cor. — ἐπεχείρησε τὴν όλοσιν codd. ἐπετείχισε scribendum com Cas. rectissime coniecerat, sed in iis quae addit τινάς πόλεις a vero aberravit. Quod posui nemo audacius esse iudicabit, qui codicum scripturam uncialibus literis expressam OAOSINASAN comparaverit, ac pissime hoc ipso loco in literis O, O, N, II, Z a negligentissimo librario peccatum esse reputaverit. Quam apte autem hic commemoretur Olysipo pluribus demonstrare necesse non est. ἐπεχείρησε τὴν άλωσι 17. τον ante περί add. Cl. Cor. ex Sbk. coni. 18. og regarier CIB (in hoc sec. m. mut. in δστρέων) Cor. coll. Xenocrate p. 3 ed. 19. Ουεττιώνων Α οὐεττιώνων Β οὐετιώνων Cl.

ῦν καὶ Λυσιτανῶν ἐπὶ δύσιν ἰσημερινήν, μέχρι ποσοῦ παράλγλος ὢν τῷ τε Άνα καὶ τῷ Βαῖτι, μετὰ δὲ ταῦτα ἀφιστάμεος ἐκείνων, ἀποκλινόντων πρὸς τὴν νότιον παραλίαν.

- 2. Οἱ δὲ ὑπερκείμενοι τῶν λεχθέντων ὀρῶν Ὠρητανοὶ μέν ἰσι νοτιώτατοι καὶ μέχρι τῆς παραλίας διήκοντες ἐκ μέρους τῆς ὑπὸς Στηλῶν. Καρπητανοί τε μετὰ τούτους πρὸς ἄρκτους, εἶτα Α. 228 Οὐέττωνες καὶ Οὐακκαῖοι, δι' ὧν ὁ Δούριος ὁεῖ, κατ' Ακοντίαν πόλιν τῶν Οὐακκαίων ἔχων διάβασιν. Καλλαϊκοὶ δ' ὕστατοι, τῆς ὀρειτῆς ἐπέχοντες πολλήν διὸ καὶ δυσμαχώτατοι ὄντες τῷ τε καταπολεμήσαντι τοὺς Αυσιτανοὺς αὐτοὶ παρέσχον τὴν ὑπονυμίαν, καὶ νῦν ἤδη τοὺς πλείστους τῶν Αυσιτανῶν Καλλαϊκοὺς καλεῖσθαι παρεσκεύασαν. τῆς μὲν οὖν Ὠρητανίας κρατονεύουσά ἐστι πόλις Καστουλών καὶ Ὠρία.
- 3. Τοῦ δὲ Τάγου τὰ πρὸς ἄρκτον ἡ Αυσιτανία ἐστὶ μέγιπον τῶν Ἰβηρικῶν ἐθνῶν καὶ πλείστοις χρόνοις ὑπὸ Ῥωμαίων
  πλεμηθέν. περιέχει δὲ τῆς χώρας ταύτης τὸ μὲν νότιον πλευκὸν ὁ Τάγος, τὸ δ' ἐσπέριον καὶ τὸ ἀρκτικὸν ὁ ἀκεανός, τὸ

  ' ἐωθικὸν οῖ τε Καρπητανοὶ καὶ οἱ Οὐέττωνες καὶ Οὐακκαῖοι
  πὶ Καλλαϊκοί, τὰ γνώριμα ἔθνη τάλλα δὲ οὐκ ἄξιον ὀνομά-

<sup>2.</sup> βαίτει CA, sed in hoc ε postea deletum, Cor. g ABCl. — δουρίας C δουρείας BlA, et in hoc 105 sec. m. sup. se. - Aποννία urbs praeter hunc locum nusquam commemoratur. Scrimdum esse videtur κατ' Ακούτειαν ex Stephano, qui Hispaniae urbem ne hanc refert laudato tertio Strabonis libro. Mirum tamen est, quod dit το εθνικόν Ακουιτανοί, ώς αὐτός. 10. καταπολεμήσαντες Ι. L καlτουλον codd. edd.: correxi ex Xyl. coni. Κασταλών voluit Cas. Steph. s. v. 'Mouola, ubi eaedem urbes coniunguntur in Artemidori D, qui ibi affertur. Atque haec nominis forma scriptoribus Graecis intissima est, Strabonem autem breviore plerumque uti supra (p. 142) himous: at tertiam illam codicum scriptura hic tuetur. Eadem inconntia in Tusculi nomine offenditur V, 237. 239. — 'Ωρία a nullo o scriptore in his locis commemoratur, ortumque videtur hoc nomen pleniore 'Ωοισία quod Steph. l. l. affert ex Artemidoro. Caeterum e mireris Strabonem de primaria Oretaniae urbe loquentem duo mina subiicere, atque suspicari inde possis scribendum esse κρατιστεύσαί είσι πόλεις (sic Artimodorus πόλεις δ' έν αὐτοῖς είσι μεγάλαι), I similes quidem structurae, praemisso praedicato, saepius apud Strabom inveniuntur. 18. overtiwres ABC.

ζειν διὰ τὴν μικρότητα καὶ τὴν ἀδοξιαν ὑπεναντίως δὲ τοῖς τῦν ἔνιοι καὶ τούτους Αυσιτανοὺς ὀνομάζουσιν. ὅμοροι δ' εἰσὶν ἐκ τοῦ πρὸς ἔω μέρους οἱ μὲν Καλλαϊκοὶ τῷ τῶν Αστούρων C. 153 ἔθνει καὶ τοῖς [Κελτ]/βηρσιν, οὶ δ' ἄλλοι τοῖς Κελτ/βηρσι. τὸ Α. 229 μὲν οὖν μῆκος \*μυρίων καὶ\* τρισχιλίων σταδίων, τὸ δὲ πλά- 5 τος πολὺ ἔλαττον, ὁ ποιεῖ τὸ ἐωθινὸν πλευρὸν εἰς τὴν ἀντικειμένην παραλίαν ὑψηλὸν δ' ἐστὶ τὸ ἑωθινὸν καὶ τραχύ, ἡ δὲ ὑποκειμένη χώρα πεδιὰς πᾶσα καὶ μέχρι θαλάττης πλὴν ὀλίγων όρῶν οὐ μεγάλων ἡ δὴ καὶ τὸν Αριστοτέλη φησιν ὁ Ποσειδώνιος οὐκ ὀρθῶς αἰτιᾶσθαι †τὴν παραλίαν καὶ τὴν Μαυ- 10 ρουσίαν τῶν πλημμυρίδων καὶ τῶν ἀμπώτεων παλιὰροεῖν γὰρ φάναι τὴν θάλατταν διὰ τὸ τὰς ἄκρας ὑψηλάς τε καὶ τραχείας εἶναι, δεχομένας τε τὸ κῦμα σκληρῶς καὶ ἀνταποδιδούσας \*τῆ Ἰβηρία\* τὰναντία γὰρ θινώδεις εἶναι καὶ ταπεινὰς τὰς πλείστας, ὀρθῶς λέγων.

4. Ἡ δ' οὖν χώρα, περὶ ης λέγομεν, εὐδαίμων τέ ἐστι καὶ διαρρεῖται ποταμοῖς μεγάλοις τε καὶ μικροῖς, ἄπασιν ἐκ τῶν ἑωθινῶν μερῶν, παραλλήλοις τῷ Τάγφ ἔχουσι δὲ καὶ ἀνάπλους οἱ πλείους καὶ ψῆγμα τοῦ χρυσοῦ πλεῖστον. γνωριμώτα-

<sup>1.</sup> τοῖς νῦν, quae non reddidit Guar., aut tollenda, aut in τῶν νῦν mutanda censet Cor. 3. Acrovglwv codd. edd. Sed i illud neque Strabo infra, neque alii scriptores agnoscunt. 4. καὶ τοῖς Ίβηρσιν Cor. asteriscis inclusit: verior Grosk. opinio Κελτίβηρσιν scribentis coll. p. 162. Eodem loco aliud eiusdem erroris est exemplum. xai codd., asteriscis inclusit Cor. ex Gossel. sententia (v. nott. ad Intp. Par.): error ortus esse videtur ex voce μηκος male repetita. ABCl  $\vec{\eta}$   $\delta \hat{\eta}$  h, idgue rec. Cor. cf. VII, 320. XIV, 662. XV, 695. 10. την παραλίαν την κατά την Μαυρουσίαν Cor. errore manifesto, neque probanda Groskurdii opinio ταύτην post παραλίαν addentis. Equidem crediderim verba τη Ἰρηρία, quae paulo post leguntur nullo sensu, huc transferenda, totumque locum ita scribendum esse: την παραλίαν της Ίβηρίας καὶ της Μαυρουσίας. Verba illa suo loco omissa in margine primum videntur apposita ac deinde in locum alienum illata esse, quod toti loco magis magisque corrumpendo ansam praebuit: cf. II, 94 14. τη Ἰβηφία codd. edd. Quae cum nullo modo ferri hic possint, Grosk. scribendum censuit άνταποδιδούσας εἰς τάναντία της Ίβηρίας γάρ κτλ., parum probabiliter. 16. ή δ' οὖν — καὶ sec. m. in marg. add. in C. 17. τε om. l.

τοι δὲ τῶν ποταμῶν ἐφεξῆς τῷ Τάγφ Μούνδας, ἀνάπλους έχων μικρούς, καὶ Οὐακούα ώσαύτως μετὰ δὲ τούτους Δούριος μαχρόθεν τε ρέων παρά Νομαντίαν καὶ πολλάς άλλας τῶν Κελτιβήρων καὶ Οὐακκαίων κατοικίας, μεγάλοις τ' άναπλεόμε-5 νος σχάφεσιν έπὶ ὀκτακοσίους σγεδόν τι σταδίους. εἶτ' ἄλλοι ποταμοί και μετά τούτους ό της Λήθης, δυ τινες Λιμαίαυ, οί δὲ Βελιῶνα καλοῦσι· καὶ οὖτος δ' ἐκ Κελτιβήρων καὶ Οὐακ- Α. 230 καίων ρεί, και δ μετ' αὐτον Βαίνις (οί δε Μίνιον φασι) πολύ μέγιστος των έν Αυσιτανία ποταμών, έπὶ οκτακοσίους καὶ αὐ-10 τὸς ἀναπλεόμενος σταδίους. Ποσειδώνιος δὲ ἐκ Καντάβρων καὶ αὐτὸν ὁεῖν φησι· πρόκειται δὲ τῆς ἐκβολῆς αὐτοῦ νῆσος καὶ γηλαὶ δύο δρμους έγουσαι. ἐπαινεῖν δ' ἄξιον τὴν φύσιν, ότι τὰς όγθας ύψηλὰς ἔγουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ ἱκανὰς δέγεσθαι τοῖς ῥείθροις τὴν θάλατταν πλημμυροῦσαν, ώστε μὴ ὑπερ-15 γεῖσθαι, μηδ' ἐπιπολάζειν ἐν τοῖς πεδίοις. τῆς μὲν οὖν Βρούτου στρατείας όρος ούτος, περαιτέρω δ' είσιν άλλοι πλείους ποταμοὶ παράλληλοι τοῖς λεχθεῖσιν.

5. "Υστατοι δ' οἰκοῦσιν Άρταβροι περὶ τὴν ἄκραν, ἢ καλεῖται Νέριον, ἢ καὶ τῆς ἐσπερίου πλευρᾶς καὶ τῆς βορείου πέ-20 ρας ἐστί. περιοικοῦσι δ' αὐτὴν Κελτικοί, συγγενεῖς τῶν ἐπὶ τῷ Ανα. καὶ γὰρ τούτους καὶ Τουρδούλους στρατεύσαντας ἐκεῖσε στασιάσαι φασὶ μετὰ τὴν διάβασιν τοῦ Αιμαία ποταμοῦ· πρὸς

<sup>1.</sup> Μουλιάδας codd. Cor. corr. de Cas. coni. cf. Ptolem. II, 4. Plin. H. N. IV, 35. 2. Ováxos B ex corr., atque apud Ptolem. l. l. legitur Οὐάκου ποταμοῦ ἐκβολαὶ: sed suspicari possis apud hunc Οὐαχούα, apud nostrum Οὐαχούας scribendum esse. 3. Novuartiar edd. 4. αναπλεομένους ΑС. 5. τι om. Al. 6. λημαίαν Α ξσλημαίαν BCl. Plinio (IV, 35) appellatur hic fluvius Limia, Limaea "Oblivionis antiquis dictus;" eadem fere apud Melam (III, 1) habentur. Inde Xyl. in sequentibus 'Οβλιονιώνα scribi vult pro Βελιώνα, assentientibus compluribus aliis: atque arridet sane ea sententia, difficile tamen est, in talibus certi quid statuere. 7. δ' ἐx ] δὲ C. 8. Baires fluvius cum nusquam praeter hunc locum commemoretur, Ναῖβις scribendum censuit Cas. coll. Ptolem. II, 5. Mela III, 1: neque improbabile illud, quamquam diversum illi perhibeant hunc fluvium a Minio. 10. κατάβοων ABCl. 14. πλημμύρασαν Al. 22. liufa ABCl lnulov ald. liualov Sbk. Cor.

δε τῆ στάσει καὶ ἀποβολῆς τοῦ ἡγεμόνος γενομένης, καταμεῖναι σκεδασθέντας αὐτόθι ἐκ τούτου δε καὶ τὸν ποταμὸν Δή-C. 154 θης ἀγορευθῆναι. ἔχουσι δε οἱ ἄρταβροι πόλεις συχνὰς ἐν κόλπω συνοικουμένας, δν οἱ πλέοντες καὶ γρώμενοι τοῖς τόποις

- Α. 231 Αρτάβρων λιμένα προσαγορεύουσιν οί δὲ νῦν τοὺς Αρτάβρους 5 Αροτρέβας καλούσιν. έθνη μεν ούν περί τριάκοντα την χώραν νέμεται την μεταξύ Τάγου και των Αρτάβρων. εύδαίμονος δὲ τῆς γώρας ὑπαργούσης κατά τε καρποὺς καὶ βοσκήματα καὶ τὸ τοῦ γρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ τῶν παραπλησίων πληθος, όμως οι πλείους αὐτῶν, τὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἀφέντες βίον, ἐν λη- 10 στηρίοις διετέλουν καὶ συνεγεῖ πολέμφ πρός τε άλλήλους καὶ τους όμόρους αὐτοῖς, διαβαίνοντες τον Τάγον, ἔως ἔπαυσαν αὐτοὺς Ῥωμαῖοι, ταπεινώσαντες καὶ κώμας ποιήσαντες τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς πλείστὰς, ἐνίας δὲ καὶ συνοικίζοντες βέλτιον. ήργον δὲ τῆς ἀνομίας ταύτης οἱ ὀρεινοί, καθάπερ εἰκός· λυ- 15 πράν γάρ νεμόμενοι καὶ μικρά κεκτημένοι τῶν άλλοτρίων ἐπεθύμουν. οἱ δὲ ἀμυνόμενοι τούτους ἄκυροι τῶν ἰδίων ἔργων καθίσταντο έξ ανάγκης, ωστ' αντί τοῦ γεωργεῖν ἐπολέμουν καὶ ούτοι, καὶ συνέβαινε την χώραν αμελουμένην στείραν οὐσαν των έμφύτων άγαθων οίκεισθαι ύπο ληστων.
  - 6. Τοὺς δ' οὖν Αυσιτανούς φασιν ἐνεδρευτικούς, ἐξερευνητικούς, ὀξεῖς, κούφους, εὐεξελίκτους ἀσπίδιον δ' αὐτοὺς δίπουν ἔχειν τὴν διάμετρον, κοῖλον εἰς τὸ πρόσθεν, τελαμῶσιν
    ἔξηρτημένον οὖτε γὰρ πόρπακας, οὖτ' ἀντιλαβὰς ἔχει παραξιφὶς πρὸς τούτοις ἢ κοπίς λινοθώρακες οἱ πλείους σπάνιοι 25

<sup>4.</sup> ww ABCl or n Cor. rec. - xai 3. [αν]αγορευθήναι Cor. 5. λιμένας ald. 6. πεντήπουτα ClB (sed hic post corr.) Cor., atque huic scripturae favere videtur Plinius Lusitaniae tribuens populos XLVI (v. H. N. IV, 35); sed latiores ille statuit eius fines, quam Nihil autem istorum siglorum permutatione fuit proclivius. 10. δμοίως Al et B ex corr. 12. διαβαίνοντας C. 15. ήρξαντο B(?) edd. ἴσχον C. — ἀνοίας Cas. 16. μικράν C. 18, ώς *ACl*. 19. ovoar] eirae B(?) et marg. A pr. man. edd. 20. δ' ὑπὸ 22. κώφους ACl. 25. πρὸς τούτοις mirifice, sane dictum; sed parum proficimus Grosk. coniectura πρὸς τούτω. Videtur contra gladiorum aliqua mentio intercidisse. Diodorus enim (V, 33) de Celtiberum armis loquens, quibus postea (c. 34) simillima ait esse 's

δε άλυσιδωτοῖς χρῶνται καὶ τριλοφίαις, οἱ δ' ἄλλοι νευρίνοις κράνεσιν· οἱ πεζοὶ δὲ καὶ κνημίδας ἔχουσιν, ἀκόντια δ' ἔκαστὸς Α. 232 πλείω· τινὲς δὲ καὶ δόρατι χρῶνται· ἐπιδορατίδες δὲ χάλκεαι. ἐνίους δὲ τῶν προσοικούντων τῷ Δουριῷ ποταμῷ Λακωνικῶς 5 διάγειν φασίν, ἀλειπτηρίοις χρωμένους \*δὶς\* καὶ πυρίαις ἐκ λίθων διαπύρων, ψυχρολουτροῦντας καὶ μονοτροφοῦντας καθαρίως καὶ λιτῶς. θυτικοὶ δ' εἰσὶ Λυσιτανοί, τά τε σπλάγχνα ἐπιβλέπουσιν, οὐκ ἐκτέμνοντες· προσεπιβλέπουσι δὲ καὶ τὰς ἐν τῆ πλευρῷ φλέβας, καὶ ψηλαφῶντες δὲ τεκμαίρονται. 10 σπλαγγνεύονται δὲ καὶ δι' ἀνθρώπων αἰχμαλώτων, καλύπτοντες σάγοις· εἰθ' ὅταν πληγῆ ὑπὸ τὰ σπλάγχνα ὑπὸ τοῦ ἰεροσκόπου, μαντεύονται πρῶτον ἐκ τοῦ πτώματος. τῶν δ' ἀλόντων τὰς χεῖρας ἀποκόπτοντες τὰς δεξιὰς ἀνατιθέασιν.

7. Άπαντες δ' οἱ ὅρειοι λιτοί, ὑδροπόται, χαμαιεῦναι, βα15 θεῖαν κατακεχυμένοι τὴν κόμην γυναικῶν δίκην μιτρωσάμενοι
δὲ τὰ μέτωπα μάχονται. τραγοφαγοῦσι δὲ μάλιστα, καὶ τῷ C. 155
ἄρει τράγον θύουσι καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἵππους ποιοῦσι
δὲ καὶ ἑκατόμβας ἑκάστου γένους Ἑλληνικῶς, ὡς καὶ Πινδαρός φησι

20 πάντα θύειν έκατόν.

τελούσι δε και άγωνας γυμνικούς και όπλιτικούς και ίππικούς πυγμή και δρόμφ και διακροβολισμώ και τη σπειρηδόν μάχη. οι δ' όρειοι τὰ δύο μέρη τοῦ έτους δρυοβαλάνω χρώνται, ξη- Α. 233 ράναντες και κόψαντες, είτα άλέσαντες και άρτοποιησάμενοι, 25 ώστ' ἀποτίθεσθαι είς χρόνον. χρώνται δε και ζύθει· οίνω δε

Lusitanorum, haec tradit: ξίση δὲ ἀμφίστομα καὶ σιδήρω διασόρω κεχαλκευμένα φορούσιν, έχοντες σπιθαμαίας παραξιφίδας, αίς χρώνται κατά τὰς ἐν ταῖς μάχαις σύμπλοκάς. 5. anolv l. - dis Falc. in dubium recte vocavit: quis enim ita unquam locutus est? sed parum commode idem de legendum esse censet, neque probabilius, quod Cor. suspicatur, ξηροίς: ortam potius crediderim hanc vocem ex literis, quae proxime praecedunt, male repetitis. 6. καὶ post διαπύρων add. B(?) edd. 10. xal om. BC, sed in hoc sec. m. add. 11. σάδοις C. — ὑπὸ non uno nomine incommodum tollere malim. 14. βαθείαν δε Ι βα-Θείαν καὶ ald. καὶ βαθείαν Xyl. 25. Hoc loco in marg. A pr. m. scripta sunt haec: ζύθος, οἶνος ἀπὸ κριθῶν ἀρτητός, οὕτω καὶ τὸ σχλαυηνῶν έθνος τὰ περί τὸν οίνον χρῶνται.

σπανιζονται, τον δε γενόμενον ταγο άναλίσκουσι κατευωγούμενοι μετά των συγγενων άντ' έλαίου δε βουτύρω χρωνται. καθήμενοί τε δειπνούσι, περί τούς τοίγους καθέδρας οίκοδομητάς έγοντες, προκάθηνται δε καθ' ήλικίαν καὶ τιμήν· περιφορητον δὲ τὸ δεῖπνον. καὶ παρὰ πότον ὀργοῦνται πρὸς αὐλὸν καὶ σάλ- 5 πιγγα γορεύοντες, άλλα καὶ άναλλόμενοι καὶ ὀκλάζοντες έν Βαστητανία δε και γυναϊκες αναμίξ ανδράσι προσαντιλαμβανόμεναι των χειρών. μελανείμονες απαντες, τὸ πλέον έν σάγοις, έν οίσπερ καὶ στιβαδοκοιτοῦσι. ξυλίνοις δὲ ἀγγείοις γρώνται, καθάπερ καὶ οἱ Κελτοί. αἱ γυναῖκες δ' ἐν ἐνδύμασι καὶ 10 ανθιναῖς ἐσθήσεσι διάγουσιν. αντὶ δὲ νομίσματος οί\*δὲ\* λίαν έν βαθεί φορτίων άμοιβή γρώνται, η του άργυρου έλάσματος αποτέμνοντες διδόασι. τους δε θανατουμένους καταπετρούσι. Α. 234 τους δε πατραλοίας έξω των όρων η των πόλεων καταλεύουσι, γαμούσι δ' ώσπερ οί Έλληνες. τους δε άρρώστους, ώσπερ οί 15 † Αἰγύπτιοι τὸ παλαιόν, προτιθέασιν είς τὰς ὁδοὺς τοῖς πεπειραμένοις τοῦ πάθους ὑποθήκης χάριν. διφθερινοῖς τε πλοίοις έγρωντο έως έπὶ Βρούτου διὰ τὰς πλημμυρίδας καὶ τὰ τενάγη, νυνὶ δὲ καὶ τὰ μονόξυλα ήδη σπάνια. άλες πορφυροϊ, τριφθέντες δε λευκοί. έστι δε των δρείων δ βίος ούτος, 20

<sup>1.</sup> γινόμενον Cor. 4. περιφερή τονδε (sic) Α περιφερητόν BCl. 6, alla asteriscis inclusit Cor. 7. αντί προσαντιλαμβανόμεναι ABCl ανδράσι in priore αντι latere Cor. vidit, at licet Strabonem sic scripsisse res ipsa suadeat, non recepit, sed posuit αντιπροσλαμβανόμεναι. 9. κηρίνοις codd. κεραμέρις Cor. ex Breg. coni., alii alia proposuerunt: correxi ex Friedem. coni. Groskurdio iam probata, atque ipsis literarum ductibus maxime commendata. Praeterea Athen, quoque (IV, 13) inter Gallorum vasa memorat κάνεα ξύλινα καὶ πλεκτά. 10. de post ai collocant edd. Caeterum αἱ γυναῖχες δὲ — διάγουσιν transponenda Grosk, censet ante Evilvois, qui melior haud dubie et luculentior foret 11. ἐσθησι B edd. — δὲ om. Cor., γε suspicatur Grosk. nullo ordo. Ortum videatur ex repetitis AI. 14. ὀρῶν ἢ τῶν ποταμῶν codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 16. Mira haec Aegyptiorum mentio, de quibus nemo unquam tale quid tradidit: sed de Assyriis id referri ab Herodoto (I, 197) et Strabone (XVI, 746) notissimum est. Unde hic quoque ab eo scriptum suisse Ασσύριοι, Acgyptiosque deberi librario suspicor. 19. α δη codd. edd., sed asteriscis inclusit Cor.; correxi ex Grosk, coni. 20. Bopelwy I.

ώσπερ έφην, λέγω τοὺς την βόρειον πλευραν ἀφορίζοντας τῆς Ἰβηρίας, Καλλαϊκοὺς καὶ ᾿Αστουρας καὶ Καντάβρους μέχρι Οὐασκώνων καὶ τῆς Πυρήνης ὁμοειδεῖς γὰρ ἀπάντων οἱ βίοι. ὀκνῶ δὲ τοῖς ὀνόμασι πλεονάζειν, φεύγων τὸ ἀηδὲς τῆς γραφῆς, εἰ μή τινι πρὸς ἡδονῆς ἐστιν ἀκούειν Πλευταύρους καὶ Βαρδυήτας καὶ ᾿Αλλότριγας καὶ ἄλλα χείρω καὶ ἀσημότερα τούτων ὀνόματα.

8. Το δε δυσήμερον καὶ ἀγριῶδες \* δ \* οὐκ ἐκ τοῦ πολεμεῖν συμβέβηκε μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν ἐκτοπισμόν καὶ γὰρ δ 10 πλοῦς ἐπ' αὐτοὺς μακρὸς καὶ αἱ όδοί, δυσεπίμικτοι δ' ὅντες ἀποβεβλήκασι τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ φιλάνθρωπον. ἡττον δὲ νῦν C. 156 τοῦτο πάσχουσι διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐπιδημίαν ὅσοις δ' ἡττον τοῦτο συμβαίνει, χαλεπώτεροί εἰσι καὶ θηροιωδέστεροι. τοιαύτης δ' οὖσης καὶ ἀπὸ τῶν τόπων λυπρότη-15 τος ἐνίοις καὶ τῶν ὀρῶν, εἰκὸς ἐπιτείνεσθαι τὴν τοιαύτην ἀτοπίαν. ἀλλὰ νῦν, ὡς εἰπον, πέπαυται πολεμοῦντα πάντα τούς τε γὰρ συνέχοντας ἔτι νῦν μάλιστα τὰ ληστήρια Καντάβρους καὶ τοὺς γειτονεύοντας αὐτοῖς κατέλυσεν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ, καὶ ἀντὶ τοῦ πορθεῖν τοὺς τῶν Ῥωμαίων συμμάχους στρατεύσηναῖς τοῦ Ἰβηρος οἰκοῦντες †πλὴν Τουίσοι. ὅ τ' ἐκεῖνον δια-

<sup>1.</sup> ώνπερ Cor. — λέγω [δε ] Cor. 2. Αστούρους ald. Αστυρας 3. τυρρήνης Α. 4. ἀειδὲς C. Cor. 6. ασημότατα Al ασιμώ-8. o on. edd. inde a Xyl. o ex, omisso our, l. 14. καὶ [τῆς] ἀπὸ Cór. ήττον δὲ μή Cor. 17. μάλιστα astoriscis inclusit Cor. 20. Kwriaxoi qui h. l. appellantur, iidem esse videntur, quos Korloxous infra pag. 162 nominat: quorum nominum cum neutrum ab aliis scriptoribus commemoratum sit, utrum verius habeas dici non potest. Nec tamen idcirco Concani, id quod voluerunt nonnulli, inferendi. 21. πλην τοῦσοι C. Quae verba corrupta esse omnes consentiunt, sed emendare ea in tanta horum populorum obscuritate admodum difficile est. Vocem nóliv in nhhv latere Cas. et Grosk. rati alter urbem fingit Tuisi, quam nemo novit, alter proponit Iuliobrigam, quae nimis abhorret a codicum scriptura. Equidem cum Intpp. Parr. populi nomen verbis illis contineri arbitror, ac proxime ad ea accedere videntur Πλευταύροι modo commemorati una cum Bardyetis: cui coniecturae favere videtur, quod infra p. 162 Bardyetae traduntur esse vicini Coniscis.

δεξάμενος Τιβέριος, τριῶν ταγμάτων στρατιωτικὸν ἐπιστήσας Α. 235 τοῖς τόποις, τὸ ἀποδειχθὲν ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, οὐ μόνον εἰρηνικούς, ἀλλὰ καὶ πολιτικοὺς ἦδη τιτὰς αὐτῶν ἀπεργασάμενος τυγχάνει.

## CAPUT IV.

- 1. Λοιπὴ δ' ἐστὶ τῆς Ἰβηρίας ἢ τε ἀπὸ τῶν Στηλῶν μέχρι τῆς Πυρήνης καθ' ἡμᾶς παραλία καὶ ἡ ταύτης ὑπερκειμένη μεσόγαια πᾶσα τὸ μὲν πλάτος ἀνώμαλος, τὸ δὲ μῆκος μικρῷ πλειόνων ἢ τετρακισχιλίων σταδίων τὸ δὲ τῆς παραλίας ἔτι πλεῖον καὶ δισχιλίοις σταδίοις εἴρηται. φασὶ δὲ ἀπὸ μὲν Κάλ- 10 πης, τοῦ κατὰ Στήλας ὅρους, ἐπὶ Καρχηδόνα Νέαν δισχιλίους καὶ διακοσίους σταδίους οἰκεὶσθαι δὲ τὴν ἢιόνα, ταύτην ὑπὸ Βαστητανῶν, οῦς καὶ Βαστούλους καλοῦσιν, ἐκ μέρους δὲ καὶ ὑπὸ Ὠρητανῶν. ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ τὸν Ἰβηρα ἄλλους τοσούτους σχεδόν τι ταύτην δ' ἔχειν Ἐδητανούς. ἐντὸς δὲ τοῦ Ἰβηρος 15 μέχρι Πυρήνης καὶ τῶν Πομπηίου ἀναθημάτων χιλίους καὶ ἑξακοσίους· οἰκεῖν δὲ Ἐδητανῶν τε ὀλίγους καὶ λοιπῶν τοὺς προσαγορευομένους Ἰνδικήτας, μεμερισμένους τέτραχα.
- 2. Κατὰ μέρος δὲ ἀπὸ Κάλπης ἀρξαμένοις ράχις ἐστὶν όρεινη τῆς Βαστητανίας καὶ τῶν Ἰρητανῶν, δασεῖαν ὅλην ἔχουσα 20 καὶ μεγαλόδενδρον, διορίζουσα την παραλίαν ἀπὸ τῆς μεσογαίας.

<sup>1.</sup> στρατιωτικών codd. Cor. corr. 8. ἀνώμαλον *l*. 9. τὰ δὲ codd. edd. Grosk. corr. — ἐπὶ codd. edd. Grosk. corr. πλείοτι ald. — xai om. Cor. — δισχιλίοις] μ CB, sed hic post corr. — είρηrau a Strabone scriptum esse haud arbitror; nusquam enim litoris longitudo antea est dicta: scribendum videatur εύρηται. 11. τοῦ] τοὺς AC. - δισχιλίοις καὶ διακοσίοις codd. Cas. corr. 12. ἀπὸ **ABC**l 13. καὶ om. C. 14. ἡρωτατῶν Al ἡρω sup. ἰρη sec. Cor. corr. 15. ελητανούς ABCl αλλητανούς k edd. Ήδητανούς Grosk.; totum enim hunc litoris tractum tenebant Edetani: v. Ptolem. II, 6. Plin. III, 4. Atque 17, quod in prima syllaba posuit ille, praebent Ptolem. l. l. Appian. Iber. 77, commendatque Sil. Italic. III, 372 primam producens: sed apud Strabonem codicum scriptura, quamquam plerisque locis corrupta (v. p. 162. 163), e retinendum esse ostendit. 16. ια καὶ χ' C χίλιοι καὶ έξακόσιοι AB(?) l edd. Grosk. corr. λητανών codd. edd. — λοιπόν A. 21. την ante από add. ald.

πολλαχοῦ δὲ κἀνταῦθά ἐστι χουσεῖα καὶ ἄλλα μέταλλα. πόλις δ' ἐστὶν ἐν τῷ παραλία ταύτη πρώτη Μάλακα, ἴσον διέχουσα τῆς Κάλπης, ὅσον καὶ τὰ Γάδειρα: ἐμπόριον δ' ἐστὶν \*ἐν\* Α. 236 τοῖς ἐν τῷ περαία Νομάσι, καὶ ταριχείας δὲ ἔχει μεγάλας. ταύ-5 την τινὲς τῷ Μαινάκη τὴν αὐτὴν νομίζουσιν, ῆν ὑστάτην τῶν Φωκαϊκῶν πόλεων πρὸς δύσει κειμένην παρειλήφαμεν, οὐκ ἔστι δέ· ἀλλ' ἐκείνη μὲν ἀπωτέρω τῆς Κάλπης ἐστί, κατεσκαμμένη, τὰ δ' ἵχνη σώζουσα Ἑλληνικῆς πόλεως, ἡ δὲ Μάλακα πλησίον μᾶλλον, Φοινικικὴ τῷ σχήματι. ἐφεξῆς δ' ἐστὶν ἡ τῶν Ἐξιτα-Ψ νῶν πόλις, ἐξ ῆς καὶ τὰ ταρίχη ἐπωνύμως λέγεται.

3. Μετὰ ταύτην Άβδηρα, Φοινίκων κτίσμα καὶ αὐτή. ὑπὲρ C. 157 δὲ τῶν τόπων ἐν τῆ ὀρεινῆ δείκνυται Ὀδύσσεια καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Αθηνᾶς ἐν αὐτῆ, ὡς Ποσειδώνιός τε εἴρηκε καὶ Αρτεμίδωρος καὶ Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεανός, ἀνὴρ ἐν τῆ Τουρδητα-15 νία παιδεύσας τὰ γραμματικά καὶ περιήγησίν τινα τῶν ἐθνῶν ἐκδεδωκὼς τῶν ταύτη. οὐτος δέ φησιν ὑπομνήματα τῆς πλάνης τῆς Ὀδυσσέως ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Αθηνᾶς ἀσπίδας προσπεπαταλεῦσθαι καὶ ἀκροστόλια. ἐν Καλλαϊκοῖς δὲ τῶν μετὰ Τεύκρου στρατευσάντων τινὰς οἰκῆσαι, καὶ ὑπάρξαι πόλεις αὐτοῦ τόθι, τὴν μὲν καλουμένην Ελληνες, τὴν δὲ Αμφίλοχοι, ὡς καὶ τοῦ Αμφιλόχου τελευτήσαντος δεῦρο καὶ τῶν συνόντων πλανη- Α. 237 θέντων μέχρι τῆς μεσογαίας. καὶ τῶν μεθ' Ἡρακλέους δέ τινας καὶ τῶν ἀπὸ Μεσσήνης ἱστορῆσθαί φησιν ἐποικῆσαι τὴν Ἡρηρίαν, τῆς δὲ Κανταβρίας μέρος τι κατασχεῖν Λάκωνας καὶ 25 οὐτός φησι καὶ ἄλλοι. ἐνταῦθα δὲ καὶ † Ὠψικέλλαν πόλιν

<sup>. 2.</sup> μάλα καὶ ίσον ACI. 3. & om. Cor. 4. Νομάσι σαίμασι codd. σύμπασι Cor.: idem proposuerat Paetz.; alii alia suspicati sunt, sed verum vidit Tyrwh., quod restitui. — ταριχηίας C. 8. μάλα καὶ πλησίον AC (in hoc syll. κως videtur erasa esse) μάλακα καὶ Bl. 9. φοιτίκης τῷ ABCl φοινικική τε τῷ Shk. Cor. de Cas. coni. 10. τάριχα *l*. 11. Αυδηρα ald. τούτων post τόπων add. Cor., idem voluerat Bake (Fragm. Posid. p. 125). 16. ταίτης ABCl Xyl. corr. 14. τουρδιτανία BCl. 25. άλλος ABC Cor. mut. — 'Ωκέλλαν scri-— ἱστορεῖσθαι ABC. bendum esse Sbk. suspicatur: et laudantur in Lusitania Ocelenses a Plin. IV, 35, "Oxelor a Ptolem. II, 5.

Όπελα πτίσμα λέγουσι τοῦ μετὰ Αντήνορος καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ διαβάντος εἰς τὴν Ιταλίαν. καὶ ἐν τῆ Αιβύη δὲ πεπιστεύκασί τινες, τοῖς τῶν Γαδειριτῶν ἐμπόροις προσέχοντες, ὡς καὶ Αρτεμίδωρος εἴρηκεν, ὅτι οἱ ὑπὲρ τῆς Μαυρουσίας οἰκοῦντες πρὸς τοῖς ἑσπερίοις Αἰθίοψι Λωτοφάγοι καλοῦνται, σιτού- 5 μενοι λωτόν, πόαν τινὰ καὶ ρίζαν, οὐ δεόμενοι δὲ ποτοῦ, οὐδὲ ἔχοντες διὰ τὴν ἀνυδρίαν, διατείνοντες καὶ μέχρι τῶν ὑπὲρ τῆς Κυρήνης τόπος. ἄλλοι τε πάλιν καλοῦνται Λωτοφάγοι, τὴν ἐτέραν οἰκοῦντες τῶν πρὸ τῆς μικρᾶς Σύρτεως νήσων, τὴν Μήνιγγα.

4. Οὐ δὴ θαυμάζοι τις ἂν οὖτε τοῦ ποιητοῦ τὰ περὶ τὴν 'Οδυσσέως πλάνην μυθογραφήσαντος τοῦτον τον τρόπον, ωστ' έξω Στηλών εν τῷ Ατλαντικῷ πελάγει τὰ πολλὰ διαθέσθαι ` των λεγομένων περί αὐτοῦ τὰ γὰρ ἱστορούμενα έγγὺς ἦν καὶ [τοῖς] τόποις καὶ τοῖς ἄλλοις τῶν ὑπ' ἐκείνου πεπλασμένων, 15 ωστε ούχ απίθανον έποίει τὸ πλάσμα, ουτ' εί τινες αὐταῖς-τε ταύταις ταις ιστορίαις πιστεύσαντες και τη πολυμαθία του ποιητού και πρός επιστημονικάς ύποθεσεις έτρεψαν την Όμήρου ποίησιν, καθάπερ Κράτης τε δ Μαλλώτης έποίησε καὶ άλλοι τινές. οἱ δ' οὖτως ἀγροίκως ἐδέξαντο τὴν ἐπιχείρησιν 20 την τοιαύτην, ώστε οὐ μόνον τὸν ποιητήν σκαπανέως η θεριστοῦ δίκην Ξέκ πάσης της τοιαύτης επιστήμης έξέβαλον, άλλα καὶ τοὺς άψαμένους τῆς τοιαύτης πραγματείας μαινομένους ὑπέλαβον· συνηγορίαν δὲ  $\mathring{\eta}$  ἐπανόρθωσικ  $\mathring{\eta}$  τι τοιοῦτον ἕτερον εἰς τὰ λεγθέντα ὑπ' ἐκείνων εἰσενεγκεῖν οὐκ ἐθάρρησεν οὖτε τῶν 25 C. 158 γραμματικών οὖτε των περὶ τὰ μαθήματα δεινών οὐδείς. καίτοι έμοί γε δοκεί δυνατόν είναι καὶ συνηγορήσαι πολλοίς τών

1. δ καὶ λάκτισμα ACl τσως ωκέλλα κτίσμα marg. ο ωψικέλλα ald. Πκέλλα Cor. 3. γαδειρητῶν ald. 5. Αιθίσπες codd. Cas. corr. coll. Eust. ad Od. I p. 1616, 40 ed. Rom. 7. καὶ om. edd. 10. μήνιγκα C μήνιγγα ald. 15. [τοῖς] om. codd. Cor. add. 16. ἐποίσε BC. 19. μαλώτης ABCl. 20. οἱ δ'] οὐδ' ABCl οἱ δ' no, unde rec. Sbk. 23. καὶ ante μαινομένους add. ald. 28. ἀγαγεῖν B(?) edd.

λεχθέντων καὶ εἰς ἐπανόρθωσιν ἄγειν καὶ μάλιστα εἰς ταῦτα, ὅσα Πυθέας παρεκρούσατο τοὺς πιστεύσαντας αὐτῷ κατὰ ἄγνοιαν των τε έσπερίων τόπων καὶ των προσβόρων των παρά τον ωκεα- Α. 238 νόν. αλλά ταῦτα μεν εάσθω, λόγον εχοντα ίδιον καὶ μακρόν.

- 5. Της δε των Έλληνων πλάνης της είς τὰ βάρβαρα έθτη νομίζοι τις αν αίτιον τὸ διεσπάσθαι κατά μέρη μικρά καὶ δυ-5 ναστείας επιπλοκήν ούκ έγούσας προς άλλήλους κατ' αύθάδειαν, ώστε έχ τούτου πρός τους έπιόντας έξωθεν άσθενείς είναι. τοῦτο δὲ τὸ αὖθαδες ἐν \*δὲ\* τοῖς Ίβηροι μάλιστα ἐπέτεινε. προσλαβούσι καὶ τὸ πανούργον φύσει καὶ κὸ μὴ άπλοῦν ἐπιθετικοί γάρ και ληστρικοί τοῖς βίοις έγένοντο τὰ μικρά τολ-🐞 μώντες, μεγάλοις δ' οὐκ ἐπιβαλλόμενοι διὰ τὸ μεγάλας μὴ κατασκευάζεσθαι δυνάμεις καὶ κοινωνίας. εἰ γὰρ δὴ συνασπίζειν έβούλοντο άλλήλοις, οὖτε Καργηδονίοις ὑπῆρξεν ἂν καταστρέψασθαι έπελθούσι την πλείστην αὐτών έχ περιουσίας, καὶ έτι πρότερος Τυρίοις, είτα Κελτοίς, οι νύν Κελτίβηρες και Βήρω-15 νες καλούνται, ούτε τῷ ληστῆ Οὐριάθφ καὶ Σερτωρίφ μετὰ ταύτα καὶ εί τινες ετεροι δυναστείας έπεθύμησαν μείζονος. 'Ρωμαῖοί τε τῷ κατὰ μέρη πρὸς τοὺς Ίβηρας πολεμεῖν καθ' ἐκάστην διά ταύτην την δυναστείαν πολύν τινα διετέλεσαν γρόνον, άλλοτ' άλλους καταστρεφόμενοι τέως, έως απαντας ύπογειρίους 20 έλαβον διακοσιοστῷ σχεδόν τι έτει ἢ μακρότερον. ἐπάνειμι δὲ έπὶ τὴν περιήγησιν.
- 6. Μετὰ \*ταῦτα\* τοίνυν Ἄβδηρά ἐστι \*καὶ\* Καρχηδὼν ἡ Νέα, κτίσμα Ἀσδρούβα, τοῦ διαδεξαμένου Βάρκαν τὸν Ἀννίβα πατέρα, κρατίστη πολὺ τῶν ταύτη πόλεων καὶ γὰρ ἔρυ-25 μνότητι καὶ τείχει κατεσκευασμένο καλῶς καὶ λιμέσι καὶ λίμνη Α. 239 κεκόσμηται καὶ τοῖς τῶν ἀργυρίων μετάλλοις, περὶ ὧν εἰρήκαμεν κἀνταῦθα δὲ καὶ ἐν τοῖς πλησίον τόποις πολλὴ ἡ ταριχεία καὶ ἔστι τοῦτο μεῖζον ἐμπόριον τῶν μὲν ἐκ θαλάττης τοῖς ἐν τῆ μεσογαία, τῶν δ' ἐκεῖθεν τοῖς ἔξω πᾶσιν. ἡ δ' ἐνθένδε μέ-

<sup>1.</sup> προσβόρρων B(?) edd.

4. κατὰ] καὶ τὰ BCl.

7. τὸ om.

5. επίθετοι codd. Cor. corr.

15. οὐριάσθω Cl. — σέρτωρι Al.

22. ταῦτα om. edd. — τὰ ἄβδηρα edd. — καὶ] ἡ edd. omn.

25. ἐρυμνοτάτη ald. Cor. Ante eum Sbk.

Casauboni sententiam secutus codd. scripturam restituerat, quam pluribus coniecturis frustra tentat Cor. in nott.

26. ἀργυρείων ald.

27. πλησίον]

πλείοσι C.

28. μέγιστον Cor.: cf. ad II, 106. — ἐμπορεῖον codd. edd.

χρι τοῦ Ίβηρος παραλία κατὰ μέσον πως τὸ διάστημα έχει τὸν Σούκρωνα ποταμὸν καὶ τὴν ἐκβολὴν αὐτοῦ καὶ πόλιν ὁμώνμον ἡεῖ δὲ ἐκ τοῦ συνεχοῦς ὅρους τῆ ὑπερκειμένη ἡάχει τῆς τε Μαλάκας καὶ τῶν περὶ Καρχηδόνὰ \*ὑπερκειμένων\* τόπων,

- C. 159 περατὸς πεζη, παράλληλος δέ πως τῷ "Ιβηρι, μικρὸν δὲ διέχει 5 τῆς Καρχηδόνος [ἡττον] ἢ τοῦ "Ιβηρος. μεταξὺ μὲν οὖν τοῦ Σούκρωνος καὶ τῆς Καρχηδόνος τρία πολίχνια Μασσαλιωτῶν εἰσιν οὐ πολὺ ἄποθεν τοῦ ποταμοῦ τούτων δ' ἐστὶ γνωριμώτατον τὸ Ήμεροσκοπεῖον, ἔχον ἐπὶ τῆ ἄκρα τῆς Ἐφεσίας Αρτέμιδος ἱερὸν σφόδρα τιμώμενον, ῷ ἐχρήσατο Σερτώριος ὁρ- το μητηρίω κατὰ θάλατταν ἐρυμνὸν γάρ ἐστι καὶ ληστρικόν, κάτοπτον δὲ ἐκ πολλοῦ τοῖς προσπλέουσι, καλεῖται δὲ Διάνιον, οἰον Αρτεμίσιον, ἔχον σιδηρεῖα εὐφυῆ πλησίον καὶ νησίδια, Πλανησίαν καὶ Πλουμβαρίαν, καὶ λιμνοθάλατταν ὑπερκειμένην, ἔχουσαν ἐν κύκλω σταδίους τετρακοσίους. εἶθ' ἡ τοῦ Ἡρακλέ- 15 ους νῆσος ἤδη πρὸς Καρχηδόνι, ἡν καλοῦσι Σκομβροαρίαν ἀπὸ τῶν άλισκομένων σκόμβρων, ἔξ ὧν τὸ ἄριστον σκευάζεται γάρον εἴκοσι δὲ διέγει σταδίους καὶ τέτταρας τῆς Καργηδόνος.
- Α. 240 πάλιν δ' ἐπὶ θάτερα τοῦ Σούκρωνος ἰόντι ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ 
  "Ιβηρος Σάγουντον, κτίσμα Ζακυνθίων, ἢν ἀννίβας κατασκά- 20 
  ψας παρὰ τὰ συγκείμενα πρὸς Ῥωμαίους τὸν δεύτερον αὐτοῖς 
  ἐξῆψε πόλεμον πρὸς Καρχηδονίους. πλησίον δὲ πόλεις εἰσὶ 
  Χερρόνησός τε καὶ Ὀλέαστρον καὶ Καρταλίας ἐπ' αὐτῆ δὲ τῆ 
  διαβάσει τοῦ "Ιβηρος Δέρτωσσα κατοικία. ἑεῖ δὲ ὁ "Ιβηρ, ἀπὸ

<sup>4.</sup> ὑπερκειμένων, quod Xyl. iam in versione sua omisit, Grosk. recte censuit delendum utpote ortum ex υπερκειμένη male repetito. ήττον om. codd. edd. Quam vocem cum Xyl. post μικρον inserendam crediderit, hic melius collocavit Grosk., ubi cur neglecta sit, apparet. -7. σώχρωνος ΑΒCl. 12. δε ] τε Cor. — και ante Διάνιον inserendum censet Grosk. haud improbabiliter. 13. σιδήρια Al 15. κίκλον Cor. ex Cas. coni. — σταδίων τετρακοσίων  $\sigma$ ιδηρία BC. codd. edd. Correxi ex Friedem. coni. 16. Καρχηδόνα B ald. σκομβοορίαν Epit. σχομβραρίαν edd. inde a Xyl.; Ptolemaeus enim promontorium Σκομβρασίαν (Σκομβρασία Wilb.) his locis commemorat. Sed Athen. III p. 121 hunc ipsum Strabonis locum laudans codd. scripturam 19. σώχοωνος Αl. 20. σαγούντου C σάγουντος B, sed σαγούντου sec. m. 23. δλέατρον ABCI. 24. δέρχισσα ABCI Sbk.

Καντάβοων έχων τὰς ἀρχάς, ἐπὶ μεσημβρίαν διὰ πολλοῦ πεδίου παράλληλος τοῖς Πυρηναίοις ὅρεσι.

- 7. Μεταξύ δὲ τῶν τοῦ Ἰβηρος ἐκτροπῶν καὶ τῶν ἄκρων τῆς Πυρήνης, ἐφ' οἱν ἴδρυται τὰ ἀναθήματα τοῦ Πομπηίου, 5 πρώτη Ταρράκων ἐστὶ πόλις, ἀλίμενος μέν, ἐν κόλπω δὲ ἰδρυμένη καὶ κατεσκευασμένη τοὶς ἄλλοις ἱκανῶς, καὶ οὐχ ἡττον εὐανδροῦσα νυνὶ τῆς Καρχηδόνος. πρὸς γὰρ τὰς τῶν ἡγεμόνων ἐπιδημίας εὐφυῶς ἔχει, καὶ ἔστιν ὥσπερ μητρόπολις οὐ τῆς ἐντὸς Ἰβηρος μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκτὸς τῆς πολλῆς. αἴ τε Γυμνησίαι νῆσοι προκείμεναι πλησίον καὶ ἡ Ἔρυσος, ἀξιόλογοι νῆσοι, τὴν θέσιν εὕκαιρον τῆς πόλεως ὑπαγορεύουσιν. Ἐρατοσθένης δὲ καὶ ναύσταθμον ἔχειν φησὶν αὐτήν, οὐδὲ ἀγκυροβολίοις σφόδρα εὐτυχοῦσαν, ὡς ἀντιλέγων εἴρηκεν Αρτεμίδωρος.
- 8. Καὶ ἡ σύμπασα δ' ἀπὸ Στηλῶν σπανίζεται λιμέσι μέ15 χρι δεῦρο, ἐντεῦθεν δ' ἥδη τὰ ἑξῆς εὐλίμενα καὶ χώρα ἀγαθὴ
  τῶν τε Λεητανῶν καὶ Λαρτολαιητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων μέχρι Ἐμπορίου. αὐτὸ δ' ἐστὶ Μασσαλιωτῶν κτίσμα, ὅσον †τε- Α. 241
  τρακισγιλίους διέχον τῆς Πυρήνης σταδίους καὶ τῶν μεθορίων

corr. ex Xyl. coni.: cf. p. 160. 1. ἀπὸ μεσημβρίας ABCl Xyl, corr. 3. De ostiis Iberi cum haud dubie agatur, ἐκτροπῶν mutandum videatur in ἐκβολῶν. Atque ita in codice suo legisse Epitomes auctorem suspiceris, qui haec habet ex hoc loco depromta: ὅτι κατὰ τὰς ἐκβολάς τοῦ ἔβηρος ποταμού πρός νότον κείνται αί βαλιαρίδες νήσοι άξιόλογοι. Quinw ABCl edd. et sic saepius, sed infra codd., sicut alii scriptores et nummi titulique, duplex e exhibent. 10. νησοι asteriscis inclusit Cor. - βοσος ABC(?) atque redditur interdum in nominibus propriis Latinorum u per o, sed vix crediderim tribus modis hoc nomen a Strabone fuisse expressum, praesertim cum o in hoc nomine a nullo alio 12. ἀγπυροβόλοις ABCl Cas. corr. scriptore videam usurpatum. 16. Λεητανοί iidem sunt quos Ptolem. II, 5 (6) Λαιητανούς appellat, atque sic videtur scribendum esse; nec diversi ab iis sunt, ut opinor, qui appellantur Laletani a Plinio (III, 4) et in titulo apud Grut. 17. ξμπορείου BC edd. 18. τετρακισχιλίους manifesto falsum, atque ideo variis coniecturis tentatum est: τετρακοσίοις scripsit Cor. ex Xyl. coniectura parum probabili. Ortus enim haud dubie error ex notae numeralis corruptione: inde suspicari possis pro , d scriptum fuisse a Strabone P. Palmerius, qui haec loca viderat, TETTOράκοιτα aut τέτταρας scribendum esse censuit, qui numeri, si notarum

- τῆς Ἰβηρίας πρὸς τὴν Κελτικήν καὶ αὕτη δ' ἐστὶ πᾶσα ἀγαθὴ C. 160 καὶ εὐλίμενος. ἐνταῦθα δ' ἐστὶ καὶ ἡ †Ροδόπη, πολίχνιον Ἐμποριτῶν, τινὲς δὲ κτίσμα Ροδίων φασί κἀνταῦθα δὲ καὶ ἐντῷ Ἐμπορίφ τὴν Ἀρτεμιν τὴν Ἐφεσίαν τιμῶσιν, ἐροῦμεν δὲ τὴν αἰτίαν ἐν τοῖς περὶ Μασσαλίαν. ῷκουν οὶ Ἐμπορῖται πρό- 5 τερον νησίον τι προκείμενον, δ νῦν καλεῖται Παλαιὰ πόλις, νῦν δ' οἰκοῦσιν ἐν τῆ ἠπείρφ. δίπολις δ' ἐστί, τείχει διωρισμένη, πρότερον τῶν Ἰνδικητῶν τινας προσοίκους ἔχουσα, οῖ, καίπερ ἰδία πολιτευόμενοι, κοινὸν ὅμως περίβολον ἔχειν ἐβούλοντο πρὸς τοὺς Ἑλληνας ἀσφαλείας χάριν, διπλοῦν δὲ τοῦτον, τείχει μέσφ 10 διωρισμένον το ἄρος ἀροκος δ' εἰς ταὐτὸ πολίτευμα συνῆλθον μικτόν τι ἔκ τε βαρβάρων καὶ Ἑλληνικῶν νομίμων, ὅπερ καὶ ἐπ' ἄλλων πολλῶν συνέβη.
- 9. 'Ρεῖ δὲ καὶ ποταμὸς πλησίον, ἐκ τῆς Πυρήνης ἔχων τὰς ἀρχάς, ἡ δὲ ἐκβολὴ λιμήν ἐστι τοῖς Ἐμπορίταις. λινουργοὶ δὲ 15 ἱκανῶς οἱ Ἐμπορίται χώραν δὲ τὴν μεσόγαιαν ἔχουσι, τὴν μὲν ἀγαθήν, τὴν δὲ σπαρτοφόρον τῆς ἀχρηστοτέρας καὶ ἐλείας σχοί-Α. 242 νω, καλοῦσι δὲ Ἰουγκάριον πεδίον †τινὲς δὲ καὶ τῶν τῆς Πυρήνης ἄκρων νέμονται μέχρι τῶν ἀναθημάτων τοῦ Πομπηίου,

formam spectas, apprime quadrarent; sed utrumque intervallum videtur paulo brevius esse. Multo minus tamen verisimilis Corais est suspicio ad Intp. Par. exposita, of ortum esse ex voce diaxoglous truncata, licet Gossel., computationibus suis nimium fidens, cumque eo Grosk., tot sta-2. Podos Sbk. Cor., atque ante diorum esse hoc intervallum affirmet. eos Cas. sive ita sive 'Poòn scribi voluerat: hac enim forma alii scriptores utuntur Mela, Ptolemaeus, Stephanus; illam magno consensu exhibent codd. infra XIV, 654 et Eust. ad Dionys. 504. Corrupta huius loci scriptura ita fortasse orta est, ut H supra OZ antiquitus positum nomini Podos postea affigeretur maiorique corruptioni ansam praeberet. Haec ipsa autem forma Υρόδος num probanda sit nec ne, difficile est 4. εμπορείω edd. 5. μασσαλίας edd. inde a Cas. — ῷκουν 7. διόπολις codd. Xyl. corr. 11. διωρισμένω codd. Cas. corr.; Grosk. autem verba haec διπλοῦν — διωρισμένον pro adulterinis eiicienda esse censet paulo audacius. 17. έχρηστοτέρας Ι εὐχρηστοτέρας B ex corr.; λείας n. Sed quod tradit Cas. in codicibus scriptis legi τῆς εὐχρηστοτέρας καὶ λείας σχοίνου, sic invenitur in nullo. 18. λουγγάριον ald. — τινές] τινά Gor. parum commode: crediderim potius scriptum fuisse τὰ — ἄκρα.

δι' ών βαδίζουσιν είς την έξω καλουμένην Ίβηρίαν έκ της Ίταλίας, καὶ μάλιστα την Βαιτικήν. αυτη δ' ή όδος ποτε μεν πλησιάζει τη θαλάττη, ποτε δ' άφεστηκε, καὶ μάλιστα έν τοῖς προς έσπέραν μέρεσι. φέρεται δε έπι Ταρράκωνα, από \*τε\* των 5 αναθημάτων του Πομπηίου δια του Ιουγκαρίου πεδίου καὶ Βεττέρων καὶ τοῦ Μαραθώνος καλουμένου πεδίου τῆ Λατίνη γλώττη, φύοντος πολύ το μάραθον έκ δε τοῦ Ταρράκωνος ἐπὶ τὸν πόρον τοῦ Ίβηρος κατὰ Δέρτωσσαν πόλιν έντεῦθεν διὰ Σαγούντου καὶ Σαιτάβιος πόλεως ένεγθεῖσα κατά μικρὸν ἀφί-10 σταται τῆς θαλάττης καὶ συνάπτει τῷ Σπαρταρίω, ώς αν Σγοι- Α. 248 νούντι, καλουμένο πεδίο τούτο δ' έστι μέγα και άνυδρον, την στοινοπλοκικήν φύον σπάρτον, έξαγωγήν έχουσαν είς πάντα τόπον, καὶ μάλιστα εἰς τὴν Ἰταλίαν. πρότερον μὲν οὖν διὰ μέσου τοῦ πεδίου καὶ Ἐγελάστας συνέβαινεν είναι την όδόν, γα-15 λεπήν και πολλήν, νυνι δε έπι τα πρός θαλάττη μέρη πεποιήκασιν αὐτήν, ἐπιψαύουσαν μόνον τοῦ Σχοινοῦντος, εἰς ταὐτὸ δὲ τείνουσαν τῆ προτέρα, τὰ περὶ Καστλώνα καὶ Ὀβούλκωνα, δι' ών είς τε Κορδύβην καὶ είς Γάδειρα ή όδός, τὰ μέγιστα τῶν έμπορίων. διέχει δε της Κορδύβης ή Όβούλκων περί τριακο-20 σίους σταδίους. φασὶ δ' οἱ συγγραφεῖς, ἐλθεῖν Καίσαρα ἐκ Ψώμης έπτα καὶ είκοσιν ήμέραις εἰς την Όβούλκωνα καὶ τὸ στρατόπεδον τὸ ένταῦθα, ἡνίκα ἔμελλε συνάπτειν εἰς τὸν περί την Μούνδαν πόλεμον.

<sup>4.</sup> δὲ om. BCl. — ταράκων C ταράκωνα ABl edd. — τε cum non habeat, quo referatur, Grosk. suspicatur post Πομπηίου excidisse και της Τουγκαρίας πόλεως, a qua urbe incipiatur haec via in Itin. Ant. p. 497: sed XVI M. P. ibi ponuntur inter summum Pyrenaeum et Iuncariam. Videtur igitur particula orta potius esse ex r male repetito. 5. λουγγαυίου ald. 7. του post δε add. A. - ταράκωνος codd. edd. 9. γετάβιος l σετάβιος ABC edd., atque hanc no-8. δερτώσαν C. minis formam exhibent Plin. H. N. III, 4. XIX, 2. Catull. XII, 14. XXV, 7, sed Saetabis scribitur apud alios scriptores et in nummis titulisque (v. quos laudat Tzsch. ad Mel. II, 6, 6) et Σαίταβις ap. Ptolem. II, 5. eaque haud dubie vera est forma. 10. ώσαλιχοινουντι codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 12. σχοινοπλοικήν Ι. 15. θαλατ-17. κλάστωνα codd. κασταλώνα Cor. v 16. δε και BC. ad p. 142. — δβάλκωνα l. 19. ἐμπορείων Cor. 20. καὶ ante Kαίσαρα add. ald. 22. εlς asteriscis inclusit Cor. 23. περί τὸν μούν-

10. Η μεν δή παραλία πάσα ή ἀπο Στηλών μέγρι τῆς με-

θορίας της Ίβήρων καὶ Κελτών τοιαύτη. ή δ' ύπερκειμένη μεσόγαια, λέγω δὲ τὴν ἐντὸς τῶν τε Πυρηναίων ὀρῶν καὶ τῆς προσαριτίου πλευρας μέχρις Αστύρων, δυείν μάλιστα δρεσι διορίζεται. τούτων δε το μεν παράλληλόν έστι τη Πυρήνη, την 5 άργην από των Καντάβρων έγον, τελευτήν δ' έπὶ την καθ' ήμᾶς θάλατταν καλοῦσι δὲ τοῦτο Ἰδουβέδαν ετερον δ' ἀπὸ τοῦ μέσου διῆκον ἐπὶ τὴν δύσιν, ἐκκλῖνον δὲ πρὸς νότον καὶ Α. 244 την από Στηλών παραλίαν δ κατ' άργας μεν γεώλοφόν έστι καὶ ψιλόν, διέξεισι δὲ τὸ καλούμενον Σπαρτάριον πεδίον, είτα 10 συνάπτει τῷ δρυμῷ τῷ ὑπερχειμένω τῆς τε Καρχηδονίας καὶ των περί την Μάλακαν τόπων καλείται δε Όροσπέδα. μεταξύ μεν δη της Πυρήνης καὶ της Ιδουβέδας ὁ Ίβηρ ρει ποταμός, παράλληλος τοῖς ὄρεσιν ἀμφοτέροις, πληρούμενος ἐκ τῶν ἐντεύθεν καταφερομένων ποταμών καὶ τών άλλων ύδάτων. ἐπὶ 15 δε τῷ Τβηρι πόλις ἐστὶ Καισαραυγούστα καλουμένη καὶ Κέλσα κατοικία τις, έγουσα γεφύρας λιθίνης διάβασιν. συνοικείται δὲ έπὸ πλειόνων έθνων ή γώρα, γνωριμωτάτου δε τοῦ των Ίαχκητανών λεγομένου. τούτο δ' άρξάμενον άπὸ τῆς παρωρείας της κατά την Πυρήνην είς τὰ πεδία πλατύνεται καὶ. συνάπτει 20 τοῖς περὶ Ἰλέρδαν καὶ \*Ἰλε\*όσκαν χωρίοις, τοῖς τῶν Ἰλεργετων ού πολύ αποθεν του Ίβηρος. έν δὲ ταῖς πόλεσι ταύταις έπολέμει τὸ τελευταΐον Σερτώριος καὶ έν Καλάγουρι Οθασκώνων πόλει καὶ τῆς παραλίας ἐν Ταρράκωνι καὶ ἐν τῷ Ἡμεροσκοπείω μετά την έκ Κελτιβήρων έκπτωσιν, έτελεύτα δ' έν 25 Οσκα. καὶ [περί] Ἰλέρδαν νότερον Αφράνιος καὶ Πετρήιος οἰ

δαιν codd. 4. μέχρι σατύρων ABCl μέχρις ἀστούρων Xyl. 6. κανταύρων C. — τελευτῶν Cor. 7. ἰδουβεδα ABCl Cor. corr. cf. 162 in. 13. ἰδουβαίδας ABC ἰδουβαίας l. 19. παροφίας ABCl edd., sed sec. m. sup. παρωφείας in A. 21. ἰαερδαν AC ἰαίρδαν l. Mex pro Ἰλεόσκαν scribendum esse "Οσκαν Cas. iam vidit. 22. ἄπωθεν C. 23. Καλαγούρει Cor. καλαγουρί C. 24. ταράκωνι BC. 26. δ' ἐν "Οσκα] δὲ νόσω codd. Cor. corr. ex coni. Puteani a Casaubono iam multisque aliis probata: cf. Plut. Sertor. c. 25. Vellei. Pat. II, 30; καλ quod sequitur, effecisse videtur, ut negligens librarius omitteret alteram nominis syllabam. — περὶ om. codd.: excidit propter syllabarum proximarum similitudinem. — ἰλερδας ACl.

τοῦ Πομπηίου στρατηγοὶ κατεπολεμήθησαν ὑπὸ Καίσαρος τοῦ θεοῦ. διέχει δὲ ἡ Ἰλέρδα τοῦ μὲν Ἰβηρος ως ἐπὶ δύσιν ἰόντι σταδίους ἐκατὸν ἔξήκοντα, Ταρράκωνος δὲ πρὸς νότον περὶ τετρακοσίους ἔξήκοντα, πρὸς ἄρκτον δὲ Ἰσκας πεντακοσίους τεσ5 σαράκοντα. διὰ τούτων δὲ τῶν † ὀρῶν ἡ ἐκ Ταρράκωνος ἐπὶ Α. 841 τοὺς ἐσχάτους ἐπὶ τῷ ωκεανῷ Οὐάσκωνας τοὺς κατὰ Πομπέλωνα καὶ τὴν ἐπ' αὐτῷ τῷ ωκεανῷ Οἰασῶνα πόλιν ὁδός ἐστι σταδίων δισχιλίων τετρακοσίων, πρὸς αὐτὰ τὰ τῆς Ἀκουιτανίας ὅρια καὶ τῆς Ἰβηρίας. Ἰακκητανοὶ δ' εἰσίν, ἐν οἰς τότε μὲν Σερνοίος ἐπολέμει πρὸς Πομπήιον, ὕστερον δ' ὁ τοῦ Πομπηίου υἰὸς Σέξτος πρὸς τοὺς Καίσαρος στρατηγούς. ὑπέρκειται δὲ τῆς Ἰακκητανίας πρὸς ἄρκτον τὸ τῶν Οὐασκώνων ἔθνος, ἐν ῷ πόλις Πομπέλων, ως ἂν Πομπηιόπολις.

- 11. Αὐτῆς δὲ τῆς Πυρήνης τὸ μὲν Ἰβηρικὸν πλευρὸν εὕ15 δενδρόν ἐστι παντοδαπῆς ὕλης καὶ τῆς ἀειθαλοῦς, τὸ δὲ Κελ- C. 16:
  τικὸν ψιλόν, τὰ δὲ μέσα περιέχει καλῶς οἰκεῖσθαι δυναμένους
  αὐλῶνας. ἔχουσι δ' αὐτοὺς Κερρητανοὶ τὸ πλέον, τοῦ Ἰβηρικοῦ φύλου, παρ' οἶς πέρναι διάφοροι συντίθενται ταῖς Κανταβρικαῖς ἐνάμιλλοι, πρόσοδον οὐ μικρὰν τοῖς ἀνθρώποις πα20 ρέχουσαι.
- 12. Υπερβάλλοντι δε την Ίδουβέδαν ή Κελτιβηρία παραχρημα πολλη και ἀνώμαλος το μεν πλέον αὐτης έστι τραχύ και ποταμόκλυστον διὰ γὰρ τούτων ὅ τε Ανας φέρεται και ὁ Τάγος και οι έφεξης ποταμοι οι πλείους οι ἐπὶ την έσπε25 ρίαν θάλατταν καταφερόμενοι, την ἀρχην έχοντες ἐκ τῆς [Κελτ]ι-βηρίας δν ὁ Δούριος φέρεται παρὰ την Νομαντίαν και τὴν

<sup>2.</sup> δὲ ἡ λέρδα C. 4. τετρακοσίων A. — ότσκας codd. Cas. corr. 5. ὀρῶν corruptum esse recte viderunt Intpp. Parr., sed quod proposuerunt ὄρων probandum non est: melior est Grosk. coniectura χωρίων, sed vel leviore mutatione scribcretur μερῶν aut τόπων. 6. πομβιαίλωνα codd. Xyl. corr. 7. οἰδασοῦνα ABC ἰδανουσαν l ald. Cor. corr. ex Cas. coni. cf Ptolem. II, 5. Mela III, 1, 10. 8. τὰ bis legitur in C. — Ακυιτανίας Cor. 10. δ² ό] δὲ codd. Cor. corr. 13. πομπηιπόλις C. 19. κανθαρικαϊς codd. Xyl. corr. Hoc loco ἐμπασλαὶ pr. m. add. in marg. A. 21. ὑπερβαλόντο Cor. — ἰδουβαίραν AC. 25. ἰβημίας codd. Cor. corr. ex Cas. coni. cf. p. 152 extr. 26. δουρηίας codd. Sbk. corr.

Σεργουντίαν, ὁ δὲ Βαῖτις ἐκ τῆς Ὀροσπέδας τὰς ἀρχὰς ἔχων διὰ τῆς Ὠρητανίας εἰς τὴν Βαιτικὴν ὁεῖ. οἰκοῦσι δ' ἐκ μὲν τῶν πρὸς ἄρκτον μερῶν τοῖς Κελτίβηρσι Βήρωνες, Καντάβροις ὅμοροι τοῖς Κονίσκοις, καὶ αὐτοὶ τοῦ Κελτικοῦ στόλου γεγονό-

- Α. 246 τες, ων έστι πόλις Ουαρία κατὰ τὴν τοῦ Ίβηρος διάβασιν κει- 5 μένη· συνεχεῖς δ' εἰσὶ καὶ Βαρδυίταις, οῦς οὶ νῦν Βαρδύλους καλοῦσιν· ἐκ δὲ τοῦ ἐσπερίου τῶν τε Αστύρων τινὲς καὶ τῶν Καλλαϊκῶν καὶ Οὐακκαίων, ἔτι δ' Οὐεττώνων καὶ Καρπητανῶν ἐκ δὲ τῶν νοτίων Ὠρητανοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τὴν Ὀροσπέδαν οἰκοῦσι Βαστητανῶν τε καὶ Ἐδητανῶν· πρὸς ἕω δὲ 10 Ἰδουβέδα.
  - 13. Αὐτῶν τε τῶν Κελτιβήρων εἰς τέτταρα μέρη διηρημένων, οἱ κράτιστοι μάλιστα πρὸς ἔω εἰσὶ καὶ πρὸς νότον οἱ Αρουάκοι, συνάπτοντες Καρπητανοῖς καὶ ταῖς τοῦ Τάγου πηγαῖς πόλις δ' αὐτῶν ὀνομαστοτάτη Νομαντία. ἔδειξαν δὲ τὴν 15 ἀρετὴν τῷ Κελτιβηρικῷ πολέμω τῷ πρὸς Ῥωμαίους, εἰκοσαετεῖ γενομένω πολλὰ γὰρ στρατεύματα σὺν ἡγεμόσιν ἐφθάρη, τὸ δὲ τελευταῖον οἱ Νομαντίνοι πολιορχούμενοι διεκαρτέρησαν πλὴν ὀλίγων τῶν ἐνδόντων τὸ τεῖχος. καὶ οἱ Λούσωνες δὲ ἑῷοί εἰσι, συνάπτοντες καὶ αὐτοὶ ταῖς τοῦ Τάγου πηγαῖς. τῶν 20 δ' Αρουάκων ἐστὶ καὶ Σεγήδα πόλις καὶ Παλλαντία. διέγει δὲ

<sup>1.</sup> Σεργοιντία cum a nemine alio commemoretur, Σεγουντίαν scribendum censuerunt Grosk, aliique; sed haec Celtiberorum urbs longe absuit a Durio: neque male ad tuendam alteram formam Ukert. affert nomen Zagyarda, quod est ap. Steph. s. v.; similiter enim Saguntum appellabantur etiam Ζάκανθα (v. Steph. s. v.). 6. Qui bic nominantur Βαρδυίται, supra p. 155 Βαρδυήται ac rectius quidem, ut opinor, scribuntur. — βαρδυάλους codd. edd., Βαρδούλους Grosk. ex Cas. sententia, atque ita Ptolem. scriptoresque latini cos appellant, sed altera forma propior est scripturae eodicum. 8. οὖεττόνων codd. edd. v. ad p. 139. 9. ωρήνοι A. 10. διττανών codd. edd. omn. Quod nomen cum corruptum esse appareret, Cas. Λαιητανών proposuit, qui ab his locis procul absunt, Cor. et Grosk. ex p. 163 Σιδητανών, qui iidem suerint atque Edetani: sed hoc ipsum nomen in codd. scriptura latere neminem fugiet, qui eam cum superioribus (v. ad p. 156) recte 12. τέ] δὲ Cor. comparaverit. 14. ούρακοί A ούράκοι BCl άρεουάκοι edd. inde a Xyl., sed infra quoque ε negligitur. 21. ἀρουά-

Νομαντία τῆς Καισαραυγούστας, ἡν ἔφαμεν ἐπὶ τῷ Ίβηρι ἰδρῦσθαι, σταδίους έπὶ όχταχοσίους. καὶ Σεγοβρίγα δ' έστὶ τῶν Κελτιβήρων πόλις καὶ Βίλβιλις, περὶ ας Μέτελλος καὶ Σερτώριος επολέμησαν. Πολύβιος δε τα των Ούακκαίων και των 5 Κελτιβήρων έθνη καὶ γωρία διεξιών συλλέγει ταῖς άλλαις πόλεσι καὶ Σεγεσάμαν καὶ Ίντερκατίαν. φησὶ δὲ Ποσειδώνιος, Α. 247 Μάρχον Μάρχελλον πράξασθαι φόρον έχ της Κελτιβηρίας τάλαντα έξακόσια έξ οδ τεκμαίρεσθαι πάρεστιν, ὅτι καὶ πολλοὶ ήσαν οἱ Κελτίβηρες καὶ γρημάτων εὐποροῦντες, καίπερ οἰκοῦν-10 τες γώραν παράλυπρον. Πολυβίου δ' εἰπόντος τριαχοσίας αὐ- C. 163 των καταλύσαι πόλεις Τιβέριον Γράκγον, κωμφδών φησι τούτο τώ Γράκγω γαρίσασθαι τὸν ἄνδρα, τοὺς πύργους καλούντα πόλεις, ωσπερ έν ταϊς θριαμβικαϊς πομπαϊς. καὶ ἴσως οὐκ απιστον τοῦτο λέγει καὶ γὰο οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ συγγραφεῖς 15 ραδίως έπὶ τοῦτο φέρονται τὸ ψεῦσμα, καλλωπίζοντες τὰς πράξεις, έπεὶ καὶ οἱ φάσκοντες πλείους ἢ γιλίας τὰς τῶν Ἰβήρων ύπάρξαι πόλεις έπὶ τοῦτο φέρεσθαί μοι δοχοῦσι, τὰς μεγάλας πώμας πόλεις ονομάζοντες. ούτε γαο ή της χώρας φύσις πόλεων έπιδεκτική πολλών έστι διά την λυπρότητα ή διά τον έκ-20 τοπισμον και το ανήμερον, ούθ' οι βίοι και πράξεις αὐτῶν (ἔξω τῶν κατὰ τὴν παραλίαν τὴν καθ' ἡμᾶς) ὑπαγορεύουσι τοιούτον οὐδέν. ἄγριοι γὰρ οἱ κατὰ κώμας οἰκοῦντες. τοιούτοι δ' οἱ πολλοὶ τῶν Ἰβήρων· αἱ δὲ πόλεις ἡμερούσιν οὐδ' αύται ραδίως, όταν πλεονάζη το τας ύλας έπι κακώ των πλη-25 σίον οἰχοῦν.

14. Μετὰ δὲ τοὺς Κελτίβηρας πρὸς νότον εἰσὶν οὶ τὸ ὅρος οἰκοῦντες τὴν Ὀροσπέδαν καὶ τὴν περὶ τὸν Σούκρωνα χώραν

πτων codd. ἀρεουάκων edd. inde a Xyl. — Σέγιδα edd. Σεγήδη appellatur ab Appiano lber. 44 sq. Σεγίδη a Steph. s. v., Segeda est Plinio III, 3, sed sita illa in Baetica, eademque haud dubie quae in Ptol. edd. habetur Σέτιδα, ad reliquos testes corrigenda. Pallantia quoque non Arevacorum, sed Vaccaeorum est Appiano lber. c. 80. Ptolem. II, 6. 2. ἐπὶ] περὶ Cor. de Cas. εοπί. 6. σεγέσαμαν Α σεγεσαμάν C. — ποδώνιος C. 10. τριακοσίων Α τ C. 11. γράγχον ABl Cor. — τούτω ACl Cas. corr. 12. γράγχω codd. Cor. 20. αὶ ante πράξεις add. edd. 25. οἰκούντων codd. Cor. corr.

† Σιδητανοί μεχρι Καρχηδόνος, καί Βαστητανοί καί 'Ωρητανοί σχεδόν δέ τι και μέχρι Μαλάκας.

15. Πελτασταί δ' απαντες, ώς είπειν, ύπηρξαν οί Ίβηρες καὶ κοῦφοι κατὰ τὸν ὁπλισμὸν διὰ τὰς ληστείας, οίους ἔφαμεν τους Αυσιτανούς, ακοντίω και σφενδόνη και μαγαίρα γρώμε- 5 Α. 248 νοι ταῖς δὲ πεζαῖς δυνάμεσι παρεμέμικτο καὶ ἱππεία, δεδιδαγμένων ιππων όρειβατείν και κατοκλάζεσθαι ραδίως από προστάγματος, ότε τούτου δέοι. φέρει δ' ή Ίβηρία δορχάδας πολλας καὶ ιππους αγρίους. έστι δ' οπου καὶ αὶ λίμναι πληθύουσιν όργεις δε κύκνοι καὶ τὰ παραπλήσια, πολλαὶ δε καὶ ωτί- 10 δες κάστορας φέρουσι μέν οἱ ποταμοί, τὸ δὲ καστόριον οὐκ έγει την αὐτην δύναμιν τῷ Ποντικῷ: ἴδιον γὰρ τῷ Ποντικῷ πάρεστι τὸ φαρμαχῶδες, καθάπερ ἄλλοις πολλοῖς. ἐπεί, φησίν ό Ποσειδώνιος, καὶ ὁ Κύπριος γαλκὸς μόνος φέρει τὴν καδμίαν λίθον καὶ τὸ χαλκανθές καὶ τὸ σπόδιον. ἴδιον δ' εἴρηκεν 15 έν Ίβηρία ό Ποσειδώνιος καὶ τὸ τὰς κορώνας [μη] μελαίνας είναι καὶ τὸ τοὺς ιππους τῶν Κελτιβήρων ὑποψάρους ὅντας, έπειδαν είς την έξω μεταχθώσιν Ίβηρίαν, μεταβάλλειν την χρόα. έοικέναι δὲ τοῖς Παρθικοῖς καὶ γὰρ ταγεῖς εἶναι καὶ εὐδρόμους μαλλον των άλλων.

16. Καὶ τῶν ἡιζῶν τῶν εἰς βαφὴν χρησίμων πλῆθος. ἐλαίας δὲ πέρι καὶ ἀμπέλου καὶ συκῆς καὶ τῶν παραπλησίων φυτῶν C. 164 ἡ καθ' ἡμᾶς Ἰβηρικὴ παραλία πάντων εὐπορεῖ, συχνὴ δὲ καὶ τῶν ἐκτός. ἡ μὲν παρωκεανῖτις ἡ πρόσβορος ἀμοιρεῖ διὰ τὰ

<sup>1.</sup> Σιδητανοί qui hic appellantur, non diversi sunt ab iis, qui p. 156 Eônzaroù dicti sunt: hi autem cum Sedetani nominentur a Sil. Ital. III, 372, Σηδηταιοί ab App. Iber. c. 77, ad horum auctoritatem conformandum videatur illud nomen: sed hic quoque, ut supra, aidntaroi primum fuisse scriptum, atque A cum  $\Sigma$  postea permutatum crediderim, ita ut Εδητανοί restituendum esse censeam. 9. ὄφτισιν post πληθύουσιν add. Cor. idemque Cas. suspicatus suerat: quod tamen quam incommodum sit apparet. Magis arridet Grosk. ratio, qui proponit πληθύουσιν ορνισιν' είσι δε κτλ.: sed ne ea quidem satis probabilis est, ac sana 14. **καδμείαν** edd. omnia videntur. 15. σπόνδιον Epit. om. codd. Cas. add. 17. τοὺς ante τῶν add. ald. 24. των έκτὸς suspectum est ac της έκτὸς potius βαφην add. ald. scriptum fuisse crediderim. — µèr] µértos B ex corr., Cor.

ψύγη, ή δ' άλλη τὸ πλέον διὰ τὴν όλιγωρίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ μὴ πρὸς διαγωγήν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς ἀνάγκην καὶ ὁρμην θηριώδη μετά έθους φαύλου ζην εί μή τις οιεται πρός Α. 249 διαγωγήν ζην τους ούρφ λουομένους έν δεξαμεναίς παλαιουμένο 5 καὶ τοὺς ὀδόντας σμηγομένους καὶ αὐτοὺς καὶ τὰς γυναϊκας αὐτῶν, καθάπερ τοὺς Καντάβρους φασὶ καὶ τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς. καὶ τοῦτο δὲ καὶ τὸ γαμευνεῖν κοινόν ἐστι τοῖς Ίβηρσι πρός τους Κελτούς. ένιοι δε τους Καλλαϊκους άθεους φασί, τους δε Κελτίβηρας και τους προσβόρους των δμόρων αὐτοῖς 10 ανωνύμω τικί θεώ †ταίς πανσελήνοις νύκτωρ πρό των πυλών, πανοικίους τε γορεύειν καὶ παννυχίζειν. τοὺς δὲ Οὐέττωνας, ότε πρώτον είς τὸ τῶν Ῥωμαίων παρηλθον στρατόπεδον, ίδόντας των ταξιαργών τινας άνακάμπτοντας έν ταῖς όδοῖς περιπάτου γάριν, μανίαν ύπολαβόντας, ήγεισθαι την όδον αὐτοις 15 έπι τας σκηνάς, ώς δέον η μένειν καθ' ήσυχίαν ίδρυθέντας η μάχεσθαι.

17. Της δὲ βαρβαρικης ιδέας καὶ τὸν τῶν γυναικῶν ἐνίων κόσμον θείη τις ἄν, ὅν εἴρηκεν Αρτεμίδωρος ὅπου μὲν γὰρ περιτραχήλια σιδηρᾶ φορεῖν αὐτάς φησιν, ἔχοντα κόρακας καμ10 πτομένους ὑπὲρ κορυφης, καὶ προπίπτοντας πρὸ τοῦ μετώπου πολύ, κατὰ τούτων δὲ τῶν κοράκων, ὅτε βούλονται, κατασπᾶν τὸ κάλυμμα, ώστε ἐμπετασθὲν σκιάδιον τῷ προσώπῳ παρέχειν, καὶ νομίζειν κόσμον ὅπου δὲ τυμπάνιον περικεῖσθαι, πρὸς μὲν τῷ ἰνίῳ περιφερές, καὶ σφίγγον τὴν κεφαλὴν μέχρι τῶν παρ15 ωτίδων, εἰς ὕψος δὲ καὶ πλάτος ἐξυπτιασμένον κατ' ὀλίγον ἄλλας δὲ τὰ προκόμια ψιλοῦν ἐπὶ τοσοῦτον, ώστ' ἀποστίλβειν τοῦ μετώπου μᾶλλον τὰς δ' ὄσον ποδιαῖον τὸ ὕψος ἐπιθεμένας στυλίσκον περιπλέκειν αὐτῷ τὴν χαίτην, εἶτα καλύπτρᾳ μελαίνη περιστέλλειν. πρὸς δὲ τῷ ἀηθείᾳ τῷ τοιαύτη πολλὰ καὶ

<sup>9.</sup> προσβόρρους edd. 10. θύειν post θεῷ add. Cor. atque excidisse hoc verbum admodum est probabile. 11. πανοικὶ Β(?) ald. 12. παρῆλθον om. codd., sed legitur in Epitome, unde Xyl. assumsit. 20. προσπίπτοντας ald. 28. παραπλέκειν C. 29. ἀληθεία codd. edd., quod fulcire infelicibus coniecturis frustra studuit Cor. Correxi ex Cas. coni.: cf. Plut. Alex. c. 11. — τῆ τοιαύτη] τοιαῦτα Cor.

έωραται καὶ μεμύθευται περὶ πάντων κοινῆ τῶν Ἰβηρικῶν ἐθνῶν, διαφερόντως δὲ τῶν προσβόρων οὐ μόνον τὰ πρὸς ἀνδρείαν, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸς ωμότητα καὶ ἀπόνοιαν θηριώδη. καὶ γὰρ τέκνα μητέρες ἔκτειναν πρὶν άλῶναι κατὰ τὸν πόλεμον τὸν ἐν Καντάβροις, καὶ παιδίον δὲ δεδεμένων αἰγμαλώτων τῶν γονέων 5

- Α. 250 καὶ ἀδελφῶν ἔκτεινε πάντας, κελεύσαντος τοῦ πατρός, σιδήρου κυριεῦσαν, γυνὴ δὲ τοὺς συναλόντας. κληθεὶς δέ τις εἰς μεθυ-
- C. 165 σκομένους ἔβαλεν αὐτὸν εἰς πυράν. κοινὰ δὲ καὶ ταῦτα πρὸς τὰ Κελτικὰ ἔθνη καὶ τὰ Θράκια καὶ Σκυθικά, κοινὰ δὲ καὶ [τὰ] πρὸς ἀνδρείαν τήν τε τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν τῶν γυναικῶν. 10 γεωργοῦσιν αὐται, τεκοῦσαί τε διακονοῦσι τοῖς ἔργοις πολλάκις † αὐταὶ καὶ λούουσι καὶ σπαργανοῦσιν, ἀποκλίνασαι πρός τι ρεῖθρον. ἐν δὲ τῷ Λιγυστικῷ φησιν ὁ Ποσειδώνιος διηγήσασθαι τὸν ξένον ἐαυτῷ Χαρμόλεων, Μασαλιώτην ἄνδρα, ὅτι 15 μισθώσαιτο ἄνδρας ὁμοῦ καὶ γυναϊκας ἐπὶ σκαφητόν, ωδίνασα δὲ μία τῶν γυναικῶν ἀπέλθοι ἀπὸ τοῦ ἔργου πλησίον, τεκοῦσα δ' ἐπανέλθοι ἐπὶ τοῦργον αὐτίκα, ὅπως μὴ ἀπολέσειε τὸν κυσόν αὐτίαν πρότερον όψὲ μάθοι καὶ ἀφείη, δοὺς τὸν μισθόν ἡ δ' 20 ἐκκομίσασα τὸ νήπιον πρός τι κρηνίον, λούσασα καὶ σπαργανώσασα οἶς εἶγε διασώσειεν οἴκαδε.
  - 18. Οὐκ ἴδιον δὲ τῶν Ἰβήρων οὐδὲ τοῦτο, σύνδυο ἐφ' ἴππων κομίζεσθαι, κατὰ δὲ τὰς μάχας τὸν ἔτερον πεζὸν ἀγωνί-

<sup>1.</sup> ευρηται Cor. 2. de post moror add. ald. novam sententiam a verbis οὐ μόνον incipiens. — ἀνδρίαν ald. 5. των ante δεδεμένων add. codd. praeter Epit., in qua hic praeterea est verborum ordo: ขตัง γονέων και άδελφων δεδεμένων αιχμαλώτων, quae itidem maluit Cas.; των sustulit Cor, — δεδομένων C. — των om. BC Cor. rec. 7. χυριεύσαι codd. praeter Epit, Xyl. corr. 10. τα om. codd. Cor. add. γάο post γεωργούσι add. B(?) edd. 12. Εν τε - άποκλίνασαι om. C. 13. τίκτουσι ante καὶ λούουσι excidisse suspicatur Grosk., ac desideratur omnino hoc verbum: in hoc uno enim est, quod admirationem habeat, eoque ducit quae sequitur narratio. 18. τὸ ἔργον edd. κάυτός omisso δε ald. αὐτὸς — μισθόν om. l. 20. ἀφίη BCA et in hoc σι sup. η sec. m., ἀφίησι ald. Cor. corr. 21. τὸ] τὸν ald. 24. κατά — άγωνίζεσθαι om. l.

ζεσθαι. οὐδὲ τὸ τῶν μυῶν πληθος ίδιον, ἀφ' οὖ καὶ λοιμι- Α. 251 καὶ νόσοι πολλάκις ηκολούθησαν. συνέβη δ' έν τῆ Κανταβρία τούτο τοίς Ρωμαίοις, ώστε καὶ μισθούς άρνυσθαι μυοθηρούντας πρός μέτρον αποδειχθέν, [καί] διεσώζοντο μόλις προσε-5 λάμβανε δὲ καὶ ἄλλων σπάνις καὶ σίτου : ἐπεσιτίζοντο δὲ ἐκ τῆς Αχυιτανίας γαλεπώς δια τας δυσγωρίας. της δ' απονοίας καὶ τούτο λέγεται της Καντάβοων, ότι άλόντες τινές, άναπεπηγότες έπὶ τῶν σταυρῶν, ἐπαιώνιζον. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα τῶν ἡθῶν άγριότητός τινος παραδείγματ' αν είη· τα δε τοιαύτα ήττον μεν 10 ἴσως πολιτικά, οὐ θηριώδη δέ, οἶον τὸ παρὰ τοῖς Καντάβροις τους ἄνδρας διδόναι ταῖς γυναιξὶ προῖκα, τὸ τὰς θυγατέρας κληρονόμους . απολείπεσθαι, τούς τε αδελφούς ύπο τούτων έκδίδοσθαι γυναιξίν. ἔγει γάρ τινα γυναικοκρασίαν. τοῦτο δ' οὐ πάνυ πολιτικόν. Ίβηρικον δε καί το εν έθει παρατίθεσθαι το-15 ξικόν, δ συντιθέασιν έκ βοτάνης σελίνω προσομοίας απονον, ωστ' έγειν εν ετοίμφ προς τα αβούλητα, και το κατασπενδειν αύτούς, οίς αν προσθώνται, ώστε αποθνήσκειν αύτους ύπερ Α. 252 **ώ**τῶν.

19. Τινές μεν οὖν εἰς τέτταρα μέρη διηρῆσθαί φασι τὴν
20 χώραν ταύτην, καθάπερ εἶπομεν, ἄλλοι δὲ πενταμερῆ λέγουσιν.
οὐκ ἔστι δὲ τἀκριβὲς ἐν τούτοις ἀποδιδόναι διὰ τὰς μεταβολὰς
καὶ τὴν ἀδοξίαν τῶν τόπων. ἐν γὰρ τοῖς γνωρίμοις καὶ ἐνδό- C. 166
ξοις αἴ τε μεταναστάσεις γνώριμοι καὶ οἱ μερισμοὶ τῆς χώρας

<sup>1.</sup> µvolwv ACl. 3. ωστε] Ισώστε ACl. — μυοθηρούντες codd. καὶ μυοθηφοῖντες ald. ad sequentia referens; Cor. corr. 8. ἐπαιόνιζον ΑΒΙ ἐπcodd. Cor. add. 6. απουιτανίας ΒC. αιάνιζον C Cor. 12. αποδείχνυσθαι noB edd. γυταικοκραviav Falcon., probantibus Corae in nott. et Dindorsio in Steph. Par. s. v., et optima sine dubio est ad sensum haec scriptura. Nescio tamen an audacius iidem agant, restitui eam iubentes ubique, ctiam ap. Plut. Moral. p. 19, F. Cleom. 32. Anton. 10, praesertim cum paululum diversa his locis, maxime ultimo, esse videatur vocabuli potestas. 17. av] tav 18. ξαυτών ABCl edd. αν legitur in k. — αὐτοὺς] αὐτὸν codd. codd. Fried. corr.; υφ' ξαυτων Cor., sed in praef. vol. III p. ζ' iti-19. τέτταρα] δύο codd. Cor. corr. ex dem ὑπὲρ αὐτῶν proponit. Cas. coni. coll. p. 162. Erroris causa manifesta. — διηφείσθαι ACl Cor. corr.

καὶ αὶ μεταβολαὶ τῶν ὀνομάτων καὶ εἴ τι ἄλλο παραπλήσιον: θουλείται γαρ ύπο πολλών, καὶ μάλιστα των Έλλήνων, οι λαλίστατοι πάντων γεγόνασι. ὅσα δὲ καὶ βάρβαρα καὶ ἐκτετοπισμένα καὶ μικρόχωρα καὶ διεσπασμένα, τούτων ύπομνήματα οὖτ' ἀσφαλῆ ἐστιν οὖτε πολλά· ὅσα δὲ δὴ πόρρω τῶν Ἑλλήνων 5 έπιτείνει την άγνοιαν. οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων συγγραφεῖς μιμοῦνται μεν τους Ελληνας, άλλ' ούκ έπι πολύ και γαο α λέγουσι παρά των Έλλήνων μεταφέρουσιν, έξ έαυτων δ' ού πολύ μέν προσφέρονται τὸ φιλείδημον, ωσθ', ὁπόταν ελλειψις γένηται παρ' έκείνων, ούκ έστι πολύ τὸ άναπληρούμενον ύπὸ τῶν έτέ- 10 ρων, άλλως τε καὶ τῶν ὀνομάτων, ὅσα ἐνδοξότατα, τῶν πλείστων όντων Έλληνικών. έπεὶ καὶ Ίβηρίαν ύπὸ μεν των προτέρων καλείσθαι πάσαν την έξω τοῦ Ροδανοῦ καὶ τοῦ ίσθμοῦ τοῦ ὑπὸ τῶν Γαλατικῶν κόλπων σφιγγομένου, οἱ δὲ νῦν ὅριον αὐτῆς τίθενται τὴν Πυρήνην, συνωνύμως τε τὴν αὐτὴν Ἰβηρίαν 15 λέγουσι καὶ Ίσπανίαν τμόνην ἐκάλουν τὴν ἐντὸς τοῦ Ίβηρος. οὶ δ' ἔτι πρότερον αὐτοὺς τούτους Ἰγλῆτας, οὐ πολλὴν χώραν νεμομένους, ως φησιν Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεανός. Υωμα δε την σύμπασαν καλέσαντες όμωνύμως Ίβηρίαν τε καὶ Ίσπα-

A. 253 νίαν τὸ μὲν αὐτῆς μέρος εἶπον τὴν ἐκτός, τὸ δὲ ἔτερον τὴν ἐν- 20 τός ἄλλοτε δ' ἄλλως διαιροῦσι, πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτευόμενοι.

<sup>1.</sup> αί] ἄλλαι *BCl*. 2. Θουλλείται BCl. 3. καὶ ante βάρβαρα asteriscis inclusit Cor. 5. δη καὶ Cor. 8. μέν asteriscis inclusit Cor.: at cf. I, 11. 58. II, 121 alia. 9. φιλόδημον ACIB et hic φιλότιμον ex corr. φιλείδημον marg. no idque rec. Sbk. 10. έστι] 13. Post καλεϊσθαι Grosk. censuit addendum esse φασί, quo nihil ab hoc loco magis alienum: liberius positus h. l. infinitivus, a nullo alio verbo pendens, ut I, 23. III, 173. V, 242. 16. την ante Ίσπαviav add. ACIE, sed in hoc articulus post atramento inductus est. -Ante μόνην excidisse quaedam apparet, sed difficile dictu est, quid scriptum fuerit: neque enim quae Cor. inseruit ex Cas. coni. ol d'Isnolar, neque quae Grosk. mavult ένιοι δὲ τῶν προτέρων Ἰβηρίαν, vera sunt habenda. Probabiliora haec videntur: οἱ δὲ πρότερον Ἱσπανίαν, in quibus etiam cur omissa sint causa manifestior est. Cui suspicioni favere videatur Eustath. ad Dionys. v. 281, sed nihil aliud ille in suo codice legit, quam in nostris habetur.

20. Νυνί δε των έπαρχιων των μεν αποδειχθεισων τώ δήμω τε καὶ τῆ συγκλήτω, τῶν δὲ τῷ ἡγεμόνι τῶν Ρωμαίων, ή μεν Βαιτική πρόσκειται το δήμο, και πέμπεται στρατηγός έπ' αὐτήν, έγων ταμίαν τε καὶ πρεσβευτήν. ὅριον δ' αὐτῆς τε-5 θείκασι πρός ηω πλησίον Κασιλωνος. ή δε λοιπή Καίσαρός έστι· πέμπονται δ' ἀπ' αὐτοῦ δύο πρεσβευταί, στρατηγικός τε καὶ ὑπατικός, ὁ μὲν στρατηγικός, ἔχων σὺν αὐτῷ πρεσβευτήν, δικαιοδοτήσων Αυσιτανοίς τοίς παρακειμένοις τη Βαιτική καίδιατείνουσι μέχρι τοῦ Δουρίου ποταμοῦ καὶ τῶν ἐκβολῶν αὐ-10 τοῦ καλοῦσι γὰρ οὖτω τὴν χώραν ταύτην ἰδίως ἐν τῷ παρόντι. ένταῦθα δ' έστὶ καὶ ή Αὐγούστα Ήμερίτα. ή λοιπή, αὖτη δ' έστιν ή πλείστη τῆς Ἰβηρίας, ὑπὸ τῷ ὑπατικῷ ἡγεμόνι, στρατιάν τε έγοντι άξιόλογον τριών που ταγμάτων καὶ πρεσβευτάς τρεῖς: ὧν ὁ μέν, δύο ἔγων τάγματα, παραφρουρεῖ τὴν πέραν 15 τοῦ Δουρίου πᾶσαν ἐπὶ τὰς ἄρκτους, ἢν οἱ μὲν πρότερον Δυσιτανούς έλεγον, οἱ δὲ νῦν Καλλαϊκούς καλοῦσι συνάπτει δὲ C. 167 τούτοις τὰ προσάρκτια όρη μετὰ τῶν Αστύρων καὶ τῶν Καντάβουν, ρεί δε δια των Αστύρων Μέλσος ποταμός, και μικρον άπωτέρω πόλις Νοίγα, καὶ πλησίον έκ τοῦ ωκεανοῦ ἀνάχυσις, 20 δρίζουσα τοὺς Άστυρας ἀπὸ τῶν Καντάβρων τὴν δ' έξῆς παρόρειον μέγρι Πυρήνης ὁ δεύτερος των πρεσβευτων μετά του Α. 254 έτέρου τάγματος επισμοπεί δε ο τρίτος την μεσόγαιαν, συνέχει δε τὰ τῶν [τογάτων] ήδη λεγομένων ώς ἂν είρηνικῶν καὶ είς τὸ ημερον καὶ τὸν Ἰταλικὸν τύπον μετακειμένων έν τῆ τηβεν-25 νική έσθητι. ούτοι δ' είσιν οί Κελτίβηρες, και οί του Ίβηρος πλησίον έκατέρωθεν οἰκοῦντες μέχρι τῶν πρὸς θαλάττη μερῶν. αὐτὸς δὲ ὁ ἡγεμών διαχειμάζει μὲν ἐν τοῖς ἐπιθαλαττιαίοις μέ-

<sup>5.</sup> καστάωνος codd. Κασταλώνος Cor.: cf. ad p. 142. 6. ἀπ'] ὑπ' Cor.: v. Poppo ad Thuc. I, 17. 8. δικαιοδότης ῶν codd. Cor. corr. 11. ἡ δὲ λοιπή Cor. 17. ὄρη] μέρη ο (?) Cor. — κανταύρων C. 18. ἡεῖ — καντάβρων om. l. 20. τῆς δ' ἐξῆς παρόριον ACl τῆς — παρορίας B(?) ald. τῆς — παραλίας Cor.; genitivus autem ut habeat, que referatur, Grosk. post πρεσβευτῶν putat προτσταται excidisse. Accusativus, quem restitui, referendus ad παραφορουρεῖ. 23. τογάτων om. codd., Cor. inseruit post λεγομένων, sed collocandum esse iudicavi, ubi causa liquet, cur omissum sit. 24. τὸ] τὸν edd. 27. ἐπιθαλαττίοις

ρεσι, καὶ μάλιστα τῆ Καρχηδόνι καὶ τῆ Ταρράκωνι δικαιοδοτῶν, θέρους δὲ περίεισιν, ἐφορῶν ἀεί τινα τῶν δεομένων ἐπανορθώσεως. εἰσὶ δὲ καὶ ἐπίτροποι τοῦ Καίσαρος, ἱππικοὶ ἄνδρες, οἱ διανέμοντες τὰ χρήματα τοῖς στρατιώταις εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ βίου.

## CAPUT V.

1. Τῶν δὲ προκειμένων νήσων τῆς Ἰβηρίας τὰς μὲν Πευνούσσας δύο καὶ τὰς Γυμνησίας δύο (καλοῦσι καὶ Βαλιαρίδας) προκεῖσθαι συμβαίνει τῆς μεταξὺ Ταρράκωνος καὶ Σούκρωνος παραλίας, ἐφ' ῆς ἴδρυται τὸ Σάγουντον εἰσὶ δὲ καὶ πελάγιαι 10 μᾶλλον αὶ Πιτυοῦσσαι καὶ πρὸς ἑσπέραν κεκλιμέναι τῶν Γυμνησίων. καλεῖται δ' αὐτῶν ἡ μὲν Ἔβουσος, πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον κύκλος δὲ τῆς νήσου τετρακόσιοι στάδιοι, παρώμαλος τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος ἡ δὲ 'Οφιοῦσσα ἔρημος καὶ πολὺ ἐλάττων ταύτης πλησίον κειμένη. τῶν δὲ Γυμνησίων ἡ μὲν μείζων 15 ἔχει δύο πόλεις, Πάλμαν καὶ Πολεντίαν, τὴν μὲν πρὸς ἕω κειμένην, τὴν Πολεντίαν, τὴν δ' ἐτέραν πρὸς δύσιν. μῆκος δὲ ἀς νήσου μικρὸν ἀπολεῖπον τῶν ἔξακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ διακοσίων ' Αρτεμίδωρος δὲ διπλάσιον εἴρηκε καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος. ἡ δ' ἐλάσσων ὡς [διακοσίους] ἐβδομήκοντα τῆς Πο- 20 Α. 255 λεντίας διέγει σταδίους κατὰ μέγεθος μὲν οὖν πολὺ τῆς μείζο-

B(?) l ald. v. ad II, 73. 1. ταρακῶνι **Bl**(?) edd. 7. πιτυούσας 8. καί ] δέ ald. δὲ καί Cor. — βαλεαρίδας Bl (?) edd. atque ε codices tuentur XIV, 654; sed alteram formam exhibent etiam Steph. s. v. Γυμνήσιαι, Eustath. ad Dion. v. 457, Ptolem. 9. ας ante προκεῖσθαι add. BA, sed in hoc sec. m. inter versus positum. In E, ubi totus locus paululum immutatus est, ας ante καλοῦσι legitur. — Ταρα-10.  $\eta \varsigma$  ols C. —  $\pi \epsilon \lambda \alpha \gamma \ell \alpha \nu$  C. 12. ἄβουσος *ABCl* ₹βουσος Ε "Εβυσος Cor., ut p. 123. 159. Sed candem inconstantiam in aliis quoque nominibus haud paucis animadvertere licet. Caeterum ov habet Dionys. Perieg. 457 et Eust. ad h. l. 14. τὸ πλάτος om. l. — δφιοῦσα **BCl**. 16. παλλάμαν codd. Xyl. corr. - ποτεντίαν codd. hic et paulo post; Πολλεντίαν edd. inde a Xyl., sed uno λ scribit Ptolem. (ed. VVilb.). 20. διακοσίους om. codd. Cor. addidit ex Plinio (III, 5), qui XXX M. P. distare inter se ait has insulas. Omissa nota Σ propter alteram literam particulae ώς.

νος απολείπεται, κατά δε την άρετην ούδεν αυτής γείρων έστίν: άμφω γάρ εὐδαίμονες καὶ εὐλίμενοι. Τγοιραδώδεις δὲ κατὰ τὰ στόματα, ώστε δείν προσοχής τοίς είσπλέουσι διά δε την άρετην των τόπων και οι κατοικούντες είρηναιοι, καθάπερ και οί 5 κατά την Έβουσον. κακούργων δέ τινων όλίγων κοινωνίας συστησαμένων πρός τους έν τοῖς πελάγεσι ληστάς, διεβλήθησαν απαντες, καὶ διέβη Μέτελλος ἐπ' αὐτούς ὁ Βαλιαρικὸς προσαγορευθείς, ὅστις καὶ τὰς πόλεις έκτισε. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν άρετην επιβούλευόμενοι, καίπες είρηναῖοι όντες, όμως σφενδο-10 εήται άριστοι λέγονται καὶ τοῦτ' ήσκησαν, ως φασι, διαφερόντως, έξ ότου Φοίνικες κατέσχον τὰς νήσους. οὖτοι δὲ καὶ C. 168 ένδυσαι λέγυνται πρώτοι τους άνθρώπους χιτώνας πλατυσήμους. άζωστοι δ' έπὶ τοὺς ἀγῶνας έξήεσαν, αἰγίδα περὶ τῆ χειρὶ ἔχοντες η πεπυρακτωμένον ακόντιον, σπάνιον δε και λελογχωμένον 15 σιδήρω μικρώ. σφενδόνας δε περί τη κεφαλή τρείς \* μελαγκραίνας. σγοίνου είδος, έξ οδ πλέκεται τὰ σχοινία καὶ Φιλητάς γε έν †Έρμηνεία.

λευγαλέος δε χιτών πεπινωμένος άμφι δ' άραιή ἔξὺς είλεῖται, κόμμα μελαγκράινον, A. 256

<sup>2.</sup> Mirabile loquendi genus, ac, mea quidem sententia, non ferendum: Strabo scripsit, ni fallor, λιμένες χοιραδώδεις δέ. - έστι post δέ add. l(?) k ald. ɛlơi edd. inde a Cas. 5. *ξβουσόν Α "Εβυ*σον Cor. 7. βαλλιαρικός ABC βαλεαρικός edd. 13. παρά τη C. 15. μελαγκρανίας Sbk. Cor. ex Salmas. coni. Sed si quid mutandum est, ut sane videtur, scribendum erit utroque loco μελαγκρανίνας, quod Cor. iam proposuit, et in Philetae versu μελαγκράνινον. Caeterum quae leguntur inde ab illa voce usque ad εζωσμένου pro scholio esse habenda Tyrwh. intellexit: μελαγκρατιας (fortasse μελάγκρανις scriptum fuerat), ut lemma praesixum una cum caeteris in ipsa Strabonis verba postea receptum est: cf. ad I, 47 in. 16. γε τε ABCl δè Cor. 17. έρμηνεία manifesto corruptum variis coniecturis tentatum est, inter quas maxima facilitate commendatur ea, quam-Tyrwh. proposuit Έρμη ελεγεία, ipsis quasi literarum ductibus indicatam. Nihilominus cum A. Meineke (v. Anal. Alexandr. p. 349 sq.) nuper evicerit Mercurium Philetae epicum fuisse carmen, nisi statuas memoria deceptum esse in laudando carmine quicunque allevit hoc scholion, aliud quid latere in illa 18. ἀραιὰς ἰξῦς Sbk. Cor. ἀραιήν ἰξὺν Salm. Ex. voce dandum est. Plin. p. 186, alii alia: scd vid. Mein. l. l. 19. ὶλεῖται AB είληται s. είλυται malit Mein. — άμμα Sbk. Cor. de Salmas. coni.

ώς σχοίνω εξωσμένου\* μελαγκραΐνας ἢ τριχίνας ἢ νευρίνας τὴν μὲν μακρόκωλον πρὸς τὰς μακροβολίας, τὴν δὲ βραχύκωλον πρὸς τὰς μακροβολίας, τὴν δὲ βραχύκωλον πρὸς τὰς ἐν βραχεῖ βολάς, τὴν δὲ μέσην πρὸς τὰς μέσας. ἠσκοῦντο δ' ἐκ παίδων οὕτως ταῖς σφενδόναις, ὥστ' οὐδ' ἄλλως τοῖς παισὶν ἄρτον ἐδίδοσαν ἄνευ τοῦ τῷ σφενδόνη τυχεῖν. διό- 5 πὲρ ὁ Μέτελλος, προσπλέων πρὸς τὰς νήσους, δέρρεις ἔτεινεν ὑπὲρ τῶν καταστρωμάτων, σκέπην πρὸς τὰς σφενδόνας. εἰσήγαγε δὲ ἐποίκους τρισχιλίους τῶν ἐκ τῆς Ἰβηρίας Ῥωμαίων.

- 2. Πρὸς δὲ τῆ εὐκαρπία τῆς τῆς καὶ τὸ μηδὲν τῶν σινομένων θηρίων εὐρίσκεσθαι ράδίως ἐνταῦθα πρόσεστιν οὐδὲ 10
  γὰρ τοὺς λαγιδεῖς ἐπιχωρίους εἶναί φασιν, ἀλλὰ κομισθέντων
  ἐκ τῆς περαίας ὑπό τινος ἄρρενος καὶ θηλείας γενέσθαι τὴν
  ἐπιγονήν ἡ τοσαύτη κατ ἀρχὰς ὑπῆρχεν, ῶστε καὶ οἴκους ἀνατρέπειν ἐκ τῆς ὑπονομῆς καὶ δένδρα, καὶ ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους,
  ῶσπερ εἶπον, ἀναγκασθῆναι καταφυγεῖν τοὺς ἀνθρώπους. νῦν 15
  μέντοι τὸ εὐμεταχείριστον τῆς θήρας ἐπικρατεῖν οὐκ ἐᾶ τὴν
  βλάβην, ἀλλὰ λυσιτελῶς οἱ ἔχοντες καρποῦνται τὴν γῆν. αὐται
  μὲν οὐν ἐντὸς στηλῶν τῶν Ἡρακλείων καλουμένων.
- 3. Πρός αὐταῖς δὲ δύο νησίδια, ὧν θάτερον Ἡρας νῆσον ὀνομάζουσι· καὶ δή τινες καὶ ταύτας Στήλας καλοῦσιν. ἔξω 20 δὲ Στηλῶν τὰ Γάδειρα, περὶ ὧν τοσοῦτον μόνον εἰρήκαμεν, ὅτι τῆς Κάλπης διέχει περὶ ἐπτακοσίους καὶ πεντήκοντα στα-δίους· τῆς δὲ ἐκβολῆς τοῦ Βαίτιδος πλησίον ἵδρυται· πλείους δ' εἰσὶ λόγοι περὶ αὐτῆς. οὖτοι γάρ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ τὰ πλεῖ-
- Α. 257 στα καὶ μέγιστα ναυκλήρια στέλλοντες εἴς τε τὴν καθ' ἡμᾶς 25 θάλατταν καὶ τὴν ἐκτός, οὕτε μεγάλην οἰκοῦντες νῆσον οὕτε τῆς περαίας νεμόμενοι πολλὴν οὖτ' ἄλλων εὐποροῦντες νήσων, ἀλλὰ πλέον οἰκοῦντες τὴν θάλατταν, ὀλίγοι δ' οἰκουροῦντες ἢ ἐν Ῥώμη διατρίβοντες. ἐπεὶ πλήθει γε οὐδεμιᾶς ἂν ἀπολείπε-
- C. 169 σθαι δόξειε τῶν έξω Ῥωμης πόλεων ἦκουσα γοῦν ἐν μιᾳ τῶν 30 καθ' ἡμᾶς τιμήσεων πεντακοσίους ἄνδιρας τιμηθέντας ἱππικοὺς Γαδιτανούς, ὅσους οὐδένας οὐδὲ τῶν Ἰταλιωτῶν πλὴν τῶν

<sup>5.</sup> της σφενδότης codd. omn. Cas. corr. 6. δέρεις ald. 24. oi ante ἄνδρες om. l. 26. είς ante την add. cdd. 32. γαδειτανούς ABI γαδειρανούς EC (ex corr. sec. m.) Cor., atque proba haud dubie

Παταουίνων. τοσοῦτοι δ' όντες νῆσον ἔχουσιν οὐ πολύ μείζονα τῶν έκατὸν σταδίων τὸ μῆκος, πλάτος δ' ἔσθ' ὅπου καὶ σταδιαίον. πόλιν δε κατ' άρχας μεν φκουν παντάπασι μικράν, προσέκτισε δ' αύτοῖς Βάλβος Γαδιτανὸς ὁ θριαμβεύσας ἄλλην, ην Νέαν κα-5 λοῦσι την δ' έξ άμφοῖν Διδύμην, οὐ πλειόνων εἴκοσι σταδίων ούσαν την περίμετρον, ούδε ταύτην στενογωρουμένην όλίγοι γάρ οίχουρούσιν έν αὐτῆ διὰ τὸ πάντας θαλαττεύειν τὸ πλέον, τοὺς δε καὶ την περαίαν οἰκεῖν, καὶ μάλιστα την έπὶ τῆς προκειμένης νησίδος διά την εύφυίαν, ην ωσπερ άντίπολιν πεποιήκασι 10 τῆ Διδύμη, γαίροντες τῷ τόπῳ. ὀλίγοι δὲ κατὰ σύγκρισιν καὶ ταύτην οίκουσι καὶ τὸ ἐπίνειον, ὁ κατεσκεύασεν αὐτοῖς Βάλβος έν τη περαία της ηπείρου. κείται δ' έπὶ των έσπερίων της νήσου μερών ή πόλις, προσεχές δ' αὐτη τελευταιόν έστι τὸ Κρόνιον πρός τη νησίδι το δ' Ηράκλειον έπὶ θάτερα τέτραπται 15 τὰ πρὸς ἔω, καθ' ὃ δὴ μάλιστα τῆ ἦπείρφ τυγχάνει συνάπτουσα ή νῆσος δσον σταδιαῖον πυρθμὸν ἀπολείπουσα. καὶ λέγουσι μὲν διέγειν τῆς πόλεως δώδεκα μίλια τὸ ἱερόν, ἴσον ποιοῦντες τὸν των άθλων καὶ τὸν των μιλίων ἀριθμόν. Τέστι δὲ μεῖζον καὶ σγεδόν τι τοσούτον όσον έστὶ τὸ τοῦ μήχους τῆς νήσου : μῆχος 20 δ' έστὶ τῆς νήσου τὸ ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολήν.

4. Ἐρύθειαν δὲ τὰ Γάδειρα ἔοικε λέγειν ὁ Φερεκύδης, ἐν ἢ τὰ περὶ τὸν Γηρυόνην μυθεύουσιν. ἄλλοι δὲ τὴν παραβεβλημένην ταύτη τῆ πόλει νῆσον, πορθμῷ σταδιαίω διειργομένην,

hacc est forma (v. Steph. s. v. Γάδειρα et Eust. ad Dion. v. 451), sed supra quoque p. 141 Romanorum potius consuetudinem Strabo secutus est: ¿ autem, quod ibi codd. et paulo post exhibent, hic quoque restituendum iudicavi. 1. παταουιώνων Α. 4. γαδειρανός C ex corr. sec. m. γαδειτανός ABl edd. 17. όσον ACl ίσον ο supr. ζον quia non habet quo referatur, διάστημα excidisse arbitratur Grosk., quod cum per se non sit valde probabile, propter sequentia ferri nequit. Videntur hace ad αριθμόν referenda esse, ita ut scribatur μείζων καὶ σχεδόν τι τοσούτος όσος έστιν ό του μήκους. Pro τὸ του μήκους et Cor. et Grosk, censuerunt reponendum esse τὸ μῆκος, sed neglexerunt illi sequentia μηχος δ' έστι της νήσου, quae ab omnibus editoribus excepto Breq. omissa leguntur in ABCl. 21. łov&łav ABCl et sic infra quoque VI, 269, sed alteram formam tuentur Steph. s. v. poetarumque 22. iòr om. E.

- Α. 258 τὸ εὖβοτον ὁρῶντες, ὅτι τῶν νεμομένων αὐτόθι προβάτων τὸ γάλα ὀρὸν οὐ ποιεῖ. τυροποιοῦσί τε πολλῷ ὕδατι μίξαντες διὰ τὴν πιότητα, ἐν πεντήκοντά τε ἡμέραις πνίγεται τὸ ζῷον, εἰ μή τις ἀποσχάζοι τι τοῦ αἴματος. ξηρὰ δέ ἐστιν ἡν νέμονται βοτάνην, ἀλλὰ πιαίνει σφόδρα τεκμαίρονται δ' ἐκ τοῦ[του] πε- 5 πλάσθαι τὸν μῦθον τὸν περὶ τὰ βουκόλια τοῦ Γηρυόνου κοινῆ μέντοι συνώκισται πᾶς ὁ αἰγιαλός.
  - 5. Περὶ δὲ τῆς κτίσεως τῶν Γαδείρων τοιαῦτα λέγοντες μέμνηνται Γαδιτανοὶ χρησμοῦ τινος, δν γενέσθαι φασὶ Τυρίοις κελεύοντα ἐπὶ τὰς Ἡρακλέους στήλας ἀποικίαν πέμψαι τοὺς 10 δὲ πεμφθέντας κατασκοπῆς χάριν, ἐπειδὴ κατὰ τὸν πορθμὸν ἐγένοντο τὸν κατὰ τὴν Κάλπην, νομίσαντας τέρμονας εἶναι τῆς οἰκουμένης καὶ τῆς Ἡρακλέους στρατείας τὰ ἄκρα ποιοῦντα
- C. 170 τὸν πορθμὸν, ταῦτα δ' αὐτὰ καὶ Στήλας ὀνομάζειν τὸ λόγιον, κατασχεῖν εἴς τι χωρίον ἐντὸς τῶν στενῶν, ἐν ῷ νῦν ἐστιν ἡ 15 τῶν Ἐξιτανῶν πόλις· ἐνταῦθα δὲ θύσαντας, μὴ γενομένων καλῶν τῶν ἱερείων, ἀνακάμψαι πάλιν. χρόνφ δ' ὕστερον τοὺς πεμφθέντας προελθεῖν ἔξω τοῦ πορθμοῦ περὶ χιλίους καὶ πεντακοσίους σταδίους εἰς νῆσον Ἡρακλέους ἱεράν, κειμένην κατὰ πόλιν Ὀνόβαν τῆς Ἰβηρίας, [καὶ] νομίσαντας ἐνταῦθα εἶναι 26 τὰς Στήλας θῦσαι τῷ θεῷ, μ γενομένων δὲ πάλιν καλῶν τῶν ἱερείων, ἐπανελθεῖν οἴκαδε. τῷ δὲ τρίτφ στόλφ τοὺς ἀφικρένους Γάδειρα κτίσαι καὶ ἰδρύσασθαι τὸ ἱερὸν ἐπὶ τοῖς ἑφοις τῆς νήσου, τὴν δὲ πόλιν ἐπὶ τοῖς ἑσπερίοις. διὰ δὲ τοῦτο τοὺς μὲν δοκεῖν τὰ ἄκρα τοῦ πορθμοῦ τὰς Στήλας εἶναι, τοὺς 25

<sup>3.</sup> τριάκοντα Α λ' Ε. Alteri scripturae favet alius locus VI, 269. 4. ἀποσχάζει ald. 5. ἐκ τοῦ ABCl ἐκ τούτου marg. o, unde Cor. recepit; cf. I, 33. 8. léyovtos A · (sed alterum o ex corr. scriptum et pro alia litera, ut videtur, ε) l, λέγοντες B (ex corr.?) C. λέγεται ald. Cor., quod minus etiam quam participium probandum esse appa-9. yadertarol ABl et, r post in o mutato, C Tadergarol Cor. -10. ἀποικίας ABCl ἀποικίαν no, quod Cor. recepit. ὄν τινα ald. 12. κάρπην C. — νομίσαντες l. 13. στρατιᾶς BC. — τὰ ante ποιοῦντα add. Cor. 16. ἀξιτανῶν ABCl ἐξιτανῶν no idque rec. Sbk. de Cas. sententia: cf. 156 extr. — θύσαντες B. 20. καὶ om. ACI, 25. τοῖς — τοῖς — τοῖς inter versus add. h. - roulgartes ACl. B(?) no edd.

δε τα Γάδειρα, τους δ' έτι πορρώτεραν των Γαδείρων έξω προκείσθαι. ένιοι δε Στήλας ύπελαβον την Κάλπην και την Αβίλυκα, τὸ ἀντικείμενον όρος ἐκ τῆς Λιβύης, ὁ φησιν Ἐρατοσθένης έν τῷ Μεταγωνίω, Νομαδικῷ έθθει, ίδοῦσθαι οί 5 δε τας πλησίον έκατέρου νησίδας, ών την ετέραν Ήρας κήσον ονομάζουσιν. Αρτεμίδωρος δε την μεν της Ηρας νήσος ίερον λέγει αὐτης, άλλην δέ †φησιν είναί τινα, οὐδ' Αβίλυκα όρος ούδὲ Μεταγώνιον ἔθνος. καὶ τὰς Πλαγκτὰς καὶ τὰς Συμπληγάδας ενθάδε μεταφέρουσί τινες, ταύτας είναι νομίζον-10 τες Στήλας, ας Πίνδαρος καλεῖ πύλας Γαδειρίδας, είς ταύτας Α. 259 ύστάτας άφιγθαι φάσκων τον Ήρακλέα. καὶ Δικαίαργος δὲ καὶ Ἐρατοσθένης καὶ Πολύβιος καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων περί τὸν πορθμὸν ἀποφαίνουσι τὰς Στήλας. οἱ δὲ Ίβηρες καὶ Λίβυες εν Γαδείροις είναί φασιν οὐδεν γὰρ εοικέναι στήλαις 15 τὰ περὶ τὸν πορθμόν. οἱ δὲ τὰς ἐν τῷ Ἡρακλείῳ τῷ ἐν Γαδείροις γαλκᾶς όκταπήγεις, έν αίς άναγέγραπται τὸ άνάλωμα της κατασκευής του ίερου, ταύτας λέγεσθαί φασιν έφ' άς έργόμενοι οἱ τελέσαντες τὸν πλοῦν καὶ θύοντες τῷ Ἡρακλεῖ διαβοηθηναι παρεσκεύασαν, ώς τοῦτ' είναι καὶ γης καὶ θαλάττης 20 τὸ πέρας. τοῦτον δ' είναι πιθανώτατον καὶ Ποσειδώνιος ήγεῖται τὸν λόγον, τὸν δὲ γρησμέν καὶ τοὺς πολλοὺς ἀποστόλους ψεῦσμα Φοινικικόν. περὶ μὲν οὖν τῶν ἀποστόλων τί ἄν τις διισχυρίσαιτο πρός έλεγχον η πίστιν, ούδετέρως παράλογον [ον]: τὸ δὲ τὰς νησῖδας ἢ τὰ ὄρη μὴ φάσκειν ἐοικέναι στήλαις, ἀλλὰ 25 ζητεῖν ἐπὶ τῶν κυρίως λεγομένων στηλῶν τοὺς τῆς οἰκουμένης δρους η της στρατείας της Ήρακλέους έχει μέν τινα νουν έθος γαρ παλαιον ύπηργε το τίθεσθαι τοιούτους όρους, καθάπερ οι C. 171

<sup>2.</sup> κεῖσθαι Cl. 3. Μρύλυκα edd. Sic Eust. ad Dion. 64 την Μρύλην η Μρύλυκα. Sed ι tuentur codd. infra quoque XVII, 827: cf. Plin. III, 1. V, 1 Ptol. IV, 1, ubi Μρίλυξ εκ codd. videtur restituendum. — ἐκ οπ. edd. inde a Xyl. 4. ἔθει Cl. 7. οὐ ante qησιν add. Cor.: neglectum videtur ob insequens ΦΗ. Similiter Paetz. proposuerat φησιν οὐκ εἶναι. Grosk. autem malit addere λέγων post ἔθνος. — Μρίλυκα edd. 8. [δὲ] καὶ Cor. 10. γαδειρίτας C. 22. τίς ἄν τις ΒC ὅ τι ἄν τις Cor. 23. παρὰ λόγον ΒCl. — ὂν om. codd., addidi ex Cas. coni.: similes structuras v. IV, 183. I, 3. 64. passim. 24 στήλας C. 27. ὑπῆρξε edd. inde a Cas.

Ρηγίνοι την στυλίδα έθεσαν την επί τῷ Πορθμῷ κειμένην, πυργίον τι, καὶ ὁ τοῦ Πελώρου λεγόμενος πύργος ἀντίκειται ταύτη τῷ στυλίδι καὶ οἱ Φιλαίνων λεγόμενοι βωμοὶ κατὰ μέσην που τὴν μεταξὺ τῶν Σύρτεων γῆν καὶ ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῷ Κορινθιακῷ μνημονεύεται στήλη τις ἰδρυμένη πρότερον, ἢν ἔστησαν 5 καιτῷ οἱ τὴν Αττικὴν σὺν τῷ Μεγαρίδι κατασχόντες Ἰωνες, ἐξελωθέντες ἐκ τῆς Πελοποννήσου, καὶ οἱ κατασχόντες τὴν Πελοπόννησον, ἐπιγράψαντες ἐπὶ μὲν τοῦ πρὸς τῷ Μεγαρίδι μέρους,

τάδ' οὐχὶ Πελοπόννησος, άλλ' Ίωνία, έχ δὲ θατέρου,

τάδ' έστὶ Πελοπόννησος, οὐκ Ίωνία.

Αλέξανδρος δὲ τῆς Ἰνδικῆς στρατείας ὅρια βωμοὺς ἔθετο ἐν τοῖς τόποις, εἰς οῦς ὑστάτους ἀφίκετο τῶν πρὸς ταὶς ἀνατολαῖς Ἰνδῶν, μιμούμενος τὸν Ἡρακλέα καὶ τὸν Διόνυσον ἦν μὲν δὴ τὸ ἔθος τοῦτο.

10

6. Άλλὰ καὶ τοὺς τόπους εἰκός ἐστι μεταλαμβάνειν τὴν αὐτὴν προσηγορίαν, καὶ μάλιστα ἐπειδὰν ὁ χρόνος διαφθείρη Α. 260 τοὺς τεθέντας ὅρους. οὐ γὰρ νῦν οἱ Φιλαίνων βωμοὶ μένουσιν, ἀλλ' ὁ τόπος μετείληφε τὴν προσηγορίαν οὐδὲ ἐν τῆ Ἰνδικῆ στήλας φασὶν ὁραθῆναι κειμένας οὐθ' Ἡρακλέους οὔτε Διονύ- 29 σου, καὶ λεγομένων μέντοι καὶ Βεικνυμένων \*τῶν \* τόπων τινῶν οἱ Μακεδόνες ἐπίστευον τούτους εἶναι στήλας, ἐν οἶς τι σημεῖον εὐρισκον ἢ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ἱστορουμένων ἢ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα. κἀνταῦθα δὴ τοὺς μὲν πρώτους οὐκ ὰν ἀπιστήσαι τις ὅροις χρήσασθαι χειροκμήτοις τισὶ βωμοῖς, ἢ 25 πύργοις ἢ στυλίσιν ἐπὶ τῶν τόπων, εἰς οῦς ὑστάτους ἦκον τοὺς ἐπιφανεστάτους (ἐπιφανέστατοι δὲ οἱ πορθμοὶ καὶ τὰ ἐπικείμενα ὅρη καὶ αὶ νησίδες πρὸς τὸ ἀποδηλοῦν ἐσχατιάς τε καὶ ἀρχὰς τόπων), ἐκλιπόντων δὲ τῶν χειροκμήτων ὑπομνημάτων μετενεχθῆναι τοὔνομα εἰς τοὺς τόπους, εἴτε τὰς νησίδας τις 30

<sup>1.</sup> στηλίδα B(?) edd. hic et infra. Sed cf. VI, 257. 265. 268. In marg. A pr. m. add. στυλάριον δὲ καὶ τῦν τοῦιο καλοῦσιν. 3. πού om. l. 5. τις στήλη l. 8. ἐπέγραψαν B(?) ald. 9. οὖχ ή A (sed η in ι mut. sec. m.) BCl Cas. corr. 12. στρατιᾶς codd. Cor. corr. 13. πρὸ τῆς ἀνατολῆς l. 21. ℓῶν om. Cor. 26. στηλίσιν edd. 29. ἐκλειπόντων ald. Cor. corr.

βούλεται λέγειν είτε τας ακρας τας ποιούσας τον πορθμόν. τούτο γαρ ήδη διορίσασθαι γαλεπόν, ποτέροις γρη προσάψαι την επίκλησιν διά τὸ άμφοτέροις εοικέναι τὰς Στήλας. λέγω δε εοικέναι, διότι εν τοῖς τοιούτοις ίδρυνται τόποις, οί σαφώς 5 τὰς ἐσγατιὰς ὑπαγορεύουσι, καθ' δ καὶ στόμα είρηται ὁ πορθμός καὶ οὖτος καὶ άλλοι πλείους τὸ δὲ στόμα πρὸς μέν εἴσπλουν άρχή έστι, πρός δε έκπλουν έσχατον. τὰ οὖν ἐπὶ τῷ στόματι νησίδια, έγοντα τὸ εὐπερίγραφόν τε καὶ σημειώδες, οὐ Φαύλως στήλαις απεικάζοι τις αν. ώς δ' αυτως καὶ τὰ όρη 10 τὰ ἐπικείμενα τῷ πορθμῷ καὶ ἐξοχήν τινα τοιαύτην ἐμφαίνοντα, οΐαν αι στυλίδες η αι στηλαι. και ο Πίνδαρος ούτως αν όρ- С. 17: θως λέγοι πύλας Γαδειρίδας, εί ἐπὶ τοῦ στόματος νοοῖντο αὶ στήλαι πύλαις γάς έσικε τὰ στόματα. τὰ δὲ Γάδειρα οὐκ ἐν τοιούτοις ίδουται τόποις, ώστε αποδηλούν έσγατιάν, άλλ' έν 15 μέση πως κεῖται μεγάλη παραλία κολπώδει. τὸ δὲ ἐπ' αὐτὰς άναφέρειν τας έν τῷ Ἡρακλείω στήλας τῷ ἐνθάδε ἦττον εὖλογον, ως έμοι φαίνεται ου γαρ έμπορων, άλλ' ήγεμονων μαλλον αρξάντων τοῦ ὀνόματος τούτου, κρατήσαι πιθανόν την δό-Εαν. καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν Ἰνδικῶν στηλῶν. ἄλλως τε καὶ ἡ 20 έπιγραφή, ην φασιν, ούκ άφίδουμα ίερον δηλούσα, άλλα άναλώματος κεφάλαιον, άντιμαρ**τυρε**ῖ τῷ λόγῳ· τὰς γὰρ Ἡρακλείους στήλας μνημεία είναι δεί της έκείνου μεγαλουργίας, οὐ της Φοινίκων δαπάνης.

7. Φησὶ δὲ ὁ Πολύβιος κρήνην ἐν τῷ Ἡρακλείῳ τῷ ἐν Α. 26:
25 Γαδείροις εἶναι, βαθμῶν ὀλίγων κατάβασιν ἔχουσαν εἰς τὸ υδωρ πότιμον, ἣν ταῖς παλιρροίαις τῆς θαλάττης ἀντιπαθεῖν, κατὰ μὲν τὰς πλήμας ἐκλείπουσαν, κατὰ δὲ τὰς ἀμπώτεις πληρουμένην. αἰτιᾶται δ' ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς ἐκπῖπτον, καλυφθείσης μὲν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ κύματος κατὰ τὰς ἐπιβάσεις τῆς θαλάττης, εἴργεται τῶν

<sup>3.</sup> Malim ἀμφοτέρους ἐοικέναι ταῖς Στήλαις. 8. εὐπερίγραπτον C Eust. ad Dion. v. 64. Altera forma utitur supra quoque II, 78. 10. ἐκφαίνοντα ABl ἐκφαίνονται C ἐμφαίνοντα πο Eust. l. l. idque Cas. recipiendum censuit, Sbk. recepit. 11. στηλίδες edd. 15. κολπώδη Ć. 20. φησιν codd. Cor. corr. v. supr. p. 170. 25. ἀλίτου C. 26. δὲ εἴναι post πότιμον add. edd.

οίκείων τοιούτων έξόδων, άναστρέψαν δε είς το έντος έμφράττει τους της πηγης πόρους και ποιεί λειψυδρίαν, γυμνωθείσης δὲ πάλιν, εὐθυπορῆσαν έλευθεροῖ τὰς φλέβας τῆς πηγῆς, ώστ' άναβλύειν εὐπόρως. Άρτεμίδωρος δὲ άντειπών τούτφ καὶ άμα παρ' αύτοῦ τινα θεὶς αίτίαν, μνησθεὶς δὲ καὶ τῆς Σιλανοῦ 5 δόξης τοῦ συγγραφέως οὖ μοι δοχεῖ μνήμης ἄξια εἰπεῖν, ώς αν ίδιώτης περί ταύτα καὶ αὐτὸς καὶ Σιλανός. Ποσειδώνιος δὲ ψευδῆ λέγων την ίστορίαν είναι ταύτην δύο φησί είναι φρέατα έν τῷ Ήρακλείφ καὶ τρίτον έν τῆ πόλει· τῶν δ' έν τῷ Ήρακλείφ τὸ μέν μικρότερον ύδρευομένων συνεγώς αύθωρον καὶ έκλείτειν, καὶ 10 διαλειπόντων της ύδρείας πληρούσθαι πάλιν το δε μείζον δι' όλης της ημέρας την ύδρείαν έγον, μειούμενον μέντοι, καθάπερ καὶ τάλλα φρέατα πάντα, νύκτωρ πληροῦσθαι, μηκέτι ύδρευομένων έπειδη δε συμπίπτει κατά τον της συμπληρώσεως καιρον ή άμπωτις πολλάκις, πεπιστεύσθαι κεγώς ύπο των έγ- 15 γωρίων την αντιπάθειαν. ὅτι μεν οὖν ή ἱστορία πεπίστευται, καὶ ούτος είρηκε, καὶ ήμεῖς ἐν τοῖς παραδόξοις θουλουμένην

C. 173 παρειλήφαμεν. ήκούομεν δὲ καὶ φρέατα είναι, τὰ μὲν πρὸ τῆς πόλεως ἐν τοῖς κήποις, τὰ δὲ ἐντός, διὰ δὲ τὴν μοχθηρίαν τοῦ ὕδιιτος κατὰ τὴν πόλιν δεξαμενὰς ἐπιπολάζειν τοῦ 20

Α. 262 λακκαίου ὕδατος εἰ μέντοι καὶ τούτων τι τῶν φρεάτων ἐπιδείκνυται τὴν τῆς ἀντιπαθείας ὑπόνοιαν, οὐκ ἴσμεν. τὰς δ'
αἰτίας, εἴπερ συμβαίνει ταῦτα οὕτως, ως ἐν χαλεποῖς ἀποδέγεσθαι δεῖ. εἰκὸς μὲν γὰρ οὕτως ἔχειν, ως ὁ Πολύβιός φησιν εἰκὸς δὲ καὶ τῶν φλεβῶν τινας τῶν πηγαίων νοτισθείσας 25
ἔξωθεν χαυνοῦσθαι καὶ παρέκχυσιν εἰς τὰ πλάγια μᾶλλον διδόναι τοῖς ὕδασιν, ἢ ἀναθλίβειν κατὰ τὸ ἀρχαῖον ὁεῖθρον εἰς
τὴν κρήνην νοτίζεσθαι δ' ἀναγκαῖον, ἐπικλύσαντος τοῦ κύματος. εἰ δ', ωσπερ Αθηνόδωρός φησιν, εἰσπνοῆ τε καὶ ἐκπνοῆ
τὸ συμβαῖνον περὶ τὰς πλημμυρίδας καὶ περὶ τὰς ἀμπώτεις 30

<sup>1.</sup> τοιούτων om. Gor. 4. ἀναβλύζειν C, sed ζ sec. m. add.
10. ὑδρευμένων ald., mox καὶ om. lno. 11. διαλιπόντων ABC. 12. ἀνέχον Xyl. coni. 14. τῆς om. C. 15. καινῶς codd. Gor. corr. de Cas. coni.: ct Guar. latine expressit inaniter. 16. ἀντίπλοιαν codd. Xyl. corr. 27. ἀναβλύζειν C. 29. εἰθ' ABCl — ὅπερ ald.

ἔοικεν, είναι ἄν τινα τῶν ὁεόντων ὑδάτων, ἃ κατ' ἄλλους μὲν • πόρους ἔχει τὴν ἔκρυσιν κατὰ φύσιν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ὧν δὴ τὰ στόματα πηγὰς καὶ κρήνας καλοῦμεν, κατ' ἄλλους δὲ πόρους συνέλκεται πρὸς τὸ τῆς θαλάττης βάθος καὶ συνεξαί-5 ροντα μὲν ἐκείνην, ὧστε πλημμυρεῖν, ὅταν οἶον ἡ ἐκπνοὴ γίνηται, τὸ οἰκεῖον ἀπολείπει ὁεῦθρον, πάλιν [δ'] ἀναχωρεῖ πρὸς τὸ οἰκεῖον ὁεῦθρον, ὅταν κάκείνη λάβη τὴν ἀναχωρησιν.

8. Ούχ οίδα δέ, πῶς κατ' άλλα δεινούς ἀποφαίνων ὁ Ποσειδώνιος τους Φοίνικας, ένταῦθα μωρίαν μᾶλλον ή δριμύ-10 τητα αὐτῶν κατέγνωκεν. ἡμέρα μὲν γὰρ καὶ νὺξ τῆ τοῦ ἡλίου περιφορά μετρείται, τοτε μεν ύπο γης όντος, τοτε δε ύπερ γης φαινομένου τησι δε την του ωκεανού κίνησιν υπέγειν άστροειδή περίοδον, την μεν ήμερήσιον αποδιδούσαν, την δε μηνιαίαν, την δ' ένιαυσιαίαν συμπαθώς τη σελήνη. ὅταν γὰρ αὖτη 15 ζωδίου μέγεθος ύπερέγη τοῦ ὁρίζοντος, ἄργεσθαι διοιδείν την θάλατταν καὶ ἐπιβαίνειν τῆς γῆς αἰσθητῶς μέχρι μεσουρανήσεως εκκλίναντος δε τοῦ ἄστρου, πάλιν ἀναγωρεῖν τὸ πελαγος κατ' ολίγον, έως αν ζώδιον ύπερέχη της δύσεως ή σελήνη είτα μένειν τοσούτον εν τη αὐτη καταστάσει χρόνον, όσον ή σελήνη 20 συνάπτει πρός αὐτὴν τὴν δύσιν, καὶ ἔτι μαλλον τοσοῦτον, ὅσον κινηθείσα ύπο γης ζφδιον απόσχοι αν του ορίζοντος είτ' έπιβαίνειν πάλιν έως του ύπο γην μεσουρανήματος είτ' άναχω- Α. 263 ρείν. έως αν πρός τας ανατολάς περιγωρήσασα ή σελήνη ζώδιον τοῦ ὀρίζοντος ἀπόσχη· μένειν δέ, μέχρις ἂν ζώδιον ὑπερ

<sup>1. [</sup>εἰκὸς] εἴναί τινα Cor., v. ad p. 166. 2. exxei ABCl, sed έχει Epit., unde Sbk. recepit. 3. πηγάς καὶ κρήνας om. l. θος Epit. — συνεξαίρονται I, idem voluit Cas., praeterea εκείνη coniiciens haud improbabiliter. 5. ofor om. BC. —  $\hat{\eta}$  om. edd. 6. γέννηται l γένηται edd. — απολείπεω ac mox αναχωρεών Cor. --6'] om. ABCl Cor. add. atque in Epit. pr. m. inter versus adiectum 10. ημέρφ - νυκτί B(?) ald. - ή τ. ήλ. περιφορά codd. omn. 11. τότε - τότε Α ποτέ - ποτέ ald. 14. Eviauolav Epit,, quam formam meliorem (v. Lob. ad Phryn. 312) infra plerique codd. exhibent. **15.** ζφδιακοῦ *ABCl* Xyl. corr. ex Epit., cui concinit E. — ἄρχεσθαι δεῖν ABCEl ἄρχεσθαί τε διοιδείν Epit. edd. inde a Xyl. 17. eis ante vò add. Cor. 18. ὑπερέχει C ὑπερσχη edd. 21. ἀποσχη αν k Cor.

C. 174 γης μετεωρισθή, καὶ πάλιν ἐπιβαίνειν· ταύτην μέν είναι λέγει την ημερήσιον περίοδον. την δε μηνιαίαν, ότι μέγισται μεν αί παλίρροιαι γίγνονται περί τὰς συνόδους, είτα μειούνται μέγρι διγοτόμου πάλιν δ' αύξονται μέγρι πανσελήνου, καὶ μειούνται πάλιν έως διγοτόμου φθινάδος. είθ' έως των συνόδων αί 5 αὐξήσεις πλεονάζειν δὲ καὶ χρόνφ καὶ τάχει τὰς αὐξήσεις. τας δ' ένιαυσίας παρά των έν Γαδείροις πυθέσθαι φησί, λεγόντων, ώς κατά θερινάς τροπάς μάλιστα αύξοιντο καὶ αἱ ἀναγωρήσεις καὶ αἱ ἐπιβάσεις. εἰκάζει δ' αὐτὸς ἀπὸ τῶν τροπῶν μειούσθαι μεν έως ισημερίας, αύξεσθαι δε έως γειμερινών τρο- 10 πών· είτα μειούσθαι μέχρι έαρινής ίσημερίας· είτ' αύξεσθαι μέγρι θεριτών τροπών. των δε περιόδων τούτων ούσων καθ' έκάστην ήμέραν καὶ νύκτα, τὸν συνάμφω χρόνον, δὶς μὲν ἐπιβαινούσης τῆς θαλάττης, δὶς δὲ ἀναχωρούσης, †τεταγμένως δὲ καὶ τῶν ἡμερησίων γρόνων καὶ τῶν νυκτερινῶν, πῶς οἶόν τε 15 πολλάκις μεν συμβαίνειν κατά τας άμπωτεις την πλήρωσιν τοῦ φρέατος, μη πολλάκις δε την λειψυδρίαν; η πολλάκις μέν, μή ίσάκις δέ; ἢ καὶ ἰσάκις δέ, τοὺς δὲ Γαδειρίτας ταῦτα μὲν μή ίκανούς γενέσθαι τηρήσαι τὰ καθ' ἡμέραν γινόμενα, τὰς δ' ένιαυσίους περιόδους έκ τῶν ἄπαξ συμβαινόντων κατ' έτος τη 20 A. 264 οῆσαι; \*τὰ καθ' ἡμέραν γινόμενα\*. άλλὰ μὴν ὅτι γε πιστεύει αύτοις, δηλον έξ ών και προσεικάζει γίνεσθαι τας μειώσεις καὶ πάλιν αὐξήσεις ἀπὸ τροπῶν ἐπὶ τροπάς τε ἐτέρας κάκεῖ-

θεν πάλιν ἐπανόδους. καὶ μὴν οὐδὲ ἐκεῖνο εἰκός, ὅτι τηρητικοὶ ὅντες τὰ μὲν συμβαίνοντα οὐκ εἶδον, τοῖς δὲ μὴ συμβαί-25 νουσιν ἐπίστευσαν.

σχοι C. 1. λέγεω ACl. 2. ἡμερησίαν BCl. 4. πάλιν] εἴτα Ε. 6. δὲ οm. ald. 7. ἐνιαυσιαίας Eghi Cor. 9. καὶ ἐπιβάσεις l. 10. μειοῦσθαι — τροπῶν οm. l. 12. δὲ] δὴ BC Cor. 15. τὸν ἡμερήσιον χρόνον καὶ τὸν νυκτερινὸν Cor., qui accusativi vix ferendi

<sup>0.</sup> θε om. alc. 1. εναυσιαίας Egns Cor. 3. και επιραστις t. 10. μειούσθαι — τροπῶν om. l. 12. δε] δη BC Cor. 15. τὸν ήμερήσιον χρόνον καὶ τὸν νυκτερινὸν Cor., qui accusativi vix ferendi sunt; nec melior Groskurdtii est ratio διὰ ante τῶν ήμερεσίων inserentis. Suspicari possis τεταγμένων, sed crediderim potius scribendum esse τῷ ἡμερησίω χρόνω καὶ τῷ νυκτερινῷ. — οἴονται AClB, sed hic ex corr. οἴον τε, quod rec. Cor. 16. τὸ ante πολλάκις add. ald. — τὴν — λειψυδρίαν om. C. 18. η καὶ ἴσακις om. C, inde η τοὺς Γαδειρίτας Cor. scripsit omissis reliquis. 19. τὰ om. Cor. — τὰς — τηρησαι om. l. 21. τὰ — γινόμενα om. Cor. 22. γενέσθαι codd. Cor. corr.

9. Φησὶ δ' οὖν Σέλευκον τὸν ἀπὸ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάττης 🚟 καὶ ἀνωμαλίαν τινὰ ἐν τούτοις καὶ ὁμαλότητα λέγειν κατὰ τὰς των ζωδίων διαφοράς. έν μέν γάρ τοις ισημερινοίς ζωδίοις της σελήνης ούσης όμαλιζειν τὰ πάθη, έν δὲ τοῖς τροπιχοῖς 5 άνωμαλίαν είναι καὶ πλήθει καὶ τάγει, τῶν δ' ἄλλων ἐκάστου κατά τους συνεγγισμούς είναι την άναλογίαν. αὐτὸς δὲ κατά τας θερινάς τροπάς περί την πανσέληνόν φησιν έν τῷ Ήρακλείω γενόμενος τῷ ἐν Γαδείροις πλείους ἡμέρας μὴ δύνασθαι συνείναι τὰς ένιαυσίους διαφοράς. περί μέντοι την σύνοδον 10 έκείνου τοῦ μηνός, τηρῆσαι μεγάλην παραλλαγήν ἐν Ἰλίπα τῆς τοῦ Βαίτιος ἀνακοπῆς παρὰ τὰς ἔμπροσθεν, ἐν αίς οὐδὲ ἕως ήμίσους τὰς ὄγθας ἔβρεγε· τότε δ' ὑπεργεῖσθαι τὸ ἔδωρ, ὧσθ' С. 175 ύδρεύεσθαι τοὺς στρατιώτας αὐτόθι (διέχει δ' Ἰλίπα τῆς θαλάττης περί έπτακοσίους σταδίους) των δ' έπὶ θαλάττη πεδίων 15 καὶ ἐπὶ τριάκοντα σταδίους εἰς βάθος καλυπτομένων ὑπὸ τῆς πλημμυρίδος, ωστε καὶ νήσους απολαμβάνεσθαι, τὸ τῆς κρηπίδος ύψος της τε του νεώ του έν τω Ηρακλείω και της του γώματος, δ τοῦ λιμένος πρόκειται τοῦ ἐν Γαδείροις, οὐδ' ἐπὶ δέκα πήγεις καλυπτόμενον αναμετρήσαι φησι καν προσθή δέ 20 τις τὸ διπλάσιον πούτου κατά τὰς γενομένας ποτὲ παραυξήσεις, [οὐδ'] οὖτω παρασγεῖν ἂν τὴν ἔμφασιν, ῆν ἐν τοῖς πεδίοις παρέγεται τὸ μέγεθος τῆς πλημμυρίδος. τοῦτο μὲν δὴ τὸ πάθος κοινόν ίστορείται κατά πάσαν την κύκλω παρωκεανίτιν, τὸ δὲ τοῦ Ίβηρος ποταμοῦ καινὸν καὶ ίδιόν φησιν ούτος πλημμυ-25 ρεῖν γὰρ ἔσθ' ὅπου \*τε\* καὶ χωρὶς ὅμβρων καὶ χιόνων, ἐπειδὰν

<sup>2.</sup> ὁμαλίαν et mox ἀνωμαλότητα Cl, alterum hoc est etiam in B ex corr. 5. ἐκαστον codd. Cor. corr., ἐκάστω coni. Paetz., ἐν ἐκάστω Grosk. 6. τὴν ἀνωμαλίαν edd. 13. ἡ ante Ἰλίπα add. BCl edd. 15. ν' σταδίους B (ex corr.?) Cl. Eadem discrepantia supra offenditur p. 154. 169. Hic quid verum habendum sit, certo affirmari nequit. 20. καὶ ante τὸ add. ald. — γινομένας Cor. 21. οὐδ' om. codd. Cor. add. ex Cas. coni.; Grosk. contra οὐδ' ante ἐπὶ delendum, neque addendum quidquam esse censet; sed evincit negationem adiiciendam esse vel ἡ φράσσις, ut ait Cas., ac multo simplicior huius est ratio, quam Paetzii, οὐδ', quod legitur ante ἐπί, inde huc transferendum iudicantis. Alii praeterea proposuerunt alia, quae pluribus exponere longum est. 24. πλημμυρεί codd. edd. Grosk. corr. — τε om. B edd.

- Α. 265 τὰ βόρεια πνεύματα πλεονάση, αίτίαν δ' είναι την λίμνην, δι' ης δεί τουνεκβάλλεσθαι γάρ τὸ λιμναΐον ύπὸ τῶν ἀνέμων.
  - 10. Ίστορει δε και δενδρον εν Γαδείροις όζους έγον καμπτομένους είς έδαφος, πολλάκις δε φύλλα ξιφοειδή πηγυαΐα τὸ μῆχος, πλάτος δὲ τετραδάκτυλα. περὶ δὲ Νέαν Καργηδόνα 5 δένδρον έξ ακάνθης φλοιον αφιέναι, έξ οδ ύφασματα γίνεται κάλλιστα. τω μεν οθν έν Γαδείροις και ήμεις οίδαμεν δμοιον έν Αιγύπτω κατά την των κλάδων κατάκαμψιν, τοῖς δὲ φύλλοις ανόμοιον, ούδε καρπον έγον τοῦτο δ' έγειν φησί. τα δ' ακανθινα ύφαίνεται καὶ έν Καππαδοκία, φέρει δ' οὐ\*δεν\* δέν- 10 δρον την άκανθαν, έξ ης ό φλοιός, άλλα γαμαίζηλος ή βοτάτη, τῷ δὲ δέτδρω τῷ ἐν Γαδείροις καὶ τοῦτο προσιστόρηται, ότι κλάδου μεν άποκλωμένου γάλα δεῖ, δίζης δε τεμνομένης μιλτώδες ύγρον άναφέρεται τοσαύτα καὶ περὶ Γαδείρων.
  - 11. Δί δὲ Καττιτερίδες δέκα μέν είσι, κεῖνται δ' έγγὺς 15 άλλήλων, πρὸς ἄρκτον ἀπὸ τοῦ τῶν Αρτάβρων λιμένος πελάγιαι μία δ' αὐτῶν ἔρημός ἐστι, τὰς δ' ἄλλας οἰκοῦσιν ἄνθρωποι μελάγγλαινοι, ποδήρεις ένδεδυκότες τους γιτώνας, έζωσμένοι περί τὰ στέρνα, μετὰ ράβδων περιπατούντες, δμοιοι ταῖς τραγικαῖς Ποιναῖς: ζῶσι δ' ἀπὸ βοσκημάτων νομαδικῶς τὸ 20 πλέον. μέταλλα δὲ ἔγοντες καττιτέρου καὶ μολύβδου κέραμον άντὶ τούτων καὶ τῶν δερμάτων διαλλάττονται καὶ άλας καὶ γαλκώματα πρός τους έμπόρους. πρότερον μέν οὖν Φοίνικες μόνοι την έμπορίαν έστελλον ταύτην έκ των Γαδείρων, κρύπτοντες απασι τὸν πλοῦν τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐπακολουθούντων 25 ναύκληρος έκων είς τέναγος έξέβαλε την ναῦν, ἐπαγαγών δ'
- C. 176 ναυκλήρω τινί, όπως καὶ αὐτοὶ γνοῖεν τὰ ἐμπόρια, φθόνω ὁ είς τὸν αὐτὸν ὅλεθρον καὶ τοὺς ἐπομένους, αὐτὸς ἐσώθη διὰ

<sup>4.</sup> πολλάκις ad praecedentia referens Cor. δὲ mutat in καὶ: refero ad  $\pi \eta \chi \nu \alpha i \alpha$ . 7.  $\tau \delta C$ . —  $\delta \delta \delta \mu \epsilon \nu m \epsilon \delta \delta \delta \mu \epsilon \nu B$  (ex corr. ut opinor) h (ex corr.) no edd.: cf. I, 49. 10. οὐδὲν δένδρον codd. Cor. corr. 11. ή om. Cor. 14. των ante Γαδείρων add. edd. λάγχναινοι A. 20. τοῖς τράγοις ταῖς ὑπήναις B(?) ald. ταῖς τραγικαϊς πηναϊς Ι. 21. μολίβδου ΑΕ. 24. *ξμποφείαν* AB. πορεία codd. edd. 28. autois ABCl Xyl. corr.

ναυαγίου καὶ ἀπελαβε δημοσία την τιμην ὧν ἀπεβαλε φορτίων.
οὶ Ῥωμαῖοι δὲ ὅμως πειρώμενοι πολλάκις ἐξέμαθον τὸν πλοῦν ἐπειδη δὲ καὶ Πόπλιος Κράσσος, διαβὰς ἐπ' αὐτούς, ἔγνω τὰ μέταλλα ἐκ μικροῦ βάθους ὀρυττόμενα καὶ τοὺς ἄνδρας εἰρητοίους, ἐκ περιουσίας ἥδη την θάλατταν ἐργάζεσθαι ταύτην τοῖς ἐθέλουσιν ἐπέδειξε, καίπερ οὐσαν πλείω τῆς διειργούσης \*εἰς\* την Βρεττανικήν. καὶ περὶ μὲν Ἰβηρίας καὶ τῶν προκειμένων νήσων ταῦτα.

<sup>1.</sup> δημοσίαν ald. 3. κράσος A. 7. εἰς codd. Cor. delevit. — πρεττανικήν AC. — τῆς ante Ἰρηρίας add. B(?)l edd. 8. ἐφεξης δ' ἐστὶν ἡ ὑπὲρ τῶν ἀλπεων κελτική add. BC ex quarti libri initio repetita.

# $T\Omega N \sum TPAB\Omega NO \sum \Gamma E\Omega \Gamma PA\Phi IK\Omega N$ TOY TETAPTOY BIBAIOY KE $\Phi$ AAAIA.

Eν τῷ τετάςτῳ τὰ περὶ Γαλλίαν καὶ Ἰρηρίαν καὶ ὅσα διείργουσιν αἱ Ἦπεις τῆς Ἰταλίας ἔνδον, ἐν οῖς καὶ Βρεττανία καὶ τῶν ὧκεανιτίδων νήσων τινές, ὅσαι καὶ δοκοῦσιν οἰκεῖσθαι, καὶ βαρβάρων χώραν καὶ  $^5$  ἔθνη παροικοῦντα τοῦ Ἰστρου πέραν.

## ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

#### CAPUT I.

- Α. 266 1. Έφεξῆς δ' έστὶν ἡ ὑπὲο τῶν Άλπεων Κελτική. ταύτης 10 δὲ καὶ τὸ σχῆμα ὑπογέγραπται πρότερον τυπωδῶς καὶ τὸ μέγεθος· νυνὶ δὲ λεκτέον τὰ καθ' ἔκαστα. οἱ μὲν δὴ τριχῆ διήρουν, Άκυϊτανοὺς καὶ Βέλγας καλοῦντες καὶ Κέλτας· τοὺς μὲν
- Α. 267 Ακυϊτανούς τελέως έξηλλαγμένους οὐ τῆ γλώττη μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς σώμασιν, ἐμφερεῖς Ἱβηρσι μᾶλλον ἢ Γαλάταις· τοὺς 15 δὲ λοιποὺς Γαλατικοὺς μὲν τὴν ὅψιν, ὁμογλώττους δ' οὐ πάντας, ἀλλ' ἐνίους μικρὸν παραλλάττοντας ταῖς γλώτταις· καὶ πολιτεία δὲ καὶ οἱ βίοι μικρὸν ἐξηλλαγμένοι εἰσίν. Ακυϊτανοὺς

<sup>1.</sup> Argumentum om. Bklmuv, sec. m. add. in marg. C. 3. καὶ Ἰβηρίαν om. Sbk. Cor. 10. ξξης Ε. 11. πρότερον om. C. 15. ὂνόμασιν A, sed in marg. pr. m. add. σώμασιν. 16. γαλατικήν codd. edd. 18. ή ante πολιτεία add. Cor.

μεν οὖν καὶ Κέλτας έλεγον τοὺς πρὸς τῆ Πυρήνη, διωρισμένους τῷ Κεμμένο ὄρει. εἴρηται γάρ, ὅτι τὴν Κελτικὴν ταύτην άπὸ μὲν τῆς δύσεως ὁρίζει τὰ Πυρηναῖα όρη, προσαπτόμενα της έκατέρωθεν θαλάττης, της τε έντὸς καὶ της έκτός άπὸ С. 177 5 δε των ανατολων ό Ρηνος, παράλληλος ων τη Πυρήνη τα δ' άπὸ τῶν ἄρχτων καὶ τῆς μεσημβρίας, τὰ μὲν ὁ ωκεανὸς περιείληφεν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν βορείων ἄχρων τῆς Πυρήνης μέχρι των έκβολων του Ρήνου, τὰ δ' έξ έναντίας ή κατά Μασσαλίαν καὶ Νάρβωνα θάλαττα καὶ αὶ Άλπεις ἀπὸ τῆς Λιγυ-10 στικής ἀρξάμεναι μέγρι των πηγών του Ρήνου. τη δε Πυρήνη πρός όρθας ήπται Κέμμενον όρος δια μέσων των πεδίων, καί παύεται κατά μέσα πλησίον Λουγδούνου, περί δισχιλίους έκταθεν σταδίους. Ακυϊτανούς μεν τοίνυν έλεγον τούς τα βόρεια της Πυρήνης μέρη κατέγοντας καὶ της Κεμμένης μέγρι πρός 15 τον ώκεανον τὰ έντος Γαρούνα ποταμοῦ, Κέλτας δὲ τοὺς έπὶ θάτερα μέρη καθήκοντας καὶ τὴν κατὰ Μασσαλίαν καὶ Νάρβωνα θάλατταν, άπτομένους δὲ καὶ τῶν Άλπεινῶν ὀρῶν ένίων, Βέλγας δ' έλεγον τους λοιπούς τε των παρωκεανιτών μέγρι των έκβολων του Ρήνου καί τινας των παροικούντων 20 τον Ρηνον και τας Άλπεις. ούτω δε και ό Θεός Καΐσας έν τοῖς ὑπομνήμασιν εἴρηκεν. ὁ δὲ Σεβαστὸς Καῖσαρ τετραγῆ διε- Α. 268 λών τούς μεν Κέλτας της Ναρβωνίτιδος επαρχίας απέφηνεν, Αχυϊτανούς δ' ούσπερ κάκεῖνος, προσέθηκε δε τετταρεσκαίδεκα έθνη των μεταξύ του Γαρούνα καὶ του Λείγηρος ποτα-25 μοῦ νεμομένων την δε λοιπην διελών δίχα την μεν Λουγδούνφ προσώρισε μέχρι των άνω μερων του Υήνου, την δε τοις Βέλ-

<sup>3.</sup> τῆς om. E. 8. τὰ] τὸ ald. 14. τῶν κεμμένων Ερίι.; femininum illud hoc uno loco invenitur. 17. καλπεινῶν Α ἀλπινῶν l ἀλπίων C ἄλπεων Β(?) ald. Αλπείων Cor. Αλπεινὰ ὅρη nominat Polyb. II, 14, 8. III, 47, 9 atque ita haud dubie scribendum est etiam infra p. 209. 22. ναρβωνήτιδος ΑC. 23. ὅσπερ Cas. — δὲ τετταρεσκαίδεκα] δ' ἐπάρας καὶ δέκα codd., sed τέσσαρα sec. m. add. in marg. o, Sbk. corr. 24. λίγυρος Βl(?) ald. λύγειρος C ἄγειρος Α λίγειρος sec. m. add. in marg. o et sic habet Epit. constanter ac Ptolem. II, 7. Sed infra p. 189 sqq. Λείγηρ semper scribitur hoc nomen in codd., unde cam formam hic quoque restituit Cor.

γαις. δσα μεν οὖν φυσικῶς διώρισται δεῖ λέγεις τὸν γεωγράφον καὶ ὅσα ἐθνικῶς, ὅταν ἢ καὶ μνήμης ἄξια, ὅσα δ' οἱ ἡγεμόνες πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτευόμενοι διατάττουσι ποικίλως, ἀρκεῖ κὰν ἐν κεφαλαίω τις εἴπη, τοῦ δ' ἀκριβοῦς ἄλλοις παραχωρητέον.

2. Ζπασα μεν οὖν ἐστιν αὕτη ποταμοῖς κατάρρυτος ἡ

γώρα, τοῖς μὲν ἐκ τῶν Άλπεων καταφερομένοις, τοῖς δ' ἐκ τοῦ Κεμμένου καὶ τῆς Πυρήνης, καὶ τοῖς μὲν εἰς τὸν οἰκεανὸν ἐκβάλλουσι, τοῖς δὲ εἰς τὴν ἡμετέραν θάλατταν. δι' ών δὲ πέρονται γωρίων, πεδία έστι τὰ πλεῖστα και γεωλοφίαι, διάρρους 10 έγουσαι πλωτούς. ούτως δ' εὐφυῶς ἴσχει τὰ ῥεῖθρα πρὸς ἄλληλα, ωστ' έξ έκατέρας της θαλάττης είς έκατέραν κατακομίζεσθαι, πορευομένων των φορτίων έπ' όλίγον καὶ διὰ πεδίων εύμαρως. τὸ δὲ πλέον τοῖς ποταμοῖς, τοῖς μὲν ἀναγομένων, τοῖς δὲ καταγομένων. ἔγει δέ τι πλεονέκτημα πρός τοῦτο ὁ Ροδανός καὶ 15 γάο πολλαγόθεν έστὶ σύρρους, †ωσπερ είρηται, καὶ συνάπτει πρός την ήμετέραν θάλατταν κρείττω της έκτος οδσαν, καὶ διὰ C. 178 γώρας διέξεισι της εὐδαιμονεστάτης των ταύτη. τοὺς γάρ αὐτους έκφέρει καρπους ή Ναρβωνίτις απασα, ούσπερ ή Ιταλία. Α-269 προϊόντι δ' έπὶ τὰς ἄρκτους καὶ τὸ Κέμμενον ὅρος ή μὲν έλαι- 20 όφυτος καὶ συκοφόρος ἐκλείπει, τάλλα δὲ φύεται. καὶ ἡ ἄμπελος δε προϊούσιν ου ραδίως τελεσφορεί ή δ' άλλη πάσα σίτον φέρει πολύν καὶ κέγγρον καὶ βάλανον καὶ βοσκήματα παντοῖα, ἀργὸν δ' αὐτῆς οὐδέν, πλην εί τι έλεσι κεκώλυται καὶ δρυμοίς· καίτοι καὶ τοῦτο συνοικεῖται πολυανθρωπία μᾶλλον η 25

ἐπιμελεία. καὶ γὰο τοκάδες αἱ γυναῖκες καὶ τοέφειν ἀγαθαί, οἱ δ' ἄνδοες μαχηταὶ μᾶλλον ἢ γεωργοί· νῦν δ' ἀναγκάζονται γεωργεῖν, καταθέμενοι τὰ ὅπλα. κοινῆ μὲν οὖν ταῦτα λέγομεν περὶ πάσης τῆς ἐκτὸς Κελτικῆς, περὶ δὲ τῶν τεταρτημορίων ἐκάστου

<sup>2.</sup> ὅ τι ἀν codd. et praeposito καὶ edd. — ἄξιον no edd. inde a Cas. 6. ἐστιν om. ald. 12. τὴν ante ἐκατέραν add. ald. 16. Quae post σύρρους in codd. leguntur ὥσπερ εἰρήται cum ferri nequeant, Xyl. mutanda esse censuit in ὧσπερ εἰρήσεται, Groskurdio probante, qui conferri iubet p. 189. Multo probabilius, atque, ut opinor, verissime ea verba post οὖσαν collocavit Cor. coll. II, 122. 18. γὰρ om. C δ' Bl edd. 19. ὧσπερ AB. 20. παριόντι ald.

διαλαβόντας λάγωμεν νυνί, μεμνημένοι τυπωδώς, καὶ πρώτον περὶ τῆς Ναρβωνίτιδος.

3. Ταύτης δε τὸ στημα παραλληλόγραμμόν πώς έστιν, έκ μεν της έσπερας γραφόμενον τη Πυρήνη, πρός δε τας άρκτους 5 τῷ Κεμμένο τὰς δὲ λοιπάς, τὴν μὲν νότιον ἡ θάλαττα ποιεῖ μεταξύ Πυρήνης καὶ Μασσαλίας, την δ' έωθινην αὶ Άλπεις έκ μέρους, καὶ τὸ μεταξύ διάστημα των Άλπεων ἐπ' εὐθείας αὐταις ληφθεν και των ύπωρειων του Κεμμένου των καθηκουσων έπὶ τὸν Ροδανὸν καὶ ποιουσων όρθην γωνίαν πρὸς την 10 λεγθείσαν από των Άλπεων εύθείαν. τῷ δὲ νοτίω πρόσκειται παρά τὸ λεχθέν σχημα ή έφεξης παραλία, ην έχουσιν οι τε Μασσαλιώται καὶ οἱ Σάλνες μέχρι Λιγύων ἐπὶ τὰ πρὸς Ἰταλίαν μέρη και τον Ουαρον ποταμόν. ούτος δ' έστίν, †ώς είπον πρότερον, δριον της Ναρβωνίτιδος καὶ της Ιταλίας υπάργει δὲ 15 θέρους μεν μικρός, γειμώνος δε και μέγρι έπτα σταδίων πλατυνόμενος. έντεῦθεν μεν οὖν ή παραλία παρατείνει μέγρι τοῦ ίερου της Πυρηναίας Αφροδίτης και τούτο δ' έστιν δριον ταύτης τε της έπαρχίας καὶ της Ίβηρικης ένιοι δε τον τόπον, Α. 270 έν 🦸 έστι τὰ Πομπηίου τρόπαια, ὅριον Ἰβηρίας ἀποφαίνουσι 20 καὶ τῆς Κελτικῆς. ἔστι δ' ἔνθεν μὲν εἰς Νάρβωνα μίλια έξήκοντα τρία, έχειθεν δε είς Νέμαυσον ογδοήκοντα οκτώ, έκ Νεμαύσου δε διά Ούγερνου καὶ Ταρούσκωνος εἰς τὰ θερμὰ νόατα τὰ Σέξτια καλούμενα, ἄπερ πλησίον Μασσαλίας ἐστί, πεντή-

<sup>8.</sup> ὑποριῶν A, sed ι sec. m. in ει 1. λέγομεν ACl Cas. corr. 12. σάλλυες AB (ex corr.?) σάλλιες C, duplex λ exhibet etiam E. 13. ώς είπον πρότερον asteriscis inclusit Cor. Nusquam enim antea quicquam tradiderat Strabo de Varo flumine: neque tamen probabile est haec verba ab alio quodam adiecta esse. Videntur igitur haec etiam loco suo mota esse, eaque post σχημα collocata quondam fuisse haud iniuria 14. καὶ τῆς Ἰταλίας post ὑπάρχει δὲ collocant codd. edd. 18. ύπαρχίας ABEl ἐπαρχίας O, idque rec. Cor. 15. καὶ om. ald. 20. μέν om. Cl(?) ald., in qua legitur ένθεν δ' (sic). folium intercidit in A illamque vocem, quae ultima est paginae, excipiunt initio insequentis οὐ πολύ κτλ. (v. p. 180). Est autem illud folium quaternionis primum, quodque ei adiunctum fuerat ultimum itidem intercidit (v. p. 190). Eadem desiderantur in ghi. - Ταράσκωνος no edd. Alteram formam praebet etiam Ptol. II, 9. 23. σέχτια codd., sed κ

μον έβδομήκοντα τρία, ώστε τὰ σύμπαντα γίνεται μίλια διακόσια έβδομήκοντα έπτά. ένιοι δ' άπὸ τοῦ Αφροδισίου μέχρι τοῦ Οὐάρου σταδίους ἀνέγραψαν δισγιλίους έξακοσίους, οἱ δὲ καὶ διακοσίους προστιθέασιν ού γάρ όμολογείται περί των δια- 5 στημάτων. κατά δὲ τὴν έτέραν όδὸν τὴν διὰ Οὐοκοντίων καὶ C. 179 της Κοττίου μέγρι μεν Οθγέρνου καὶ Ταρούσκωνος κοινή όδὸς ή από Νεμαύσου, έντεῦθεν δὲ έπὶ μὲν τοὺς Οὐοκοντίων ὅρους καὶ τὴν ἀργὴν τῆς ἀναβάσεως τῶν Άλπεων διὰ Δρουεντία καὶ Καβαλλίωνος μίλια έξήκοντα τρία πάλιν δ' έντεῦθεν έπὶ 10 τους έτέρους όρους των Ούοκοντίων προς την Κοττίου μίλια έκατὸν ένὸς δέοντα \*εἰς\* ἐπ' Ἐβρόδουνον κώμην εἶτ' άλλα τοσαύτα διά Βριγαντίου κώμης καὶ Σκιγγομάγου καὶ τῆς τῶν Άλπεων ύπερθέσεως έπὶ "Ωκελον, τὸ πέρας τῆς Κοττίου γῆς. καὶ ἡ ἀπὸ Σκιγγομάγου δὲ ἦδη Ἰταλία λέγεται ἔστι δὲ ἐνθένδε 15

4. Κτίσμα δ' έστὶ Φωκαιέων ή Μασσαλία, κεῖται δ' ἐπὶ χωρίου πετρώδους ύποπέπτωκε δ' αὐτῆς ὁ λιμὴν θεατροειδεῖ πέτρα, βλεπούση πρός νότον. τετείχισται δέ καὶ αὐτή καλῶς , καὶ ἡ πόλις σύμπασα, μέγεθος ἔχουσα ἀξιόλογον. ἐν δὲ τῆ 20 άπρα τὸ Ἐφέσιον ιδρυται καὶ τὸ τοῦ Δελφινίου Απόλλωνος

έπὶ "Ωκελον μίλια είκοσι όκτώ.

Α. 271 ίερον τοῦτο μεν κοινον Ιώνων άπάντων, το δε Έφεσιον τῆς Αρτέμιδός έστι τεώς της Έφεσίας. απαίρουσι γάρ τοῖς Φωκαιεύσιν έκ της οίκείας λόγιον έκπεσείν φασιν, ήγεμόνι χρήσασθαι τοῦ πλοῦ παρὰ τῆς Ἐφεσίας Αρτέμιδος λαβοῦσι τοὺς 25 μεν δή, προσαχθέντας τη Έφεσω, ζητείν δντινα τρόπον έκ

in ξ mut. sec. m. in o, Xyl. corr. Paulo post p. 180 codd. σεκέτιος exhibent, unde collegeris L'éxotios antiquitus scriptum suisse. you xai C. 6. βουκοντίων Ι. 7. πουτίου BCl. — οἶν γέρνου ClB, sed in hoc ν post erasum. — ταρασκώνος o edd. 12. είς om. Cor. ex coni. Cas. - allor τοσούτοι codd. edd., quod qui ferri possit 13. καὶ εξκιγγομάγου Cl καὶ εκ σκιγγομάγου Β εκ σκιγγομάγου ald. Cor. corr. 15. σχιγγομάτου B, sed postea corr. 17. φωκέων codd. Xyl. corr. εϊκοσι έπτα edd. 19. τον ante νότον add. ald. - καλῶς καὶ αὐτή edd. αὕτη malit Grosk. κεῦσιν BC. 26. προσταχθέντες C.

της θεού τορίσωντο το προσταχθέν. Αρωτάρχη δε των εντίμων σφόδρα γυναικών παραστήναι κατ' δναρ την θεον και κελεύσαι συναπαίρειν τοῖς Φωκαιεύσιν, ἀφίδρυμά τι των ἱερων λαβούση γενομένου δε τούτου καὶ της ἀποικίας λαβούσης τές λος, τό τε ἱερον ἱδρύσασθαι καὶ την Αριστάρχην τιμησαι διαφερόντως ἱέρειαν ἀποδείξαντας, ἔν τε ταῖς ἀποίκοις πόλεσι πανταχοῦ τιμῶν ἐν τοῖς πρώτοις ταύτην την θεον καὶ τοῦ ξοάνου την διάθεσιν την αὐτην καὶ τάλλα νόμιμα φυλάττειν τὰ αὐτά, ἄπερ ἐν τῆ μητροπόλει νενόμισται.

5. Διοιχούνται δ' άριστοχρατικώς οἱ Μασσαλιώται πάντων εύνομώτατα, άνδρων έξακοσίων καταστήσαντες συνέδριον, διά βίου ταύτην έχόντων την τιμήν, οθς τιμούχους καλούσι. πεντεκαίδεκα δ' είσὶ τοῦ συνεδρίου προεστώτες, τούτοις δὲ τὰ πρόγειρα διοικεῖν δέδοται. πάλιν δὲ τῶν πεντεκαίδεκα προκά-15 θηνται τρείς οἱ πλείστον ἰσχύοντες, τούτων δὲ εἰς: τιμοῦγος [δ'] οὐ γίνεται μὴ τέκνα έγων, μηδὸ διὰ τριγονίας ἐκ πολιτῶν γεγονώς. οἱ δὲ νόμοι Ίωνικοί, πρόκεινται δὲ δημοσία. γώραν δ' έγουσιν έλαιόφυτον μεν καὶ κατάμπελον, σίτω δε λυπροτέραν διὰ τὴν τραχύτητα, ώστε πεποιθότες τῆ θαλάττη μᾶλλον 20 ή τη γη τὸ πρὸς ναυτιλίας εὐφυὲς είλοντο μαλλον. υστερον C. 180 μέντοι ταῖς ἀνδραγαθίαις ἴσγυσαν προσλαβεῖν τινα τῶν πέριξ πεδίων ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως, ἀφ' ῆς καὶ τὰς πόλεις ἔκτισαν, έπιτειγίσματα τας μέν κατα την Ίβηρίαν τοῖς Ίβηρσιν, οἶς καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Ἐφεσίας Αρτέμιδος παρέδοσαν τὰ πάτρια, 25 ωστε Έλληνιστί θύειν, την δε † Ρόην Αγάθην τοῖς περί τον Α. 272

<sup>3.</sup> φωκεῦσιν codd. Xyl. corr. 9. ἐνενόμασται ald., inde ἐνενόμιστο Cas., quam scripturam mutasse Corais poenituit: v. not. ad h. l. 15. δὲ οὖδ εἶς lm δ οὖδεἰς Cor., omisso in sequentibus οὖ: Grosk. haec probans practerea τοιοῦτος pro τούτων scribendum censet. 16. [δ] om. codd. edd., Buttmannus add. in schedis Lachm. 25. Ῥόην asteriscis inclusit Cor. atque haud dubie corruptum est; sed quid scriptum fuerit, parum liquet. Cas. suspicatur Ῥόδην καὶ শγάθην ex Plin. III, 5, ubi Rhoda Rhodiorum commemoratur ad Rhodanum sita. At de hac ipsa urbe Is. Vossius dubitationem movit ad Mel. II, 6, non sine quadam veri specie contendens, Plinium confudisse Rhodam, Hispaniae urbem ab eo non commemoratam, cum Rhodanusia, a Massaliensibus his in locis una cum Agatha condita, de qua cf. Scymn. Chius v. 207. Steph. s. v.

ποταμόν οίκοῦσι τὸν Ροδανόν βαρβάροις, τὸ 🕸 🗫 ροέντιον καὶ την Όλβίαν καὶ Αντίπολιν καὶ Νίκαιαν τῷ τόν Σαλύων έθνει καὶ τοῖς Λίγυσι τοῖς τὰς Άλπεις οἰκοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ νεώσοικοι παρ' αὐτοῖς καὶ ὁπλοθήκη πρότερον δὲ καὶ πλοίων εύπορία καὶ ὅπλων καὶ ὀργάνων τῶν τε πρὸς τὰς ναυτιλίας 5 γρησίμων καὶ τῶν πρὸς πολιορκίας, ἀφ' ὧν πρός τε τοὺς βαρβάρους άντέσχον, καὶ Ρωμαίους ἐκτήσαντο φίλους, καὶ πολλὰ καὶ αὐτοὶ χρήσιμοι κατέστησαν έκείνοις, κάκεῖνοι προσελάβοντο τῆς αὐξήσεως αὐτῶν. Σέξτιος γοῦν ὁ καταλύσας τοὺς Σάλυας, ού πολύ αποθεν έης Μασσαλίας κτίσας πόλιν όμωνυμον έαν- 10 του τε καὶ τῶν ὑδάτων τῶν θερμῶν, ὧν τινα μεταβεβληκέναι φασίν είς ψυγρά, ένταῦθά τε φρουράν κατφκισε 'Ρωμαίων, καὶ ἐκ τῆς παραλίας τῆς εἰς τὴν Ἰταλίαν ἀγούσης ἀπὸ Μασσαλίας ανέστειλε τους βαρβάρους, ού δυναμένων των Μασσαλιωτων ανείργειν αύτους τελέως. ούδ' αύτος δε πλέον ίσχυσεν, αλλ' 15 η τοσούτον μόνον, όσον κατά μέν τὰ εὐλίμενα ἀπὸ τῆς θαλάττης απελθεῖν \*έπὶ\* τοὺς βαρβάρους ἐπὶ δώδεκα σταδίους, κατὰ δε τους τραγώνας έπι όκτω την δε λειφθείσαν υπ' έκείνων τοις Μασσαλιώταις παραδέδωκεν. ἀνάκειται δ' έν πόλει συγνά τῶν άκροθινίων, α έλαβον καταναυμαγούντες άεὶ τοὺς άμφισβητούν- 20 τας της θαλάττης άδίκως. πρότερον μέν οὖν εὐτύχουν διαφερόντως, περί τε τάλλα καὶ περὶ τὴν πρὸς Ρωμαίους φιλίας, τέμιδος της εν τῷ Αβεντίφ οἱ Ρωμαῖοι την αὐτην διάθεσιν

Α. 273 ής πολλά ἄν τις λάβοι σημεῖα καὶ δη καὶ τὸ ξόανον της Αρ-

Podavovola. Sid. Apoll. 1, 5. Idem igitur et h. l. scribendum censet Poδανουσίαν και Αγάθην, quae tamen longius recedunt a codicibus, quam ut recipere audeam. Et suspicari possis verbum illud huc receptum esse ex margine, ubi fortasse ad ea, quae proxime praecedunt, adnotatum fuerat Podyr. 1. ταυρέντιον BCl Cor. corr. ex Cas. coni.: cf. p. 184 Steph. Ptolem. 2. σαλλύων ΒC. 3. Fores - olnovous pr. m. add. in marg. B. 5. ναυτηλίας C. 8. xai ante aŭtoi om. C. — αὐτοῖς C. 9. σεκέτιος BCl cf. ad p. 179. — σάλλυας B. 10. Inde a voce αποθεν denuo incipit A: v. ad p. 178. om. edd. inde a Xyl.: ortum est ex litteris EIN repetitis. τράχωνος ABCl edd.: quod ut mutarem, et casus et numerus suaserunt. — ληφθείσαν C. 19. παρέδωκεν edd. - τη ante πόλει add. 24. Aβεντίνω Cor. et infra V, 234 22. τὰ ἄλλα BCl edd.

έγον τῷ παρὰ τοῖς Μασσαλιώταις ἀνέθεσαν, κατὰ δὲ τὴν Πομπηίου πρός Καίσαρα στάσιν τῷ κρατηθέντι μέρει προσθέμενοι την πολλην της εὐδαιμονίας ἀπέβαλον, ὅμως δ' οὖν ἴγνη λείπεται τοῦ παλαιοῦ ζήλου παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ μάλιστα περὶ 5 τας δργανοποιίας και την ναυτικήν παρασκευήν. έξημερουμένων δ' άεὶ τῶν ὑπερχειμένων βαρβάρων, καὶ ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν τετραμμένων ήδη πρός πολιτείας καὶ γεωργίας διὰ τὴν τῶν Ρωμαίων έπικράτειαν, οὖτ' αὐτοῖς ἔτι τούτοις συμβαίνοι ἂν περί τὰ λεγθέντα τοσαύτη σπουδή. δηλοῖ δὲ τὰ καθεστηκότα νυνί . С. 181 10 πάντες γὰρ οἱ γαρίεντες πρὸς τὸ λέγειν τρέπονται καὶ φιλοσοφεῖν, οισθ' ή πόλις μιχρον μέν πρότερον τοῖς βαρβάροις ἀνεῖτο παιδευτήριον, καὶ φιλέλληνας κατεσκεύαζε τοὺς Γαλάτας, ώστε καὶ τὰ συμβόλαια Έλληνιστὶ γράφειν έν δὲ τῷ παρόντι καὶ τούς γνωριμωτάτους Ρωμαίων πέπεικεν, αντί της είς Αθήνας 15 αποδημίας έκεῖσε φοιτάν, φιλομαθεῖς ὄντας. όρωντες δὲ τούτους οἱ Γαλάται καὶ ἄμα εἰρήνην ἄγοντες, τὴν σγολὴν ἄσμενοι πρός τούς τοιούτους διατίθενται βίους ού κατ' ἄνδρα μόνον, άλλα και δημοσία σοφιστας γοῦν υποδέχονται τους μέν ίδία, τους δὲ \*πόλεις\* κοινῆ μισθούμενοι, καθάπερ καὶ ἰα-20 τρούς. της δε λιτότητος των βίων και της σωφροσύνης των Α. 274 Μασσαλιωτών ούκ έλάγιστον αν τις θείη τουτο τεκμήριον ή γάρ μεγίστη προίξ αὐτοῖς έστιν έκατὸν γρυσοῖ καὶ εἰς έσθητα πέντε καὶ πέντε εἰς χρυσοῦν κόσμον πλέον δ' οὐκ ἔξεστι. καὶ ό Καΐσαρ δὲ καὶ οἱ μετ' ἐκεῖνον ἡγεμόνες πρὸς τὰς ἐν τῷ πο-25 λέμφ γενηθείσας άμαρτίας έμετρίασαν, μεμνημένοι τῆς φιλίας, καὶ τὴν αὐτονομίαν ἐφύλαξαν, ἢν ἐξ ἀργῆς είγεν ἡ πόλις, ὧστε μη ύπαχούειν των είς την έπαρχίαν πεμπομένων στρατηγών μήτε αὐτὴν μήτε τοὺς ὑπηκόους. περὶ μὲν Μασσαλίας ταῦτα.

codd. exhibent formam hanc caeteris scriptoribus usitatam, adiecto quidem substantivo όρος, sed quominus eam hic quoque recipiam, prohibent similia ut τὸ Ἀπέννιον ap. Dion. Perieg. v. 343. 1. ἔχοντες codd. Cor. corr. ex Cas. coni. 3. ἀπέλαβον C. 8. παρὰ l. 11. μικρῷ C edd. 12. κατεσκεύασε ald. 17. τοὺς om. Bl Cor. 19. αὶ ante πόλεις add. BC edd., sed tam impedita est oratio adiectis sive αὶ πόλεις sive πόλεις, ut neutrum a Strabone profectum arbitrer: ad explicandum κοινῷ in margine videtur adnotata fuisse ea vox ac postea huc irrepsisse. — μισθούμεται Bl edd. 27. ὑπαρχίαν codd. Cor. corr.

- 6. Άμα δ' ή τε των Σαλύων όρεινη πρὸς ἄρκῶν ἀπὸ τῆς ἐσπέρας κλίνει μάλλον καὶ τῆς θαλάττης ἀφίσταται κατὰ μικρόν, καὶ ἡ παραλία παρὰ τὴν ἐσπέραν περινεύει· μικρὸν δ' ἀπὸ τῆς πόλεως των Μασσαλιωτών προελθούσα ὅσον εἰς ἐκατὸν σταδίους ἐπὶ ἄκραν εὐμεγέθη πλησίον λατομιών τινων ἐν- 5 τεῦθεν ἄρχεται κολποῦσθαι καὶ ποιεῖν τὸν Γαλατικὸν κόλπον πρὸς τὸ Άφροδίσιον, τὸ τῆς Πυρήνης ἄκρον· καλοῦσι δ' αὐτὸν καὶ Μασσαλιωτικόν. ἔστι δ' ὁ κόλπος διπλοῦς· ἐν γὰρ τῆ αὐτῆ περιγραφῆ δύο κόλπους ἀφορίζον ἔκκειται τὸ Σήτιον ὅρος, προσλαβὸν καὶ τὴν Βλάσκωνα νῆσον πλησίον ἰδρυμένην· τῶν 10 δὲ κόλπων ὁ μὲν μείζων ἰδίως πάλιν καλεῖται Γαλατικός, εἰς δν ἐξερεύγεται τὸ τοῦ Ροδανοῦ στόμα, ὁ δ' ἐλάττων ὁ κατὰ Νάρβωνά ἐστι μέγρι Πυρήνης. ἡ μὲν οὖν Νάρβων ὑπέρκειται
- Α. 275 τῶν τοῦ ἄταχος ἐκβολῶν καὶ τῆς λίμνης τῆς Ναρβωνίτιδος, μέγιστον ἐμπόριον τῶν ταύτη, πρὸς δὲ τῷ Ροδανῷ πόλις ἐστὶ 15 καὶ ἐμπόριον οὐ μικρόν, Αρελάτε ἴσον δέ πως διέχει τὰ ἐμπόρια ταῦτα ἀλλήλων τε καὶ τῶν εἰρημένων ἄκρων, ἡ μὲν Νάρβων τοῦ ἀρροδισίου, τὸ δ' ἀρελάτε τῆς Μασσαλίας. ἑκατέ
- C. 182 φωθεν δὲ τῆς Νάρβωνος ἄλλοι ποταμοὶ ὁ έουσιν οἱ μὲν ἐκ τῶν Κεμμένων ὀρῶν, οἱ δ' ἐκ τῆς Πυρήνης, πόλεις ἔχοντες, εἰς ᾶς 20 ἀνάπλους οὐ πολύς ἐστι μικροῖς πλοίοις. ἐκ μὲν τῆς Πυρήνης ὅ τε 'Ρουσκίνων καὶ ὁ Ἰλίβιρρις, πόλιν ἔχων ὁμώνυμον ἐκάτερος αὐτῶν, τοῦ δὲ 'Ρουσκίνωνος καὶ λίμνη πλησίον ἐστὶ καὶ

<sup>1.</sup> σαλλύων codd. 4. els om. BCl edd. 6. ἄρχεσθαι Ε. 7. αὐτὸ codd. Cor. corr. 8. 5 om. l. 9. olysor codd. Cor. corr. ex coni. Palmerii coll. Ptolem. II, 9., Avien. Ora marit. v. 604. Eodem ducit loci huius nomen hodiernum Sette s. Cette. 11. πάλιν om. E. 13. ὑπέρκειται om. *l*. 15. ξμπορείον B cdd. et sic plerumque. 16. ἀρελάται codd. edd. Hoc nomen posterioris actatis auctores varie passim efferunt (v. Tzsch. ad Mel. III, 2 p. 458), antiquiores Strabonique aequales omnes Arelate scribunt: et τὸ Αρελάται qui ferri potest? Iam Surita ad Itiner. Ant. (v. p. 290 Wess.) hoc mendum tol-17.  $\vec{\alpha}\lambda\lambda\dot{\eta}\lambda\omega\nu$  —  $\ddot{\alpha}\varkappa\varrho\omega\nu$  om. l. 18. ἀρελάlendum esse censuit. ται codd. edd. 22. όουσκήνων C. — iλυβίροις ald. iλλίβιροις BCac duplex & exhibent in hoc nomine Ptolem. et Liv. (XXI, 23). Apud alios scriptores minus certa est scriptura (v. Tzsch. ad Mcl. II, 2, p. 408), uno l tamen scribitur apud Athen. VIII, p. 332. 23. αὐτῷ AC.

χωρίον ὕφυδρον μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ἀλυκίδων μεστόν, τὸ τοὺς ὀρυκτοὺς κεστρεῖς ἔχον· δύο γὰρ ἢ τρεῖς ὀρύξαντι πόδας καὶ καθέντι τριόδοντα εἰς ὕδωρ ἰλυῶδες ἔστι περιπεῖρακ
τὸν ἰχθὺν ἀξιόλογον τὸ μέγεθος· τρέφεται δὲ ὑπὸ τῆς ἰλύος
5 καθάπερ αὶ ἐγχέλυες. οὖτοι μὲν ἐκ τῆς Πυρήνης ὁέουσιν οἱ
ποταμοὶ μεταξὺ Νάρβωνος καὶ τοῦ ἀφροδισίου. ἐπὶ θάτερα
μέρη τῆς Νάρβωνος ἐκ τοῦ Κεμμένου φέρονται πρὸς τὴν θάλατταν, ἐξ οὖπερ καὶ ὁ ἄταξ, ὅ τε "Ορβις καὶ ὁ † Ῥαύραρις·
τούτων ἐφ' οὖ μὲν Βαίτερα πόλις ἀσφαλὴς ἵδρυται πλησίον
10 τῆς Νάρβωνος, ἐφ' οὖ δὲ ἀγάθη, κτίσμα Μασσαλιωτῶν.

7. Έν μὲν οὖν ἔχει παράδοξον ἡ προειρημένη παραλία, τὸ περὶ τοὺς ὀρυκτοὺς ἰχθῦς, ἔτερον δὲ μεῖζον τούτου σχεδόν τι, τὸ λεχθησόμενον. μεταξὺ γὰρ τῆς Μασσαλίας καὶ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ροδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆς θαλάττης διέχον εἰς ἐκατὸν 15 σταδίους, τοσοῦτον δὲ καὶ τὴν διάμετρον, κυκλοτερὲς τὸ σχῆμα καλεῖται δὲ Λιθῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. μεστὸν γάρ ἐστι λίθων χειροπληθῶν, ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων αὐτοῖς ἄγρωστιν, ἀφ' ἦς ἄφθονοι νομαὶ βοσκήμασίν εἰσιν ἐν μέσφ δ' ὕδατα καὶ άλυκίδες ἐνίστανται καὶ ἄλες. ἄπασα μὲν οὖν καὶ ἡ ὑπερ-20 κειμένη χώρα προσήνεμός ἐστι, διαφερόντως δ' εἰς τὸ πεδίον

<sup>3.</sup> παραπείραι IC, sed in hoc περι sup. pr. m. 4. τὸν asteriscis inclusit Cor. 5.  $\alpha i$  of l ald. —  $i\gamma\chi i\lambda \iota \epsilon \varsigma C(?)$ . 6. de post ἐπὶ add. hik Cor. Fortasse δὲ excidit post θάτερα. 8. ὄβρις codd. edd., correxi ex Grosk. sententia ad Melae Ptolemaeique auctoritatem, hodierna nominis forma confirmatam. - Pavoavis haud dubie corruptum est, et Agavois scribendum esse ex Mela et Ptolemaeo probabiliter censuerunt Tzschuck. ad Mel. II, c. 5, 6 et Grosk. 9. βλίττερα Α βλίτερα BCl Βηττέρα Cor., monens tamen in nott. aut Βαιτέρα cum Siebenkeesio, aut potius Βητήρρα scribendum fuisse: ita enim nominatur haec urbs in nummis (v. Eckh. doctr. I, 1 p. 67). At alteram formam magis commendat codd. scriptura, ac tuentur Ptolem. (II, 9) Steph. (s. v. Βαιταρροῦς) Inscriptt. apud Grut. p. 272, 10. Mus. Veron. p. 418, 5. Ubique autem, excepto Ptolem., duplici o scribitur. 12. τοὺς om. C. 15. καὶ om. ald. — τὴν] τὸν ald. τὸ ACl Epit., et haec infra quoque p. 202 το διάμετρον praebet pro την διάμετρον, neque tamen ausus sum sequi usum a reliquis scriptoribus tam abhorrentem. Articulum 19. άλικίδες C. — συνίστανται Cor. — καὶ post οὖν om. Cor. —  $\hat{\eta}$  om. l ald.

ρίδας:

τούτο [τὸ] μελαμβόρειον καταιγίζει, πνεύμα βίαιον καὶ φρικώ-Α. 277 δες · φασί γοῦν σύρεσθαι καὶ κυλινδεῖσθαι τῶν λίθων ἐνίους. πατακλάσθαι δε τους άνθρώπους άπο των όγημάτων και γυμνοῦσθαι καὶ ὅπλων καὶ ἐσθῆτος ἀπὸ τῆς ἐμπνοῆς. Αριστοτέλης μέν οὖν φησιν ὑπὸ σεισμών, τών καλουμένων βραστών, έχ- 5 πεσόντας τους λίθους είς την επιφάνειαν συνολισθείν είς τὰ κοίλα των γωρίων. Ποσειδώνιος δε λίμνην ούσαν παγήναι μετά κλυδασμού, και διά τούτο είς πλείονας μερισθήναι λίθους, καθάπερ τους ποταμίους κάγληκας και τας ψήφους τας αιγιαλίτιδας, όμοίως δε καὶ λείους καὶ ἰσομεγέθεις τῆ όμοιότητι καὶ 10 την αιτίαν αποδεδώκασιν αμφότεροι. πιθανός μέν οθν ό παρ' άμφοῖν λόγος : ἀνάγκη γὰρ τοὺς οὖτω συνεστώτας λίθους, †οὐ καθ' έαυτοὺς ἢ έξ ύγροῦ παγέντας μεταβαλεῖν, [ἢ] ἐκ πετρῶν μεγάλων δήγματα συνεχή λαβουσών άποκριθήναι. το μέντοι C. 183 δυσαπολόγητον Αίσχύλος καταμαθών η παρ' άλλου λαβών είς 15 μύθον έξετόπισε. ωησί γούν Προμηθεύς παρ' αύτω, καθηνούμενος Ήρακλει των όδων των από Καυκάσου πρός τας Έσπε-

> ηξεις δε Λιγύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν, ἔνθ' οὐ μάχης, σάφ' οἶδα, καὶ θοῦρός περ ὧν μέμψει· πέπρωται γάρ σε καὶ βέλη λιπεῖν

20

1. τὸ om. codd. Cor. add. — μελαμβόριον codd. edd. — βίαιον] 9. κάχλικας C. 10. δμοίους AB, idque recipiendum censet Grosk., quod si siat de in te mutandum erit. Idem praeterea πρὸς inserit ante τη δμοιότητι paulo audacius ac parum commode. 11. την ταύτην Cor. Quod pronomen si scripsisset, pluralem, opinor, posuisset; οὕτω excidisse putaverat Cas.: ac mira certe est vulgata. 12. où asteriscis inclusit Cor., quae coniectura facilitate quidem commendatur, sed ita verba καθ' ξαυτούς nimis languent. Grosk. igitur, servata negatione, γενέσθαι άλλ' ante η excidisse arbitratur, quae tamen probare vix ausim, cum nulla causa appareat, cur ea exciderint. Fortasse scriptum fuerat οὐ καθ' ξαυτούς γενομένους. 13. μεταβάλλειν codd. Cor. corr. - \(\hat{\eta}\) om. codd. Cor. add. Ante eum \(\delta \lambda \lambda \lambda \) inseruerat Xyl. 15. παραλαβών ald. 20. εὐ οἰδα Dionys. Halic., qui tres primos versus affert Antiq. I, 41. - Ovger (sic) A Ovgo, Cghi, sed duo ultimi habent θουρος in marg., θηρός Bl. - περ ων ] πετρων l. Al  $\pi i \mu \psi \eta$  lB; sed in hoc  $\mu$  sup.  $\pi$ .

ἐνταῦθ' ἐλέσθαί δ' οὖ τιν' ἐκ γαίας λίθον ἔξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλθακός. ἰδὼν δ' ἀμηχανοῦντά σ' ὁ Ζεὰς οἰκτερεῖ, νεφέλην δ' ὑποσχών νιφάδι γογγύλων πέτρων ὑπόσκιον θήσει χθόν', οἱς ἔπειτα σύ βαλὼν διώσει ῥαδίως Λίγυν στρατόν.

5

A. 278

ωσπερ οὐ κρεῖττον ὄν, φησὶν ὁ Ποσειδωνιος, εἰς αὐτοὺς τοὺς Λίγυας ἐμβαλεῖν τοὺς λίθους καὶ καταχῶσαι πάντας, ἢ τοσούτων δεόμενον ποιῆσαι λίθων τὸν Ἡρακλέα. τὸ μὲν οὖν τοσούτον, ἀναγκαῖον ἦν, εἴπερ καὶ πρὸς ὅχλον παμπληθῆ ωστε ταύτη γε πιθανώτερος ὁ μυθογράφος τοῦ ἀνασκευάζοντος τὸν μῦθον. ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πεπρῶσθαι φήσας ὁ ποιητὴς οὐκ ἐᾳ μέμφεσθαι φιλαιτίως. καὶ γὰρ ἐν τοῖς περὶ τῆς προνοίας καὶ τῆς εἰμαρμένης λόγοις εὕροι τις ὰν πολλὰ τοιαῦτα τῶν ἀντοῦν ἀντοινίνων καὶ τῶν φύσει γινομένων, ωστ' ἐπ' αὐτῶν φάναι πολὺ κρεῖττον εἶναι τόδε ἢ τόδε γενέσθαι, οἶον εὕομβρον εἶναι τὴν Αἰγυπτον, ἀλλὰ μὴ τὴν Αἰθιοπίαν ποτίζειν τὴν γῆν καὶ Α. 279 τὸν Πάριν εἰς Σπάρτην πλέοντα ναναγίω περιπεσεῖν, ἀλλὰ μὴ τὴν Ἑλένην ἀρπάσαντα δίκας τῖσαι τοῖς ἀδικηθεῖσιν ὕστε-20 ρον, ἡνίκα τοσοῦτον ἀπειργάσατο φθόρον Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων ὅπερ Εὐριπίδης ἀνήνεγκεν εἰς τὸν Δία.

Ζεὺς γὰρ κακὸν μὲν Τρωσὶ πῆμα δ' Ἑλλάδι · Φέλων γενέσθαι ταῦτ' ἐβούλευσεν πατήρ.

<sup>1.</sup> δ'] & Sbk. Cor. 4. ὑπερσχών Cor. ex Cas. coni. — στρανγύλων nogk, sed duo ultimi ex corr., γογγύλων sup. στρογ h. συμβαλών codd. Cor. corr. ex Salm. coni. (v. Exerc. Plin. pag. 42). 6. βάλλων Cor. — δηώσει codd., sed ς in fine add. sec. m. in h, δηώσεις ald., unde Salm. coniecit διώξεις, collatis Hygini verbis (Poet. Astron. II, 6. p. 437) - ", quibus Herculem se defendisse et hostes fugasse." διώσεις Leopard., Herm. 7. ov ov AClB, sed in hoc ov sec. m. sup., sicut in h; où i et marg. o: rec. Sbk. ex Cas. sent. 8. εμβάλλειν codd. Cor. corr. - τοσοῦτον ClB (hic post corr.). 9. Moor ClB (hic post corr.). — τοσούτον lB (hic post corr.). τάλλα edd. 18. την ante Σπάρτην add. edd. 15. γενομένων ald. γαστο Cor. ex Tyrwh. coni. - Quae leguntur inde a φθόρον usque ad Πυρήνης (v. pag. 186 extr.) desidemetur in A: interciderunt enim duo folia, quae fuerant intima quaternionis. Eadem desunt in ghi. 23. ταῦτ' τάδ' ald,

- 8. Περὶ δὲ τῶν τοῦ 'Ροδανοῦ στομάτων Πολύβιος μὲν ἐπιτιμᾶ Τιμαίφ, φήσας εἰναι μὴ πεντάστομον, ἀλλὰ δίστομον Αρτεμίᾶ Τιμαίφ, φήσας εἰναι μὴ πεντάστομον, ἀλλὰ δίστομον Αρτεμίᾶ Μορος δὲ τοίστομον λέγει. Μάριος δὲ ὕστερον, ὁρῶν τυφλόστομον γινόμενον ἐκ τῆς προσχώσεως καὶ δυσείσβολον, καινὴν ἔτεμε διώρυχα, καὶ ταύτη δεξάμενος τὸ πλέον τοῦ ποτα- 5 μοῦ Μασσαλιώταις ἔδωκεν ἀριστεῖον κατὰ τὸν πρὸς Άμβρωνας καὶ Τωυγενοὺς πόλεμον ἐξ οὖ πλοῦτον ἠνέγκαντο πολύν, τέλη πραττόμενοι τοὺς ἀναπλέοντας καὶ τοὺς καταγομένους ὁμως οὖν ἔτι μένει δυσείσπλοα διά τε τὴν λαβρότητα καὶ τὴν πρόσ-
- C. 184 χωσιν καὶ τὴν ταπεινότητα τῆς χώρας, ὧστε μὴ καθορᾶσθαι 10 μηδ' ἐγγὺς ἐν ταῖς δυσαερίαις. διόπερ οἱ Μασσαλιῶται πύργους ἀνέστησαν σημεῖα, ἐξοικειούμενοι πάντα τρόπον τὴν χώ-
- Α. 280 ραν· καὶ δὴ καὶ τῆς Ἐφεσίας Αρτέμιδος κάνταῦθα ἰδρύσαντο ἱερόν, χωρίον ἀπολαβόντες, δ ποιεῖ νῆσον τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ. ὑπέρκειται δὲ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ λιμνοθάλαττα, 15 καλοῦσι δὲ στομαλίμνην, ὀστράκια δ' ἔχει πάμπολλα καὶ ἄλλως εὐοψεῖ. ταύτην δ' ἔνιοι συγκατηρίθμησαν τοῖς στόμασι τοῦ Ῥοδανοῦ, καὶ μάλιστα οἱ φήσαντες ἐπτάστομον αὐτόν, οὖτε τοῦτ' εὖ λέγοντες οὕτ' ἐκεῖνο· ὅρος γάρ ἐστι μεταξὺ τὸ διεῖργον ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὴν λίμνην. ἡ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς Πυρήνης ἐπὶ 20 Μασσαλίαν παραλίαν τοιαύτη καὶ τοσαύτη τις.
  - 9. Ἡ δ' ἐπὶ τὸν Οὕαρον ποταμὸν καὶ τοὺς ταύτη Λίγυας τάς τε τῶν Μασσαλιωτῶν ἔχει πόλεις Ταυροέντιον καὶ Ὀλβίαν καὶ Αντίπολιν καὶ Νίκαιαν καὶ τὸ ναύσταθμον τὸ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ, ὁ καλοῦσι Φόρον Ιούλιον. ἴδρυται δὲ τοῦτο με- 25 ταξὺ τῆς Ὀλβίας καὶ τῆς Αντιπόλεως, διέχον Μασσαλίας εἰς ἔξακοσίους σταδίους. ὁ δὲ Οὕαρος μέσος ἐστὶ τῆς Αντιπόλεως

<sup>3.</sup> Μάριος τίμαιος codd. Xyl. corr. coll. Plut. (Mar. c. 15). Causa erroris manifesta. 4. προχωρήσεως Cl προχώσεως B et σ sup. ο sec. m. add. 7. ήνέγκατο BCl Cas. corr. — πολυτελή codd. Cor. corr. ex coni. Tyrwh. 8. πραττόμενος B, sed ς in ι mut. sec. m. 18. εστομον p, πεντάστομον Cor., ut ad Timacum hace referantur: quod etiamsi arrideat, tamen cum suerint, qui septem suisse Rhodani ostia crederent (ut ex Apoll. Rhod. Argonaut. 1V, v. 634 apparet), recipere non ausim. 20. ἀπὸ Μασσάλίας lB (in hoc ἐπὶ in marg. sec. m. add.) ald. Xyl. corr.

καὶ Νικαίας, της μεν όσον είκοσι, της δε εξήκοντα σταδίους Α. 281 διέχων . ωσθ' ή Νίκαια της Ιταλίας γίνεται κατά τον κυν άποδεδειγμένον δρον, καίπερ οὐσα Μασσαλιωτών [ἐπ]ετείγισαν γάο τὰ κτίσματα ταῦτα τοῖς ὑπερκειμένοις βαρβάροις οἱ Μασσαλιώται, τήν γε θάλατταν έλευθέραν έχειν βουλόμενοι, τῆς χώρας ὑπ' ἐκείνων κρατουμένης. ὀρεινή γάρ ἐστι καὶ ἐρυμνή, πρός μέν τη Μασσαλία πλάτος τι μέτριον καταλείπουσα τών έπιπέδων χωρίων, προϊόντι δε έπι την ξω παντάπασιν αποθλίβουσα πρός την θάλατταν καὶ μόλις αὐτην πορεύσιμον ἐῶσα 10 την όδόν. κατέχουσι δε τὰ μεν πρώτα Σάλυες, τὰ δε τελευταΐα πρός την Ιταλίαν συνάπτοντες Λίγυες, περί ων λεγθήσεται μετά ταῦτα. νυνὶ δὲ τοσοῦτον προσθετέον, ὅτι τῆς μὲν Αντιπόλεως έν τοῖς τῆς Ναρβωνίτιδος μέρεσι κειμένης, τῆς δὲ Νικαίας εν τοῖς τῆς Ἰταλίας, ἡ μεν Νίκαια ὑπὸ τοῖς Μασσαλιώταις 15 μένει καὶ τῆς ἐπαρχίας ἐστίν, ἡ δ' Αντίπολις τῶν Ἰταλιωτίδων έξετάζεται, κριθείσα πρός τούς Μασσαλιώτας καὶ έλευθερωθείσα τῶν παρ' ἐκείνων προσταγμάτων.

10. Πρόκεινται δὲ τῶν στενῶν τούτων ἀπὸ Μασσαλίας ἀρξαμένοις αὶ Στοιχάδες νῆσοι, τρεῖς μὲν ἀξιόλογοι, δύο δὲ μι20 κραί· γεωργοῦσι δ' αὐτάς Μασσαλιῶται. τὸ δὲ παλαιὸν καὶ φρουρὰν εἰχον, ἰδρυμένην αὐτόθι πρὸς τὰς τῶν ληστηρίων ἐφόδους, εὐποροῦντες καὶ λιμένων. μετὰ δὲ τὰς Στοιχάδας ἡ C. 185 Πλανασία καὶ Λήρων, ἔχουσαι κατοικίας. ἐν δὲ τῆ Λήρωνι καὶ ἡρῷόν ἐστι τὸ τοῦ Λήρωνος· κεῖται δ' αὕτη πρὸ τῆς Αν25 τιπόλεως. ἄλλα δ' ἐστὶ νησίδια οὐκ ἄξια μνήμης, τὰ μὲν πρὸ τῆς Μασσαλίας αὐτῆς, τὰ δὲ πρὸ τῆς ἄλλης τῆς λεχθείσης ἠιόνος. τῶν δὲ λιμένων ὁ μὲν κατὰ τὸν ναύσταθμον ἀξιόλογος καὶ ὁ τῶν Μασσαλιωτῶν, οἱ δ' ἄλλοι μέτριοι· τούτων δ' ἐστὶ καὶ ὁ Ὁξύβιος καλούμενος λιμήν, ἐπώνυμος τῶν Ὁξυβίων Λι30 γύων. περὶ μὲν τῆς παραλίας ταῦτα λέγομεν.

<sup>1.</sup> εἴκοσι] η C. — ὅσον ante ἐξήκοντα add. C(?) edd. 3. ἐτείχισαν codd. Cor. corr. ex Cas. coni. 5. γε] τε codd. Cor. corr.
7. τῶν χωρίων τῶν ἐπιπέδων ald. 15. ὑπαρχίας codd. Cor. corr.
cf. p. 181. 22. εὐποροῦσαι sive εὐποροῦσι δὲ scribendum censet
Grosk. — ἡ om. E. 27. τὸν] τὸ Cor.

A: 282 11. Την δ' ύπερχειμένην αὐτης γώραν μάλιστα γεωγραφεί τά τε όρη τὰ περικείμενα καὶ οἱ ποταμοί, διαφερόντως δὲ ὁ Ροδανός, μέγιστός τε ων και πλειστον αναπλουν έγων, έκ πολλών πληρούμενος δευμάτων· λεκτέον οὖν ἐφεξῆς περὶ τούτων. άπὸ Μασσαλίας τοίνυν ἀρξαμένοις καὶ προϊούσιν ἐπὶ τὴν με- 5 ταξύ γώραν των τε Άλπεων καὶ τοῦ Ροδανοῦ, μέχρι μέν τοῦ Δρουεντία ποταμού Σάλυες οἰκοῦσιν ἐπὶ πεντακοσίους σταδίους: πορθμείω δε διαβάσιν είς Καβαλλίωνα πόλιν ή έφεξης χώρα πάσα Καουάρων έστὶ μέχρι των τοῦ Ίσαρος συμβολών πρὸς τὸν Ροδανόν ενταῦθα δὲ καὶ τὸ Κέμμενον συνάπτει πως τῷ 10 Pοδανφ· μηχος τὸ μέχρι δεύρο ἀπὸ τοῦ Δρουεντία σταδίων έστιν έπτακοσίων. οι μεν οὖν Σάλυες εν αὐτοῖς τά τε πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα ὄρη κατοικοῦσι, τῶν δὲ Καουάρων ὑπέρκεινταν Οὐοκόντιοί τε καὶ Τρικόριοι καὶ Ἰκόνιοι καὶ Μέδυλλοι. μεταξύ δε τοῦ Δρουεντία καὶ τοῦ Ίσαρος καὶ άλλοι ποταμοί 15 ρέουσιν από των Άλπεων έπὶ τὸν Ροδανόν, δύο μεν οἱ περιρ-Α. 283 ρέοντες πόλιν Καουάρων \*καὶ Οὐάρων\* κοινῷ ῥείθρω συμβάλλοντες είς τὸν Ροδανόν, τρίτος δὲ Σούλγας, ὁ κατὰ Οὖνδαλον πόλιν μισγόμενος τῷ Ροδανῷ, ὅπου Γναῖος Αηνόβαρ-

<sup>7.</sup> δροεντία **B**. 8. καβαλιώνα ald. 9. xovágwy codd. eademque scriptura plerisque locis recurrit, sed a in prima syllaba huius nominis, ubicunque ab aliis scriptoribus commemoratur, constanter apparet, eiusque infra apud Strabonem quoque quaedam sunt vestigia. Xyl, ubi-10. πως πρὸς E. 13. δε τε codd. edd. que restituit. δυλλοι Β Μέδουλοι Sbk. atque ov infra pag. 203 sq. exhihent codd. 16. των om. ald. 17. κλουάρων codd. κουάρων ald. Sbk. corr. Iam quae sequentur verba καὶ Οὐάρων magnas turbas cierunt, multisque coniecturis tentata sunt parum felicibus, quas vide, si tanti est, ap. Grosk. ad h. l. et Ukert. in Geogr. antiq. II, 2. p. 139. Inducenda ea esse post Xylandrum Sbk. et Cor. recte censuerunt: manifesto enim orta sunt ex varia scriptura, nomini proxime praecedenti a librario dubitante addita. Caeterum haud improbabiliter Grosk. suspicatus est, Cavarorum urbem illam fuisse Carpentoracte, quam ob ἀηδὲς τῆς γραφῆς (v. 11I, 155) fortasse Strabo non nominavit: sed male idem Καρπεντάρωνα scribit pro 18. Oὐlvδαλον Sbk. Cor. ex Scalig. coni., coll. Liv. Epit. LXI. Oros. V, 13. Verumtamen i fortasse a Strabone ipso omissum, 19. ανοβάρβαρος CB, sed in hoc ι post add. ut in Viriathi nomine. et alterum αρ deletum; αὶνοβάρβαρος Ι γναῖος ὁ βάρβαρος ald. Αἰνό-

βος μεγάλη μάχη πολλάς έτρέψατο Κελτών μυριάδας. είσὶ δὲ έν τώ μεταξύ πόλεις καὶ Αὐενιών καὶ Αρανσίων καὶ Αερία, τώ όντι, φησίν Αρτεμίδωρος, άερία διά το έφ' υψους ίδρυσθαι μεγάλου. ή μεν οὖν ἄλλη πᾶσά ἐστι πεδιας καὶ εὕβοτος, ή δ' 5 έκ της Αερίας είς την † Δουρίωνα ύπερθέσεις έγει στενάς καί ύλώδεις. παθ' δ δε συμπίπτουσιν ό Ίσαρ ποταμός καὶ ό Ροδανός καὶ τὸ Κέμμενον ὅρος, Κόιντος Φάβιος Μάξιμος Αίμιλιανός ούχ ὅλαις τρισὶ μυριάσιν είκοσι μυριάδας Κελτών κατέκοψε, καὶ ἔστησε τρόπαιον αὐτόθι λευκοῦ λίθου καὶ νεώς δύο, 10 τον μεν Άρεως, τον δ' Ήρακλέους. ἀπό δε τοῦ Ϥσαρος είς Οθίετναν την των Αλλοβρίγων μητρόπολιν κειμένην έπὶ τῷ 'Poδανώ στάδιοί είσι τριακόσιοι είκοσι. πλησίον δ' ύπέρκειται C. 186 τῆς Οὐιέννης τὸ Λούγδουνον, ἐφ' οδ συμμίσγουσιν ἀλλήλοις δ τε Άραρ και ό Ροδανός στάδιοι δ' είσιν έπ' αθνό κεζή μέν 15 περί διακοσίους διὰ τῆς Άλλοβρίγων, ἀνάπλω δὲ μικρῷ πλεί ους. Άλλόβριγες δε μυριάσι πολλαίς πρότερον μεν έστράτευον, νύν δε γεωργούσι τὰ πεδία καὶ τοὺς αὐλώνας τοὺς έν ταῖς Άλπεσι, καὶ οἱ μὲν ἄλλοι κωμηδον ζωσιν, οἱ δ' ἐπιφανέστατοι την Ούιενναν έγοντες, κώμην πρότερον ούσαν, μητρόπολιν δ' 20 δμως τοῦ έθνους λεγομένην κατεσκευάκασι πόλιν. ίδρυται δ' έπὶ

βαρβος edd. inde a Cas., sed alteram formam latinae propiorem cum Xylandro praeserendam duxi ob codd. scripturam infra p. 191. ante Aueriwo om. B(?) edd. 3. δ ante Άρτεμίδωρος add. B. την Δουρίωνα haud dubie corrupta sunt, sed τον Δρουεντίαν, quod nimia audacia Cor. ex d'Anvillii coni. scripsit, nullo modo probandum est. Restituendum est haud dubie tor Averlwra, quod nomen infra p. 203 in alio similiter corrupto, Aovegiwros, latere Mannert, (Geogr. antiq. II, 1. p. 84) recte viderat. Cui coniecturae quae opponuntur argumenta a Grosk. aliisque parum valida sunt. 6. δ *ໂσα*ρος **Ε**. 8. κατέκοψαν 9. Fornoar k. 11. ray ante Oulerrar add. edd. - alλοβρόγων codd. edd. sed s, quod paulo post exhibet E, infra p. 193. 203. XVI, 765 omnes codd. constanter praebent, idque a Polybio et plerisque scriptoribus Graecis in hoc nomine usurpatum fuisse testatur Steph. s. v. Άλλόβουγες. 12. είσὶ om. E. 13. ἀφ' ClB, sed hic post corr., εφ' no idque Cor. rec. ` 15. αλλοβρόγων codd. edd. v. ad 185 16. αλόβριγες Ε αλλόβρογες BCl edd. 17. τούς ante le 19. προτέραν C. om. *l*.

τω Podaro. φέρεται δ' από των Alnews σύνος πολύς και Α. 284 σφοδοός, δε γε και δια λίμνης έξιων της Δημέννης φανερον δείκνου τὸ ρείθρον έπὶ πολλούς σταδίους. κατελθών δε είς τὰ πεδία της γώρας της Άλλοβρίγων καὶ Σεγοσιανών συμβάλλει τώ Άραρι κατά Λούγδουνον πόλιν των Σεγοσιανών. δεί δέ 5 καὶ ὁ Άραρ ἐκ τῶν Άλπεων, ὁρίζων Σηκοανούς τε καὶ Δίδούους καὶ Λιγκασίους, παραλαβών δ' υστερον τον Δουβιν έχ τών αὐτών όρων φερόμενον πλωτόν, έπικρατήσας τῷ ὀνόματι καὶ γενόμενος έξ άμφοῖν Άραρ συμμίσγει τῷ Ροδανῷ. κάλιν δ' έπικρατήσας ὁ Ροδανὸς είς την Οθίενναν φέρεται. συμβαί- 10 νει δή κατ' άργας μεν τους τρείς ποταμούς φέρεσθαι πρός άρπτον, είτα πρός δύσιν· είς εν δ' ήδη συμπεσόν βείθρον πάλιν άλλην καμπήν λαβόν νότιον φέρεται το ρεύμα μέγρι τών έκβολών, δεξάμενον καὶ τοὺς άλλους ποταμούς, κάκειθεν ήδη την λοιπήν ποιείται μέγρι τῆς θαλάττης ῥύσιν. ή μὲν οὖν μεταξὺ 15 τών Άλπεων καὶ τοῦ Ροδανοῦ τοιαύτη τις.

12. Τὴν δ' ἐπὶ θάτερα μέρη τοῦ ποταμοῦ Οὐόλκαι νέμονται τὴν πλείστην, οῦς Αρηκομίσκους προσωγορεύουσι. τούτων δ' ἐπίνειον ἡ Νάρβων λέγεται, δικαιότερον δ' ἂν καὶ τῆς ἄλλης Α. 285 Κελτικῆς λέγοιτο τοσοῦτον ὑπερβέβληται τῷ πλήθει † τῶν χρό- 20

ἀπὸ] ἄνω codd. Sbk. corr. — τῶν πόλεων ald. lB, sed hic post corr. — της Λημέννης] της μεγάλης codd.; etenim quod Sbk. ait in Vat. A (i. e. p) esse της Λεμάνης falsum est: haec mera est Cas. coniectura, quam Sbk. et Cor. recipere non dubitarunt. p. 208 codd. concinunt in altera forma, ad quam ducit etiam eiusdem nominis scriptura corrupta p. 204, et haec ipsa de qua agimus: ME-ΓΛΛΗΣ enim sponte sua offert syllabas μέννης, prima ob της similitudinem videatur omissa. Eandem formam iure apud Ptolem. (II, 9) restituendam censet Grashof. in ed. VVilb. 4. άλλοβρόγων codd. edd. - σεγγοσιάνων Β σεγγοσάβων C σεγγοσιαύων l. 5. ἐγγοσιάνων BC έγγοσιαύων l. 6. Σηχουανούς Cor. sic const. 7. aldovlove codd. Cor. corr. — λιγκασίους] λίγγονας Cor. atque ita appellatur hic populus et ab aliis scriptoribus et a Strabone ipso p. 193. 208. συμπεσών codd. Xyl. corr., συμπεσόντες Sbk. ex Cas. coni., συμπεσόν-17. οὐῶλκαι codd. edd., sed οὐόλκαι habent codd. p. 187. 203, Ptolem., Metaphrastes Caesaris. 18. ἀρηκομικούς B Cor. camque formam usurpant scriptores latini. 19. νάρβωνα l, et in fine vocis litera erasa est in B. 20. των χρόνων τῷ ἐμπορείφ corrupta sunt,

νων τῷ ἐμπορείφ. οἱ μὲν οὖν Οὐόλκαι γειτονεύουσι τῷ 'Poδανώ, τους Σάλυας έχοντες άντιπαρήκοντας αυτοίς έν τη περαία και τους Καουάρους. ἐπικρατεῖ δὲ τὸ τῶν Καουάρων ονομα καὶ πάντας ούτως ήδη προσαγορεύουσι τοὺς ταύτη βαρ-5 βάρους, οὐδὲ βαρβάρους ἔτι ὅντας, ἀλλὰ μετακειμένους τὸ πλέον είς τον των Ρωμαίων τύπον και τη γλώττη και τοις βίοις, τινας δε και τη πολιτεία. αλλα δε έστιν αδοξα έθνη και μικρά, παρακείμενα τοῖς Αρηκομίσκοις μέχρι Πυρήνης. μητρόπολις δὲ των Άρηχομίσκων έστι Νέμαυσος, κατά μεν τον άλλότριον όγλον 10 καὶ τὸν ἐμπορικὸν πολὸ Νάρβωνος λειπομένη, κατὰ δὲ τὸν πολιτικόν ύπερβάλλουσα. ύπηκόους γαρ έγει κώμας τέτταρας καί είκοσι των όμοεθνων εθανδρία διαφερούσας, συντελούσας είς αὐτήν, ἔγουσα καὶ τὸ καλούμενον Λάτιον, ὥστε τοὺς ἀξιωθέν- C. 18! τας άγορανομίας καὶ ταμιείας έν Νεμαύσφ 'Ρωμαίους ύπάρ-15 γειν διά δε τούτο οὐδ' ὑπὸ τοῖς προστάγμασι των έκ τῆς Ρα μης στρατηγών έστι το έθνος τούτο. ίδρυται δ' ή πόλις κατά την όδον την έκ της Ίβηρίας είς την Ιταλίαν, θέρους μέν ευβατον ούσαν, γειμώνος δε καὶ έαρος πηλώδη καὶ ποταμόκλυστον. τινά μεν οὖν τῶν ὁευμάτων πορθμείοις περᾶται, τινά δε 20 γεφύραις, ταῖς μὲν ξύλων πεποιημέναις, ταῖς δὲ λίθων. ποιοῦσι δὲ τὰς ἐχ τῶν ὑδάτων δυσχολίας οἱ χείμαρροι, καὶ μέχρι τοῦ θέρους ἔσθ' ὅτε ἐκ τῶν Άλπεων καταφερόμενοι μετὰ τὴν ἀπότηξιν των γιόνων. της δ' όδου της λεγθείσης ή μεν εύθυς επί

neque multum proficimus coniecturis Casauboni, qui και ante τῷ ἐμποφείω inserendum censuit, aut Corais τὸ ξμποφεῖον scribentis. Multo melius est, quod Lachmannus proposuit in schedd. των όχλων των έμποριxũv, sed tamen non satisfacit. Verissimam contra fudico coniecturam, quam Zieglerus V. D, dum specimina typographica corrigo, mecum com-1. ovlxas BC overlxas l(?) edd. municavit, των χοωμένων τῷ ἐμπορίω. - τῷ ποταμῷ ante τῷ 'Poδανῷ add. edd. 3. καθυάρους Β καθάφους l κατάρους C. - καθυάρων BCL. 8. Approprising Cor. -Inde a voce Πυρήνης denuo incipiunt Aghi: v. ad p. 183. 13. exovous ABI exovour C(?) Sbk. ex Cas. coni., κομικῶν Cor. sed nominativus, quem Cor. restituit, probabilior est. - látesor codd. 15. προστάγμασι] πράγμασι ABCl προστάγμασι, quod est in o, Sbk. rec. ex Cas. coni. 19. πορθμίοις BC. 20. Ex ante gules et mox ante llow add. nop.

τίων ή δε διὰ τῆς παραλίας τῆς Μασσαλιωτικῆς καὶ τῆς Λι-

γυστικής μακροτέρα μέν, τας δ' ύπερθέσεις τας είς την Ιταλίαν εύμαρεστέρας έχει, ταπεινουμένων ένταῦθα ήδη των όρων. διέ-Α. 286 γει δ' ή Νέμαυσος τοῦ μὲν 'Ροδανοῦ περὶ έκατὸν σταδίους, καθ' 5 δ έν τη περαία πολίγνιον έστι Ταρούσκων, της δε Νάρβωνος έπτακοσίους είκοσι. πρός δε τὸ Κέμμενον όρος συνάπτοντες, έπιλαμβάνοντες δε και το νότιον πλευρον αύτοῦ μέγρι τῶν ἀκρωτηρίων οἰκοῦσι τῶν τε Οὐολκῶν οἱ Τεκτοσάγες καλούμενοι καὶ άλλοι τινές. περί μεν οὖν τῶν άλλων έροῦμεν ὕστερον.

> 13. Οἱ δὲ Τεκτοσάγες καλούμενοι τῆ Πυρήνη πλησιάζουσιν, εφάπτονται δε μικρά και του προσαρκτίου πλευρού των Κεμμένων, πολύγουσόν τε νέμονται γην. ἐοίκασι δε καὶ δυνασπεύσαί ποτε καὶ εὐανδρησαι τοσούτον, ώστε στάσεως έμπεσούδης έξελάσαι πολύ πλήθος έξ έαυτων έκ της οίκείας κοινωνή- 15 σαι δὲ τούτοις καὶ ἄλλους ἐξ ἄλλων ἐθνῶν. τούτων δ' εἶναι καὶ τοὺς κατασχόντας τὴν Φρυγίαν τὴν ὅμορον τῆ Καππαδοκία καὶ τοῖς Παφλαγόσι τούτου μὲν οὖν έγομεν τεκμήριον τοὺς έτι καὶ νῦν λεγομένους Τεκτοσάγας. τριών γὰρ όντων έθνων, έν έξ αὐτῶν τὸ περὶ Άγκυραν πόλιν Τεκτοσάγων λέγεται, τὰ 20 δε λοιπά δύο έστι Τρόκμοι και Τολιστοβώγιοι τούτους δ'. ότι μεν έκ της Κελτικης απφκίσθησαν, μηνύει τό \*τε\* πρός τους Τεκτοσάγας σύμφυλον, έξ ών δε γωρίων ώρμήθησαν, ούκ έγομεν φράζειν οὐ γὰρ παρειλήφαμεν οἰκοῦντάς τινας \*τὴν \* νυνὶ Τρόκμους η Τολιστοβωγίους έκτὸς τῶν Άλπεων οὖτ' έν αὐταῖς 25

<sup>1.</sup> οὐκόντων codd. 6. Ταρράσκων edd. cf. ad p. 178. ante elxore add. BCl edd. 9. oùwlxwv Cor. 14. Evardoloas C. 15. olulas C. 21. τοιλιστοβόσγιοι ΑCl τολιστοβόσγιοι Β Τολιστοβόγιοι edd. inde a Xyl. Sed in syllaba media praeserendum duxi ω, quod et codd. exhibent infra XII, 547. 566, et ab Eratosthene usurpatum fuisse Steph. s. v. Τολιστόβιοι tradit. Commendat praeterea hanc scripturam titulus apud Franz. (v. Fünf Inschriften etc. p. 22 not.). Suspicari denique possis oo, quod h. l. codd. constanter praebent, ortum esse ex w male lecto. 22. τε] γε Cor. nullo fructu; videtur potius delenda particula ex repetitione literarum similium orta. 24. Thy om. edd. Tò no. 25. τοιλιστοβοσγίους ACl τολιστοβοσγίους B(?) Toλιστοβογίους edd.

ούτ' έντός. είκὸς δ' έκλελοιπέναι διὰ τὰς άθρόας άπαναστάσεις, καθάπερ καὶ ἐπ' άλλων συμβαίνει πλειόνων ἐπεὶ καὶ τὸν άλλον Βρέννον τον έπελθόντα έπὶ Δελφούς Πρασσόν τινές φασιν, οὐδὲ τοὺς Πραύσους δ' ἔγομεν είπεῖν, ὅπου γῆς ιὅκησαν πρό-5 τερον. καὶ τοὺς Τεκτοσάγας δέ φασι μετασχεῖν τῆς ἐπὶ Δελ- С. 188 φούς: στρατείας, \*καί\* τούς τε θησαυρούς τούς εύρεθέντας παρ' αὐτοῖς ὑπὸ Σκιπίωνος τοῦ στρατηγοῦ τῶν Ρωμαίων ἐν πόλει Τολώσση των έκειθεν χρημάτων μέρος είναί φασι, προσθείναι δε τους ανθρώπους και έκ των ίδιων οίκων ανιερούντας και 40 έξιλασχομένους τον θεόν προσαψάμενον δ' αὐτῶν τον Σχιπίωνα διὰ τοῦτο ἐν δυστυγήμασι καταστρέψαι τὸν βίον, ώς ἱερό- Α. 287 συλον έκβληθέντα ύπο της πατρίδος, διαδόγους δ' άπολιπόντα παίδας, ας συνέβη καταπορνευθείσας, ώς είρηκε Τιμαγένης, αίσχρως απολέσθαι. πιθανώτερος δ' έστιν ο Ποσειδωνίου λ 15 γος τὰ μεν γὰς εύςεθέντα εν τῆ Τολώσση χρήματα μυρίων που και πεντακισχιλίων ταλάντων γενέσθαι φησί, τὰ μέν έν σηκοίς ἀποκείμενα, τὰ δ' ἐν λίμναις ἱεραῖς, οὐδεμίαν κατασκευὴν έγοντα, άλλ' άργον γρυσίον καὶ άργυρον το δ' έν Δελφοῖς ίερον κατ' έκείνους ήδη τους χρόνους υπάρξαι κενόν των τοιού-20 των, σεσυλημένον ύπὸ τῶν Φωκέων κατὰ τὸν ἱερὸν πόλεμον: εί δε και τι έλειφθη, διανείμασθαι πολλούς οὐδε σωθηναι δε αὐτοὺς εἰκὸς εἰς τὴν οἰκείαν, ἀθλίως ἀπαλλάξαντας μετὰ τὴν έκ Δελφων αποχώρησιν καὶ σκεδασθέντας άλλους ἐπ' άλλα μέρη κατὰ διγοστασίαν. ἀλλ', οισπερ έκεῖνός τε είρηκε καὶ άλλοι πλεί-25 ους, ή γώρα πολύχρυσος οὖσα καὶ δεισιδαιμόνων ἀνθρώπων καὶ οὐ πολυτελών τοῖς βίοις πολλαγοῦ \*τῆς Κελτικῆς\* ἔσγε

<sup>2.</sup> των άλλων, sed ω postea utroque loco in o mutato, C (sic, Cor. in nou.) Cor., τὸν Γάλλον coni. Τουρ., τὸν Γαλλικὸν Grosk., frustra omnes. 4. ἀλλ ante οὐδὶ add. edd. — δ' om. edd. 6. τε asteriscis inclusit Cor., nec stare potest una cum καὶ quod praecedit: mihi tamen hoc magis est suspectum. 7. Καιπίωνος edd. inde a Xyl., neque dubium, quin de Q. Servilio Caepione loquatur Strabo, sed contra codd. hic et paulo post consentientes nomen illud inferre non licet. 10. Καιπίωνα edd. inde a Xyl. 12. ὑπὸ expungendum videtur. 13. οἰς ClB (ex corr.) αἰς Cor. — καταπορνευθείσων Cl καταπορνευθείσων Cor. 18. χρυσὸν edd. 22. μεταλλάξωντας C. 25. δυσευθαιμόνων C. 26. τῆς Κελτικῆς expungenda recte censuit Grosk.: ad ex-

θησαυρούς μάλιστα δ' αὐτοῖς αὶ λίμναι την ἀσυλίαν παρεῖχον, εἰς ᾶς καθίεσαν ἀργύρου η καὶ χρυσοῦ βάρη. οἱ γοῦν Ρωμαῖοι κρατήσαντες τῶν τόπων ἀπέδοντο τὰς λίμνας δημοσία, καὶ τῶν ἀνησαμένων πολλοὶ μύλους εὐρον σφυρηλάτους ἀργυροῦς. ἐν δὲ τῆ Τολώσση καὶ τὸ ἱερὸν ἦν ἄγιον, τιμώμενον 5 σφόδρα ὑπὸ τῶν περιοίκων, καὶ τὰ χρήματα ἐπλεόνασε διὰ τοῦτο, πολλῶν ἀνατιθέντων, καὶ μηδενὸς προσάπτεσθαι θαρροῦντος.

14. Ίδουται δ' ή Τολώσσα κατά τὸ στενώτατον τοῦ ἰσθμοῦ

τοῦ διείργοντος ἀπὸ τῆς κατὰ Νάρβωνα θαλάττης τὸν οίκεα- 10 νόν, δν φησι Ποσειδώνιος έλάττω των τρισχιλίων σταδίων. άξιον δ' άντὶ πάντων έπισημήνασθαι πάλιν, όπερ είπομεν πρότερον, την δμολογίαν της γώρας πρός τε τους ποταμούς καί 📦ν θάλατταν τήν τ' έκτὸς όμοίως καὶ τὴν έντός τύροι γαρ ἄν τις ἐπιστήσας οὐκ ἐλάγιστον μέρος τοῦθ' ὑπάργον τῆς τῶν τό- 15 πων άρετης, λέγω δε το τας χρείας επιπλέπεσθαι τας του βίου Α. 288 μετά όαστώνης απασι πρός απαντας και τας ώφελείας απεί-C. 189 σθαι κοινάς, μάλιστα δὲ νῦν, ἡνίκα ἄγοντες σγολὴν ἀπὸ τῶν οπλων έργάζονται την χώραν έπιμελώς, και τους βίους κατασκευάζονται πολιτικούς. ώστε έπὶ τῶν τοιούτων κὰν τὸ τῆς ποο- 20 νοίας έργον επιμαρτυρείσθαί τις αν δόξειεν, ούν δπως έτυγεν. άλλ' ώς αν μετά λογισμού τινος διακειμένων των τόπων. δ μέν γε Ροδανός πολύν τε έχει τον ανάπλουν και μεγάλοις φορτίοις καὶ ἐπὶ πολλά μέρη τῆς γώρας διὰ τὸ τοὺς ἐμπίπτοντας εἰς αὐτὸν ποταμούς ὑπάργειν πλωτούς καὶ διαδέγεσθαι τὸν φόρτον 25 πλείστον. ὁ δ' Άραρ έκδέγεται καὶ ὁ Δοῦβις ὁ εἰς τοῦτον έμβάλλων, είτα πεζεύεται μέχρι τοῦ Σηχοάνα ποταμοῦ, κάντεῦθεν ήδη καταφέρεται είς τὸν ωκεανὸν καὶ τοὺς Δηξοβίους καὶ Καλέτους, έχ δε τούτων είς την Βρεττανικήν ελάττων η ημερήσιος δρόμος έστίν. ἐπεὶ δ' ἐστὶν όξὺς καὶ δυσανάπλους ὁ 'Po- 30

plicandum πολλαχοῦ ab imperitissimo quodam lectore praepostere videntur addita esse. 2. χουσίου ald. 5. τολώσσει C. 11. ὅν] ὡς codd. Χyl. corr. 21. ὅπως] ὅτι C. 23. καὶ om. C. 27. Σηκουάνα Cor. et sic constanter. — τοῦ ante ποταμοῦ add. ald. 29. ὑαδέτους codd. Χyl. corr. cf. Caes. B. G. II, 4. Plin. H. N. XIX, 1. — πρεττανικὴν ΔC.

δανός, τινὰ τῶν ἐντεῦθεν φορτιων πεζεύεται μάλλον ταῖς ἀρμαμάξαις, ὅσα εἰς Αρονέρνους κομίζεται καὶ τὸν Λείγηρα ποταμόν, καίπερ τοῦ Ροδανοῦ καὶ τοὐτοις πλησιάζοντος ἐκ μέρους ἀλλ' ἡ ὁδὸς πεδιὰς οὐσα καὶ οὐ πολλή, περὶ ὀκτακοσίους σταδίους, ἐπάγεται μὴ χρήσασθαι τῷ ἀνάπλφ διὰ τὸ πεζεύε σθαι ῥῷον ἐντεῦθεν δ' ὁ Λείγηρ εὐφυῶς ἐκδέχεται · ἑεῖ δὲ ἐκ τῶν Κεμμένων εἰς τὸν ωκεανόν. ἐκ δὲ Νάρβωνος ἀναπλεῖται μὰν ἐπὶ μικρὸν τῷ Ατακι, πεζεύεται δὲ πλέον ἐπὶ τὸν Γαρούναν ποταμόν, καὶ τοῦθ' ὅσον ὀκτακοσίων ἢ ἐπτακοσίων σταν ποταμόν, καὶ τοῦθ' ὅσον ὀκτακοσίων ἢ ἐπτακοσίων σταν ποταμόν, καὶ τοῦθοντας εἰς τὸν ωκεανόν. ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν νεμομένων τὴν Ναρβωνῖτιν ἐπικράτειαν λέγομεν, οῦς οἱ πρότερον Κέλτας ἀνόμαζον ἀπὸ τούτων δ' οἰμαι καὶ τοὺς σύμπαντας Γαλάτας Κελτοὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων προσαγορευθῆναι διὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἢ καὶ προσλαβόντων πρὸς τοῦτο καὶ τῶκ 1 Μασσαλιωτῶν διὰ τὸ πλησιόχωρον.

### CAPUT II.

1. Έξης δὲ περὶ τῶν Ακουιτανῶν λεκτέον καὶ τῶν προσωρισμένων αὐτοῖς ἐθνῶν τεσσαρεσκαίδεκα Γαλατικῶν τῶν μεταξύ τοῦ Γαρούνα κατοικούντων καὶ τοῦ Λείγηρος, ὧν ἔνια 20 ἐπιλαμβάνει καὶ τῆς τοῦ Ροδανοῦ ποταμίας καὶ τῶν πεδίων τῶν κατὰ τὴν Ναρβωνῖτιν. ἀπλῶς γὰρ εἰπεῖν, οἱ Ακουιτανοὶ διαφέρουσι τοῦ Γαλατικοῦ φύλου κατά τε τὰς τῶν σωμάτων κατασκευὰς καὶ κατὰ τὴν γλῶτταν, ἐοίκασι δὲ μᾶλλον Τβηρσιν. Α. 289 ὁρίζονται δὲ τῷ Γαρούνα ποταμῷ, ἐντὸς τούτου καὶ τῆς Πυρή-25 της οἰκοῦντες. ἔστι δὲ ἔθνη τῶν Ακουιτανῶν πλείω μὲν τῶν εἴκοσι, μικρὰ δὲ καὶ ἄδοξα, τὰ πολλὰ μὲν παρωκεανιτικά, τὰ δὲ εἰς τὴν μεσόγαιαν καὶ τὰ ἄκρα τῶν Κεμμένων ὀρῶν μέχρι Τεκτοσάγων ἀνέχοντα. ἐπειδὴ δὲ μικρὰ μερὶς ἦν ἡ τοσαύτη, C. 190

<sup>3.</sup> εἰς μέρος C. 5. χρῆσθαι Cor. 7. ἐχ — Άτακι om. l. 8. ἄτικι B ex corr. 17. τῶν post περὶ om. E. — Ακυτιανῶν Cor. ut supra p. 176 ac sic const. 18. αὐτοῖς] αὐτῶν C. 19. ποταμοῦ ἐς ώκεανὸν ἐκδιδόντων post Λείγηρος add. E. 20. ἐπιλαμβανόμενα E. 28. Quae leguntur inde a ἡ τοσαύτη usque ad ποταμοῖς δυσίν (v. p. 191) exciderunt in A: integrum folium periit, quod fuit ultimum quaternionis: cf. ad 178 extr. Eadem desunt in ghi.

προσέθεσαν καὶ την μεταξύ του Γαρούνα καὶ του Λείγηρος. παράλληλοι δέ πώς είσιν οἱ ποταμοὶ τῆ Πυρήνη καὶ δύο ποιοῦσι παραλληλόγραμμα πρὸς αὐτὴν γωρία, ὁριζόμενα κατὰ τὰς άλλας πλευράς τῷ τε ώχεανῷ καὶ τοῖς Κεμμένοις ὄρεσι. δισχιλίων δ' όμου σταδίων έστιν ό πλους έκατέρων των ποταμών. 5 έκβάλλει δ' ό μεν Γαρούνας τρισί ποταμοῖς αὐξηθείς είς τὸ μοταξύ Βιτουρίγων τε των Οΐσκων έπικαλουμένων και Σαντότων, αμφοτέρων Γαλατικών έθνων μόνον γαρ δή το των Βιτουρίγων τούτων έθνος έν τοῖς Ακουιτανοῖς άλλόφυλον ίδρυται, καὶ οὐ συντελεῖ αὐτοῖς, έγει δὲ ἐμπόριον Βουρδίγαλα ἐπικείμε- 10 τον λιμνοθαλάττη τινί, ην ποιούσιν αί έκβολαί του ποταμού. ό δὲ Λείγηο μεταξύ Πικτόνων τε καὶ Ναμνιτών ἐκβάλλει. πρότερον δε Κορβιλών υπήργεν έμποριον έπι τούτο το ποταμό. **περί** ής είρηκε Πολύβιος, μνησθείς των ύπὸ Πυθέου μυθολογηθέντων, ότι Μασσαλιωτών μεν τών συμμιξάντων Σκιπίωνι 15 οὐδεὶς είχε λέγειν οὐδεν μνήμης άξιον, έρωτηθεὶς ὑπὸ τοῦ Σκιπίωνος περί τῆς Βρεττανικῆς, οὐδὲ τῶν ἐκ Νάρβωνος οὐδὲ τῶν έκ Κορβιλώνος, αίπερ ήσαν άρισται πόλεις τών ταύτη. Πυθέας δ' έθάρρησε τοσαύτα ψεύσασθαι. των δε Σαντόνων πόλις έστι

Α. 290 Μεδιολάνιον. ἔστι δ' ή μὲν παρωκεανῖτις τῶν Ακουιτανῶν ἀμ- 20 μωδης ή ἀκείστη καὶ λεπτή, κέγχρφ τρέφουσα, τοῖς δὲ ἄλλοις καρποῖς ἀφορωτέρα. ἐνταῦθα δ' ἐστὶ καὶ ὁ κόλπος ὁ ποιῶν τὸν ἰσθμὸν πρὸς τὸν ἐν τῆ Ναρβωνίτιδι παραλία Γαλατικὸν

<sup>5.</sup> τι post όμοῦ add. C Cor. 7. λοσκών codd. Οὐιβίσκων Cor. ex Xyl. coni. atque ita appellantur ap. Ptolem. II, 6. Auson. Mos. v. 458. cf. Inscr. ap. Grut. p. 227, 4. Sed haec scriptura nimis abhorret a codicibus; ea vero, quam restisui levissima literarum mutatione, respondet alteri eiusdem nominis formae, qua dicuntur Ubisci ap. Plinium IV, 33 et in titulo ap. Grut. p. 731, 3. Similiter & omittitur in Ovegovios, Acrovios aliis. 9. βιτουριγών C. 10. βουρδίγαλλα C. μονητών Cor. Ptolemaeum, Cacsarem, Plinium secutus; quae scriptura ut verisimilis, ita tamen certa non est, alterique favet singularis Namnis, qui extat in titulo ap. Orell. I, p. 98. 15. Σκηπίων edd. 16. Exant eros edd. 17.  $\pi \epsilon \varrho i$ ]  $\dot{\nu} \pi \dot{\varrho} \varrho B(?)$  ald. —  $\pi \varrho \epsilon \tau \tau \alpha \nu \epsilon \tilde{\eta} \varsigma C$ . 18. **χοριβη**λώνος codd., quod Xyl. mutavit in κορβηλώνος, Cor. at priori loco concineret Κορβιλώνος. A nemine autem praeter Strabonem commemoratur hoc nomen. — ταύτης codd. Cas. corr.

κόλπον, όμωνυμος έκείνω καὶ αὐτός. ἔχουσι δὲ Τάρβελλοι τὸν κόλπον, παρ' οἰς ἐστι τὰ χρυσεῖα σπουδαιότατα πάντων ἐν γὰρ βόθροις ὀρυχθεῖσιν ἐπὶ μικρὸν εὐρίσκονται καὶ χειρωπληθεῖς χρυσίου πλάκες, ἔσθ' ὅτε μικρᾶς ἀποκαθάρσεως δεόμεναι. 5 τὸ δὲ λοιπὸν ψῆγμά ἐστι καὶ βῶλοι, καὶ αὖται κατεργασίαν οὐ πολλὴν ἔχουσαι. ἡ δὲ μεσόγειος καὶ ὀρεινὴ βελτίω γῆν ἔχει, πρὸς μὲν τῆ Πυρήνη τὴν τῶν Κωνουενῶν, [ὅ] ἐστι συγκλύδων, ἐν ἡ πόλις Λούγδουνον καὶ τὰ τῶν 'Ονησιῶν θερμὰ κάλλιστα ποτιμωτάτου ὕδατος' καλὴ δὲ καὶ ἡ τῶν Αὐσκίων.

Τὰ δὲ μεταξύ τοῦ Γαρούνα καὶ τοῦ Λείγηρος ἔθτη τὰ προσκείμενα τοῖς Ακουιτανοῖς ἐστιν Ἐλουοὶ μὲν ἀπὸ τοῦ Ροδανοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχοντες, Οὐελλάιοι δὲ μετὰ τούτους, οὶ προσωρίζοντό ποτε Αρουέρνοις, νῦν δὲ τάττονται καθ' ἐαντούς εἶτα
Αρούερνοι καὶ Λεμοουίκες καὶ Πετροκόριοι πρὸς δὲ τούτοις
 Νιτιόβριγες καὶ Καδοῦρκοι καὶ Βιτούριγες οἱ Κοῦβοι καλούμενοι πρὸς δὲ τῷ ωλεανῷ Σάντονοί τε καὶ Πίκτονες, οἱ μὲν
τῷ Γαρούνα παροικοῦντες, ως εἶπομεν, οἱ δὲ τῷ Λείγηρι. 'Pov- C. 191
τηνοὶ δὲ καὶ Γαβαλεῖς τῷ Ναρβωνίτιδι πλησιάζουσι. παρὰ μὲν
οὖν τοῖς Πετροκορίοις σιδηρουργεῖά ἐστιν ἀστεῖα καὶ τοῖς Κού10 βοις Βιτούριξι, παρὰ δὲ τοῖς Καδούρκοις λινουργίαι, παρὰ Α. 291
δὲ τοῖς 'Ρουτηνοῖς ἀργυρεῖα ¨ ἔχουσι δ' ἀργυρεῖα καὶ οἱ Γαβα-

<sup>7.</sup> κονουενών codd. edd. — ο om. codd. Cor. add., οπερ 2. zlot edd. ante eum Sbk. receperat ex Cas. coni. — συνηλύδων Cor. vos codd. Cor. corr. — Onesii cum a nemine praeter Strabonem nominentur, Movnoiwe scribendum censet Xyl. ex Plin. IV, 33, ubi Monesi inter Aquitaniae populos recensentur; alii coniecerunt Κονουενών, quia Aquae Convenarum commemorantur in Itiner. Anton., ubi vid. Wess. p. 457. Quae opinio magnopere arridet: etenim cum de Convenarum agro agatur, eiusque oppida enumerentur, vix credibile est alius populi nomen 9. ψαυδκιῶν BCl Xyl. corr. 12. Ovenhane C Cor. et appellantur Vellavi in Notit. Imper. (cf. Greg. Turon. X, 25); sed Vellavius laudatur ex inscriptionibus (v. Le Boeuf Mem. de l'Acad. 13. agosgvois C, quam formam ex Apoldes Inscr. XXV, p. 144). lodoro laudat Steph. s. v. 14. λεμοθρίπες codd. λεμοβίπες edd. inde 17. λείγηροι C. - φουταινοί Βί φούταινοι C. rougyla l ald. Livougyeia Cor. 21. φουτικοίς C. — αργύρια codd. Cor. corr.

- λεῖς. δεδώκασι δὲ Λάτιον Ρωμαῖοι καὶ τῶν Ἀκουιτανῶν τισι, καθάπερ Αὐσκίοις καὶ Κωνουέναις.
- 3. Αρούερνοι δε ίδρυνται μεν έπι τῷ Λείγηρι μητρόπολις δ' αὐτων έστι Νεμωσσός έπὶ τῷ ποταμῷ πειμένη. ψυείς δ' ούτος παρά Κήναβον, τὸ τῶν Καρνούτων ἐμπόριον κατὰ μέσον 5 που τὸν πλοῦν συνοικούμενον, ἐκβάλλει πρὸς τὸν οἰκεανόν. τῆς δυνάμεως δε της πρότερον Αρούερνοι μέγα τεχμήριον παρέγονται τὸ πολλάχις πολεμήσαι πρὸς Ρωμαίους τοτε μεν μυριάσιν είκοσι, πάλιν δε διπλασίαις. τοσαύταις γαρ πρός Καίσαρα τον Θεόν διηγωνίσαντο μετά Ούερκιγγετόριγος, πρότερον δε και εί- 10 κοσι πρός Μάξιμον τον Αίμιλιανόν, καὶ πρός Δομήτιον δ' ώσαύτως Αηνόβαρβον. προς μέν ούν Καίσαρα περί τε Γεργοουίαν πόλιν των Αρουέρνων, έφ' ύψηλοῦ όρους κειμένην συνέστησαν οἱ ἀγῶνες, ἐξ ἡς ἦν ὁ Οὐερκιγγέτοριξ καὶ \*ό\* περὶ Αλησίαν πόλιν Μανδουβίων, έθνους όμόρου τοῖς Αρουέρνοις, 15 καὶ ταύτην ἐφ' ύψηλοῦ λόφου κειμένην, περιεχομένην δ' όρεσι καὶ ποταμοῖς δυσίν, ἐν ἡ καὶ ἐάλω ὁ ἡγεμών, καὶ ὁ πόλεμος τέλος έσχε πρός δε Μάξιμον Αίμιλιανόν κατά την συμβολήν τοῦ τ' Ἰσαρος καὶ τοῦ 'Ροδανοῦ, καθ' ຖν καὶ τὸ Κέμμενον ὅρος πλησιάζει τῷ Ροδανῷ πρὸς δὲ Δομήτιον κατωτέρω έτι κατά 20 την συμβολην του τε Σούλγα καὶ του 'Ροδανού. διέτειναν δὶ την άργην οι Αρούερνοι και μέχρι Νάρβωνος και των δρων τῆς Μασσαλιώτιδος, ἐκράτουν δὲ καὶ τῶν μέγρι Πυρήνης ἐθνῶν καὶ μέχρι ωκεανοῦ καὶ Ρήνου. Βιτυίτου δέ, τοῦ πρὸς τὸν Μά-

<sup>1.</sup> Lativor codd. Cor. corr. — of ante Pouaios add. edd. μουέναις codd. 4. Arvernorum caput cum Ptolemaeus appellet Augustonemetum, Cas. hic quoque Néuettos scribendum esse suspicatur in-3. κμήναβον BCl ald. Γήναβον geniose quidem, sed paulo audacius. edd. inde a Xyl., sed x tuentur Ptolem., Orosius VI, 11, Itinerar. Anton. p. 367 ed. VVess. - καρνούντων codd. Xyl. corr. ad Ptolem. Caesarisque auctoritatem. 10. οὐερχιγγετόριγγος C. 12. ηνόβαιρβον codd. Xyl. corr. 14. οὐερχιγγετόριγξ C. —  $\delta$  om. Cor. — περιλλη-15. μανδιβούλων codd. Xyl. corr. σίαν Bl περιλυσίαν C. ab êv ji incipiunt denuo Aghi. cf. ad pag. 190 in. - xai om. edd. 24. sertrov codd. Cor. strvov ald. Idem homo cum apud Liv. (v. Epit. LXI) appelletur Bituitus, et similiter apud Athen. IV, p. 152, ubi genitivus est τοῦ Βιτύιτος, hic quoque v inserere non dubitavi, ob prae-

ξιμον καὶ τὸν Δομήτιον πολεμήσαντος, ὁ πατὴρ Λουέριος τοσούτον πλούτο λέγεται καὶ τρυφή διενεγκεῖν, ώστε ποτὰ ἐπίδευ Α. 292 ξιν ποιούμενος τοῖς †φίλοις τῆς εἐπορίας ἐπ' ἀπήνης φέρεσθαι διὰ πεδίου, χρυσοῦ νόμισμα καὶ ἀργύρου δεῦρο κἀκείσε δια 5 σπείρων, ώστε συλλέγειν ἐκείνους ἀκολουθοῦντας.

#### CAPUT III.

- 1. Μετὰ δὲ τὴν Ακουιτανὴν μερίδα καὶ τὴν Ναρβωνῖτιν ἡ ἐφεξῆς ἐστι μέχρι τοῦ Ρήτου παντὸς ἀπὸ τοῦ Λείγηρος ποταμοῦ καὶ τοῦ Ροδανοῦ, καθ' ὁ συνάπτει πρὸς τὸ Λούγδουνον 10 ἀπὸ τῆς πηγῆς κατενεχθεὶς ὁ Ροδανός. ταύτης δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν ἄνω μέρη τὰ πρὸς ταῖς πηγαῖς τῶν ποταμῶν, τοῦ τε Ρήνου καὶ τοῦ Ροδανοῦ, μέχρι μέσων σχεδόν τι τῶν πεδίων ὑπὸ τῷ Λουγδούνω τέτακται, τὰ δὲ λοιπὰ καὶ παρωκεαντικὰ ὑπ' ἄλλη τέτακται μερίδι, ἡν ἰδίως Βέλγαις προσνέμουσιν ἡμεῖς 15 δὲ κοινότερον τὰ καθ' ἔκαστα δηλώσομεν.
- 2. Αὐτὸ μὲν δὴ τὸ Λούγδουνον, ἐκτισμένον ὑπὸ λόφφ κατὰ C. 192 τὴν συμβολὴν τοῦ τε Άραρος τοῦ ποταμοῦ καὶ τοῦ 'Ροδανοῦ, κατέχουσι 'Ρωμαῖοι. εὐανδρεῖ δὲ μάλιστα τῶν ἄλλων πλὴν Νάρβωνος· καὶ γὰρ ἐμπορίφ χρῶνται, καὶ τὸ νόμισμα χαράττου!Ο σιν ἐνταῦθα τό τε ἀργυροῦν καὶ τὸ χρυσοῦν οἱ τῶν 'Ρωμαίων ἡγεμόνες. τό τε ἱερὸν τὸ ἀναδειχθὲν ὑπὸ πάντων κοινῆ τῶν Γαλατῶν Καίσαρι τῷ Σεβαστῷ πρὸ ταύτης ἵδρυται τῆς πόλεως ἐπὶ τῆ συμβολῆ τῶν ποταμῶν· ἔστι δὲ βωμὸς ἀξιόλογος

cedentis τ similitudinem, ut videtur, neglectum. Pater eius ab Athenaeo nominatur Λουέρνιος.

3. Amicis Bituitum pecuniam ita distribuisse vix est credibile, ac multo probabilius quod Athen. l. l., Posidonio auctore, tradit δημαγωγούντα αὐτὸν (τὸν Λουέριον) τοὺς ὅχλους ἐν ἄρματι φέρεσθαι διὰ τῶν πεδίων καὶ σπείρειν χουσὸν καὶ ἄργυρον ταῖς ἀκολουθούσαις τῶν Κελτῶν μυριάσι. Haec praeterea tam similia sunt Strabonis verbis, ut vix dubitare liceat, quin hic quoque sua a Posidonio petierit. Iure igitur Cor. scribendum esse coniecit τοῖς ὅχλοις s. τοῖς πολλοῖς, quorum prius magis placet et literarum ductibus ipsis quasi indicatur.

5. σπείρων ald.

9. δ] οῦ codd. Cor. corr.

14. βέλγες codd. Cor. corr.

16. ῦπὸ] ἐπὶ Cor. paulo audacius.

17. τοῦ ante ποταμοῦ om. edd.

19. ἐμπορείφ ABl edd.

23. συμβουλῆ Α.

ἐπιγραφὴν ἔχων τῶν ἐθνῶν έξήκοντα τὸν ἀριθμὸν καὶ εἰκόνες τούτων ἐκάστου μία καὶ †ἄλλος μέγας. προκάθηται δὲ τοῦ ἔθνους τοῦ Σεγοσιανῶν ἡ πόλις αὕτη, κειμένου μεταξὺ τοῦ 'Ροδανοῦ καὶ τοῦ † Δούβιος τὰ δ' ἔξῆς ἔθνη τὰ συντείνοντα πρὸς τὸν 'Ρῆνον, τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ Δούβιος ὁρίζεται, τὰ δ' ὑπὸ τοῦ 5 ἔραρος. οὖτοι μὲν οὖν, ὡς εἴρηται πρότερον, ἀπὸ τῶν Άλπεων καὶ αὐτοὶ κατενεχθέντες, ἔπειτ' εἰς ἐν ρεῖθρον συμπεσόν-Α. 293 τες εἰς τὸν 'Ροδανὸν καταφέρονται· ἄλλος δ' ἐστίν, ὁμοίως ἐν ταῖς ἄλπεσι τὰς πηγὰς ἔγων, Σηκοάνας ὅνομα \* ὁτων\*. ῥεῖ

<sup>1.</sup> εἰκόνας — μίαν coni. Cor. in nott. ad Intp. Par. haud improbabiliter, cum in ipsa ara sculptas fuisse illas imagines ex similibus artis antiquae monumentis, quae hodieque extant, facile suspicari possis. 2. allos manifesto corruptum, neque quid scriptum fuerit facile dixeris. Maxime arridet Toupii coniectura καὶ άλσος μέγα, sed Groskurdii etiam sententia και ανδριάς μέγας proponentis haud est spernenda: etenim Kaloapos, quod adiiciendum putat, minime est necessarium. Quod Cor. denique proponit καὶ ἄλλως μέγας admodum languet. 3. σαιγοσιαβων (sic) Al σαιγοσιαυών B σηγοσιαυών C. - κειμένη codd. Xyl. 4. Ad Dubim nullo modo pertinere Segusianos iam Xyl. monuit, ac Aelyngos potius scribendum esse suspicati sunt Falconer et Gos-Sed cum paulo post in Aeduorum quoque finibus describendis denuo Dubis commemoretur, haud magis ibi ferendus, Groskurdius et Ukertus Strabonem ipsum erroris maluerunt accusare, quam librarium. At Strabonem hace scribere potuisse nego, et mecum negabit qui attente legerit ea, quae supra pag. 185 sq. de Rhodani fluviorumque ei iunctorum cursu disputata sunt rectissime, et reputaverit Sequanos hoc ipso loco a Strabone poni inter Ararem et Rhenum sive, ut paulo post (v. 193), montem Iuram. Qui igitur fieri possit, ut Arar diviserit Aeduos et Sequanos? Utroque autem loco si scribitur Λείγηρος pro Δούβιος, id quod in altero iam voluit Palmerius aliique post eum, omnia perspicua sunt ac plana, ceterisque scriptoribus congrua; totius denique provinciae descriptio a Ligeri incipiens hac ratione recte procedit. Neque obstat magnopere huic mutationi codicum scriptura, ad literarum uncialium for-6. από | ύπό ald. — τῶν om. E. 9. σηχοανος (sic) mam revocata. A, sed σηκοάνας pr. m. in marg., σηκοανός BCl Cor. corr., licet ap. Steph. flumen quoque nominetur Σηκόανος: alteram enim formam Strabonis codd. omnibus aliis locis praeserunt. — ģέων om. Sbk. Cor., ac frustra tueri studet Toup. verbis φει δ' είς τον ωκεανον parenthesi in-Additum primum fuerat ¿¿w ut varia scriptura, deinde in seriem receptum est.

O

δ' είς τον οικεανόν, παράλληλος τῷ Τήνο, διὰ έθνους όμωνύμου, συνάπτοντος τῷ 'Ρήνῳ τὰ πρὸς ἔω, τὰ δ' εἰς τάναντία τῶ Άραρι, ὅθεν αὶ κάλλισται ταριχεῖαι τῶν ὑείων κρεῶν εἰς την Ρώμην κατακομίζονται. μεταξύ μέν ούν τοῦ † Δούβιος καὶ 5 του Άραρος οίκει το των Αίδούων έθνος, πόλιν έγον Καβυλλίνον έπι τῷ Αραρι και φρούριον Βίβρακτα. οι δε Αίδοῦοι καὶ συγγενεῖς Ρωμαίων ώνομάζοντο καὶ πρώτοι τών ταύτη προσηλθον πρός την φιλίαν και συμμαχίαν. πέραν δε του Άραρος οίκουσιν οἱ Σηκοανοί, διάφοροι καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἐκ πολλοῦ 10 γεγονότες καὶ τοῖς Αἰδούοις. ὅτι πρὸς Γερμανοὺς προσεγώρουν πολλάκις κατά τας έφόδους αὐτῶν τας ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν, καὶ έπεδείκουντό χε οὐ τὴν τυγοῦσαν δύναμιν, άλλα καὶ κοινωνοῦντες αὐτοῖς ἐποίουν μεγάλους, καὶ ἀφιστάμενοι μικρούς πρὸς δε τους Αίδούους και δια ταυτα μέν, άλλ' επέτεινε την έγθραν 15 ή τοῦ ποταμοῦ ἔρις τοῦ διείργοντος αὐτούς, έκατέρου τοῦ ἔθνους ίδιον άξιούντος είναι τὸν Άραρα καὶ έαυτφ προσήκειν τὰ διαγωγικά τέλη · νυνὶ δ' ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίοις ἄπαντ' ἐστί.

3. Τὴν δ' ἐπὶ τῷ "Ρήνφ πρῶτοι τῶν ἀπάντων οἰκοῦσιν Έλουήττιοι, παρ' οἰς εἰσιν αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἐν τῷ Αδούλᾳ

20 ὅρει. τοῦτο δ' ἐστὶ μέρος τῶν "Αλπεων, ὅθεν καὶ ὁ Αδούας
εἰς τἀναντία μέρη ἡεῖ τὰ πρὸς τὴν ἐντὸς Κελτικὴν καὶ πληροῖ
τὴν Λάριον λίμνην, πρὸς ἡ ἔκτισται τὸ Κῶμον, εἶτ' ἐνθένδε εἰς
τὸν Πάδον συμβάλλει, περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν. καὶ ὁ 'Ρῆνος
δὲ εἰς ἔλη μεγάλα καὶ λίμνην ἀναχεῖται μεγάλην, ἡς ἐφάπτον- Α. 294

A. 294 C. 193

<sup>4.</sup> Δούβιος ] Λείγηρος scribendum, ut modo docuimus. ABI ελούων C Cor. corr. hic et paulo post. 6. βίβραγ**κτα C.** — ₹80vos codd. 10. toovois codd. Post hanc vocem Grosk arbitratur excidisse vois uèr Poualois haud iniuria: talia enim requiri videntur iis, 13. αὐτοὺς Ε. quae sequuntur. 14. ¿δούους codd. 18. altovátios codd. Nartovátas Sbk. ex Cas. coni. coll. p. 204, Navrovátios Xyl. ante eum proposuerat, utrumque frustra; de Helvetiis enim agi sequentia docent, eosque Cor. ex Cluverii coni. restituit: eodem ducit ipsa codicum scriptura recte iudicata, διαδουέλλα codd. Sbk. corr. ex Xyl. coni. 20. Aδδούας Cor., sed infra quoque (p. 204. 213) codd. constanter simplex & exhibent. laglar A, sed infra hic quoque alteram formam praebet.

ται καὶ Ραιτοί καὶ Οὐικδολικοί τῶν Άλπίων τικές καὶ τῶν · επεραλπίων. φησὶ δὲ τὸ μῆκος αὐτοῦ σταδίων εξακισχιλίων Ασίνιος, ούχ ἔστι δέ άλλ' ἐπ' εὐθείας μὲν τοῦ ἡμίσους όλίγον αν ύπερβάλλοι, τοῖς δὲ σχολιώμασι καὶ γίλιοι προστεθέντες ίκανως αν έχοιεν και γαρ όξύς έστι, δια τούτο δε και δυσγεφύ- 5 ρωτος και διά πεδίων υπτιος φέρεται το λοιπόν, καταβάς από των όρων πως οὖν οἱόν τε μένειν όξὺν καὶ βίαιον, εἰ τῷ ὑπτιασμφ προσδοίημεν καὶ σκολιότητας πολλάς καὶ μακράς; φησὶ δὲ καὶ δίστομον εἶναι, μεμψάμενος τοὺς πλείω λέγοντας έγκυκλούνται μεν δή τινα χώραν ταῖς σκολιότησι καὶ ούτος καὶ ὁ 10 Σηχοάνας, οὐ τοσαύτην [δέ]. ἀμφότεροι δὲ ῥέουσιν ἐπὶ τὰς ἄρπτους από των νοτίων μερών πρόκειται δ' αὐτών ή Βρεττανική, του μέν Ρήνου καὶ έγγύθεν, ώστε καθοράσθαι τὸ Κάντιον, όπερ έστὶ τὸ έφον άκρον της νήσου, τοῦ δὲ Σηκοάνα μικρόν ἀπωτέρω· ένταῦθα δὲ καὶ τὸ ναυπήγιον συνεστήσατο 15 Καΐσαο ὁ Θεός, πλέων εἰς την Βοεττανικήν. τοῦ δὲ Σηκοάνα τὸ πλεόμενον ύπὸ τῶν ἐκ τοῦ Αραρος δεχομένων τὰ φορτία μικρώ πλέον έστίν η τὸ τοῦ Λείγηρος καὶ τὸ τοῦ Γαρούνα: τὸ δὲ ἀπὸ Λουγδούνου μέχρι τοῦ Σηκοάνα \* η \* χιλίων σταδίων ἐστίν, ἔλαττον [δ'] η διπλάσιον τούτου [το] ἀπὸ τῶν είσ- 20 Βολών τοῦ Ροδανοῦ μέγρι Λουγδούνου. φασὶ δὲ καὶ πολυγρύσους τους Έλουηττίους μηδεν μέντοι ήττον επί ληστείαν τραπέ-΄ σθαι, τὰς τῶν Κίμβρων εὐπορίας ἰδόντας ἀφανισθῆναι δ' αὐτῶν τὰ δύο φύλα, τριῶν ὄντων, κατὰ στρατείας. ὅμως δ' έκ τῶν λοιπῶν \*τόπων\* τὸ τῶν ἐπιγόνων πλῆθος ἐδήλωσεν 25 ό πρός Καίσαρα τὸν Θεὸν πόλεμος, ἐν ος περὶ τετταράκοντα

<sup>1.</sup> φετοὶ ABl καίφετοι C, omisso antea καὶ. — οὐινδολιγοὶ ABl, et accentu in paenultimam retracto C, Οὐινδελικοὶ Stik. Cor. — ἄλπεων AC ἀλπείων B edd. cf. ad p. 202. 2. ὑπεφαλπείων B edd. 3. ἐπ²] ἀπ² ABC. 11. σηκουάνας ACl. — ἀλλὶ ante οὐ add. Cor. atque opus est tali particula, sed mihi verisimilius visum δὲ addere post τοσαύτην 12. πρεττανική AC. 15. συνεστήσαντο C. 16. πρεττανικήν AC. 17. δεχόμενον A, sod ο ex ω factum erasa altera parte. 19. ἢ Cor. om. 20. δ² om. codd. Cor. add. — τὰ om. codd. Cor. add. 22. ἐλουητανοὺς codd. — λησταὶ post Ἐλουηττίους add. ald., pro quo εἰναι habent edd. inde ab Hopp. — τρέπεσθαι codd. 24. στρανιὰς BC lA (in hoc sine acc.). 25. τόπων asteriscis inclusit Cor.

μυριάδες σωμάτων διεφθάρησαν, τους δε λοιπους σώζεσθαι Α. 295 μεθήκεν είς όκτακισχιλίους, όπως μη τοις Γερμανοίς, όμόρους ούσιν, έρημον την χώραν άφή.

4. Μετά δε τους Έλουηττίους Σηκοανοί και Μεδιοματρικοί 5 κατοικούσι τὸν Υῆνον, ἐν οἶς ιόρυται Γερμανικὸν ἔθνος περαιωθέν έκ της οίκείας, Τρίβοκγοι. έν δέ τοις Σηκοανοίς έστι τὸ όρος ό Ιουράσιος, διορίζει δ' Έλουηττίους και Σηκοανούς. ύπερ οὖν τῶν Ἐλουηττίων καὶ τῶν Σηκοανῶν Αἰδοῦοι καὶ Λίγγονες οίκοῦσι πρός δύσιν, ύπερ δε των Μεδιοματρικών Αεθκοι καί η των Λιγγόνων τι μέρος. τὰ δὲ μεταξὺ έθνη τοῦ τε Λείγηρος καὶ τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ τὰ πέραν τοῦ Ροδανοῦ τε καὶ τοῦ Άραρος παράκειται πρός άρκτον τοῖς τε Άλλόβριξι καὶ τοῖς περί τὸ Λούγδουνον τούτων δ' έπιφανέστατόν έστι τὸ τῶν Αρουέρνων καὶ τὸ τῶν Καρνούτων, δι' ὧν ἀμφοῖν ἐνεχθεὶς ὁ 15 Λείγηο είς τον ώκεανον έξεισι. δίαρμα δ' έστιν είς την Βρεττανικήν από των ποταμών της Κελτικής είκοσι καὶ τριακόσιοι στάδιοι ύπὸ γὰρ τὴν ἄμπωτιν ἀφ' ἐσπέρας ἀναγθέντες τῆ ύστε- С. 194 ραία περί δηδόην ώραν καταίρουσιν είς την νήσον. μετά δέ τους Μεδιοματρικούς καὶ Τριβόκχους παροικούσι τον Υήνον 20 Τρηούιροι, καθ' ους πεποίηται τὸ ζεύγμα ύπὸ τῶν Ῥωμαίων νυνί των στρατηγούντων τον Γερμανικόν πόλεμον. πέραν δέ οικουν Ούβιοι κατά τουτον τον τόπον, οθς μετήγαγεν Αγρίππας έκόντας είς την έντος του Ρήνου. Τρηουίροις δε συνεγείς Νεφούιοι, καὶ τοῦτο Γερμανικὸν έθνος τελευταῖοι δὲ Μενάπιοι Α. 296 25 πλησίον των έκβολων έφ' έκατερα του ποταμού κατοικούντες έλη καὶ δρυμούς οὐγ ύψηλῆς, άλλὰ πυκτῆς ύλης καὶ ἀκατθώ. δους. κατά τούτους δ' ίδουνται Σούγαμβροι Γερμανοί. πάσης

<sup>1.</sup> μυριάδας C. 4. σελουηττίους ABl. — μηδιοματρικοί CA (sine acc.). 6. ἐκ τῆς οἰκείας om. l. 7. δὲ λουηττίους A. 8. τῶν ante Σηκοανῶν om. edd. — οἱ δοῦοι codd. 11. τὰ] τὸ C. 12. τε om. l. — Αλλόβροξι Cor. cf. ad p. 185 extr. 14. ουαέρνων ABC. 16. εἴκοσι] η C ἀκτὰ Β. 20. τρηοῦσγροι A τριοῦσγροι BCl Shk. corr. 22. οὐίβιοι Al ἰμβροι (sic) C. 23. τρηοῦσγροις Al τρηουαγροις C τριουάγροις B. 25. πλησίον om. edd. codd., excepto E: excidisse sive hoc verbum sive aliud simile suspicatus crat Grosk.

δ' ύπέρκεινται της ποταμίας ταύτης οι Σόηβοι προσαγορευόμετοι Γερμανοί και δυνάμει και πλήθει διαφέροντες των άλλων, ύφ' ων οι έξελαυνόμενοι κατέφευγον είς την έντος του Ρήνου νυνί και άλλοι δε κατ' άλλους τόπους δυναστεύουσι και διαδέγονται τὰ ζώπυρα τοῦ πολέμου, των πρώτων ἀεὶ καταλυομένων. 5

5. Τῶν δὲ Τρηουίρων καὶ Νερουίων Σένονες καὶ Ρῆμοι πρὸς ἐσπέραν οἰκοῦσιν, ἔτι δ' ἀτρεβάτιοι καὶ Ἐβούρωνες· τοῖς Μεναπίοις δ' εἰσὶ συνεχεῖς ἐπὶ τῆ θαλάττη Μορινοὶ καὶ Βελλράκοι και καὶ ἀμβιανοὶ καὶ Σουεσσίωνες καὶ Κάλετοι μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ. ἐμφερὴς δ' ἐστὶ τῆ τῶν Μενα- 10 πίων ῆ τε τῶν Μορινῶν καὶ ἡ τῶν ἀτρεβατίων καὶ Ἐβουρώνων ΰλη γάρ ἐστιν οὐχ ὑψηλῶν δένδρων πολλὴ μέν, οὐ τοσαύτη δέ, ὅσην οἱ συγγραφεῖς εἰρήκασι, τετρακισχιλίων σταδίων, καλοῦσι δ' αὐτὴν ἀρδουένναν κατὰ δὲ τὰς πολεμικὰς ἐφόδους συμπλέκοντες τὰς τῶν θάμνων λύγους, βατώδεις ουσας, ἀπέ- 15 φραττον τὰς παρόδους. ἔστι δ' ὅπου καὶ σκόλοπας κατέπηττον, Α. 297 αὐτοὶ δὲ κατέδυνον εἰς τὰ βάθη πανοίκιοι, νησίδια ἔχοντες ἐν τοῖς ἔλεσι ἐν μὲν οὐν ταῖς ἐπομβρίαις ἀσφαλεῖς τὰς καταφυγὰς εἰγον, ἐν δὲ τοῖς αὐγμοῖς ἡλίσκοντο ῥαδίως. νυνὶ δ' ἄπαν-

1. σώηβοι Al. 3. of om. 1. 4. vvví asteriscis inclusit Cor., sequentibus coniunxit incommodissime Grosk. Ad Ubios paulo ante commemoratos haec referenda esse, corumque nomen ante εξελαυνόμενοι excidisse coniecit haud improbabiliter Cluver. Germ. antiq. II, c. 17, p. 79. 5. των πρότερον edd. inde a Cas. 6. νεβοίων ABCl Xyl. corr. - σένονες et μ sup. prius ν A. 7. Άτρέβατοι codd. Cor. s add., quod eodem nomine mox recurrente codicum scriptura commendare videtur, licet corrupta sit in plerisque; Ατριβάτιοι quoque appellantur ap. Ptolem. II, 8. — lεβούρωνες ABCl. 9. σουεσίωνες BCl. ρινών ΑΒС. - ατρεβαταίων C ατρεβατοίων A. 15. συντέμνοντες lm, unde, cum Caesar eadem de consuetudine locutus (II, 17) scripserit "teneris arboribus incisis atque inflexis," συντέμνοντες καὶ συμπλέχοντες Casaubonus dubitanter proposuit: quae Grosk. avide arripuit, in codd. simul nonnullis ea legi falso affirmans. - οντας codd. Cor. corr. ex Cas. sent., atque est feminini generis λύγος apud optimos scriptores: habent tamen etiam ὁ λύγος Schol. ad Od. I v. 427, Eust. ad Il. p. 834, 33 Rom., ita ut fortasse hic quoque τοὺς — λύγους scribendum sit. 16. ἀνέφραττον codd. cdd.: correxi ex Grosk. coni. — είσόδους l ald.

τες οἱ ἐττὸς Ὑήτου καθ' ἡσυχίαν ὅττες ὑπακούουσι Ῥωμαίων.
περὶ δὲ τὸν Σηκοάναν ποταμόν εἰσι καὶ οἱ Παρίσιοι, νῆσον
ἔχοντες ἐν τῷ ποταμῷ καὶ πόλιν Λουκοτοκίαν, καὶ Μέλδοι καὶ
Ληξοούιοι, παρωκεανῖται οὖτοι. ἀξιολογώτατον δ' ἐστὶν ἔθνος
5 τῶν ταύτη Ῥῆμοι, καὶ ἡ μητρόπολις αὐτῶν Λουρικορτόρα μάλιστα, συνοικεῖται καὶ δέχεται τοὺς τῶν Ρωμαίων ἡγεμόνας.

#### CAPUT IV.

1. Μετά δε τά λεγθέντα έθνη τά λοιπά Βελγών έστιν έθνη τών παρωκεανιτών, ών Ουένετοι μέν είσιν οι ναυμαγήσαντες 10 πρός Καίσαρα ετοιμοι γάρ ήσαν κωλύειν τον είς την Βρεττανικήν πλούν, γρώμενοι τῷ έμπορίω. κατεναυμάγησε δὲ ἡαδίως, ούκ εμβόλοις χρώμενος (ἦν γὰρ παχέα τὰ ξύλα), ἀλλ' ἀνέμφ C. 195 φερομένων έπ' αὐτόν, κατέσπων οἱ Ῥωμαῖοι τὰ ἱστία δορυδρεπάνοις ήν γὰρ σκύτινα διὰ τὴν βίαν τῶν ἀνέμων άλύσεις δ' 15 ετεινον άντι κάλων. πλατύπυγα δε ποιούσι και ύψίπουμνα και ύψόπρωρα διὰ τὰς ἀμπώτεις, δρυίνης ὕλης, ης ἐστιν εὐπορία. διόπερ οὐ συνάγουσι τὰς άρμονίας τῶν σανίδων, άλλ' άραιώματα καταλείπουσι ταῦτα δὲ βρύοις διανάττουσι τοῦ μὴ κατά Α. 298 τας νεωλκίας καπυρούσθαι την ύλην μη νοτιζομένην, του μέν 20 βρύου νοτιωτέρου όντος τῆ φύσει, τῆς δὲ δρυὸς ξηρᾶς καὶ άλιπούς. τούτους οίμαι τοὺς Οὐενέτους οίκιστας είναι των κατά τον Άδρίαν και γάρ οι άλλοι πάντες σχεδόν τι οι έν τῆ Ίταλία Κελτοί μετανέστησαν έχ τῆς ὑπὲο τῶν Άλπεων γῆς, καθάπερ καὶ οἱ Βόιοι καὶ Σένονες διὰ δὲ τὴν ὁμωνυμίαν Πα-

<sup>2.</sup> σηκοάνα Bl σικοάνα CA, sed in hoc ι in η mut. sec. m. — παρήσιοι AC. 10. πρεττανικήν AC. 11. εμπορείω Cor. 12. ἀνέμων C, sed ν sec. m. add. 13. τὰ ἱστία om. C. 14. ἀλύσει C Cor.: in qua scriptura cum singularis incommodus sit, incommodius hoc est, quod vela dicuntur catenis alligata. Ad ancoras autem hace referenda esse intelligitur ex Caes. de bell. Gall. III, 13: ac fortasse apud Strabonem ancorarum mentio librarii culpa intercidit. 15. τὰ πλοῖα ante ποιοῦσι omissa esse haud improbabiliter suspicatur Grosk. 19. μὴ] ἢ codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 20. τὴν φύσιν l. 23. τῆς ante τῶν add. C. 24. βίοι codd. Xyl. corr. — οἱ ante Σένονες add. C(?) cdd. — σένονες et ν sup. prius ν add. sec. m.

φλαγόνας φασὶν αὐτούς. λέγω δ' οὐκ ἰσχυριζόμενος ἀρκεῖ γὰρ περὶ τῶν τοιούτων τὸ εἰκός. 'Οσίσμιοι δ' εἰσίν, οῦς [Ωσ]τιμίους ὀτομάζει Πυθέας, ἐπί τινος προπεπτωκυίας ἱκανῶς ἄκρας εἰς τὸν οἰκεανὸν οἰκοῦντες, οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον δέ, ἐφ' ὅσον ἐκεῖνός φησι καὶ οὶ πιστεύσαντες ἐκείνω. τῶν δὲ μεταξὰ ἐθνῶν τοῦ τε Σηκοάνα καὶ τοῦ Λείγηρος οἱ μὲν τοῖς Σηκοανοῖς, οἱ δὲ τοῖς ᾿Αρουέρνοις ὁμοροῦσι.

- 2. Τὸ δὲ σύμπαν φῦλον, ὁ νῦν Γαλλικόν τε καὶ Γαλατικὸν καλοῦσιν, ἀρειμάνιόν ἐστι καὶ θυμικόν τε καὶ ταχὰ πρὸς μάχην, ἄλλως δὲ ἀπλοῦν καὶ οὐ κακόηθες. διὰ δὲ τοῦτο ἐρε- 10 θισθέντες μὲν ἀθρόοι συνίασι πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ φανερῶς καὶ οὐ μετὰ περισκέψεως, ὥστε καὶ εὐμεταχείριστοι γίνονται τοῖς καταστρατηγεῖν ἐθελουσι· καὶ γὰρ ὅτε βούλεται καὶ ὅπου καὶ ἀφ' ἡς ἔτυχε προφάσεως παροξύνας τις αὐτοὺς ἐτοίμους ἔσχε πρὸς τὸν κίνθυνον, πλὴν βίας καὶ τόλμης οὐδὲν ἔχοντας 15
- Α. 299 τὸ συναγωνιζόμενον. παραπεισθέντες δὲ εὐμαρῶς ἐνδιδόασι πρὸς τὸ χρήσιμον, ὧστε καὶ παιδείας ἄπτεσθαι καὶ λόγων. τῆς δὲ βίας τὸ μὲν ἐκ τῶν σωμάτων ἐστὶ μεγάλων ὅντων, τὸ δ' ἐκ τοῦ πλήθους συνίασι δὲ κατὰ πλῆθος ὁ ἀδίως διὰ τὸ ἀπλοῦν καὶ αὐθέκαστον, συναγανακτούντων τοῖς ἀδικεῖσθαι δοκοῦσιν 20 ἀεὶ τῶν πλησίον. νυνὶ μὲν οὖν ἐν εἰρήνη πάντες εἰσὶ δεδουλωμένοι καὶ ζῶντες κατὰ τὰ προστάγματα τῶν ἐλόντων αὐτοὺς Ρωμαίων, ἀλλ' ἐκ τῶν παλαιῶν χρόνων τοῦτο λαμβάνομεν περὶ αὐτῶν, ἔκ [τε] τῶν μέχρι νῦν συμμενόντων παρὰ τοῖς Γερμα-
- C. 196 νοῖς νομίμων. καὶ γὰρ τῆ φύσει καὶ τοῖς πολιτεύμασιν ἐμφερεῖς 25 εἰσι καὶ συγγενεῖς ἀλλήλοις οὖτοι, ὅμορόν τε οἰκοῦσι χώραν διοριζομένην τῷ Ὑήνῷ ποταμῷ, καὶ παραπλήσια ἔχουσαν τὰ

<sup>2.</sup> ἐνθένδε οἱ ante ᾿Οσίσμιοι add. edd. inde a Xyl., sed Cor. asteriscis inclusit; εἰσὶ δὲ οἱ σίσμιοι δ᾽ εἰσὶν κτλ. ald. — Ἰσσίσμιοι οἱ σίσμιοι ΑΒCl Xyl. corr. — οῦ; Τιμίους codd. edd. Correxi ex Hagenbuchii coni.: v. ad I, 63. 5. ἔχειν ante φησὶ add. ald. 6. σηκουάνοις Α. 8. δἷ] οἱ Βl. 9. ἀρημάνιον ΑΒCl. 11. συνίασαν ΑC. 19. καὶ ante κατὰ add. ald. 20. συναγακατοῦντες C(?)ποΒ ex corr. edd. 24. καὶ ante ἐκ add. Cor., ac talem particulam intercidisse manifestum est: mihi τε post ἐκ addere probabilius visum. 27. ποταμῷ om. Ε.

πλείστα. ἀρκτικωτέρα δ' ἐστὶν ἡ Γερμανία, κρινομένων τῶν τε νοτίων μερῶν πρὸς τὰ νότια καὶ τῶν ἀρκτικῶν πρὸς τὰ ἀρκτικά. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰς μεταναστάσεις αὐτῶν ὁραδίως ὑπάρχειν συμβαίνει, φερομένων ἀγεληδὸν καὶ πανστρατιᾳ, μᾶλδον δὲ καὶ πανοικίων ἐξαιρόντων, ὅταν ὑπ' ἄλλων ἐκβάλλωνται κρειττόνων. οἴ τε 'Ρωμαῖοι πολὺ ρῷον τούτους ἐχειρώσαντο ἢ τοὺς Ίβηρας· καὶ γὰρ ῆρξαντο πρότερον καὶ ἐπαύσαντο ὕστερον ἐκείνοις πολεμοῦντες, τούτους δ' ἐν τῷ μεταξὺ χρόνο πάντας κατέλυσαν, τοὺς ἀνὰ μέσον 'Ρήνου καὶ τῶν Πυρηναίων ὁρῶν 10 σύμπαντας. ἀθρόοι γὰρ καὶ κατὰ πλῆθος ἐμπίπτοντες ἀθρόοι κατελύοντο, οἴ δ' ἐταμίευον καὶ κατεκερμάτιζον τοὺς ἀγῶνας, ἄλλοτε ἄλλοι καὶ κατ' ἄλλα μέρη ληστρικῶς πολεμοῦντες. εἰσὶ μὲν οὐν μαχηταὶ πάντες τῷ φύσει, κρείττους δ' ἰππόται ἢ πεζοί, καὶ ἔστι 'Ρωμαίοις τῷς ἰππείας ἀρίστη παρὰ τούτων. ἀεὶ δὸ οἱ προσβορρότεροι καὶ παρωκεανῖται μαχιμώτεροι.

3. Τούτων δὲ τοὺς Βέλγας ἀρίστους φασίν, εἰς πεντεκαίδεκα ἔθνη διηρημένους, τὰ μεταξὺ τοῦ Ῥήνου καὶ τοῦ Λείγηρος παροικοῦντα τὸν ἀκεανόν, ὅστε μόνους ἀντέχειν πρὸς τὴν
τῶν Γερμανῶν ἔφοδον, Κίμβρων καὶ Τευτόνων. αὐτῶν δὲ τῶν
20 Βελγῶν Βελλοάκους ἀρίστους φασί, μετὰ δὲ τούτους Σουεσσί- Α. 30
ωνας. τῆς δὲ πολυανθρωπίας σημεῖον εἰς γὰρ τριάκοντα μυριάδας ἔξετάζεσθαί φασι τῶν Βελγῶν πρότερον τῶν δυναμές
νων φέρειν ὅπλα. εἴρηται δὲ καὶ τὸ τῶν Ἐλουηττίων πλῆθος
καὶ τὸ τῶν Αρουέρνων καὶ τὸ τῶν συμμάχων, ἐξ ὧν ἡ πολυ25 ανθρωπία φαίνεται καί, ὅπερ εἰπον, ἡ τῶν γυναικῶν ἀρετὴ

<sup>5.</sup> δὲ καὶ ] δ' ἐκ codd. Cor. corr. — ἐκβάλλον-3. ¿adías Cor. Tal ABCI Cor. corr. 6. τε] μέντοι **Ε**. 7. ὖστερον om. **E**. 10. σύμπαντας asteriscis inclusit Cor. iniuria: etenim non otiosa haec est illius verbi repetitio, sed accuratius iam definitur, quod antea in universum magis dictum erat, sicut μ. 204 προσελάμβανε δε πλείστον είς την μεταλλείαν αίτοις δ Δουβίας είς τα χουσοπλύσια. - καί post άθρόοι add. Cor. 14.  $\hat{\eta}$  ante  $\pi \alpha \varrho \hat{\alpha}$  add. Cor. 15. προσβορώτε-18. παροικούντας codd. Cor. corr. — ώστε] ούτε codd. Xyl. corr. Guarinum secutus. 20. βέλγων hic et paulo post codd., exc. E. In marg. A hoc loco add. βέλγοι οι νῦν φράγγοι. — οὐεσσίωνας 24. τὸ ante τῶν συμμάχων om. edd. codd. Xyl. corr.

πρός τὸ τίκτειν καὶ έκτρεφειν τοὺς παϊδας. σαγηφορούσι δὲ καὶ κομοτροφούσι καὶ ἀναξυρίσι χρώνται περιτεταμέναις, ἀντὶ δὲ γιτώνων σγιστούς γειριδωτούς φέρουσι μέχρις αἰδοίων καὶ γλουτών. ή δ' έρεα τραχεία μεν, μακρόμαλλος δε, άφ' ής τους δασείς σάγους έξυφαίνουσιν, οθς λαίνας καλούσιν \*οί μέντοι 5 Ψωμαΐοι\* καὶ ἐν τοῖς προσβορροτάτοις ὑποδιφθέρας τρέφουσι ποίμτας ίχατῶς ἀστείας ἐρέας. ὁπλισμὸς δὲ σύμμετρος τοῖς Α. 301 τῶν σωμάτων μεγέθεσι, μάχαιρα μαχρά, παρηρτημένη παρὰ τὸ. δεξιὸν πλευρόν, καὶ θυρεὸς μακρὸς καὶ λόγχαι κατὰ λόγον καὶ μάδαρις, πάλτου τι είδος. γρώνται δὲ καὶ τόξοις ένιοι καὶ 10 σφενδόναις. έστι δέ τι καὶ γρόσφφ έοικὸς ξύλον, έκ χειρός οὐκ C. 197 έξ άγκυλης άφιέμενον, τηλεβολώτερον καὶ βέλους, οδ μάλιστα καὶ πρὸς τὰς τῶν ὀρνέων χρῶνται Θήρας. χαμευνοῦσι δε καὶ μέγρι νῦν οἱ πολλοί, καὶ καθεζόμενοι δειπνοῦσιν ἐν στιβάσι. τροφή δὲ πλείστη μετὰ γάλακτος καὶ κρεῶν παντοίων, μάλιστα 15 δε των ύείων και νέων και άλιστων. αι δ' θες και άγραυλούσιν, υψει τε καὶ άλκη καὶ τάγει διαφέρουσαι κίνδυνος γοῦν έστι τῷ ἀήθει προσιόντι, ώσαύτως καὶ λύκφ. τοὺς δ' οἶκους

<sup>4.</sup> ἀκρόμαλλος codd. Cor. corr. ex Cluverii coni. (v. Germ. antiq. I c. 16 p. 137) N quod praecedit causa fuit, cur M omitteretur: v. p. 195 5. Verba οἱ μέντοι Ῥωμαῖοι Xylandro iam fuerunt suin. ac passim. specta, ac licet de negotiatoribus Romanis intelligi possint, ut pluribus ostendit Casaubonus ad h. l., plerisque tamen haec ratio parum placuit. Cas. ipse putavit aliquando legi posse καλουσιν οί 'Ρωμαΐοι' 🐗 μέντοι κτλ., cumque secuti sunt Toup. et Cor. ita, ut ille proponeret μέντοι καὶ ἐν, hic vero scriberet ἐν μέντοι καὶ τοῖς κτλ., quae nemo probabit. Ex margine, ni fallor, verba illa huc recepta sunt, addita primum ad explicanda ea, quae paulo brevius scripserat Strabo οῦς λαίνας καλουσι. Multo infelicius Grosk. ante λαίνας inserendum censuit Ελληνες. 6. προσβορωτάτοις CEl. — ὑποδιφθέρους Cor. 9. τὸ] τὸν ald. 10. μαίρις ABl μῆρις C μάαρις Epit. Inde μάταρις Sbk. Cor. ex Scaligeri (v. ad Virg. Catal. p. 282) et Turnebi (v. Advers. IX, 7) coni. Hesychius autem cum habeat μαδάρεις, hanc formam, codicum scripturae propiorem, praescrendam duxi. — πάλτου τι είδος asteriscis inclusit 11. γ*ρ*όφω *l*. 12. αγκάλης l. - εφιέμενον ACl αφιέμενον Boh (ex corr.) Cor. rec. 15. μετά] μὲν ἀπὸ Cor., quod sane arri-16. ύίων ald. — καὶ νέων om. l. 18. τοὺς δ' οἴκους — ἐπιβάλλοντες infra post Ἰταλίας ponenda censet Grosk.

έχ σανίδων και γέρφων έγουσι μεγάλους θολοειδείς, όροφον πολυν έπιβάλλοντες. ουτως δ' έστι δαψιλή και τα ποίμνια και τὰ ύοφόρβια, ώστε τῶν σάγων καὶ τῆς ταριγείας ἀφθονίαν μὴ τη Ρώμη χορηγείσθαι μόνον, άλλα και τοις πλείστοις μέρεσι 5 της Ιταλίας. άριστοκρατικαί δ' ήσαν αί πλείους των πολιτειών. ενα δ' ήγεμόνα ήρουντο κατ' ένιαυτον το παλαιόν, ως δ' αυτως είς πόλεμον είς ύπὸ τοῦ πλήθους ἀπεδείκνυτο στρατηγός. νυνὶ δὲ προσέχουσι τοῖς τῶν Ῥωμαίων προστάγμασι τὸ πλέον. ίδιον δε το έν τοῖς συνεδρίοις συμβαϊνον· έαν γάρ τις θορυβή 10 τον λέγοντα καὶ ὑποκρούση, προσιών ὁ ὑπηρέτης, ἐσπασμένος τὸ ξίφος, κελεύει σιγᾶν μετ' ἀπειλης: μη παυομένου δέ, καὶ δεύτερον καὶ τρίτον ποιεῖ τὸ αὐτό, τελευταῖον δὲ ἀφαιρεῖ τοῦ σάγου τοσούτον, όσον άχρηστον ποιήσαι το λοιπόν. το δε περί τους ανδρας και τας γυναϊκας, το διηλλάγθαι τα έργα υπεναν-15 τίως τοῖς παρ' ἡμῖν, κοινὸν καὶ πρὸς ἄλλους συγνούς τῶν βαρβάρων έστί.

4. Παρὰ πᾶσι δ' ὡς ἐπίπαν τρία φῦλα τῶν τιμωμένων Α. 30 διαφερόντως ἐστί, Βάρδοι τε καὶ Οὐάτεις καὶ Δρυίδαι Βᾶρδοι μὲν ὑμνηταὶ καὶ ποιηταί, Οὐάτεις δὲ ἰεροποιοὶ καὶ φυσιο-20 λόγοι, Δρυίδαι δὲ πρὸς τῆ φυσιολογία καὶ τὴν ἦθικὴν φιλοσοφίαν ἀσκοῦσι δικαιότατοι δὲ νομίζονται καὶ διὰ τοῦτο πιστεύονται τάς τε ἰδιωτικὰς κρίσεις καὶ τὰς κοινάς, ιῶστε καὶ πολέμους διήτων πρότερον καὶ παραπάττεσθαι μελλοντας ἔπαυον, τὰς δὲ φονικὰς δίκας μάλιστα τούτοις ἐπετέτραπτο δικάζειν.
25 ὅταν τε φορὰ τούτων ἦ, φορὰν καὶ τῆς χώρας νομίζουσιν ὑπάρχειν. ἀφθάρτους δὲ λέγουσι καὶ οὖτοι καὶ ἄλλοι τὰς ψυχὰς καὶ τὸν κόσμον, ἐπικρατήσειν δέ ποτε καὶ πῦρ καὶ ῦδωρ.

5. Τῷ δ' ἀπλῷ καὶ θυμικῷ πολὸ τὸ ἀνόητον καὶ ἀλαζονικὸν πρόσεστι καὶ τὸ φιλόκοσμον χρυσοφοροῦσί τε γάρ, περὶ 30 μὲν τοῖς τραχήλοις στρεπτὰ ἔχοντες, περὶ δὲ τοῖς βραχίσσι καὶ τοῖς καρποῖς ψέλια, καὶ τὰς-ἐξΦῆτας βαπτὰς φοροῦσι καὶ χρυ-

καὶ τὰ] κατὰ C.
 ἀριστοκρατωρικαὶ l ἀριστοκράτη καὶ C.
 προστρέχουσι l.
 τὰ αὐτά ald., τὸ om. l.
 πας ἄπασι BCl cdd.
 18. οὐάτις A. — καὶ Δρυτδαι — Οὐάτεις om. C.
 καὶ ποιηταί om. l.
 ξπαιον l.
 οἱ ante ἄλλοι add.
 Cor. haud improbabiliter.

σοπάστους οἱ ἐν ἀξιώματι. ὑπὸ τῆς τοιαύτης δὲ κουφότητος

αφόρητοι μεν νικώντες, έκπλαγείς δ' ήττηθέντες όρωνται. πρόσεστι δε τη ανοία και το βαρβαρον και το έκφυλον, ο τοις προσβόροις έθνεσι παρακολουθεί πλείστον, τὸ ἀπὸ τῆς μάχης ἀπι-C. 198 όντας τας κεφαλάς των πολεμίων έξάπτειν έκ των αύγένων 5 Α. 303 των ιππων, κομίσαντας δε προσπατιαλεύειν † την θέαν τοίς προπυλαίοις. φησί γοῦν Ποσειδώνιος αὐτὸς ίδεῖν ταύτην πολλαγοῦ καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀηθίζεσθαι, μετὰ δὲ ταῦσα φέρειν πράως διὰ τὴν συνήθειαν. τὰς δὲ τῶν ἐνδόξων κεφαλὰς κεδρούντες έπεδείκνυον τοῖς ξένως, καὶ οὐδὲ πρὸς ἰσοστάσιον γρυ- 10 σον απολυτρούν ήξίουν. καὶ τούτων δ' έπαυσαν αύτους Ρωμαΐοι, καὶ τῶν κατὰ τὰς θυσίας καὶ μαντείας ὑπεναντίων τοῖς παρ' ήμιν νομίμοις. ανθρωπον δέ κατεσπεισμένον παίσαντες είς νώτον μαγαίρα έμωντεύοντο έχ τοῦ σφαδασμοῦ. έθυον δε οὐχ άνευ Δουϊδών. καὶ άλλα δὲ ἀνθρωποθυσιών είδη λέγεται· καὶ 15 γάρ κατετόξευόν τινας καὶ άνεσταύρουν έν τοῖς ίεροῖς καὶ κατασχευάσαντες κολοσσον γόρτου καὶ ξύλων, έμβαλόντες εἰς τοῦτον βοσκήματα καὶ θηρία παντοῖα καὶ ἀνθρώπους ώλοκαύτουν.

6. Ἐν δὲ τῷ ἀκεανῷ φησιν εἶναι νῆσον μικρὰν οὐ πάνυ πελαγίαν, προκειμένην τῆς ἐκβολῆς τοῦ Λείγηρος ποταμοῦ· οἰ- 20 κεῖν δὲ ταύτην τὰς τῶν Σαμνιτῶν γυναϊκας, Διονύσφ κατεχο-

<sup>1.</sup> της om. ald. 4. προσβόρροις Cor. 6. προσπατταλεύειν την θέαν concoquere me non posse fateor; neque quod Cor. iudicavit θέων pro πρόσωπον positum esse, Photii verba pro argumento afferens "Θέαν την ὄψιν καὶ την θεωρίαν", ullo modo probari potest. Probabilior Groskurdii est suspicio εἰς ante τὴν addentis: sed ne ea quidem multum proficimus. Pronomen enim ταύτην quod sequitur aliud quid postulat: eique subiungenda arbitror verba την θέαν, quae aliqua ratione suo loco videntur esse mota. 10. χουσοῦν C. 12. ύπεναντίως codd. Cor. corr. ex Cas. coni. 13. del race edd. inde a Xyl. ξύλον codd. Cor. corr.: possis et suspicari ξύλου. 19. pagir l ald. 21. σαμνειτών CA, sed in hoc ει in ι mut. sec. m., Naμνετών Sbk. ex Tyrwh. coni., quem Cor. quoque secutus est, n tamen pro ponens ut supra p. 190. At Samnitas Ptolem. etiam commemorat his in partibus a Namnitis diversos (cf. Marcian. in Geogr. min. I p. 48). Dionys. Perieg. autem eadem agens de re cum habeat (v. 571) ayavar Auriτάων, plerique quidem levissima mutatione Ναμνιτάων scribendum cen-

μένας καὶ ἱλασκομένας τὸν 'θεὸν τοῦτον τελεταῖς τε καὶ ἄλλαις iεροποιίαις \*έξιλεουμένας\*· οὐκ ἐπιβαίνειν δὲ ἄνδρα τῆς νήσου, τὰς δὲ γυναϊκας αὐτὰς πλεούσας κοινωνεῖν τοῖς ἀνδράσι καὶ πάλιν ἐπανιέναι. ἔθος δ' είναι κατ' ένιαυτὸν ἄπαξ τὸ ἱερὸν 5 αποστεγάζεσθαι καὶ στεγάζεσθαι πάλιν αὐθημερον προ δύσεως, έκαστης φορτίον έπιφερούσης. ής δ' αν έκπέση το φορτίον, διασπασθαι ταύτην ύπὸ των άλλων φερούσας δε τὰ μέρη περί τὸ ἱερὸν μετ' εὐασμοῦ μὴ παύεσθαι πρότερον, πρὶν παύσωνται της λύττης : ἀεὶ δὲ συμβαίνειν, ώστε τινὰ έμπίπτειν την τοῦτο 10 πεισομένην. τουτο δ' έτι μυθωδέστερον είρηκεν Αρτεμίδωρος τὸ περὶ τοὺς κόρακας συμβαίνον. λιμένα γάρ τινα τῆς παρωκεανίτιδος ίστορει Δύο κοράκων έπονομαζόμενον, φαίνεσθαι δ' έν τούτω δύο κόρακας την δεξιάν πτέρυγα παράλευκον έγοντας τους οὖν περί τινων άμφισβητοῦντας, άφικομένους δεῦρο 15 έω' ύψηλοῦ τόπου σανίδα θέντας ἐπιβάλλειν ψαιστά, ἐκάτερον Α. 304 χωρίς τους δ' δρνεις έπιπτάντας τὰ μεν έσθίειν, τὰ δε σκορ. πίζειν· οὖ δ' ἂν σκορπισθή τὰ ψαιστά, ἐκεῖνον νικᾶν. ταῦτα μέν οὖν μυθωδέστερα λέγει, περί δὲ τῆς Δήμητρος καὶ Κόρης πιστότερα, ότι φησίν είναι νησον πρός τη Βρεττανική, καθ' 20 ην όμοῖα τοῖς ἐν Σαμοθράκη περί την Δήμητραν καὶ την Κόρην ίεροποιείται. καὶ τούτο δὲ τῶν πιστευομένων ἐστίν, ὅτι ἐν τῆ Κελτικῆ φύεται δένδρον ὅμοιον συκῆ, καρπὸν δ' ἐκφέρει παραπλήσιον κιοκράνω Κορινθιουργεί: ἐπιτμηθείς δ' οὖτος, ἀφίη- C. 199

suerunt, sed probabilior tamen est Casauboni opinio, qui illud nomen respondere arbitratur Strabonis Samnitis, omisso σ ut in Edetanis, Exitanis, aliis (v. Cas. not. ad I, 50). 2. εξιλεουμένας] εξηλλαγμέναις Cor. frustra: etenim ex margine in scriem verborum male receptum esse hoc quoque verbum apparet. 3. αὐτὰς om. *l*. 6. ἐκπέσοι ald. 7. φερούσης codd. Xyl. corr. — μέλη Cor. 10. πησομένην **Β**. τούτου Cor. 18. της ante Κόρης add. edd. 19. πρεττανική AC. 20. Δήμητρα Cor., sed alteram formam apud alios quoque scriptores invenitur (v. quae affert Lobeck. in Paralip. gramm. Gr. p. 142) ac tuetur versus ap. Paus. I, 37, 2 - Αήμητραν, ότε πρωτον οπώρας καρπον έφηνεν. Accentus paenultimae appietus est in A, sed primae vindicat reliquorum exemplorum consensus. 23. ngongano Cl niovoκράνω B. (ex corr., ut suspicor) o, idem rec. m. add. in n. Etiam in marg. A pr. m. hace adjects sunt: κορινθιουργές κιονόκρανον τὸ έχον

σιν όπον θανάσιμον προς τὰς ἐπιχρίσεις τῶν βελῶν. καὶ τοῦτο δὲ τῶν θρυλουμένων ἐστίν, ὅτι πάντες Κελτοὶ φιλόνεικοί τέ εἰσι, καὶ οὐ νομίζεται παρ' αὐτοῖς αἰσχρὸν τὸ τῆς ἀκμῆς ἀφειδεῖν τοὺς νέους. Ἔφορος δὲ ὑπερβάλλουσάν τε τῷ μεγέθει λέγει τὴν Κελτικήν, ὥστε ἦσπερ νῦν Ἰβηρίας καλοῦμεν ἐκεί 5 νοις τὰ πλεῖστα προσνέμειν μέχρι Γαδείρων, φιλέλληνάς τε ἀποφαίνει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πολλὰ ἰδίως λέγει περὶ αὐτοῦν οὐκ ἐοικότα τοῖς νῦν. ἴδιον δὲ καὶ τοῦτο ἀσκεῖν γὰρ αὐτοὺς μὴ παχεῖς είναι μηδὲ προγάστορας, τὸν δ' ὑπερβαλλόμενον τῶν νέων τὸ τῆς ζώνης μέτρον ζημιοῦσθαι. ταῦτα μὲν περὶ τῆς 10 ὑπὲρ τῶν Ἅλπεων Κελτικῆς.

### CAPUT V.

- 1. Ή δὲ Βρεττανική τρίγωνος μέν ἔστι τῷ σχήματι, παραβέβληται δὲ τὸ μέγιστον αὐτῆς πλευρὸν τῆ Κελτικῆ, τοῦ μήκους
  σόθ' ὑπερβάλλον οὖτ' ἐλλεῖπον· ἔστι γὰρ ὅσον τετρακισχιλίων 15
  καὶ τριακοσίων ἢ τετρακοσίων σταδίων ἐκάτερον, τό τε Κελτικὸν τὸ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥήνου μέχρι πρὸς τὰ βόρεια τῆς
  Πυρήνης ἄκρα τὰ κατὰ ἀκουιτανίαν, καὶ τὸ ἀπὸ Καντίου τοῦ καταντικρὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ρήνου, ἐωθινωτάτου σημείου τῆς
  Βρεττανικῆς, μέχρι πρὸς τὸ ἐσπέριον ἄκρον τῆς τήσου τὸ κατὰ 20
  Α. 305 τὴν ἀκουιτανίαν καὶ τὴν Πυρήνην ἀντικείμενον. τοῦτο μὲν δὴ
- Α. 305 την Ακουιτανιαν και την Πυρηνην αντικειμενον. τουτο μεν δη τοὐλάχιστον διάστημα ἀπὸ τῆς Πυρήνης ἐπὶ τὸν Ρῆνόν ἐστιν, ἐπεὶ τὸ μέγιστον εἴρηται, ὅτι καὶ πεντακισχιλίων σταδίων ἐστίν ἀλλ' εἰκὸς εἶναί τινα σύννευσιν ἐκ τῆς παραλλήλου θέσεως τῷ ποταμῷ πρὸς τὸ ὅρος, ἀμφοτέρωθεν ἐπιστροφῆς τινος γινομέ- 25 νης κατὰ τὰς πρὸς τὸν ἀκεανὸν ἐσχατιάς.
  - 2. Τέτταρα δ' έστὶ διάρματα, οίς χρῶνται συνήθως ἐπὶ τὴν νῆσον ἐκ τῆς ἡπείρου, τὰ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τῶν ποταμῶν, τοῦ τε Ῥήνου καὶ τοῦ Σηκοάνα καὶ τοῦ Λείγηρος καὶ [τοῦ]

ο σπερ φύλλα κομάρου ἀποχαλώμενα: sed κιοκράνω AEgkin.

13. πρεττανική AC.

15. ο ύτε λείπον AC.

17. τὸ om. Cas.

18. ἀκυντανιαν l Cor.

20. πρεττανικής AC.

25. γενομέτης Rl(?) ald.

29. τοῦ ante Γαρούνα καὶ om. codd., sed a Strabone hic omissum esse vix crediderim.

Γαρούνα. τοις δ' ἀπὸ τῶν περὶ τὸν Ῥῆνον τόπων ἀναγομένοις ούκ ἀπ' αὐτῶν τῶν ἐκβολῶν ὁ πλοῦς ἐστιν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὁμορούντων τοῖς Μεναπίοις Μορινών, παρ' οἶς ἐστι καὶ τὸ Ἰτιον, οδ έγρήσατο ναυσταθμος Καϊσαρ ὁ Θεός, διαίρων είς την νη-5 σον νύκτως δ' ανήχθη, και τη ύστες αία κατής ε πεςί τετάρτην ωραν, τριακοσίους καὶ είκοσι σταδίους τοῦ διάπλου τελέσας. κατέλαβε δ' έν άρούραις τον σίτον. έστι δ' ή πλείστη της νήσου πεδιάς καὶ κατάδουμος, πολλά δὲ καὶ γεώλοφα τῶν γωρίων έστί, φέρει δε σίτον καὶ βοσκήματα καὶ γρυσον καὶ άρ-Ο γυρον καὶ σίδηρον ταῦτα δὴ κομίζεται έξ αὐτῆς καὶ δέρματα καὶ ἀνδράποδα καὶ κύνες εὐφυεῖς πρὸς τὰς κυνηγεσίας Κελ- C. 200 τοι δε και πρός τους πολέμους γρώσται και τούτοις και τοῖς έπιγωρίοις. οἱ δὲ ἄνδρες εὐμηκέστεροι τῶν Κελτῶν εἰσι καὶ ήσσον ξανθότριχες, χαυνότεροι δὲ τοῖς σώμασι. σημεῖον δὲ τοῦ 5 μεγέθους άντίπαιδας γαρ είδομεν ήμεις έν Ρώμη των ύψηλοτάτων αὐτόθι ὑπερέχοντας καὶ ἡμιποδίφ, βλαισούς δὲ καὶ τάλλα οὐκ εὐγράμμους τῆ συστάσει. τὰ δ' ἦθη τὰ μὲν ὅμοια τοῖς Κελτοῖς, τὰ δ' ἀπλούστερα καὶ βαρβαρώτερα, ωστ' ἐνίους γάλακτος εύπορουντας μη τυροποιείν δια την απειρίαν, απείρους Α. 306 20 δ' είναι καὶ κηπείας καὶ άλλων γεωργικών. δυναστείαι δ' είσὶ παρ' αὐτοῖς. πρὸς δὲ τοὺς πολέμους ἀπήναις γρώνται τὸ πλέον, καθάπερ καὶ τῶν Κελτῶν ἔνιοι. πόλεις δ' αὐτῶν εἰσιν οί δουμοί περιφράξαντες γαρ δένδρεσι καταβεβλημένοις εύρυγωρή κύκλον ένταῦθα καὶ αὐτοὶ καλυβοποιοῦνται καὶ τὰ βοσκη-25 ματα κατασταθμεύουσιν ού πρός πολύν γρόνον. ἔπομβροι δ' είσιν οι άέρες μαλλον η νιφετώδεις εν δε ταις αίθρίαις όμίγλη κατέγει πολύν γρόνον, ώστε δι' ήμέρας όλης έπὶ τρεῖς μόνον ή τέτταρας ώρας τας περί την μεσημβρίαν όρασθαι τον ηλιον. τούτο δε κάν τοις Μορινοίς συμβαίνει και τοις Μεναπίοις και 10 δσοι τούτων πλησιόχωροι.

<sup>4.</sup> The ante engor om. Cas. 1. aveluévois l. γεώλοφα om. ald. 10.  $\tau \epsilon$  ante  $\delta \hat{\eta}$  add. Cor. 15. Υδομεν ABC, sed in hoc ε sec. m. add. 21. απηνείαις ABIC, sed hic ex corr. sec. m., primum fuerat ἀπηνείας. Sbk. corr. ex coni. Cas. βαίνειν Al. - μασσαπίοις codd.

- 3. Δὶς δὲ διέβη Καϊσαρ εἰς τὴν νῆσον ὁ Θεός, ἐπανῆλθε δὲ διὰ ταχέων, οὐδὲν μέγα διαπραξάμενος οὐδὲ προελθών ἐπὶ πολὺ τῆς νήσου, διά τε τὰς ἐν τοῖς Κελτοῖς γενομένας στάσεις τῶν τε βαρβάρων κωῖ κῶν οἰκείων στρατιωτῶν, καὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν πλοίων ἀπλλέσθαι κατὰ τὴν πανσέληνον αυξησιν 5 λαβουσῶν τῶν ἀμπώνεων καὶ τῶν πλημμυρίδων. δύο μέντοι ἢ τρεῖς νίκας ἐνίκησε τοὺς Βρετιανούς, καίπερ δύο τάγματα μόνον περαιώσας τῆς στρατιᾶς, καὶ ἀπήγαγεν ὅμηρά τε καὶ ἀνδράποδα καὶ τῆς ἄλλης λείας πλῆθος. νυνὶ μέντοι τῶν δυναστῶν τινες τῶν αὐτόθι πρεσβεύσεσι καὶ θεραπείαις κατασκευα- 10 σάμενοι τὴν πρὸς Καίσαρα τὸν Σεβαστὸν φιλίαν, ἀνωθήματά τε ἀνέθηκαν ἐν τῷ Καπετωλίφ, καὶ οἰκείαν σχεδόν τι παρεσκεύασαν τοῖς Ῥωμαίοις ὅλην τὴν νῆσον τέλη τε οὖπως ὑπομένουσι βαρέα τῶν τε εἰσαγομένων εἰς τὴν Κελτικὴν ἐκεῖθεν
- Α. 307 καὶ τῶν ἐξαγομένων ἐνθένδε (ταῦτα δ' ἐστὶν ἐλεφάντινα ψάλια 15 καὶ περιαυχένια καὶ λυγγούρια καὶ ὑαλᾶ σκεύη καὶ ἄλλος ρῶπος τοιοῦτος), ἄστε μηδὲν δεῖν φρουρᾶς τῆς νήσου τοὐλάχιστον μὲν γὰρ ἐνὸς τάγματος χρήζοι ἂν καὶ ἱππικοῦ τινος, αστε καὶ φόρους ἀπάγεσθαι παρ' αὐτῶν, εἰς ἴσον δὲ †καθίστατο πᾶν
- C. 201 τὸ ἀνάλωμα τῆ στρατιᾶ τοῖς προσφερομένοις χρήμασιν ἀνάγκη 20 γὰρ μειοῦσθαι τὰ τέλη φόρων ἐπιβαλλομένων, ἄμα δὲ καὶ κινδύνους ἀπαντᾶν τινας, βίας ἐπαγομένης.
  - 4. Είσὶ δὲ καὶ ἄλλαι περὶ τὴν Βρεττανικὴν νῆσοι μικραί· μεγάλη δ' ἡ Ἰέρνη, πρὸς ἄρκτον αὐτῆ παραβεβλημένη, προμή-

<sup>7.</sup> πρεττανούς ΑС. 12. καπιτωλίω Bl (?) edd. — τι ante σχεδόν ponunt codd., plane omittit ald.: post σχεδόν collocavit Cor. ex sent. 13. οὔπως ] οὔτως codd. Xyl. corr., οὔπω Cor. γομένων Sbk, in codd. ita legi falso affirmans. 15. είσαγομένων ald. 16. αλλυγούρια codd. λιγγούρια edd., et λιγγούριον infra p. 202 codd. exhibent. Sed plerique scriptores v in hac voce praeserunt, eamque formam, quam restitui, Theophrastus et Dioscorides constanter usurpant: αλ ortum videatur ex αι male repetitis. 19.  $\delta \hat{r} \mid \delta \hat{n}$  edd. inde a Xyl. - Verba καθίστατο παν sana non esse Grosk. recte suspicatus est; neque enim aoristus ille serri potest, cum nulli sumptus facti sint, et παν prorsus otiosum est. Scriptum fuisse videtur xallorait' ar, quorum extrema cum in  $\pi \tilde{\alpha} r$  conflata essent, reliqua male suppleta sunt. πρεττανικήν ΑС.

κης μάλλον [η] πλάτος έχουσα. περὶ ης οὐδὲν έχομεν λέγειν σαφές, πλην ὅτι ἀγριώτεροι τῶν Βρεττανῶν ὑπάρχουσιν οἰ κατοικοῦντες αὐτήν, ἀνθρωποφάγοι δὲ ὅντες καὶ πολυφάγοι, τούς τε πατέρας τελευτήσαντας κατεσθίειν ἐν καλῷ τιθέμενοι, 5 καὶ φανερῶς μίσγεσθαι ταῖς τε ἄλλαις γυναιξὶ καὶ μητράσι καὶ Α. 308 ἀδελφαῖς. καὶ ταῦτα δ' οῦτω λέγομεν, ως οὐκ ἔχοντες ἀξιοπίστους μάρτυρας καίτοι τό γε τῆς ἀνθρωποφαγίας καὶ Σκυθικὸν εἶναι λέγεται, καὶ ἐν ἀνάγκαις πολιορκητικαῖς καὶ Κελτοὶ καὶ Ἰβηρες καὶ ἄλλοι πλείους ποιῆσαι τοῦτο λέγονται.

5. Περί δε της Θούλης έτι μάλλον ασαφής ή ίστορία διά τον έχτοπισμόν ταύτην γάρ των ονομαζομένων άρχτιχωτάτην τιθέασιν. ά δ' είρηκε Πυθέας περί τε ταύτης και των άλλων των ταύτη τόπων ότι μεν πέπλασται, φανερον έκ των γνωριζομένων χωρίων κατέψευσται γαρ αύτων τα πλείστα, ώσπερ 5 και πρότερον είρηται, ώστε δηλός έστιν έψευσμένος μάλλον περί των έκτετοπισμένων. πρός μέντοι τὰ οὐράνια καὶ τὴν μαθηματικήν θεωρίαν ίκανως [αν] δόξειε κεχρησθαι τοῖς πράγμασι τοῖς τη κατεψυγμένη ζώνη πλησιάζουσι, τὸ τῶν καρπῶν εἶναι τῶν ἡμέρων καὶ ζώων των μέν άφορίαν παντελή, των δε σπάνιν, ιο κέγγρφ δε καὶ άλλοις λαγάνοις καὶ καρποῖς καὶ ρίζαις τρέφεσθαι παρ' οίς δε σίτος και μέλι γίγνεται, και το πόμα έντευθεν έχειν τον δε σίτον, επειδή τους ήλίους ούκ έχουσι καθαρούς, έν οικοις μεγάλοις κόπτουσι, συγκομισθέντων δεύρο των σταχύων αὶ γὰρ ἄλως ἄχρηστοι γίνονται διὰ τὸ ἀνήλιον καὶ :5 τους ομβρους.

<sup>1.</sup> η om. codd. Cor. add. Idem Xyl. coniecit, qui simul tamen δὲ inscruit post μαλλον, ad sequentia hoc verbum referens parum commodes cf. Plin. IV, 30. Mela III, 6. Nec felix Cas. coniectura προμήτης μέξι αλλ' οὐ πλάτος ἔχουσα. 2. πρεττανῶν ΑС. 3. ποηφώγοι Ερίτ. 12. τε om. ald. 17. αν om. codd. Cor. add. eumque hic quoque sequendum esse duxi, quamquam causa, cur neglecta videatur particula, minus liqueat: cf. ad I, 9. 19. ἀφορίφ ΑС ἄφορον Ερίτ. — σπάνει Α σπάνει C et ι sec. m. in ει mut. 23. ἔχει ΑCE. 24. ἀσταχύων Ε. — άλω edd. άλλως l.

### CAPUT VI.

1. Μετά δὲ τὴν ὑπὲρ τῶν Άλπεων Κελτικήν καὶ τὰ ἔθνη τὰ έχοντα την χώραν ταύτην περί αὐτών τών Άλπεων λεκτέον καὶ τῶν κατοικούντων αὐτάς, ἔπειτα περὶ τῆς συμπάσης Ίταλίας, φυλάττουσιν έν τῆ γραφῆ τὴν αὐτὴν τάξιν, ἦνπερ δίδω- 5 σιν ή της χώρας φύσις. ἄρχονται μέν οὖν αἱ Άλπεις οὐκ ἀπὸ Μονοίκου λιμένος, ώς εἰρήκασί τινες, άλλ' μπο των αὐτων γωρίων, ἀφ' ώνπες καὶ τὰ Απέννινα ὄρη κατὰ Γένουαν έμπόριον Αιγύων καὶ τὰ καλούμενα Σαβάτων Οὖαδα, ὅπερ ἐστὶ τενάγη C. 202 το μετ γαο Απέντικον από Γενούας, αί δε Άλπεις από των 10 Α. 309 Σαβάτων έχουσι την άρχην στάδιοι δ' είσι μεταξύ Γενούας καὶ Σαβάτων, διακόσιοι πρὸς τοῖς έξήκοντα μετὰ δε τριακοσίους πρός τοῖς έβδομήχοντα Αλβίγγαυνόν έστι πόλισμα, οἱ δ' ένοικούντες Λίγυες Ίγγαυνοι καλούνται έντεύθεν δ' είς Μονοίπου λιμένα τετρακόσιοι καὶ ὀγδοήκοντα. ἔν τε τῷ μεταξὺ πόλις 15 εύμεγέθης Άλβιον Ίντεμέλιον, καὶ οἱ κατοικοῦντες Ίντεμέλιοι. καὶ δή καὶ σημεῖον τίθενται τοῦ την άργην ἀπὸ τῶν Σαβάτων είναι τοῖς Άλπεσι ἐκ τῶν ὀνομάτων τούτων τὰ γὰρ Άλπια καλεῖοθαι πρότερον Άλβια, καθάπερ καὶ Άλπιόνια. καὶ γὰρ

<sup>9.</sup>  $A_{ij} v \omega v - i \sigma \tau i$  sec. m. scripta sunt in C. —  $\sigma \alpha \beta \alpha \tau \sigma v$   $\alpha \delta \alpha \varsigma$ (sic) ACEl σαβάτου ουαδα Β σαβάτων ουαδα ok. 10. δε Άλπεις — είσὶ sec. m. scripta sunt in C. 13. αλβίν ταυνός Α αλβιν ταυνός C άλβινταῦνος l άλβινγαῦνος B. Nihilominus is nominis exitus erat servandus, quem edd. praebent aliorum scriptorum consuetudine confirmatum, maxime Plinii, plene hoc oppidum nominantis Albium Ingaunum: unde deductam esse breviorem illam formam Strabo ipse paulo 14. σιγγανοί Α σιγγαυνοί С. 15. τε] δε edd. t Άλπεια Cor. atque huic scripturae favere videatur Steph. s. v., ubi tantum saepius recurrit haec forma, sed componuntur etiam Άλπεια ορη et Alβia. Sed apud Strabonem codd. in illo adiectivo i constanter praebent, quod h. l. ipsa etiam alterius formae comparatio quodammodo commendat. Similiter componit Άλπια et Άλβια Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 294: cf. Posid. ap. Athen. VI, p. 233 E. naras habet (p. 133) Άλπειον όρος καὶ Άλπιον καὶ Άλπεινόν. alios scriptores, velut Appianum, magna et codicum et editionum in scribenda hac voce est inconstantia. 19. Άλπιότια, nomen nullo alio loco praeter hunc commemoratum, sanum vix videatur: infelix tamen

νῦν ἔτι τὸ ἐν τοῖς Ἰκάποσιν ὅρος ὑψηλὸν συνάπτον πως τῆ Ὅκρα καὶ ταῖς Ἰλπεσιν Ἰλβιον λέγεσθαι, ως ἂν μέχρι δεῦρο τῶν Ἰλπεων ἐκτεταμένων.

2. Των οθν Αιγύων των μέν όντων Ίγγαύνων, των δέ Ίν-5 τεμελίων, εἰκότως τὰς ἐποικίας αὐτῶν ἐπὶ τῆ θαλάττη, τὴν μὲν όνομάζεσθαι Άλβιον Ιντεμέλιον, οίον Άλπιον, την δέ έπιτετμημένως μαλλον Αλβίγγαυνον. Πολύβιος δὲ προστίθησι τοῖς δυσί φύλοις των Αιγύων τοις λεγθείσι τό τε των 'Οξυβίων καί τὸ τῶν Δεκιητῶν. ὅλως δὲ ἡ παραλία αὖτη πᾶσα μέγρι Τυρ-Ο ρηνίας καὶ Μονοίκου λιμένος προσεχής τέ έστι καὶ αλίμενος πλην βραχέων δρμων και άγκυροβολίων, υπέρκεινται δε οί των Α. 310 όρων έξαίσιοι κρημνοί, στενήν απολείποντες πρός θαλάττη πάροδον. κατοικούσι δὲ Λίγυες, ζώντες ἀπὸ θρεμμάτων τὸ πλέον καὶ γάλακτος καὶ κριθίνου πόματος, νεμόμενοι τά τε πρὸς θα-5 λάπτη γωρία καὶ τὸ πλέον τὰ ὄρη. ἔγουσι δ' ὕλην ἐνταῦθα παμπόλλην ναυπηγήσιμον καὶ μεγαλόδενδρον, ωστ' ένίων του πάγους την διάμετρον όκτω ποδών εύρίσκεσθαι πολλά δέ και τή ποικιλία των θυίνων ούκ έστι γείρω πρός τάς τραπεζοποιίας. ταυτά τε δη κατάγουσιν είς το έμποριον την Γένουαν, και θρέμ-:0 ματα καὶ δέρματα καὶ μέλι, ἀντιφορτίζονται δὲ έλαιον καὶ ol-

Cas. est coniectura Alalor Fria, nec iuvamur medicina a Grosk, allata, qui π in β mutavit: an Aλπεινα scribendum? 1. ἔτι] ἐπὶ AClB (sed hic post corr.) Cas. corr. — "Οκρμ] ἄκρη C ἄκρα AlB (sed hic post corr.) atque hanc fere formam praebent codd., ubicunque Strabo montis illius mentionem facit p. 207. V, 211. VII, 314. Semel modo p. 207 consentiunt omnes in altera, quam l. VII. Epit. constanter exhibet ac Ptolem. II, 11. III, 1. Restituit hic quoque Sbk. ex Cas. coni. τεταγμένων l. 5. Ιντιμελίων ΑΒС. Άλπειον Cor. βινγαύνον Α. 9. δεκηιτών Bl ald. Sed Δεκιήται nominantur in Bi lyb. Frg. περί πρεσβ. CXXXIV. et Steph. Byz. s. a Δεκίητον; camque." formam Latinorum commendat consuetudo. — της ante Τυρρηνίας add. 10. προεχής Cor., quod minime convenit locorum naturae; προσεχής de littore positum v. ap. Dion. Halic. III, 44, Suidam, Strabonem ipsum V, 232. 243, ubi itidem adiectivum alterum ei obtrusit Cor. 12. ἀπολιπόντες E ald. - τη ante θαλάττη add. Ek Cor. yves AClB, sed in hoc alterum y expunctum. 14. τη ante θαλάττη add. k Cor. 15. τὰ ὄρη post ἐνταῦθα add. ald. 17. τὸ διάμετρον Epit. 19. ἐμπορεῖον Α Cor.

τινες Έλληνας αὐτοὺς εἶναι.

3. Ό δὲ τοῦ Μονοίκου λιμὴν δρμος ἐστὶν οὐ μεγάλαις, οὐδὲ

πολλαῖς ναυσίν, ἔχων ἱερὸν Ἡρακλέους Μονοίκου καλουμένου ἔοικε δὲ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος καὶ μέχρι δεῦρο διατείνειν ὁ Μασ- 10 σαλιωτικὸς παράπλους διέχει δ' Αντιπόλεως μικρῷ πλείους ἢ C. 203 διακοσίους σταδίους. τοὐντεῦθεν δ' ἢδη μέχρι Μασσαλίας καὶ Α. 311 μικρὸν προσωτέρω τὸ τῶν Σαλύων ἔθνος οἰκεῖ τὰς Άλπεις τὰς ὑπερκειμένας καὶ τινα τῆς αὐτῆς παραλίας ἀναμὶξ τοῖς Έλλησι. καλοῦσι δὲ τοὺς Σάλυας οἱ μὲν παλαιοὶ τῶν Ελλήνων Λίγνας 15 καὶ τὴν χώραν, ἢν ἔχουσιν οἱ Μασσαλιῶται, Λιγυστικήν, οἱ δ' ὑστερον Κελτολίγυας ὀνομάζουσι, καὶ τὴν μέχρι † Λονερίωνος καὶ τοῦ 'Ροδανοῦ πεδιάδα τούτοις προσνέμουσιν, ἀφ' ῆς οὐ πεζήν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἱππικὴν ἔστελλον στρατιάν, εἰς δέκα μέρη διηρημένοι. πρώτους δ' ἐχειρώσαντο 'Ρωμαῖοι τούτους τῶν ὑπερ- 10 αλπίων Κελτῶν, πολὺν χρόνον πολεμήσαντες καὶ τούτοις καὶ τοῦς Λίγυσιν, ἀποκεκλεικόσι τὰς εἰς τὴν Ἰβῆρίαν παρόδους τὰς

<sup>2.</sup> γυγήνιοι ABC γεγήνιοι ald. Cor. corr. ex Scalig. coni., primam syllabam simul mutans in TE: sed ortam potius crediderim ex varia scriptura, syllabae yn adiecta. 4. λιγκούφιον E, et κ praebet Hesych. ac videtur commendari ipsa vocis origine latinorumque scriptorum usu, sed v. ad p. 200. Suspicor autem Strabonem auctorem sequi h. l. Theophrastum, meeinum in Liguria essodi tradentem περλ Μθων §. 29: quae coniectura si vera est, hic quoque scribendum erit λυγγούριον. Caeterum in marg. A pr. m. notata sunt haec: ὁ λιγούριος λίθος ήτοι ὁ ήλεπτρος ἀπὸ τῶν 8. λιμένος ABCl λιμήν no, idque rec. Sbk. άλπεων μεταλλεύεται. 12. καὶ μικρόν προσωτέρω om. Ε. 14. Turac codd. Cor. corr. τῆς παραλίας αὐτῆς scribendum censet Grosk.: at v. ad II, 71. κελτοί λίγυας ABCl κελτολίγυας Ε; idem restituit Xyl. - Λουερίωvos] Apovertla Cor. ex D'Anvillii coni., nimis audacter. Mihi unice veram videri Mannerti opinionem Aoverlwros reponentis supra ostendi ad p. 185. 20. ὑπεραλπείων B edd.

διὰ τῆς παραλίας. καὶ γὰρ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἐληίζοντο καὶ τοσοῦτον ἴσχυον, ὧστε μόλις στρατοπέδοις μεγάλοις πορευτὴν είναι τὴν ὁδόν. ὀγδοηκοστὸν δ' ἔτος πολεμοῦντες διεπράξαντο μόλις, ὧστ' ἐπὶ δώδεκα σταδίους τὸ πλάτος δάνεῖσθαι τὴν ὁδὸν τοῖς ὑδεύουσι δημοσία. μετὰ ταῦτα μέντοι κατέλυσαν ἄπαντας καὶ διέταξαν αὐτοὶ τὰς πολιτείας, ἐπιστήσαντες φόβον.

- 4. Μετὰ δὲ τοὺς Σάλυας Αλβιεῖς καὶ Αλβίοικοι καὶ Οὐοκόντιοι νέμονται τὰ προσάρκτια μέρη τῶν ὀρῶν. παραπείνουσι
  10 δὲ οἱ Οὐοκόντιοι μέχρι Αλλοβρίγων, ἔχοντες αὐλῶνας ἐν βάθτι τῆς ὀρεινῆς ἀξιολόγους καὶ οὐ χείρους ὧν ἔχουσιν ἐκεῖνοι. Αλλόβριγες μὲν οὖν καὶ Λίγυες ὑπὸ τοῖς στρατηγοῖς τάττονται τοῖς ἀφικνουμένοις εἰς τὴν Ναρβωνῖτιν, Οὐοκόντιοι δέ, καθάπες τοὺς Οὐόλκας ἔφαμεν τοὺς περὶ Νέμαυσων, τάττονται καθ΄
  15 αὐτούς. τῶν δὲ μεταξύ τοῦ Οὐάρου καὶ τῆς Γενούας Λιγύων οἱ μὲν ἐκὶ τῆ θαλάττη τοῖς Ἰταλιώταις εἰσὶν οἱ αὐτοί, ἐπὶ δὲ Α. 312 τοὺς ὀρεινοὺς πέμπεταί τις ὕπαρχος τῶν ἱπνικῶν ἀνδρῶν, καθάπες καὶ ἐπ᾽ ἄλλους τῶν τελέως βαρβάρων.
- 5. Μετὰ δὲ Οὐοκοτίους Ἰκόνιοι καὶ Τρικόριοι καὶ μετ'
  20 αὐτοὺς Μέδουλλοι, οἴπερ τὰς ὑψηλοτάτας ἔχουσι κορυφάς τὸ γοῦν ὀρθιωτατον αὐτῶν ὕψος σταδίων ἐκατὸν ἔχειν φασὶ τὴν ἀνάβασιν, κἀνθένδε πάλιν τὴν ἐπὶ τοὺς ὄρους τοὺς τῆς Ἰτειλίας κατάβασιν. ἄνω δ' ἔν τισι κοίλοις χωρίοις λίμνη τε συνίσταται μεγάλη καὶ πηγαὶ δύο οὐ πολὺ ἄποθεν ἀλλήλων, ὧν ἐκ μὲν τῆς ἐτέρας εἴσιν ὁ Δρουεντίας ποταμὸς χαραδρώδης, δς ἐπὶ

<sup>1.</sup> γην καὶ κατά om. l. φόρον ald. 8. οὐοκούντιοι Α οὐ-10. οὐκόντιοι Α οκούντιοι C. — Άλλοβοόγων Cor. χόντιοι C. 11. οὐ χείρους] ὀχύρους ald. 12. Άλλόβρογες Cor. 13. οὐα**χού**ν-14. Ovalxas Cor. τιοι Α ούοχούντιοι С. 15. Οὐάρου] νουάgov AClgino, sed v deletum in hoc. 17. Εππαρχος ald. οχουντίους ABCI Cor. corr. - σικόνιοι codd. Cor. corr. coll. p. 185, 20. μεδούαλοι C μεδούαλλοι ABl Μέδυλλοι Cor. — οίπερ] ύπλο codd. Sbk. corr. ex Guar. interpr. 22. κάντεῦθεν ald. 25. elow forth codd. Esecur Cor., quod certe est usitatius: Cluver. autem (Ital. antiq. I, p. 408) deleto ἐστὶν postea ος in ως mutandum censet parum commode. - δαρνέντιος codd. ac Δρουέντιος appellatur bie fluvius a Ptolem. II, 9; sed p. 179. V, 217 codd. concinunt in altera forma caeteris

τὸν Ροδανὸν καταράττει, καὶ ὁ Δουρίας εἰς τἀναντία τῷ γὰρ Πάδφ συμμίσγει, κατενεχθεὶς διὰ Σαλασσῶν εἰς τὴν ἐντὸς τῶν Αλπεων Κελτικήν ἐκ δὲ τῆς ἐτέρας πολὺ ταπεινότερος τούτων τῶν γωρίων ἀναδίδωσιν αὐτὸς ὁ Πάδος, πολύς τε καὶ ὀξύς,

- C. 204 προϊών δὲ γίνεται μείζων καὶ πραότερος ἐκ πολλῶν γὰρ λαμ- 5 βάνει τὴν αὕξησιν ἐν τοῖς πεδίοις ἦδη γενόμενος καὶ πλατύ- νεται· τῷ οὖν διαχύσει περισπῷ καὶ ἀμβλύνει τὸν ροῦν· εἰς δὲ τὴν Αδριατικὴν θάλατταν ἐκπίπτει, μέγιστος γενόμενος τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην ποταμῶν πλὴν τοῦ Ἰστρου. ὑπέρκεινται δ' οἱ Μέδουλλοι μάλιστα τῆς συμβολῆς τοῦ Ἰσαρος πρὸς τὸν Ῥοδανόν. 10
  - 6. Επὶ δὲ θάτερα μέρη τὰ πρὸς τὴν Ιταλίαν κεκλιμένα τῆς λεχθείσης ὀρεινῆς Ταυρινοί τε οἰκοῦσι Αιγυστικὸν ἔθνος καὶ ἄλλοι Αίγυες. τούτων δ' ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ Ἰδεόννου λεγομένη γῆ καὶ [ή] τοῦ Κοττίου. μετὰ δὲ τούτους καὶ τὸν Πάδον Σαλασ-
- Α. 313 σοί ύπερ δε τούτων έν ταῖς κορυφαῖς Κέντρωνες καὶ Κατόρι 15 γες καὶ Οὐάραγροι καὶ Ναντουᾶται καὶ ἡ Δημέννα λίμνη, δι ἡς ὁ Ροδανὸς φέρεται, καὶ ἡ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ. οὐκ ἄποθεν δε τούτων οὐδε τοῦ Ρήνου αὶ πηγαί, οὐδ' ὁ Ἀδούλας τὸ ὅρος, ἔξ οὖ ῥεῖ καὶ ὁ Ρῆνος ἐπὶ τὰς ἄρκτους καὶ ὁ Ἀδούας εἰς τὰναντία ἐμβάλλων εἰς τὴν Λάριον λίμνην τὴν πρὸς τῷ Κώμφ. ٤0 ὑπέρκεινται δε τοῦ Κώμου πρὸς τῷ ῥίζη τῶν Άλπεων ἰδρυμένου τῷ μεν Ραιτοὶ καὶ Οὐέννωνες ἐπὶ τὴν ἔω κεκλιμένοι, τῷ δε Ληπόντιοι καὶ Τριδεντίνοι καὶ Στόνοι καὶ ἄλλα πλείω μικρὰ ἔθνη

scriptoribus usitata. — ος] ώς Cl(?) ald. 1. καταράττη ald. 5. yàe] 6. St post tr add. ald. 8. εμπίπτει ald. 10. μέδουλοι ald. Μέδυλλοι Cor. 11. την om. l. -- κεκριμένα codd. Xyl. 12. καὶ — τούτους om. l. 13. Sorarov add. pr. m. in marg. A, quae scriptura magnopere favet Siebenkeesii coniecturae f τοῦ dorrov: Donnum regem commemorat inscriptio arcus Segusini Augusto dicati (v. Massei. Mus. Veron. p. 235), itidem Ovid. ex Ponto 1V, 7, 29; Ideonni autem nusquam praeter hune locum fit mentio, codd. Cas. add. **15. κεύτρωνες C**. 16. μαντουάται Β Ναντουάται AC. - πηλεμέννα ABCl πελαμένα ald. ή Λεμάνα Cor.: cf. ad 18. ἀδουάλλας ABCl Xyl. corr. pag. 186. 19. *Άδδούσι*ς edd. 21. ὑπέρκειται lB, sed in hoc v sec. m. add. — ίδουμέναι codd. Xyl. 22. ovxérores ald., unde ovérores scripsit Xyl. 23. **Groro**s (sic) A στονοί C.

κατέγοντα την Ιταλίαν έν τοῖς πρόσθεν χρόνοις, ληστρικά καὶ άπορα νυνί δε τα μεν έξεφθαρται, τα δ' ημέρωται τελέως, ούστε τας δι' αὐτών ύπερβολας του δρους, πρότερον ούσας όλίγας καὶ δυσπεράτους, νυνὶ πολλαγόθεν είναι καὶ ἀσφαλεῖς ἀπὸ 5 των ανθρώπων και εθβάτους, ώς ένεστι, δια την κατασκευήν. προσέθηκε γάρ ὁ Σεβαστὸς Καϊσαρ τῆ καταλύσει τῶν ληστῶν την κατασκευην τών όδων, δσην οξόν τ' ήν ού γαρ δυνατόν πανταγού βιάσασθαι την φύσιν δια πετρών και κρημνών έξαισίων, των μεν ύπερκειμένων της όδου, των δ' ύποπιπτόντων, ώστε καί Ο μικρον εκβάσιν άφυκτον είναι τον κίνδυνον, είς φάραγγας άβύσσους τοῦ πτώματος όντος. οὖτω δέ ἐστι στενὴ κατά τι αὐτοῦ ή όδός, ωστ' ίλιγγον φέρειν τοῖς πεζή βαδίζουσι καὶ αὐτοῖς και υποζυγίοις τοῖς ἀήθεσι· τὰ δ' ἐπιχώρια κομίζει τοὺς φόρτους ασφαλώς. οὖτ' οὖν ταῦτα ἰάσιμα οὖθ' αἱ κατολισθάνου- Α. 314 5 σαι πλάχες των χουστάλλων άνωθεν έξαίσιοι, συνοδίαν δλην απολαμβάνειν δυνάμεναι καὶ συνεξωθείν εἰς τὰς ὑποπιπτούσας φάραγγας. πολλαί γαρ άλλήλαις έπίκεινται πλάκες, πάγων έπί πάγοις γενομένων τῆς χιόνος κουσταλλωδῶν, καὶ τῶν ἐπιπολῆς άεὶ ραδίως απολυομένων από των έντός, πρίν διαλυθήναι τε-20 λέως έν τοῖς ἡλίοις.

7. Ἡ δὲ τῶν Σαλασσῶν πολλὴ μέν ἐστιν ἐν αὐλῶνι βαθεὶ, C. 205 τῶν ὀρῶν ἀμφοτέρωθεν κλειόντων τὸ χωρίον, μέρος δέ τι αὐτῶν ἀνατείνει καὶ πρὸς τὰς ὑπερκειμένας κορυφάς. τοῖς οὖν ἐκ τῆς Ἰταλίας ὑπερτιθεῖσι τὰ ὄρη διὰ τοῦ λεχθέντος αὐλῶνός
ἐδ ἔστιν ἡ ὁδός. εἶτα σχίζεται δίχα καὶ ἡ μὲν διὰ τοῦ Ποινίνου λεγομένου φέρεται, ζεύγεσιν οὐ βατὴ κατὰ τὰ ἄκρα τῶν Άλ-

<sup>2.</sup> τελείως ald. 5. καὶ εὐβάτους οm. C εὐβώτους Βὶ εὐβότους Α.

— ὧν ἐν ἐστι ΑCl ὧν ἔνεστι Β, Cor. corr. ex Tyrwh. coni. 7. ὅσον C
Cor. 11. κατά τι αὐτοῦ suspecta Corai et Groskurdio, qui non male
coniecit κατά τινας τόπους: equidem malim κατά τινα αὐτοῦ. 13. κομίζειν codd. Cor. corr. — φόρτους] κόλπους ΑΒCl φόρτους, quod est
in i et in marg. hn, restituit Sbk. 14. κατολισθαίνουσαι edd. 18.
γινομένων edd. — τῆς om. edd. inde a Cas. — κουσταλλοειδῶν l(?).
edd. κουστάλλων et ex corr. sec. m. κουσταλλωδῶν Β κουσταλλοειδοῦς
coni. Grosk. 22. ἀμφοτέρων codd. Cor. corr. ex Cas. coni. 25.
ποινήνου ald.

πεων, ή δε διά Κεντρώνων δυσμικωτέρα. έχει δε καί χρυσεία ή των Σαλασσων, α κατείχον ισχύοντες οι Σαλασσοί πρότερον, καθάπερ καὶ τῶν παρόδων ἦσαν κύριοι. προσελάμβανε δὲ πλεῖστον είς την μεταλλείαν αὐτοῖς ὁ Δουρίας ποταμός είς τὰ χρυσοπλύσια, διόπερ έπὶ πολλούς τόπους σχίζοντες [είς] τὰς έξογε- 5 τείας τὸ υδωρ τὸ κοινὸν ρεῖθρον έξεκένουν. τοῦτο δ' ἐκείνοις μέν συνέφερε πρός την του γρυσού θήραν, τους δε γεωργούντας τὰ ὑπ' αὐτοῖς πεδία, τῆς ἀρδείας στερουμένους, ἐλύπει, τοῦ ποταμοῦ δυναμένου ποτίζειν την χώραν δια το ύπερδέξιον έχειν τὸ ὁεῖθρον. ἐκ δὲ ταύτης τῆς αἰτίας πόλεμοι συνεχεῖς ἦσαν 10 πρός άλλήλους άμφοτέροις τοῖς έθνεσι. χρατήσάντων δὲ Ρωμαίων, των μέν γουσουργείων έξέπεσον καὶ τῆς γώρας οὶ Σαλασσοί, τὰ δ' ὄρη κατέχοντες ἀκμὴν τὸ νόωρ ἐπώλουν τοῖς δημοσιώναις τοῖς ἐργολαβήσασι τὰ χρυσεῖα. καὶ πρὸς τούτους δ' ήσαν άεὶ διαφοραὶ διὰ τὴν πλεονεξίαν τῶν δημοσιωνῶν. οὐτω 15 δε συνέβαινε τους στρατηγιώντας άει των Ρωμαίων και πεμπομένους έπὶ τοὺς τόπους εὐπορεῖν προφάσεων, ἀφ' ὧν πολεμήσουσι. μέχρι μεν δή σων νεωστί χρόνων τοτε μεν πολεμούμενοι, τοτε δε καταλυόμενοι τον πρός τους Ρωμαίους πόλεμον ἴσγυθν ὄμως, καὶ πολλὰ κατέβλαπτον τοὺς δι' αὐτῶν ὑπερβάλ- 20 λογτας τὰ ὄρη κατὰ τὸ ληστρικόν ἔθος οι γε καὶ Δέκιμον

Α. 315 Βρούτον φυγόντα εκ Μουτίνης επράξαντο δραχμήν κατ' άνδρα Μεσσάλας δε πλησίον αὐτῶν χειμαδεύων τιμήν ξύλων κατέβαλε τῶν τε καυσίμων καὶ τῶν πτελείνων ἀκοντισμάτων καὶ τῶν γυμαστικῶν. ἐσύλησαν δέ ποτε καὶ χρήματα Καίσαρος οὶ άν- 25 δρες οὐτοι καὶ ἐπέβαλον κρημνοὺς στρατοπέδοις, πρόφασιν ὡς ὁδοποιοῦντες ἢ γεφυροῦντες ποταμούς. ὕστερον μέντοι κατεστρέψατο αὐτοὺς ἄρδην ὁ Σεβαστὸς καὶ πάντας ἐλαφυροπώλησε, κομισθέντας εἰς Ἐπορεδίαν, 'Ρωμαίων ἀποικίαν, ἢν συνφκισαν

καὶ om. ald. — χουσία AC.
 εἰς om. codd., restituit Cas.
 ἐεἰθρον] ὕδωρ C.
 κ στερομένους A.
 μὴ ante δυναμένου add.
 κοις codd. Xyl. corr.
 ότιος codd. Xyl. corr.
 ότιον B.
 φείνροντα Cor.
 πελείνων C.
 ἐκιον Β.
 φείνροντα Cor.
 πελείνων C.
 ἐκιον β.
 φείνροντα Cor.
 πελείνων C.
 ἐκιον β.
 κοραιδίαν codd. edd., sed cum Eporedia a reliquis scriptoribus constanter nominetur hace urbs, ε hic

٠, ٠

μέν, φρουράν είναι βουλόμενοι τοῖς Σαλασσοῖς ὀλίγον δ' ἀντέχειν ἐδύναντο οἱ αὐτόθι, ἔως ἠφανίσθη τὸ ἔθνος. τῶν μὲν οὖν ἄλλων σωμάτων τρεῖς μυριάδες ἐξητάσθησαν ἐπὶ τοῖς ἑξακισχιλίοις, τῶν δὲ μαχίμων ἀνδρῶν ὀκτακισχίλιοι πάντας δ' C. 206 ἐπώλησε Τερέντιος Οὐάρρων ὑπὸ δόρυ, καταστρεψάμενος αὐτοὺς στραθηγός τρισχιλίους δὲ Ῥωμαίων πέμψας ῷκισε τὴν πόλιν Αὐγοώσταν ὁ Καῖσαρ, ἐν ῷ ἐστρατοπέδευσε χωρίφ ὁ Οὐάρρων, καὶ νῦν εἰρήνην ἄγει πᾶσα ἡ πλησιόχωρος μέχρι τῶν ἄκρων ὑπερβολῶν τοῦ ὄρους.

8. Έξης δὲ τὰ πρὸς ἔω μέρη τῶν ὀρῶν καὶ τὰ ἐπιστρέφοντα πρὸς κότον Ῥαιτοὶ καὶ Οὐινδολικοὶ κατέχουσι, συνάπτοντες Ἐλουηττίοις καὶ Βοΐοις ἐπίκεινται γὰρ τοῖς ἐκείνων πεδίοις, οἱ μὲν οὖν Ῥαιτοὶ μέχρι τῆς Ἰταλίας καθήκουσι τῆς ὑπὲρ Οδήρωνος καὶ Κώμου. καὶ ὅ γε Ῥαιτικὸς οἶνος, τῶν ἐν τοῖς Ἰτα-15 λικοῖς ἐπαινουμένων οὐκ ἀπολείπεσθαι δοκῶν, ἐν ταῖς τούτων ὑπωρείαις γίνεται διατείνουσι δὲ καὶ μέχρι τῶν χωρίων, δι' ὧν ὁ Ῥῆνος φέρεται τούτου δ' εἰσὶ τοῦ φύλου καὶ Ληπόντιοι καὶ Καμοῦνοι, οἱ δὲ Οὐινδολικοὶ καὶ Νωρικοὶ τὴν ἐκτὸς παρώρειαν κατέχουσι τὸ πλέον μετὰ Βρεύνων καὶ Γεναύνων, ἤδη Α. 316
20 τούτων Ἰλλυριῶν. ἄπαντες δ' οὖτοι καὶ τῆς Ἰταλίας τὰ γειτονεύντα μέρη κατέτρεχον ἀεὶ καὶ τῆς Ἐλουηττίων καὶ Σηκοανῶν καὶ Βρίων καὶ Γερμανῶν. ἐταμώτατοι δὲ τῶν μὲν Οὐιν-

quoque restituere non dubitavi frequentissime cum as permutatum. 11. overdelinoì l edd. et sic const. post χωρίω om. edd. 14. Ούηρωνος Cor. - 17. λειπόντιοι ald. unde Λεπόντίοις edd. 18. καμούλοι codd. Xyl. cor. 19. βρέγκων καὶ Tioi scripsit Sbk. τενναύων codd. Xyl. corr. coll. Hor. IV, 14, 10. Plin. III, 20. 23. Δικάτιοι Cor. - κλαυτονάτιοι C Κλαυτινάουινδουλικών C. rioi edd. Sunt iidem haud dubie, qui a Plinio (III, 24) inscriptionem e tropaeo Alpium referente nominantur Clatenates. — ovérrores ald. 24. xorovarrios edd. inde a Cas. Corruptum haud dubie est et boc nomen et quod proxime praecedit. Plinius I. I. inter gentes Vindelicorum recenset Rusinates et Consuanetes, apud Ptolem. (II, 11) sunt Pourinarai (lgd. Pouninarai) et Κωνσουάνται: inde hic quoque scripserim Pouxirátios και Κωνσουάντιος.

δολικών έξητάζοντο Αμκάττιοι καὶ Κλαυτηνάτιοι καὶ Οὐέννωreg, τών δὲ Ραιτών Ρουκάντιοι καὶ Κωτουάντιοι. καὶ οί Έστι13

ωνες δὲ τῶν Οὐινδολικῶν εἰσι καὶ Βριγάντιοι, καὶ πόλεις αὐτῶν Βριγάντιον καὶ Καμβόδουνον, καὶ ἡ τῶν Λικαττίων ῶσπερ ἀκρόπολις Λαμασία. τῆς δὲ πρὸς τοὺς Ἰταλιώτας τῶν ληστῶν τούτων χαλεπότητος λέγεταί τι τοιοῦτον, ως, ἐπειδὰν ἔλωσι κώμην ἢ, πόλιν, οὐ μόνον ἡβηδὸν ἀνδροφονοῦντας, ἀλλὰ καὶ τωχρι τῶν νηπίων προϊόντας τῶν ἀρρένων, καὶ μήδ ἐντιῦθα παυομένους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐγκύους γυναϊκας κτείνοντας, ὅσας φαϊεν οἱ μάντεις ἀρρενοκυείν.

9. Μετὰ δὲ τούτους οἱ ἐγγὺς ἤδη τοῦ - Αδριατικοῦ μυχοῦ καὶ τῶν κατὰ Ακυληίαν τόπων οἰκοῦσι, Νωρικῶν τέ τινες 10
καὶ Κάρνοι τῶν δὲ Νωρικῶν εἰσι καὶ οἱ Ταυρίσκοι. πάντας δ' ἔπαυσε τῶν ἀνέδην καταδρομῶν Τιβέριος καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Αροῦσος θερεία μιᾶ, ιδο τ' ἤδη τρίτον καὶ τριακοστὸν ἔτος ἐστίν, ἐξ οὖ καθ' ἡσυχίαν ὅντες ἀπευτακτοῦσι τοὺς
φόρους. κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν τῶν Αλπεων ὁρειτήν ἔστι μὲν καὶ 15
γεωλοφα χωρία καλῶς γεωργεῖσθαι δυνάμενα καὶ αὐλῶνες εὐ
συνεκτισμένοι, τὸ μέντοι πλέον, καὶ μάλιστα περὶ τὰς κορυφάς, περὶ ὁ δὴ καὶ συνίσταντο οἱ λησταί, λυπρόν καὶ ἄκαρπον διά τε τὰς πάχνας καὶ τὴν τραχύτητα τῆς · γῆς. κατὰ
Α. 317 σπάνιν οὖν τροφῆς τε καὶ ἄλλων ἐφείδοσαν δὲ ὑητίνην, πίτταν, δᾶδα, κηρόν, τυρόν, μέλι τούτων γὰρ εὐπόρουν. ὑπέρκειται δὲ τῶν Κάρνων τὸ Απέννινον ὅρος, λίμνην ἔχον ἐξιεῖ-

<sup>1. 8</sup> ante elou add. ABC. 2. σικάντιον Al βικάντιον CB et in hoc σ sec. m. sup. β, Xyl. corr. — κανδόβουνον codd. καμπόδουvov edd. inde a Xyl., sed per  $\beta$  hoc nomen effert etiam Ptolem. II, 11. 9. of ante typic tollendum censet Grosk. hand incommode. Tloxos codd. Xyl. cofr. 12. draldy Al arslon C aredy B, sed e in 13. Pegia BC, sed in hoc e litura scriptum est: idem rest. Xyl. sec. m. add. 19. τέχνα; codd. Cor. corr. ex Tyrwh. coni.; Siebenkeesii coniectura τάς τε χιότας minus verisimilis est propter τε, quod 23. Απέννινου I Ποίνινον Cor. ex coniectura Cas., a Mannerto etiam (Geogr. antiq. III, 649) et Grosk. probata: et appellantur a Ptolemaco (II, 11. III, 1) montes Rhaetis a meridie imminentes Howai Aλπεις, in quibus Poeninas latere haud iniuria existimant. Sed de alia h. l. agitur Alpium parte, finibusque angustioribus quam Ptolemaeus Poeninum montem videtur circumscripsisse Strabo (v. p. 205. 208): deni-

σαν είς τον ΤΙσάραν ποταμόν, δς παραλαβών Άταγιν άλλον ποταμον είς τον Αδρίαν έκβάλλει. έκ δε της αυτης λίμνης καί άλλος ποταμός είς τον Ίστρον ρεί, καλούμενος † Άτησινός. καί γαρ ό Ιστρος τας άρχας από τούτων λαμβάνει των όρων, πο-5 λυσχιδών 🗫 ακαι πολυκεφάλων. μέχρι μέν γαρ δέυρο ἀπὸ της Αιγυστικής συνεχή τα ύψηλα των Άλπεων διέτεινε και ένδς όρους φαντασίαν παρείχεν, είτ' άνεθέντα καὶ ταπεινωθέντα έξαίρεται πάλιν είς πλείω μέρη καὶ πλείους κορυφάς. πρώτη δ' έστὶ τούτων ή τοῦ Υήνου πέραν καὶ τῆς λίμνης κεκλιμένη πρὸς 10 εω ράγις μετρίως ύψηλή, οπου αι τοῦ Ίστρου πηγαί πλησίον Σοήβων και τοῦ Ερκυνίου δρυμοῦ άλλαι δ' είσιν επιστρέφουσαι πρός την Ίλλυρίδα και τον Αδρίαν, ών έστι τό τε Απέννινον όρος τὸ λεγθέν καὶ τὸ Τοῦλλον καὶ Φλιγαδία, τὰ ύπερπείμενα τῶν Οὐινδολικῶν, έξ ὧν ὁ Δούρας παὶ Κλάνις καὶ ἄλ-15 λοι πλείους γαραδρώδεις ποταμοί συμβάλλουσιν είς το του Ίστρου હૃંદોઈૄ૦૪.

10. Καὶ οἱ Ἰάποδες δὲ (ἥδη τοῦτο ἐπίμικτον Ἰλλυριοῖς καὶ Κελτοῖς ἔθνος) περὶ τούτους οἰκοῦσι τοὺς τόπους, καὶ ἡ օκρα πλησίον τούτων ἐστίν. οἱ μὲν οὖν Ἰάποδες, πρότερον εὐανδροῦντες καὶ τοῦ ὅρους ἐφ' ἐκάτερον τὴν οἵκησιν ἔχοντες καὶ τοῖς ληστηρίοις ἐπικρατοῦντες, ἐκπεπόνηνται τελέως ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος καταπολεμηθέντες. πόλεις δ' αὐτῶν Μέτουλον, Αρουπῖνοι, Μονήτιον, Οὐένδων. μεθ' οῦς ἡ Σεγεστικὴ πόλις Α. 318

que paulo post codd. eodem consensu exhibent Απέννινον. Multo minus autem ferenda est Cluverii coniectura Άλπιον, quod idem sit atque Alβιον coll. VII, 314. 1. Toager edd. Caeterum hoc nomen non minus falsum esse, quam quod mox sequitur Ατησινός sponte sua apparet. Omnia bene se habent, si cum Gossellino statuamus nomina illa locum mutasse: similis confusio nominum offenditur p. 209. τρίως om. **Ε.** 11. σουηβών ald. 12. Απέννινον ] Ποίνινον Cor. ex 14. minotelexão codd. edd. -13. φλυγαδία B ald. ό ante Κλάνις add. edd. — κλάνης ald. 18. axea codd., sed in B prius α in o mut.: cf. ad p. 202. 19. οί μέν — την sec. m. add. in marg. C. — καὶ ante εὐανδροῦντες add. edd. 20. ἐκάτερα Cor. 23. αρουπεινοί A (et  $\eta$  sec. m. sup. ει) C (s. acc.) αρούπεινον Bledd. Idem oppidum VII, 314 nominatur Άρουπίνος s. Άρούπινος, in Itin. Aut. Arupium, in Tab. Peut. Arypium; Appianus denique

έν πεδίω, παρ' ην †ό 'Ρηνος αντός παραροεί ποταμός, έκδιδούς είς τὸν Ίστρον. κεῖται δε ή πόλις εὐφυῶς πρὸς τὸν κατά τῶν Δάκων πόλεμον ή δ' Όκρα τὸ ταπεινότατον μέρος των Άλπεών έσχι, καθ' δ συνάπτουσι τοῖς Κάρνοις, καὶ δι' οὖ τὰ έκ τῆς Απυληίας φορτία πομίζουσιν άρμαμάξαις εἰς τ καλούμε- 5 νον Πάμπορτον, σταδίων όδον ού πολύ πλεφνων ή τετρακοσίων έχειθεν δε τοις ποταμοίς κατάγεται μέχρι του Ίστρου καί τών ταύτη γωρίων. παραρρεί γαρ δη τον Πάμπορτον ποταμός έκ τῆς Ἰλλυρίδος φερόμενος πλωτός, ἐκβάλλει δ' εἰς τὸν Σάον, ώστ' εύμαρως είς την Σεγεστικήν κατάγεται καὶ τοὺς Παννο- 10 νίους καὶ Ταυρίσκους. συμβάλλει δ' είς τὸν Σάον κατὰ τὴν πόλιν και ὁ Κόλαπις : άμφότεροι δ' είσι πλωνοί, φέουσι δ' από των Άλπεων. έγουσι δ' αὶ Άλπεις καὶ ἵππους άγρίους καὶ βόας. φησί δε Πολύβιος καὶ ίδιόμορφόν τι γεννάσθαι ζώον έν C. 208 αὐταῖς, έλαφοειδές τὸ σχημα πλην αὐχένος καὶ τριχώματος, 15 ταῦτα δ' ἐοικέναι κάπρφ, ὑπὸ δὲ τῷ γενείφ πυρῆνα ίσγειν δσον σπιθαμιαῖον ἀκρόκομον, πωλικῆς κέρκου τὸ πάγος.

> ··· 11. Των δ' ύπερθέσεων των έκ της Ιταλίας εἰς τὴν έξω Κελτικὴν καὶ τὴν προσάρκτιον ἡ διὰ Σαλασσων έστιν ἄγουσα

<sup>(</sup>bell. Illyr. c. 16) incolas oppidi vocat Αυρουπίνους: unde ι praeserendum esse liquet, sed quid de terminatione statuas, non item; tutissimum igitur codd. optt. sequi. - μονήταιον ald. - οὔενδον codd. Cor. corr. coll. VII, 314. Ante eum Cluver. (Ital. ant. I, p. 174) voluerat Αὐένδων, quod sane arridet: habent enim Tab. Peut. et Itin. Ant. Avendone, et Appian. l. l. Αὐενδεᾶται. 1. 'Ρηνος] αίνος η ήνος marg. ο, Νόαgos Sbk. Cor. ex Cas. coni. coll. VII, 314. 318: quae coniectura quam infelix sit multis ostendere necesse non est. Rectissime contra Xyl, in syllabis OSAYTOS latere o Savos intellexit, idque aliis multis persuasit: ex quibus Tyrwh. syllabas 'OPHN mutavit in ὅλην parum probabiliter. Ortae potius videantur ex literis proximis male repetitis. 5. τὸν] τὸ Cor. 3. τὸ om. ald. 6. Ναύπορτον Cor. atque hoc verum suisse illius loci nomen diu omnium suit opinio: Naúποντον infra VII, 314 codd. exhibent, ne ibi quidem a corruptione vacui. Sed altera forma bis repetita, religioni habui audacius quid mu-8.  $\delta \hat{\eta}$  om. ald. —  $\tau \delta v$ ]  $\tau \delta$  edd. Correxi ex Grosk. sent. 12. δ Κόλαπίς] ογδόλαπις codd. Xyl. corr. .13. αί om. ald.

ἐπὶ Λούγδουνον διττὴ δ' ἐστίν, ἡ μὲν άμαξεύεσθαι δυναμένη διὰ μήκους πλείονος, ἡ διὰ Κεντρώνων, ἡ δὲ ὀρθία καὶ στενή, σύντομος δέ, ἡ διὰ τοῦ Ποινίνου. τὸ δὲ Λούγδουνον ἐν μέσφ τῆς χώρας ἐστίν, ὥσπερ ἀκρόπολις, διά τε τὰς συμβολὰς τῶν 5 ποταμῶν καὶ διὰ τὸ ἐγγὺς είναι πᾶσι τοῖς μέρεσι. διόπερ καὶ Αγρίππας ἐντεῦθων τὰς ὁδοὺς ἔτεμε, τὴν διὰ τῶν Κεμμένων ὀρῶν μέχρι Σαστόνων καὶ τῆς Ακουιτανίας, καὶ τὴν ἐπὶ τὸν Ῥῦνον, καὶ τρίτην τὴν ἐπὶ τὸν ἀκεανόν, τὴν πρὸς Βελλοάκοις καὶ Αμβιανοῖς; τετάρτη δ' ἐστὶν ἐπὶ τὴν Ναρβωνῖτιν καὶ τὴν 10 Μασσαλιωτικὴν παραλίαν. ἔστι δὲ καὶ ἐν ἀριστερᾶ ἀφεῖσι τὸ Α. 319 Λούγδουνον καὶ τὴν ὑπερκειμένην χώραν ἐν αὐτῷ τῷ Ποινίνφ πάλιν ἐκτροπὴ διαβάντι τὸν Ροδανὸν ἢ τὴν λίμνην τὴν Αημένναν εἰς τὰ Ελουητείων πεδία, κάντεῦθεν εἰς Σηκοανοὺς ὑπέρθεσις διὰ τοῦ Ἰόρα ὄρους καὶ εἰς Λίγγονας διά τε τοθτων ἐπὶ 15 ἄμφω, καὶ ἐπὶ τὸν Ῥῆνον καὶ ἐπὶ τὸν ἀκεανὸν δίοδοι σχίζονται.

12. Έτι φησὶ Πολύβιος ἐφ' ἐαυτοῦ κατ' Ακυληίαν μάλιστα ἐν τοῖς Ταυρίσκοις τοῖς Νωρικοῖς εὐρεθῆναι χρυσεῖον οὖτως εὐφυές, ὧστ' ἐπὶ δύο πόδας ἀποσύραντι τὴν ἐπιπολῆς γῆν εὐθὺς ὀρυκτὸν εὐρίσκεσθαι χρυσόν, τὸ δ' ὄρυγμα μὴ πλειόνων 20 ὑπάρχειν ἢ πεντεκαίδεκα ποδῶν, εἶναι δὲ τοῦ χρυσοῦ τὸν μὲν αὐτόθεν καθαρόν, κυάμου μέγεθος ἢ θέρμου, τοῦ ὀγδόου μέρους μόνον ἀφεψηθέντος, τὸν δὲ δεῖσθαι μὲν χωνείας πλείονος, σφόδρα δὲ λυσιτελοῦς. συνεργασαμένων δὲ τοῖς βαρβάροις τῶν Ἰταλιωτῶν ἐν διμήνω, παραχρῆμα τὸ χρυσίον εὐωνότερον 25 γενέσθαι τῷ τρίτῳ μέρει καθ' ὅλην τὴν Ἰταλίαν, αἰσθομένους δὲ τοὺς Ταυρίσκους μονοπωλεῖν ἐκβαλόττας τοὺς σύνεργαζομένους. ἀλλὰ νῦν ἄπαντα τὰ χρυσεῖα ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐστί. κὰνταῦθα δ', ὧσπερ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν, φέρουσιν οὶ ποταμοὶ χρυσεῦν δὶ δοῦς ποταμοὶ χρυσείν οὶ ποταμοὶ χρυσείν καθο δ', ὧσπερ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν, φέρουσιν οὶ ποταμοὶ χρυσείν δι

<sup>2.</sup> κευτρώνων C. 7. μέχρις ἀντώνων ACl μέχρις ἀντόνων B Xyl. corr. 8. βαλλοάκοις AC βελοάκοις ald. 9. ἀμιανοῖς ABC. 10. μασσαλιῶτιν ald. 12. ἐκτροπὴν ald. — λιμένναν ald. Λεμάνην Cor. 16. Ἐτι] ἐπεὶ codd. Cor. corr. ex coni. Cas. 16. ἐαυτῶν Cas. 17. χουσίον ABC. 25. αἰσθανομένους Bl ald. 26. ἐκβάλλοντας Cl ald. 27. χουσία AC.

σοῦ ψῆγμα πρὸς τῷ ὀρυκτῷ, οὐ μέντοι τοσοῦτον. ὁ δ' αὐτὸς ἀνὴρ περὶ τοῦ μεγέθους τῶν Άλπεων καὶ τοῦ ὕψους λέγων παραβάλλει τὰ ἐν τοῖς Ελλησιν ὅρη τὰ μέγιστα, τὸ Ταΰγετον, τὸ Λύκαιον, Παρνασσόν, "Ολυμπον, Πήλιον, "Οσσαν ἐν δὲ Θράκη Αίμον, 'Ροδόπην, Δούνακα καί φησιν, ὅτι τούτων μὲν ἕκα-

- C. 209 Αἰμον, Ῥοδόπην, Δούνακα καί φησιν, ὅτι τούτων μὲν ἔκα- 5 στον μικροῦ δεῖν αὐθημερὸν εὐζώνοις ἀναβῆναι δυνατόν, αὐθημερὸν δὲ καὶ περιελθεῖν, τὰς δ' Αλπεις αὐδ' ἂν πεμπταῖος ἀναβαίη τίς τὸ δὲ μῆκός ἐστι δισχιλίων καὶ διακοσίων σταδίων τὸ παρῆκον παρὰ τὰ πεδία. τέτταρας δ' ὑπερβάσεις ὀνομάζει μόνον διὰ Λιγύων μὲν τὴν ἔγγιστα τῷ Τυρρηνιμῷ πελάγει, 10 εἶτα τὴν διὰ Ταυρίνων, ἢν Αννίβας διῆλθεν, εἶτα τὴν διὰ Σαλασῶν, τετάρτην δὲ τὴν διὰ Ῥαιτῶν, ἀπάσας κρημνώδεις.
- Α. 320 Λίμνας δὲ εἶναί φησιν ἐν τοῖς ὅρεσι πλείους μέν, τρεῖς δὲ μεγάλας. των ἡ μὲν Βήνακος ἔχει μῆκος πεντακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ [ἐκατὸν] τριάκοντα, ἐκρεῖ δὲ ποταμὸς Μίγκιος ' ἡ δ' 15 ἔξῆς Οὐερβανὸς τετρακοσίων, πλάτος δὲ στενωτέρα τῆς πρότερον, ἐξίησι δὲ ποταμὸν τὸν ᾿Αδούαν τρίτη δὲ Λάριος μῆκος

<sup>6.</sup> Seiv ] µèv E. παρνασσών C. 5. φασί**ν Ε**. Feir inter versus pr. m. add. in o, recepit Cor., eaque magnopere arridet scriptura, cum de longitudine potius quam de circuitu montium agi videatur. ονομάζουσι Ε. 11. ην Αννίβας διηλθεν om. E. ξχατὸν om. codd. — τριάκοντα] ν' BCl πεντήκοντα edd.; eadem notarum confusio mox recurrit: cf. ad III, 154. 169. V, 226 in. 16. άλλως λά-Quos add. m. sec. in marg. B, atque ita legitur in k ex corr. Diu igitur animadversum est, turbatum esse hic aliquid, nominaque aut lacuum aut fluminum locum mutasse: a Strabone enim hunc errorem non esse commissum alii loci ostendunt p. 192. 204. V, 213. Quapropter mutato fluminum ordine Ticinum Verbano, Adduam Lario reddiderunt edd. inde a Xyl. Nescio tamen an lacuum potius nomina commutanda sint: id enim requirere videntur verba ή δ' ξξης, quae referri solent a Strabone ad locorum situm; et rectius dicatur Ticinus μέγας ποταμός, quam Addua. Obstat hoc unum, quod Verbanus maior est Lario: sed ea in re erratum fortasse est a Strabone, qui haec loca non vidit. Haec ipsa autem causa videri potest, cur nomina illa postea permutata sint. 17: Τίχινον cdd. inde a Xyl. — λάριον codd. ac mirum est, candem formam recurrere V, 213. In marg. B. sec. m. add. αλλως οὐερβανός, idem legitur in k ex corr.

έγγὺς τριακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ τριάκοντα, ποταμὸν δὲ έξίησι μέγαν Τίκινον πάντες δ' είς τὸν Πάδον συρρέουσι. τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ὀρῶν ἔχομεν λέγειν τῶν Αλπεινῶν.

<sup>1.</sup> τριάκοντα] ν' BCl. 2. Άδδούαν edd. inde a Xyl. 3. άλπενων codd. edd. v. ad p. 177. — In fine huius libri add. in BC ald.: μετά δὲ τὴν ὑπωρίαν (sic) των ἄλπεων ἀρχὴ τῆς τῦν ἐταλίας, ex initio proximi libri huc translata.

## ΤΩΝ. ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

### ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Έν τῷ πέμπτῷ τὰ περὶ Ἰταλίαν ἀπὸ τῆς ὑπωρείας τῶν Άλπεων μεχρι τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ καὶ Ταραντίνου κόλπου καὶ τοῦ Ποσειδωνιάτου, ἐν οῖς Βενετία, Λιγουρία, Πίκηνον, Τουσκία, Ῥώμη, Καμπανία, Λευκανία, Ἀπουλία, καὶ ὅσαι νῆσοι τῆ ταύτη θαλάσση παράκεινται ἀπὸ †Γενουσῶν μέχρι Σικελίας.

# ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

### CAPUT I.

10

A. 321 1. Μετὰ δὲ τὴν ὑπώρειαν τῶν Άλπεων ἀρχὴ τῆς νῦν Ἰταλίας. οἱ γὰρ παλαιοὶ τὴν Οἰνωτρίαν ἐκάλουν Ἰταλίαν ἀπὸ τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ μέχρι τοῦ Ταραντίνου κόλπου καὶ τοῦ Ποσειδωνιάτου διήκουσαν, ἐπικρατῆσαν δὲ τοῦνομα καὶ μέχρι τῆς

<sup>1.</sup> Argumentum huius libri om. BlC, sed in hoc sec. m. in marg. add. 3. Ἰταλίας Cor. — ὑπερορίας codd. 4. ταραντίου codd. Cor. corr. 7. γενουισῶν πρ γενουιτῶν cdd. atque hanc formam reperiri apud Nicetam Choniatem Berkel. tradit ad Steph. Byz. s. v. Γενόα. Difficile tamen dictu, quid argumenti auctor, quisquis fuit, scripserit: neque quaerere multum operae est pretium. 13. ταραντίου codd. exc. E, Cor. corr. Altera enim forma, ut apud alios scriptores, sic infra constanter invenitur p. 211. VI, 254. 261. 262.

ύπωρείας τῶν ἄλπεων προύβη, προσελαβε δὲ καὶ τῆς Αιγυστικῆς τὰ μέχρι Οὐάρου ποταμοῦ καὶ τῆς ταύτη θαλάττης ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Τυρρηνικῶν καὶ τῆς Ἰστρίας μέχρι Πόλας. ἔἰ- C. 210 κάσαι δ' ἄν τις εὐτυχήσαντας τοὺς πρώτους ὀνομασθέντας Ἰτα- λοὺς μεταδοῦναι καὶ τοῖς πλησιοχώροις, εἰθ' οὕτως ἐπίδροιν λα- Α. 322 βεῖν μέχρι τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας. ὀψὲ δέ ποτε ἀφ' οῦ με- \* τέδοσαν Ῥωμαῖοι τοῖς Ἰταλιώταις τὴν ἰσοπολιτείαν, ἔδοξε καὶ τοῖς ἐντὸς ἄλπεων Γαλάταις καὶ Ἐνετοῖς τὴν αὐτὴν ἀπονείμαι τιμήν, προσαγορεῦσαι δὲ καὶ Ἰταλιώτας πάντας καὶ Ῥωμαίους, 10 ἀποικίας τε πολλὰς στεῖλαι, τὰς μὲν πρότερον, τὰς δ' ὕστερον, ὧν οὐ ῥιζδιον εἰπεῖν ἀμείνους ἑτέρας.

2. Ένὶ μὲν οὖν σχήματι σύμπασαν τὴν νῦν Ἰταλίαν οὐ ῥάδιον περιλαβείν γεωμετρικώς, καίτοι φασίν άκραν είναι τρίγωνον έχχειμένην πρός κότον καὶ χειμερινάς άνατολάς, κορυφου-15 μένην δὲ πρὸς τῷ Σικελικῷ πορθμῷ, βάσιν δ' ἔχουσαν τὰς Αλπεις . . . . συγχωρήσαι δε και των πλευρών μίαν, την έπι τὸν Πορθμὸν τελευτῶσαν, κλυζομένην δὲ ὑπὸ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους. τρίγωνον δε ίδίως το ευθύγραμμον καλείται σχήμα: ένταῦθα δὲ καὶ ἡ βάσις καὶ ἡ πλευρὰ περιφερεῖς είσιν, ώστε, 20 εί φημι δείν συγχωρείν, περιφερογράμμου σχήματος θετέον καὶ την βάσιν καὶ την πλευράν, συγγωρητέον δε καὶ την λόξωσιν ταύτης της πλευράς την έπι τας ανατολάς. τάλλα δ' ούγ ίκανως εἰρήκασιν, ὑποθέμενοι μίαν πλευράν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ Αδρίου μέχρι του Πορθιμού. πλευράν γάρ λέγομεν την άχωνιον 25 γραμμήν, άγώνιος δ' έστίν, όταν η μη συννεύη προς άλληλα τὰ μέρη, η μη έπι πολύ. η δε ἀπο Αριμίνου έπι την ἄκραν την Ίαπυγίαν και ή άπο του Πορθμού έπι την αθτην ακραν

τὰ om. ald.
 Ἰστρίας] ἰστορίας l.
 εἰκάσειε ald.
 το πολιτείας omisso articulo E.
 16. Ρος Ἰλπεις excidisse quaedam omnes edd. inde a Xylandro statuerunt, ac probabiliter same Grosk. Strabonem scripsisse suspicatur συγχωρῆσριμὲν οὖν δεῖ τὴν βάσιν: quae praeterea tamen addit κατὰ τὰς Ἰλπεις non sunt necessaria.
 19. αὶ βάσεις codd. Cor. corr. — αὶ πλευραὶ codd. edd. Sed de uno tantum latere Strabonem agere apparet: pluralis uterque illatus videtur ob adiectivum quod sequitur,
 22. ταὐτην l.
 23. ἀπὸ] ὑπὸ B sed sec. m. corr. — τοῦ post μυχοῦ oma. B.
 27. τὴν

- Α. 323 πάμπολύ τι συννεύουσιν. όμοίως δ' έχειν οιομαι καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ Αδρίου καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Ἰαπυγίας συμπίπτουσαι γὰρ ἔπὶ τοὺς περὶ Αρίμινον καὶ Ῥαούενναν τόπους γωνίαν ποιοῦσιν, εἰ δὲ μὴ γωνίαν, περιφέρειάν γε ἀξιόλογον. ὅστ', εἰ ἄρα, τοῦτ' ἀν εἴη μία πλευρὰ ὁ παράπλους ὁ ἀπὸ τοῦ μιν 5 χοῦ ἔπὶ τὴν Ἰαπυγίαν, οὐκ εὐθεῖα τὸ δὲ λοιπὸν τὸ ἐνθενδε ἔπὶ τὸν Πορθμὸν ἄλλην ἀν ὑπογράφοι πλευράν, στο ἐνθενδε ἀν τὸ σχημαν δὲ τετράπλευρον μᾶλλον ἢ τρίπλευρον φαίη τις ἀν τὸ σχημα, τρίγωνον δ' οὐδοπωσοῦν, πλὴν εἰ καταχρώμενος. βέλτιον δ' ὁμολογεῖν, ὅτι τῶν ἀγεωμετρήτων σχημάτων [οὐκ] εὐ- 10 περίγραφος ἡ ἀπόδοσις.
  - 3. Κατὰ μέρος δ' ούτως εἰπεῖν δυνατόν, ὅτι τῶν μὲν Αλπεων περιφερης ή ὑπώρειά ἐστι καὶ κολπώδης, τὰ κοῖλα ἔχουσα ἐστραμμένα πρὸς τὴν Ἰταλίαν. τοῦ δὲ κόλπου τὰ μὲν μέσα πρὸς
- C. 211 τοῖς Σαλασσοῖς ἐστι, τὰ δ' ἄκρα ἐπιστροφὴν λαμβάνει, τὰ μὲν 15 μέχρι τῆς Όκρας καὶ τοῦ μυχοῦ τοῦ κατὰ τὸν Αδρίαν, τὰ δ', εἰς τὴν Λιγυστικὴν παραλίαν μέχρι Γενούας, τοῦ τῶν Λιγύων ἔμπορίου, ὅπου τὰ Απέννινα ὅρη συνάπτει ταῖς Άλπεσιν. ὑπόκειται δ' εὐθὺς πεδίον ἀξιόλογον, πάρισόν πως ἔχον τὸ πλάντος καὶ τὸ μῆκος, σταδίων ἐκατὸν καὶ δισχιλίων τὸ δὲ μεσημ- 20 βρινὸν αὐτοῦ πλευρὸν κλείεται τῆ τε τῶν Ένετῶν παραλία καὶ τοῖς Απεννίνοις ὅρεσι τοῖς περὶ Αρίμινον καὶ Αγκῶνα καθήκουσι. ταῦτα γὰρ ἀρξάμενα ἀπὸ τῆς Λιγυστικῆς εἰς τὴν Τυρογνίανς ἔμβάλλοι, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα εἶτ' ἐκναχωνουνοῦν ἐμβάλλοι, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα εἶτ' ἐκναχωνουνοῦν ἐνρβάλλοι, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα εἶτ' ἐκναχωνουνοῦν ἐνρβάλλοι, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα εἶτ' ἐκναχωνουνοῦν ἐνρβάλλοι, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα εἶτ' ἐκναχωνουνοῦνοῦν ἐνρβάλλοι, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα εἶτ' ἐκναχωνουνοῦνοῦν ἐνρβάλλοι, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα εἶτ' ἐκναχωνουνοῦν ἐνρβάλλου, ἐνρβάλλου ἐνρβάλλο

Tanuylav — äxqav om. l. 2. συμπίπτουσι C. - 'Pάβενναν codd. atque ita certissime scribitur ap. Steph. Byz. Infra vero plerisque locis per ou efferunt codd., camque talia scribendi rationem Straboni magis placuisse quam alteram, supra significavimus ad 7. ὑπογράφει C. I, 26. 4. γε τε Α. 10. οὖx om. ACIB. sed in hoc sec. m. add. 16. ἄκρας ΑΒΟΙ μέχρι τῶν ἄκρων Ε Саз. corr.: cf. ad IV, 202 in. 18. εμπορείου **B** edd. 19. 8° om. A. 20. διακοσίων pro έκατον scribendum esse cum Gossellino censet Grosk, quia Polybium Strabo sequatur auctorem, a quo illa perhibeatur Alpium longitudo: v. supra IV, 209 et Polyb. II, 14. Sed ab aliis, non a Polybio Strabonem petiisse, quae h. l. tradit, paulo accuratior utriusque **21**. αὐτοῦ] ἰταλίας **E**. loci comparatio abunde docebit. λιπόττα codd. Cor. corr.

ρούντα είς την μεσόγαιαν ματ' όλέγον, έπειδαν γένηται κατά την Πισατιν, επιστρέφει πρός εω καὶ πρός τον Αδρίαν εως των περί Αρίμινον καὶ Αγκώνα τόπων, συνάπτοντα ἐπὸ εὐθείας τῆ των Ένετων παραλία. ή μεν οὖν έντὸς Άλπεων Κελτική τού-5 τοις κλείεται τοῖς ὄφοις, καὶ ἔστι τῆς μὲν παφαλίας τὸ μῆκος οσον τριακοσίων σταδίων έπὶ τοῖς έξακισχιλίοις [μετὰ] τῶν ὀρῶν, μικρον δ' έλαττον το πλάτος των [δισ]χιλίων. ή λοιπή δ' Ιταλία Α. 324 στενή και παραμήκης έστί, κορυφουμένη διγώς, τη μέν πρός τον Σικελικόν πορθμόν, τη δε πρός την Ιαπυγίαν σφιγγομένη 10 δ' έκατέρωθεν, τη μεν ύπο του Αδρίου, τη δ' ύπο του Τυρρηνικού πελάγους. έσει δ' δμοιον το σχήμα του Αδρίου και το μέγοθος τῆ Ἰταλία τῆ ἀφοριζομένη τοῖς τε Ἀπεννίναις ὅρεσι καὶ τῆ θαλάττη έκατέρα μέχρι τῆς Ἰαπυγίας καὶ τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ κατά τὸν Ταραντίνον καὶ τὸν Ποσειδωνιάτην κόλπον τό 15 τε γάρ πλάτος τὸ μέγιστον άμφοῖν έστι περί γιλίους καὶ τριακοσίους σταδίους, τὸ δὲ μῆκος έλαττον [οὐ] πολύ τῶν έξακισχι-Μων. ή λοιπή δ' έστίν, όσην κατέγουσι Βρέττιοι καὶ Λευκανών τινες. φησί δε Πολύβιος, πεζή μεν είναι την παραλίαν την άπὸ Ίαπυγίας μέχρι Πορθμοῦ καὶ τρισχιλίων σταδίων, κλόζε-20 σθαι δ' αὐτὴν τῷ Σικελικῷ πελάγει πλέοντι δὲ καὶ πεντακοσίων δέουσαν. τὰ δὲ Απέννινα όρη συνάψαντα τοῖς περί Αρίμινον καλ Αγκώνα τόποις και άφορίσαντα το ταύτη πλάτος τῆς Ιταλίας από θαλάπτης έπὶ θάλαπαν έπιστροφήν λαμβάνει πάλιν καὶ τέμνει την χώραν όλην ἐπὶ μῆκος. μέχρι μέν δη Που-

<sup>2.</sup> Πεισάτιν Con ac per en efferunt codd. opti. (exc. tamén Epit.) omnibus paene locis, quibus legitur sive regionis sive urbis nomen et in hoc libro et in VIII. Nihilominus Strabonem quoque communem nominis scripturam praetulisse videtur colligi posse ex iis, quae de eius origine tradit VIII, 356: cf. Eust. ad Il. Y, v. 8 p. 1193, 23 R., ad Dion. Perieg. v. 409. 3. τόπων dm. l. 6. μετα om. AClB, sed in hoc sec. m. add. Deerat etiam in n, sed inter versus add.; legitur in 7. xillwv codd. edd. Correxi ex Cas. coni. postulante re ipsa. Similiter erratum II, 78. 79. 9. σφιγγομέτη - Adolov om. 1. ύπο] ἀπο ΑC. 11 ομοιως (sic) ΑC. 12. τη τε ἀφοριζομένη ald. -TE om. alde 16. ov om. ACB, sed in hoc et n sec. m. add., legitur in 17. βρέτιοι ald. — λευκάντινες l λευκανοί C λευκανοί B edd. 20. xai om. Cor. 21. Aquirwr C. 22. ταύτης codd. Cas. corr..

κετίων καὶ Λευκανών οὐ πολὺ ἀφίσταται τοῦ Ἀδρίου συνάψαντα δὲ Λευκανοῖς ἐπὶ τὴν ἐτέραν θάλατταν ἀποκλίνει μᾶλλον, καὶ λοιπὸν διὰ μέσων τών Λευκανών καὶ Βρεττίων διεξιόντα τελευτὰ πρὸς τὴν Λευκόπετραν τῆς 'Ρηγίνης καλουμένην. τυπωδώς μὲν οὐν εἴρηται περὶ τῆς νῦν Ἰταλίας ἀπάσης ταῦτα: 5 πειρασόμεθα δὲ ἀναλαβόντες εἰπεῖν περὶ τών καθ' ἔκαστα, καὶ πρώτον περὶ τών ὑπὸ ταῖς Ἄλπεσιν.

- C. 212 4. "Εστι δὲ πεδίον σφόδρα εἴδαιμον καὶ γεωλοφίσες εὐκάρποις πεποικιλμένον. διαιρεῖ δ' αὐτὸ μέσον πως ὁ Πάδος, καὶ καλεθται τὸ μὲν ἐντὸς κοῦ Πάδον, τὸ δὲ πέραν ἐντὸς μὲν ὅσον 10 ἐστὶ πρὸς τοῖς Ἀπεννίνοις ὅρεσι καὶ τῆ μλιγυστικῆ, "πέραν δὲ τὸ λοιπόν. οἰκεῖται δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν Λιγυστικῶν ἐθνῶν καὶ τῶν Κελτικῶν, τῶν μὲν ἐν τοῖς ὅρεσιν οἰκούντων, τῶν δ' ἐν τοῖς πεδίοις τὸ δ' ὑπὸ τῶν Κελσῶν καὶ Ἐνετῶν. οἱ μὲν οὖν
- Α. 325 Κελτοί τοῖς ὑπεραλπίοις ὁμοεθνεῖς εἰσι, περὶ δὲ τῶν Ενετῶν 15 διττός ἐστι λόγος. οἱ μὲν γὰρ καὶ αὐτούς φασιν εἶναι Κελτῶν ἀποίκους τῶν ὁμωνύμων παρωκεανιτῶν, οἱ δ' ἐκ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου μετ' Αντήνορος σωθῆναι δεῦρό φασι τῶν ἐκ τῆς Παφλαγονίας Ενετῶν τινας μαρτύριον δὲ τούτου προφέρονται τὴν περὶ τὰς ἱπποτροφίας ἐπιμέλειαν, ἡ νῦν μὲν τελέως ἐκλέλοστε, 20 πρότερον δ' ἐτιμᾶτο παρ' αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ζήλου τοῦ κατὰ τὰς ἡμιονίτιδας ἵππους. τούτου δὲ καὶ Όμηρος ἡμέμνηται

έξ Ένετων, όθεν ήμιόνων γένος άγροτεράων.

καὶ Διονύσιος, ό τῆς Σικελίας τύραννος, ἐντεῦθεν τὸ ἰπτοτροφεῖον συνεστήσατο τῶν ἀθλητῶν ἴππων, ὥστε καὶ ὅνομα ἐν 25 τοῦς Έλλησι γενέσθαι τῆς Ενετικῆς, πωλείας καὶ πολύν χρόνον εὐδοκιμῆσαι τὸ γένος.

5. Άπασα μεν ούν ή χώρα ποταμοῖς πληθύει καὶ ελεσι, μάλιστα δ' ή τῶν Ένετῶν πρόσεστι δε ταύτη καὶ τὰ τῆς θα-

<sup>4.</sup> τῆς [Pηγίνης] τικρηγίνης ACl. — καλουμένης ABCl: accusativum, quem praebent no, rec. Cor. 6. πειρασώμεθα AB. 10. ὅσον στο. E. 13. τῶν ante Κελτικῶν στο. E. — τῶν μὲν — πεδίοις φτο. E. — ἐν] ὑπὸ ald. 14. τῶν στο. E. 15. τοῖς] τῶν. C. — ὑπεραλπείοις C(?) edd. — δὲ στο. ald. 20. ἱπποδρομίτης L. 22. ἡμιονήτιδος C. — ἱππου ABC. 24: ἱπποτρόφιον ABC, sic et infra XVI, 752.

λάττης πάθη. μόνα γὰρ ταῦτα τὰ μέρη σχεδόν τι τῆς καθ' ἡμᾶς θαλάττης ὁμοιοπαθεῖ τῷ οἰκεανῷ, καὶ παραπλησίως ἐκείνφ ποιεῖκαι τάς τε ἀμπώτεις καὶ τὰς πλημμυρίδας, ὑφ' ὧν τὸ πλέον τοῦ πεδίου λιμνοθαλάττης γίνεται μεστόν. διώρυξι δὲ καὶ παραχώμασι, καθάπερ ἡ Κάτω λεγομένη χώρα τῆς Αἰγύπτου, διωχέτευται, καὶ τὰ μὲν ἀνέψυκται καὶ γεωργεῖται, τὰ δὲ διάπλους ἔχει τῶν δὲ πόλεων αὶ μὲν νησίζουσιν, αὶ δ' ἐκ μέρους κλύζονται. ὅσαι δὲ ὑπὲρ τῶν ἔλῶν ἐν τῆ μεσογαία κεῖνται τοὺς ἐκ τῶν ποταμῶν ἀνάπλους θαυμαστοὺς ἔχουσι, μάλιτις ἔκ τε ὅμβρων καὶ χιόνων, διαχεόμενος δ' εἰς πολλὰ μέρη κατὰ τὰς ἐκβολὰς τυφλὸν τὸ στόμα ποιεῖ καὶ δυσείσβολός ἐστιν ἡ δ' ἐμπειρία περιγίνεται καὶ τῶν χαλεπωτάτων.

6. Τὸ μὲν οὖν ἀρχαῖον, ὥσπερ ἔφημ, ὑπὸ Κελτῶν περιφ15 κεῖτο τῶν πλείστων ὁ ποταμός. μέγιστα ở ἢν τῶν Κελτῶν ἔθνη
Βόιοι καὶ Ἰνσουβροι καὶ οἱ τὴν Ῥωμαίων ποτὰ ἔξ ἔφόδου κα- Α. 326
ταλαβόντες Σένονες μετὰ Γαισατῶν. τούτους μὲν οὖν ἔξέφθειραν ὕστερον τελέως Ῥωμαῖοι, τοὺς δὲ Βοΐους ἔξήλασαν ἐκ τῶν C. 213
τόπων. μεταστάντες δ' εἰς τοὺς περὶ τὸν Ἰστρον τόπους μετὰ
20 Ταυρίσκων ῷκουν πολεμοῦντες πρὸς Δάκους, ἔως ἀπώλοντο
πανεθνεί τὴν δὲ χώραν οὖσαν τῆς Ἰλλυρίδος μηλόβοτον τοῖς
περιοικοῦσι κατέλιπον. Ἰνσουβροι δὲ καὶ νῦν εἰσί. Μεδιολάνιον δ' ἔσχον μητρόπολιν, πάλαι μὲν κώμην (ἄπαντες γὰρ ῷκουν
κωμηδόν), νῦν δ' ἀξιόλογον πόλιν, πέραν τοῦ Πάδου, συνάπτου25 σάν πως ταῖς Ἅλπεσι. πλησίον δὲ καὶ Οὐήρων, καὶ αὖτη πόλις μεγάλη. ἐλάκτους δὲ τούκων Βριξία καὶ Μαντούα καὶ Ῥή-

<sup>2.</sup> παραπλησίους codd. edd. 6. διοχετεύεται l(?) edd., sed perfectum praeferendum censet Cor. in nott. 10. δ' ἐκ τοῦ Πάδου Sbk. Cor. ex Cluver. coni. (v. Ital. ant. I p. 144), ac vix ferenda codd. scriptura: fortasse Strabo scripserat μάλιστα δὲ Πάδου. 11. δμβομων codd. Cor. corr. 15. τὸ πλεῖστον Cor. 16. ἴνσοβροι C. — ποτὲ] πόλιν edd. inde a Xyl., sed codd. scripturam praefert Cor. in nott.: mihi contra Xylandri coniectura magnopere placet. 17. σένωνες codd. et sic infra: per o tamen idem nomen bodd. efferunt IV, 194. 195, idque hic quoque restituit Cor. — γαισετῶν C. 20. δάκας ald. 22, ἴνσονμ-βροι g. 25. βήρων codd.: at v. IV, 206. 26. βρηξία codd.

γιον καὶ Κῶμον αὐτη δ' ἦν μὲν κατοικία μετρία, Πομπήιος δὲ Στράβων ὁ Μάγνου πατὴρ κακωθεϊσαν ὑπὸ τῶν ὑπερκειμένων 'Ραιτῶν συνήκισεν εἶτα Γάιος Σκιπίων τρισχιλίους προσέθηκεν εἶτα ὁ Θεὸς Καϊσαρ πεντακισχιλίους ἐπισυνήκισεν, ὧν οἱ πεντακόσιοι τῶν Ἑλλήνων ὑπῆρξαν οἱ ἐπισμανέστατοι τού- 5 τοις δὲ καὶ πολιτείαν ἔδωκε καὶ ἐνέγραψεν αὐτοὺς εἰς τοὺς συνοίκους † οὐ μέν τοι ῷκησαν αὐτόθι, ἀλλὰ καὶ τοῦνομά γε τῷ κτίσματι ἐκεῖνοι κατέλιπον Νεοκωμῖται γὰρ ἐκλήθησαν ἄπαντες, τοῦτο δὲ μεθερμηνευθὲν Νοβουμποίμουμ λέγεται. ἐγγὺς δὲ τοῦ χωρίου τούτου λίμνη Λάριος καλουμένη πλήροῖ δ' αὐτὴν τὸ ὁ Αδούας ποταμός εἶτ ἐξίησιν εἰς τὸν Πάδον: τὰς δὲ πηγὰς ἔσχηκεν ἐν τῷ Αδούλα ὅρει, ὅπου καὶ ὁ Ῥῆνος.

7. Αὐται μὲν οὖν πολὺ ὑπὸρ τῶν ἐλῶν ἀκηνται; πλησίον

δε τὸ Παταούιον, πασῶν ἀρίστη τῶν ταύτη πόλεων, η γε νεωσεὶ λέγεται τιμήσασθαι πεντακοσίους ἰππικοὺς ἄνδρας, καὶ τὸ 15 παλαιὸν δὲ ἔστελλε δώδεκα μυριάδας στρατιᾶς. ὅηλοῖ δὲ καὶ Α. 327 τὸ πλῆθος τῆς πεμπομένης κατασκευῆς εἰς τὴν Ῥώμην κατ ἐμπορίαν, τῶν τε ἄλλων καὶ ἐσθῆτος παντοδαπῆς, τὴν εὐανδρίαν τῆς πόλεως καὶ τὴν εὐτεχνίαν. ἔχει δὲ θαλάττης ἀνάπλουν ποτομοῦ διὰ τῶν ἐλῶν φερομένω σταδίων πεντήκοντα καὶ διακό 20 σίων ἐκ λιμένος μεγάλου καλεῖται δ' ὁ λιμὴν Μεδόακος ὁμωνύμως τῷ ποταμῷ. ἐν δὲ τοῖς ἔλεσι μεγίστη μέν ἐστι Ῥαούεννα, ξυλοπαγὴς ὅλη καὶ διάρρυτος, γεφέραις καὶ πορθμείοις ὁδευο-

<sup>3.</sup> συνώκησεν B. - σκηπίων C(?) edd. Cacterum quinam fuerit hie C. Scipio, nemo invenerit, neque improbabilis est nonnullorum suspicio, qui censuerunt ad L. Scipionem, consulem a. DCLXX, haec referenda esse (v. du Theil in Intp. Par. T. II Eclairc: VIII p. 16). Mirum est, idem praenomen inveniri etiam ap. Ciceronem in or. pro Sestio c. 3, ubi de eodem agitur L. Scipione. - περί ante τρισχιλίους 5. ὑπηρξαν] ήσαν no. 7. οὐ μέντοι ferri non posse, ipsa Strabonis verba ostendunt: quapropter Cor. scripsit και ου μόνον συνώκησαν, sed probabilius est quod Grosk. proposuit ου μόνον δ' ώκησαν, aut quod mihi placet οὐ μόνον τε οικησαν. — ωκισαν ΑC. — γε 8. νεοχωμηται codd. 9. νοβουνκώμουν C. 10: λάριον codd. uti supra IV, 209. 14. η γε] ην ald. 16. δώδεκα β Cas. 19. εὐτυχίαν ald. 21. ὁμώνυμος ABCl. Adverbium, quod est in i, rec. Cor. 22. φάβεννα codd. 23. πορθμίοις **BC**. :

μένη. δέχεται δ' οὐ μικρὸν τῆς θαλάττης μέρος ἐν ταῖς πλημμυρίσιν, ωστε καὶ ὑπὸ τούτων καὶ ὑπὸ ποταμών ἐκκλυζόμενον τὸ βορβορωσες παν ίαται την δυσαλρίαν. οθτως γουν ύγιεινὸν έξήτασται τὸ γωρίον, ώστε ένταῦθα τοὺς μονομάγους τρέφειν 5 καὶ γυμνάζειν ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες. ἔστι μὲν οὖν καὶ τοῦτο θαυμαστόν των ένθάδε, τὸ έν έλει τοὺς ἀέρας ἀβλαβεῖς είναι. καθάπες και έν Άλεξανδιεία τη προς Αίγύπτφ του θέρους ή С. 214 λίμνη την μοχθηρίαν αποβάλλει δια την ανάβασιν του ποταμού καὶ τὸν τῶν τελμάτων ἀφανισμόν. ἀλλὰ καὶ τὸ περὶ τὴν ἄμ-10 πελον πάθος θαυμάζειν ἄξιον· φύει μέν γὰς αὐτὴν τὰ έλη καὶ ποιεί ταγύ καὶ πολύν ἀποδιδούσαν καρπόν, φθείρεται δὲ ἐν έτεσι τέτρασιν η πέντε. έστι δε και το Άλτινον εν έλει, παραπλήσιον έχον τῆ Ραουέννη τὴν θέσιν. μεταξύ δὲ Βούτριον τῆς  $P_{oldsymbol{a}0}$ υέννης πόλισμα καὶ ή  $oldsymbol{\Sigma}$ πίνα, νῦν μὲν κωμίον, πάλαι δὲ 15 Έλληνίς πόλις ένδοξος. Θησαυρός γοῦν έν Δελφοῖς Σπινιτών δείχνυται, καὶ τάλλα ἱστορεῖται περὶ αὐτῶν, ώς θαλασσοκρατησάντων. φασί δε καί επί θαλάσση ύπάρξαι, νῦν δ' έστιν εν μεσογαία τὸ χωρίον περὶ ἐνενήμοντα τῆς θαλάσσης σταδίους απέγον, και ή Ραούεννα δε Θετταλών είρηται κτίσμα ού φέ-20 ροντες δε τας των Τυρρηνών υβρεις έδεξαντο έκόντες των Όμβρικών τινας, οι και νύν έχουσι την πόλιν, αύτοι δ' άπεχώρησαν έπ' οίκου. αθται μεν οθν έπι πλέον περιέχονται τοις έλεσιν, ωστε καὶ κλύζεσθαι.

8. 'Οπιτέργιον δὲ καὶ [Κωνκ]ορδία καὶ Άτρία καὶ Οὐικετία Α. 328 25 καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολισμάτια ἡττον μὲν ὑπὸ τῶν έλῶν ἐνοχλεῖ-

<sup>2.</sup> εἰσκλυζόμενον codd., K in IΣ male distracto: Cor. corr. Eodem ducunt quae leguntur in Epit.: — ἡ πλημμυςις τε τῆς θαλάσσης καὶ ἡ τοῦ Πάθου πλήςωσις πᾶν τὸ βοςβοςῶδες ἀποκαθαίςουσα. 4. ἐξίσταται l. 19. ἐάβεννα Ε. — εἴρηται] λέγεναι edd. 21. ὀμβείκων codd. ac sic plerumque. — ἀνεχώρησαν πο Sbk. (qui miro errore affirmat in omnibus codicibus, quos inspexerit, ita legi) Cor. 24. ἐπίτεςπον codd. Cor. corr. ex Cluv. coni. (v. Ital. ant. I, 18, 157). — Κωνκοςδία] ὀςδία codd. Sbk. corr. ex Cluv. coni. — ἀδεία codd. Sbk. mut. propter sequentia. — λουκετία AClB, sed in hoc ν sec. m. add. λουκεντία ikno. Inde Οὐικεντία scripsit Sbk. com Cluverio: at vid. Cellar. geogr. antiq. I p. 698.

ται, μικροῖς δ' ἀνάπλοις πρὸς τὴν θάλατταν συνήπται. τὴν δ' Ατρίαν έπιφανή γενέσθαι πόλιν φασίν, αφ' ής καὶ τοθνομα τῶ κόλπω γενέσθαι τῷ Αδρία, μικράν μετάθεσιν λαβόν. Ακυληία δ', ηπες μάλιστα τῷ μυχῷ πλησιάζει, κτίσμα μέν έστι Ρωμαίων, επιτειγισθέν τοῖς ύπερχειμένοις βαρβάροις, άναπλεῖ- 5 ται δὲ όλκάσι κατὰ τὸν Νατίσωνα ποταμὸν ἐπὶ πλείστους έξήκοντα σταδίους. άνειται δ' έμπόριον τοις περί τον Ίστρον των Ίλλυριών έθνεσι· πομίζουσι δ' ούτοι μέν τὰ έκ. θαλάττης, καὶ οίτον έπὶ ξυλίνων πίθων άρμαμάξαις άναθέντες καὶ έλαιον, έκεῖνοι δ' ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα καὶ δέρματα. έξω δ' έστὶ 10των Ένετικων όρων ή Ακυληία. διορίζονται δὲ ποταμφ φέοντι άπὸ τῶν Αλπίων ὀρῶν, ἀνάπλουν ἔγοντι καὶ διακοσίων σταδίων έπὶ τοῖς γιλίοις εἰς Νωρηίαν πόλιν, περὶ ἣν Γναῖος Κάρβων συμβαλών Κίμβροις οὐδὲν ἔπραξεν. ἔγει δὲ ὁ τόπος ούτος γρυσιοπλύσια εὐφυῆ καὶ σιδηρουργεῖα. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ μυγῷ 15 τοῦ Αδρίου και ιερον τοῦ Διομήδους έστιν άξιον μνήμης, τὸ Τίμανον λιμένα γαρ έχει καὶ άλσος έκπρεπες καὶ πηγας έπτα Α. 329 ποταμίου υδατος εὐθὺς εἰς τὴν θάλασσαν ἐκπίπτοντος, πλατεῖ καὶ βαθεῖ ποταμώ. Πολύβιος δ' εἴρηκε πλην μιᾶς τὰς άλλας άλμυροῦ ὕδατος, καὶ δὴ καὶ τοὺς ἐπιγωρίους πηγὴν καὶ μητέρα 20 C. 215 της θαλάττης ονομάζειν τον τόπον. Ποσειδώνιος δέ φησι ποταμόν τον Τίμαυον έκ των όρων φερόμενον καταπέπτειν είς

<sup>3.</sup> Verba μικράν μετάθεσιν λαβόν 2. ἀδρίαν codd. Sbk. mut. om. Aghino, leguntur autem in BCEl. Quae si a Strabone addita non sunt, in urbis nomine nihil crit mutandum. Similis tamen Plinii locus (H. N. III, 20) "- nobili portu oppidi Tuscorum Atriae, a quo Atriaticum mare ante appellabatur, quod nunc Adriaticum." 6. End alelστους paulo insolentius dictum: inde Cas. coniecit ἐπὶ πλείους η, Sbk. 7. Post εμπόριον excidisse quaedam Grosk. suspicatur, quia ovvoi in sequentibus non habeat, quo referatur: inscrit igitur vois τε Ένετοῖς καὶ, fortasse tamen Strabo paulo liberius οὐτοι retulit ad Aquileiam eiusque incolas. 8. των Ἰλλυρικων ald. τον Ἰλλυρικον Cor. 12. Άλπείων Cor. — καὶ ast. incl. Cor. 13. νωρίαν C νωρηείαν ald.  $- \tilde{\eta}$ ν]  $\tilde{\eta}$ ς l.  $- \delta$  ante  $K\alpha \rho \beta \omega \nu$  add. ald. 14. χιμβρίοις codd. Cor. corr.: similis error in ομβυίων p. 212 extr. 15. χουσοπλύσια Cor. 17. εὐπρεπές ald. 18. ποτίμου Cor. ex Xyl. coni, sed infra quoque p. 244 ποτάμιος codem sensu usurpatum codd. exhibent. 21. της om. ald.

βέρεθρον, είθ' ύπὸ γῆς ἐνεχθέντα περὶ έκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίους έπὶ τῆ θαλάττη τὴν ἐκβολὴν ποιεῖσθαι.

9. Της δε του Διομήδους δυναστείας περί την θάλατταν ταύτην αί τε Διομήδειοι νησοι μαρτύρια και τα περί Δαυνίους 5 καὶ τὸ Άργος τὸ Ίππιον ἱστορούμενα περὶ ὧν έροῦμεν έφ'. όσον πρός ίστορίαν χρήσιμον, τὰ δὲ πολλὰ τῶν μυθευομένων  $\mathring{\eta}$  κατεψευσμένων ἄλλως έᾶν δεῖ, οἱον τὰ περὶ Φαέθοντα καὶ τας Ήλιάδας τας, απαιγειρουμένας περί τον Ήριδανόν, τον μηδαμού γης όντα, πλησίον δε του Πάδου λεγόμενον, και τας 10 Ήλεκτρίδας νήσους τας πρό τοῦ Πάδου καὶ μελεαγρίδας έν αὐταῖς οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδέν ἐστιν ἐν τοῖς τόποις. τῷ δὲ Διομήδει παρά τοῖς Ένετοῖς ἀποδεδειγμέναι τινὲς ἱστοροῦνται τιμαί καὶ γὰο θύεται λευκὸς ιππος αὐτῷ, καὶ δύο άλση τὸ μεν ηρας Αργείας δείκνυται, το δ' Αρτέμιδος Αίτωλίδος. 15 προσμυθεύουσι δ', ώς είκός, τὸ ἐν τοῖς άλσεσι τούτοις ἡμεροῦσθαι τὰ θηρία καὶ λύκοις ἐλάφους συναγελάζεσθαι, προσιόντων δε των ανθρώπων και καταψώντων ανέχεσθαι, τα δε διωκόμενα ύπὸ τῶν κυνῶν, ἐπειδὰν καταφύγη δεῦρο, μηκέτι διώκεσθαι. φασί δέ τινα των πάνυ γνωριζόμενον, ώς είη φιλέγ-20 γυος, καὶ σκωπτόμενον έπὶ τούτω παρατυχεῖν κυνηγέταις λύκον έν τοῖς δικτύοις έχουσιν εἰπόντων δὲ κατά παιδιάν, εί έγγυᾶται τὸν λύχον, ἐφ' οἶτε τὰς ζημίας ᾶς εἴργασται διαλύσειν, άφήσειν αὐτὸν έκ τῶν λίνων, ὁμολογῆσαι. ἀφεθέντα δὲ τὸν λύχον ίππων αγέλην απελάσαντα ακαυτηριάστων ίκαν ην προσ-25 αγαγείν πρός τον του φιλεγγύου σταθμόν τον δ' απολαβόντα την γάριν καυτηριάσαι τε τας έππους λύκον, και κληθηναι λυ- Α. 330 κοφόρους, τάχει μᾶλλον η κάλλει διαφερούσας τους δ' άπ' έχείνου διαδεξαμένους τό τε χαυτήριον φυλάξαι καὶ τοὖνομα τῷ γένει τῶν ἴππων, ἔθος δὲ ποιῆσαι, θήλειαν μὴ έξαλλο-

7. ἐᾶν ] αν ACl. — τὸν 4. διομήδιοι codd. 5. εππειον AC. 17. καταφαυόντων kn ald. ante Passoria add. edd. 19. γνωριζομένων codd. cdd. 20. σκωπτομένω ΑСΒ miyor ald. et in hoc φ sec. m. in or mut., σκωπτόμενον l(?) kno. — περιτυ-22. είργαστο Cor. — διαλύειν B ald. στηριάστων l ακαυστηριάστων BC Cor. 26. καυστηριάσαι BCl edd. 28. καυστήριον edd.

τριοῦν, ἴνα μένοι παρὰ μόνοις τὸ γτήσιον γένος, ἐνδόξου γενομένης ἐνθένδε ἱππείας. νυνὶ δέ, ιδοπερ ἔφαμεν, πῶσα ἐκλέλοιπεν ἡ τοιαύτη ἄσκησις. μετὰ δὲ τὸ Τίμανον ἡ τῶν Ἰστρίων ἐστὶ παραλία μέχρι Πόλας, ἡ πρόσκειται τῆ Ἰταλία. μεταξὸ δὲ φρούριον Τεργέστε, Ακυληίας διέχον ἐκατὸν καὶ ἐγδοήκοντα 5 σταδίους ἡ δὲ Πόλα ἴδρυται μὲν ἐν κόλπφ λιμενοειδεῖ, νησί-C. 216 δια ἔχοντι εὔορμα καὶ εὔκαρπα. κτίσμα δ' ἐστὶν ἀρχαῖον Κόλχων τῶν ἐπὶ τὴν Μήδειαν ἐκπεμφθέντων, διαμαρτόντων δὲ τῆς

χων των έπὶ τὴν Μήδειαν έκπεμφθέντων, διαμαφτόντων ο πράξεως καὶ καταγνόντων έαυτων φυγήν

τό κεν φυγάδων μεν ενίσποι

Γραικὸς (ώς Καλλίμαχος είρηκεν), απὰρ κείνων γλῶσσ' ὀνόμηνε Πόλας.

τὰ μὲν δὴ πέραν τοῦ Πάδου χωρία οἶ τε Ένετοὶ νέμονται καὶ οἱ [Ίστριοι] μέχρι Πόλας. ὑπὲρ δὲ τῶν Ένετῶν Κάρνοι καὶ Κενομάνοι καὶ Μεδόακοι καὶ † Σύμβροι ων οἱ μὲν πολέμιοι 15 τοῖς Ρωμαίοις ὑπῆρξαν, Κενομάνοι δὲ καὶ Ένετοὶ συνεμάχουν καὶ πρὸ τῆς Αννίβα στρατείας, ἡνίκα Βοίους καὶ † Συμβρίους ἐπολέμουν, καὶ μετὰ ταῦτα.

10. Οἱ δ' ἐντὸς τοῦ Πάδου κατέχουσι μὲν ἄπασαν, ὅσην

<sup>1.</sup> γενομένης om. lm. 3. adxnois oixnois lm yvuraola k. δὲ om. ald. 5. τεργέσται ABCl cdd. Quam formam nominis a Graecis scriptoribus varie prolati ad Latinorum consuetudinem revocandam duxi maxime propter VII, 314, ubi pro genitivo in optt. codd. bis exhibetur itidem τεργέσται, in codd. deterioribus atque edd. post mutatum in Τεργέστης et Τεργεστών. Similiter corruptum fuerat nomen Arelate IV, 181 extr. 8. των om. ald. — διαμαρτώντων C. Post φυγήν Cor. collocavit verba ώς Καλλίμαχος εξρηκεν, quae codd. ipsis Callimachi versibus inserunt. 10. τὸ μὲν φυγάδων κεν codd., τις pro κεν exhibent edd. inde a Xyl., sed Cor. μέν mutavit in κεν. 14. "Iorquot om. codd. edd. Addidi ex Sbk. sententia: Xylander iam addiderat in interpretatione sua. 15. γενομάνοι ACB, sed in hoc x sup. y sec. m. add., ac Strabonem ab hac scriptura reliquis auctoribus usitata recessisse vix crediderim. — Σύμβροι] Ίνσονβροι Cor. et mihi quoque illa scriptura corrupta videtur, licet paulo post ac. p. 218 codd, non minore consensu quam hic eam praebeant. γενόμανοι ABC, sed in hoc x sup. γ sec. m. add. 17. στρατιάς codd. Cor. corr. — πρὸς ante B otovs add. edd. — Συμβρίους] Ἰνσοί-18. ἐπολέμει ACB, sed in hoc our sup. ει sec. m. add.

έγκυκλούνται τὰ Απέννινα όρη πρός τὰ Άλπια μέγρι Γενούας καὶ τῶν Σαβάτων. κατείχον δὲ Βόιοι καὶ Λίγυες καὶ Σένονες καὶ Γαισάται τὸ πλέον τῶν δὲ Βοΐων έξελαθέντων, ἀφανισθέντων δε καὶ τῶν Γαισατῶν καὶ Σενόνων, λείπεται τὰ Δι-5 γυστικά φύλα και των Ρωμαίων αι αποικίαι. τοις δε Ρωμαίοις αναμέμικται καὶ τὸ τῶν Ὀμβρικῶν φῦλον, ἔστι δ' ὅπου καὶ Τυρρηνών, ταύτα γαρ άμφω τα έθνη προ της των Ρωμαίων έπὶ πλέον αὐξήσεως είγε τινα πρὸς ἄλληλα περὶ πρωτείων ἄμιλλαν, καὶ μέσον έχοντα τὸν Τίβεριν ποταμὸν ἡαδίως ἐπιδιέβαι-10 νον άλλήλοις. καὶ εἴ πού τινας ἐκστρατείας ἐποιούντο ἐπ' ἄλλους οί ετεροι, καὶ τοῖς ετέροις έρις ἦν μὴ ἀπολείπεσθαι τῆς είς τούς αὐτούς τόπους έξόδου καὶ δή καὶ τῶν Τυρρηνῶν στειλάντων στρατιάν είς τούς περί τον Πάδον βαρβάρους καί πραξάντων εὖ, ταχὺ δὲ πάλιν ἐκπεσόντων διὰ τὴν τρυφήν, ἐπε- Α. 331 15 στράτευσαν οἱ ετεροι τοῖς ἐκβαλοῦσιν· εἶτ' ἐκ διαδογῆς τῶν τόπων άμφισβητούντες πολλάς των κατοικιών τάς μέν Τυρρηνικας εποίησαν, τας δ' Όμβρικας, πλείους δε των Όμβρικων οί έγγυτέρω γαρ ήσαν. οἱ δὲ Ρωμαῖοι, παραλαβόντες καὶ πέμψαντες έποίχους πολλαγού, συνεφύλαξαν καὶ τὰ τῶν προεποικησάν-20 των χένη. καὶ νῦν Ῥωμαῖοι μέν είσιν ἄπαντες, οὐδὲν δ' ἦττον "Ομβροι τέ τινες λέγονται καὶ Τυρρηνοί, καθάπερ Ένετοὶ καὶ Λίγυες καὶ Ίνσουβροι.

Πόλεις δ' εἰσὶν ἐντὸς τοῦ Πάδου καὶ περὶ τὸν Πάδον ἐπιφανεῖς Πλακεντία μὲν καὶ Κρεμώνη, πλησιαίταται κατὰ μέσην
 που τὴν χώραν, μεταξὸ δὲ τούτων τε καὶ Αριμίνου Πάρμα καὶ Μουτίνη καὶ Βονωνία πλησίον ἦδη 'Ραουέννης καὶ μικρὰ πολίσματα ἀνὰ μέσον τούτων, δι' ὧν ἡ εἰς 'Ρώμην ὁδός, † Άκαρα,

<sup>2.</sup> σέτωτες codd. Cor. mut.: cf. ad 212 extr. 3. γαζάται AB γεζάται C. 4. γεζατῶν ABC. — σενώνων codd. Cor. mut. 10. ἄλ-λους] ἀλλήλους AClB, sed in hoc puncta sub λη sec. m. posita. 13. στρατειὰν C στρατείαν malit Cor. 17. of om. B edd. 21. Ομ-βρικοὶ edd. et ικ sec. m. add. in B. — Τυψόηνικοὶ edd. 22. ἴσουμβροι l. 26. βουτίτη ACB, sed in hoc μ sup. β sec. m. add. 27. Άκαρα] Αχέραι Sbk. Cor. ex Cas. coniectura, quae facilitate ipsa maxime commendatur: sed illud oppidum ad Adduam situm longe abfuit ab iis locis, de quibus hic agitur. Neque quae infra (p. 247) eius fit mentio ad expediendum hunc locum quidquam valet. Fortasse scriptum fuit ἄγει.

Ρήγιον Λέπιδον, Μακροί Κάμποι, ὅπου πανήγυρις συντελείται C. 217 κατ' έτος, Κλάτερνα, Φόρον Κορνήλιον · Φαουεντία δε [καί] Καισήνα πρός τῷ Σάπι ποταμῷ καὶ τῷ Ρουβίκωνι ήδη συνάπτουσι τῷ Αριμίνφ. τὸ δὲ Αρίμινον Όμβρων ἐστὶ κατοικία, καθάπερ καὶ ή Ραούεννα δέδεκται δ' εποίκους Ρωμαίους έκατέρα. έγει 5 δὲ τὸ Αρίμινον λιμένα καὶ ὁμώνυμον ποταμόν. ἀπὸ δὲ Πλακεντίας είς Αρίμινον στάδιοι χίλιοι τριακόσιοι. ύπερ δε Πλακεν-Α. 332 τίας έπὶ μὲν τοὺς ὅρους τῆς Κοττίου γῆς Τίκινον ἐν τριάκοντα εξ μιλίοις πόλις καὶ όμώνυμος ὁ παραρρέων ποταμός, συμβάλλων τῷ Πάδω, καὶ Κλαστίδιον καὶ Δέρθων καὶ Άκουαιστα- 10 τιέλλαι μικρον έν παρόδφ. ή δ' εύθεῖα είς "Ωκελον παρά τον Πάδον καὶ τὸν Δουρίαν ποταμόν, βαραθρώδης ή πολλή, πλείους καὶ άλλους έγουσα ποταμούς (ών καὶ τὸν Δρουεντίαν), μιλίων έστι περί [έκατὸν] έξήκοντα. έντεῦθεν δὲ ήδη τὰ Άλπια όρη καὶ ή Κελτική. πρός δε τοῖς ὄφεσι τοῖς ὑπερκειμένοις τῆς Λούνης ἐστὶ 15 πόλις Αούκα ένιοι δε κωμηδον οίκουσιν. εὐανδρεῖ δ' όμως ή γώρα καὶ τὸ στρατιωτικὸν έντεῦθεν τὸ πλέον έστὶ καὶ τὸ τῶν ίππικών πλήθος, έξ ών και ή σύγκλητος λαμβάνει την σύνταξιν. ἔστι δὲ ἡ Δέρθων πόλις ἀξιόλογος κειμένη κατὰ μέσην την όδον την από Γενούας είς Πλακεντίαν, έκατέρας διέγουσα 20

<sup>1.</sup> τάκροι κάμποι codd. Xyl. corr. 2. κλίτερνα codd. edd. Sed Claterna appellatur haec urbs, ubicunque ab aliis commemoratur: correxi igitur iubente Cluv. (Ital. ant. I, 288.). — δὲ καὶ σήνα ABCI. 3. Ισαπι ABCl Σάπει Cor. 4. Ομβρικών edd. et ix sec. m. add. in B. 7. καὶ ante τριακόσιοι add. edd. 8. Κοττίου γης] κοττούτης ABI κοττούσης C. Sbk. corr. ex Cas. coni., genitivum Κόττου servans: Cor. recte 10. δέθων ABCl. - απουδιεστατουελλα Al απουδιστατελλαν B ἀκουδισταελλά C. Sbk. corr. ex Cluv. sent. (v. Ital. ant. p. 81). 14. δ' ante έστι add. Cor. — περί om. Sbk. — έκατὸν om. codd. edd.: addidi ex du Theil. coni., qui collatis itinerariis hoc esse intervallum ostendit in nott. ad Intp. Par. — Άλπεια B edd. 15. Verba πρὸς - σύνταξιν, quae ab hoc loco aliena Cluver. iam iudicaverat (Ital. antiq. p. 506), in fine descriptionis Liguriae post Ποσειδώνως (p. 218) collocanda esse censuerunt du Theil. et Grosk. Ibi tamen multo minus ferri possunt, quam hic. Caeterum verborum ordinem codd. edd. praebent hunc manifesto turbatum: προς δε τοις ορεσίν έστι πόλις τοις ύπερκειμένοις της Λούνης Λούκα. Mutavi ex Cluv. sent. 17. Tò ante στρατιωτικόν om. ald. 19. δέθων ABCl. 20. γενιούας C. - έκα-

σταδιους τετρακοσίους κατά δε ταύτην την όδον και Ακουαιστατιέλλαι. ἀπὸ δὲ Πλακεντίας είς μὲν Αρίμινον είρηται είς δε Γαούενναν κατάπλους τῷ Πάδω δυεῖν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν. πολύ δὲ καὶ τῆς ἐντὸς τοῦ Πάδου κατείγετο ὑπὸ ἑλῶν, δί' ὧν 5 Αννίβας γαλεπώς διήλθε, προϊών έπὶ Τυρρηνίαν άλλ' ανέψυξε Α. 333 τὰ πεδία ὁ Σκαῦρος διωρυγαῖς πλωταῖς ἀπὸ τοῦ Πάδου μέχοι Παρμηστών. κατά γάο Πλακεντίαν ό Τρεβίας συμβάλλων τῷ Πάδφ καὶ ἔτι πρότερον ἄλλοι πλείους πληροῦσι πέραν τοῦ μετρίου. ούτος δε ό Σκαῦρός έστιν ό και την Αιμιλίαν όδον 10 στρώσας την διά Πισών και Αούνης μέγρι Σαβάτων, κάντεῦθεν διὰ Δέρθωνος άλλη δ' έστιν Αἰμιλία διαδεγομένη την Φλαμινίαν. συνυπάτευσαν γὰρ ἀλλήλοις Μάρκος Λέπιδος καὶ Γάιος Φλαμίνιος καθελόντες δε Λίγυας, ό μεν την Φλαμινίαν ἔστρωσεν έχ 'Ρώμης διὰ Τυρρηνών καὶ τῆς 'Ομβρικῆς μέ-15 γοι των περί Αρίμινον τόπων, ό δὲ τὴν ἐξῆς μέγρι Βονωνίας, κάκειθεν είς Ακυληίαν παρά τάς ρίζας τάς των Άλπεων έγκυκλούμενος τὰ έλη. ὅριον δὲ τῆς γώρας ταύτης, ἢν ἐντὸς Κελτικήν καλούμεν, πρός την λοιπην Ίταλίαν τό τε Απέννινον όρος τὸ ύπὲρ τῆς Τυρρηνίας ἀπεδέδεικτο καὶ ὁ Αίσις ποταμός, 20 υστερον δε ό Ρουβίκων, είς τον Αδρίαν εκδιδόντες άμφότεροι.

12. Τῆς δ' ἀρετῆς τῶν τόπων τεκμήριον ἥ τ' εὐανδρία C. 218 καὶ τὰ μεγέθη τῶν πόλεων καὶ ὁ πλοῦτος, οἶς πᾶσιν ὑπερβέβηνται τὴν ἄλλην Ἰταλίαν οἱ ταύτη Ῥωμαῖοι. καὶ γὰρ ἡ γεωργουμένη γῆ πολλοὺς καὶ παντοίους ἐκφέρει καρπούς, καὶ αἰ 25 ὅλαι τοσαύτην ἔχουσι βάλανον, ὧστ' ἐκ τῶν ἐντεῦθεν ὑοφορβίων ἡ Ῥωμη τρέφεται τὸ πλέον. ἔστι δὲ καὶ κεγχροφόρος διαφερόντως διὰ τὴν εὐυδρίαν τοῦτο δὲ λιμοῦ μέγιστόν ἐστιν ἄκος πρὸς ἄπαντας γὰρ καιροὺς ἀέρων ἀντέχει καὶ οὐδέποτ' Α. 334 ἐπιλείπειν δύναται, κᾶν τοῦ ἄλλου σίτου γένηται σπάνις. ἔχει

τέρα ABl Xyl. corr. 1. διαχουειςτατειελλεια ACl κουστωδία καὶ λέλλεια B et διαχουιστα in marg. sec. m. add. 5. προήλθε no. 7. Παρμητῶν Cor, possis suspicari Παρμησίων aut Παρματῶν. Hoc enim gentile et Παρμαῖος habet Steph. Byz. — Verba κατὰ — μετρίου Grosk. collocavit post Τυρρηνίαν. 11. δέθωνος ABCl. 15. βοσιωνίας ACB, sed in hoc ν sup. σι sec. m. add. 17. ελη] εθνη C. 21. μαρτύριον no. 22. ὑπερβέβληντο ABC ὑπερεβέβληντο edd.

δὲ καὶ πιττουργεῖα θαυμαστά. τοῦ δ' οίνου τὸ πλήθος μηνύουσιν οἱ πίθοι· ξύλινοι γὰρ μείζους οἶκων εἰσί· προσλαμβάνει δὲ πολύ ή τῆς πίττης εὐπορία πρὸς τὸ εὐώτητον. ἐρέαν δὲ τὴν μέν μαλακήν οί περί Μουτίνην τόποι και τον Σκουλτάνναν ποταμόν φέρουσι πολύ πασών καλλίστην, την δε τραγείαν ή Δι- 5 γυστική καὶ ή τῶν † Σύμβρων, ἐξ ής τὸ αλέον τῆς οἰκετείας τῶν Ίταλιωτων άμπέχεται, την δε μέσην οί περί Παταούιον, έξ ής οί τάπητες οί πολυτελείς καὶ γαύσαποι καὶ τὸ τοιούτον είδος παν, αμφίμαλλόν τε καὶ έτερόμαλλον. τὰ δὲ μέταλλα νυνὶ μέν ούχ όμοίως ένταῦθα σπουδάζεται διὰ τὸ λυσιτελέστερα ίσως 10 είναι τὰ ἐν τοῖς ὑπεραλπίοις Κελτοῖς καὶ τῆ Ἰβηρία, πρότερον δε έσπουδάζετο, έπει και έν Ούερκελλοις χρυσωρυχείον ήν κώμη δ' έστι πλησίον Ίκτουμούλων, και ταύτης \*τῆς\* κώμης., άμφω δ' είσὶ περὶ Πλακεντίαν. αυτη μεν δη ή πρώτη μερὶς τῆς Ίταλίας μέχρι δεύρο περιωδεύσθω. 15

## CAPUT II.

1. Δευτέρα δὲ λεγέσθω ἡ Λιγυστικὴ ἡ ἐν αὐτοῖς τοῖς Απεννίνοις ὅρεσι, μεταξὺ ἰδρυμένη τῆς νῦν λεχθείσης Κελτικῆς καὶ τῆς Τυρρηνίας, οὐδὲν ἔχουσα περιηγήσεως ἄξιον, πλὴν ὅτι κωμηδὸν ζῶσι, τραχεῖαν γῆν ἀροῦντες καὶ σκάπτοντες, μᾶλλον 20 δὲ λατομοῦντες, ὧς φησι Ποσειδώνιος. τρίτοι δ' εἰσὶ συνεγεῖς

<sup>1.</sup> πιττουργία C ald. 3. εὐκώνητον ACEIB, sed in hoc puncta sub x pos., εὐώνητον exhibent no. 4. σκουτάνταν codd. Σκόυτάναν edd. Correxi ex Cluv. sententia (v. Ital. ant. p. 417): Scultenna appellatur hic fluvius a Plinio (H. N. 111, 20), Livio (XLI, 18), Paulo Dia-6. Ίνσούβρων Cor.: v. ad p. 216 in. - ολκίας codd. ολκετίας 8. γαυσάπαι Cor. ex coni. Casauboni: Priscianus enim (VII, p. 759), Varrone auctore, δ γαυσάπης commemorat inter similia nomina complura. Sed ut Latine non uno modo efferebatur hoc nomen, sic de Graeca voce nihil audacius erit affirmandum. Caeterum in marg. A pr. m. haec addita sunt: γαύνακοι, οί δε καυνάκαι, εστί στρώματα η επιβόλαια, έτεροι δε μαλλούς εξακούουσιν, quorum ultima ex Hesych. corrigenda videntur: — ἐπιβόλαια ἐτερομαλλη. 10. τά ante ἐνταῦθα add. BC edd. 11. ὑπεραλπείοις edd. 12. χουσωρύχιον codd. Cor. 13.  $\tau \eta \varsigma$  om. Cor. 14. ή om. edd. 15. περωδεύσθω Α περιωδεύσθω et e sup. σ sec. m. add. B.

τούτοις οἱ Τυρρηνοί, τὰ πεδία ἔγοντες τὰ μέγρι τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τιβέριδος, κλυζόμενοι τὰ μὲν πρὸς ἔω μάλιστα μέρη τῷ ποταμοῦ μέγρι τῆς ἐκβολῆς αὐτοῦ, κατὰ δὲ θάτερα τοῦ Τυρρηνικῷ καὶ Σαρδώφ πελάγει. ἡεῖ δὲ ἐκ τῶν Απεννίνων ὀρῶν Α. 335 5 ὁ Τίβερις, πληρούται δ' έχ πολλών ποταμών, μέρος μέν τι δι' αὐτῆς φερόμενος τῆς Τυρρηνίας, τῷ δ' ἐφεξῆς διορίζων ἀπ' αὐτῆς πρώτον μὲν τὴν Ὀμβρικήν, εἶτα τοὺς Σαβίνους καὶ Αατίνους τους προς τη 'Ρώμη μέγρι της παραλίας. παραβέβληνται δέ πως τῷ ποταμῷ μὲν καὶ τοῖς Τυρρηνοῖς κατὰ πλάτος, 10 αλλήλοις δε κατά μήκος άνεγουσι δε πρός τα Απεννινα όρη С. 219 τὰ πλησιάζοντα τῷ Αδρία πρώτοι μέν οἱ Όμβρικοί, μετὰ δὲ τούτους Σαβίτοι, τελευταίοι δ' οἱ τὴν Αατίτην έγοντες, ἀρξάμενοι πάντες από τοῦ ποταμοῦ. ἡ μεν οὖν τῶν Λατίνων γώρα μεταξύ κείται της τε από των Ωστίων παραλίας μέγρι πόλεως 15 Σινοέσσης καὶ τῆς Σαβίνης (τὰ δ' Δοτιά έστιν έπίνειον τῆς Ρώμης, είς δ έκδίδωσιν ό Τίβερις παρ' αὐτὴν ἡυείς), ἐκτείνεται δὲ ἐπὶ μῆχος μέχρι τῆς Καμπανίας καὶ τῶν Σαυνιτικῶν όρων ή δε Σαβίνη μεταξύ των Λατίνων κειται και των Όμβρικών, έκτείνεται δε καὶ αὐτή πρός τὰ Σαυνιτικά όρη, καὶ 20 μαλλον συνάπτει τοῖς Απεννίνοις τοῖς κατά Οὐηστίνους τε καὶ Πελίγνους καὶ Μαρσούς οἱ δ' Όμβρικοὶ μέσοι μὲν κεῖνται τῆς τε Σαβίτης καὶ τῆς Τυρρηνίας, μέχρι [δ'] Αριμίνου καὶ Υαουέννης προΐασιν, ύπερβάλλοντες τὰ όρη. Τυρρηνοί δὲ παύονται ὑπ' αύτοις τοις όρεσι τοις περικλείουσιν έκ της Λιγυστικής είς τον 25 Άδρίαν, από της οἰκείας ἀρξάμετοι θαλάττης καὶ τοῦ Τιβέρι-

<sup>6.</sup> τω τὸ C(?) ald. 7. σαβηνούς C. 5. τι] τοι ald. 8.  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  om. ald. —  $\pi \alpha \varrho \alpha \beta \epsilon \beta \lambda \eta \tau \alpha \iota$  ACB et in hoc  $\nu$  sec. m. add. 11. of om. edd. 12. σαβηνοί CA (s. acc.). 13. ouv om. El. 15. σιννέσσης codd. Σινονέσσης Cor. Restitui 14. πόλεως om. E. cam formam, quam infra codd. constanter exhibent, reliquis etiam scriptoribus Graecis communem. 17. σαυνητικών ACl σαμνητικών ald. 18. σαβητη ΑC. 19. σαυνητικά CA (in hoc η sec. m. in ι mut.) 20. τοις] της A. - οὐεστίνους codd. Cor. mut, σαμνητικά ald. atque alteram scripturam codd. infra videntur commendare. λιγγρίους ABI πελιγρίους C. 22. τε om. edd. — σαβηνή; ABC. δ' om. BCl, sec. m. add. in A. 23. προσίασιν codd. Cor. corr. 24. περιχυχλούσιν edd.

δος. τὰ καθ' ἔκαστα δὲ διέξιμεν, ἀπ' αὐτῶν τούτων ἀρξάμενοι.

- 2. Οὶ Τυρρηνοὶ τοίνυν παρὰ τοῖς Ρωμαίοις Έτροῦσκοι καὶ Τοῦσκοι προσαγορεύονται. οἱ δ' Ελληνες οὕτως ἀνόμασαν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ Τυρρηνοῦ τοῦ Άτυος, ως φασι, τοῦ στείλαντος 5 ἐκ Αυδίας ἐποίκους δεῦρο. ἐπὶ γὰρ λιμοῦ καὶ ἀφορίας ὁ Άτυς, εἰς τῶν ἀπογόνων Ἡρακλέους καὶ Ὀμφάλης, δυεῖν παίδων ὅντων,
- Α. 336 κλήρφ Αυδον μεν κατέσχε, τῷ δὲ Τυρρηνῷ τον πλείω συστήσας λαὸν έξέστειλεν. έλθων δε τήν τε γώραν ἀφ' έαυτοῦ Τυρρηνίαν έκάλεσε, καὶ δώδεκα πόλεις έκτισεν, οἰκιστήν ἐπιστήσας Τάρ- 10 κωνα, ἀφ' οδ Ταρκυνία ή πόλις, δν διὰ την έκ παίδων σύνεστη πολιον γεγενησθαι μυθεύουσι. τότε μέν οδη ύφ' ένὶ ήγεμόνι ταττόμενοι μένα ίσγυον, γρόνοις δ' υστερον διαλυθηναι τὸ σύστημα είκὸς καὶ κατὰ πόλεις διασπασθήναι βία τῶν πλησιογώρων είξαντας οὐ γὰρ ἂν χώραν εὐδαίμονα ἀφέντες τῆ θαλάττη κατὰ 15 ληστείαν επέθεντο, άλλοι πρός άλλα τραπόμενοι πελάγη, έπεί, οπου γε συμπνεύσαιεν, ίκανοὶ ήσαν οὐκ ἀμύνασθαι μόνον τοὺς ἐπιγειρούντας αὐτοῖς, άλλὰ καὶ ἀντεπιγειρεῖν καὶ μακράς στρατείας ποιείσθαι. μετά δὲ τὴν τῆς Ῥώμης κτίσιν Δημάρατος ἀφικνείται, λαὸν ἄγων έκ Κορίνθου, καὶ δεξαμένων αὐτὸν Ταρκυνι- 20 των γεννά Λουκούμωνα έξ έπιγωρίας γυναικός. γενόμενος δέ Άγκω Μαρκίω, τῷ βασιλεῖ τῶν Ρωμαίων, φίλος ἐβασίλευσεν ού-C. 220 τος καὶ μετωνομάσθη Λεύκιος Ταρκύνιος Πρίσκος. ἐκόσμησε
- C. 220 τος καὶ μετωνομάσθη Λεύκιος Ταρκύνιος Πρίσκος. ἐκόσμησε δ' οὖν τὴν Τυρρηνίαν καὶ αὐτὸς καὶ ὁ πατὴρ πρότερον, ὁ μὲν εὐπορία δημιουργῶν τῶν συνακολουθησάντων οἴκοθεν, ὁ δὲ 25 ταῖς ἐκ τῆς Ῥώμης ἀφορμαῖς. λέγεται δὲ καὶ ὁ θριαμβικὸς κόσμος καὶ ὑπατικὸς καὶ ἀπλῶς ὁ τῶν ἀρχόντων ἐκ Ταρκυνίων δεῦρο μετενεχθῆναι καὶ ράβδοι καὶ πελέκεις καὶ σάλπιγγες καὶ ἱεροποιίαι καὶ μαντικὴ καὶ μουσική, ὅση δημοσία χρῶνται Ῥωμαῖοι. τούτου δ' υίὸς ἦν ὁ δεύτερος Ταρκύνιος ὁ Σεύπερβος, 30 ὅσπερ καὶ τελευταῖος βασιλεύσας ἐξέπεσε. Πορσίνας δ', ὁ τῶν

<sup>1.</sup> διέξειμεν ABL 3. τροῦσκοι Ε. 5. τρῦ ante Τυρρηνοῦ om. CE Cor. 6. ἀπὸ ABCl ὑπὸ k Cor. — ὁ σάνυς AC σ erasum in B. 8. συστήλας C. 9. τε om. edd. 12. γεγενῆσθαι C(?) ald. 16. τρεπόμενοι ald. 18. αὐτοὺς codd. Χyl. corr. 20. αὐτῶν Bl edd. — ταρκυνητιῶν ABC ταρκυνητών ald. 22. μαρκῷ codd. Cor. corr. 31. πορ-

Κλουσίνων βασιλεύς, πόλεως Τυροηνίδος, κατάγειν αὐτὸν ἐπιχειρήσας δι' ὅπλων, ως οὐχ οἰός τε ἦν, καταλυσάμενος τὴν ἔχθοαν ἀπῆλθε φίλος μετὰ τιμῆς καὶ δωρεῶν μεγάλων.

3. Περί μέν της έπιφανείας των Τυρρηνών ταυτα. καὶ έτι 5 τὰ τοῖς Καιρετανοῖς πραγθέντα καὶ γὰρ τοὺς ἐλόντας τὴν Ῥώ- Α. 337 μην Γαλάτας κατεπολέμησαν, απιούσιν έπιθέμενοι κατά Σαβίνους, καὶ ά παρ' έκόντων ἔλαβον Ρωμαίων έκεῖνοι λάφυρα άχοντως άφειλοντο πρός δε τούτοις τούς χαταφυγόντας παρ' αὐτοὺς ἐκ τῆς Ῥώμης ἔσωσαν καὶ τὸ ἀθάνατον πῦρ καὶ τὰς 10 της Εστίας ίερείας. οἱ μὲν οὖν Ῥωμαῖοι διὰ τοὺς τότε φαύλως διοικούντας την πόλιν ούχ ίκανως απομνημονεύσαι την γάριν αύτοῖς δοκοῦσι· πολιτείαν γὰρ δόντες ούκ ἀνέγραψαν εἰς τους πολίτας, άλλα και τους άλλους τους μη μετέγοντας της ίσονομίας είς τας δέλτους έξωριζον τας Καιρετανών. παρα δε 15 τοῖς Ελλησιν εὐδοκίμησεν ή πόλις αθτη διά τε ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην των τε γὰρ ληστηρίων ἀπέσγετο, καίπερ δυναμένη πλεϊστον, καὶ Πυθοϊ τὸν Άγυλλαίων καλούμενον ἀνέθηκε θησαυρόν. Άγυλλα γαρ ωνομάζετο το πρότερον ή νῦν Καιρέας. καὶ λέγεται Πελασγών κτίσμα τών έκ Θετταλίας ἀφιγμένων 20 των δε Αυδων, οίπερ Τυρρηνοί μετωνομάσθησαν, έπιστρατευσάντων τοῖς Αγυλλαίοις, προσιών τῷ τείγει τις ἐπυνθάνετο τοὖνομα της πόλεως, των δ' από του τείχους Θετταλών τινος αντί τοῦ ἀποχρίνασθαι προσαγορεύσαντος αὐτὸν γαῖρε, δεξάμενοι τὸν οἰωνὸν οἱ Τυρρηνοὶ τοῦτον άλοῦσαν τὴν πόλιν μετωνόμα-25 σαν. ή δε ούτω λαμπρά καὶ έπιφανής πόλις νῦν ἴγνη σώζει μόνον, εὐανδρεῖ δ' αὐτῆς μᾶλλον τὰ πλησιον θερμά, ἃ καλοῦσι Καιρετανά, διὰ τοὺς φοιτώντας θεραπείας γάριν.

σιτας BC πορσηνας Xyland., η et ipse malim. 1. κλουσίων ald. 2. ώς om. ald. — ην δων Sbk. ex Tyrwh. coni. 5. κερεατίνοις Al κεφεατινοίς C. 7. α παρ'] απερ ald. 12. Erézgawar Cor. κερετάνων Α κερατάνων C. 15. άνδρίαν edd. 16. ιῶν τε — ἀπέσχενο pr. m. scripta sunt in marg. A: inde omissa in hi. 18. ωνομάζετο] ελογίζετο ald. — κερέα CA, sed in hoc alterum ε sec. m. mut. in αι: inde κεραία g. Casaubonus malit Καίρε, at codd. scripturam tuetur Teatéa, quod legitur p. 241 et ap. Ptolem. III, 1. 21. avllalois Cl. 24. τοῦτον om. l. Cas. 27. κερετάνα Α κερέτανα C.

4. Τοὺς δὲ Πελασγούς, ὅτι μὲν ἀρχαϊόν τι φῦλον κατὰ τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ἐπεπόλασε, καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς ΑἰοC. 221 λεῦσι τοῖς κατὰ Θετταλίαν, ὁμολογοῦσιν ἄπαντες σχεδόν τι νομίζειν δέ φησιν Έφορος τὸ ἀνέκαθεν Αρκάδας ὅντας ἐλέσθαι στρατιωτικὸν βίον, εἰς δὲ τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν προτρέπον τας πολλοὺς ἄπασι τοῦ ὀνόματος μεταδοῦναι καὶ πολλὴν ἐπιφάνειαν κτήσασθαι καὶ παρὰ τοῖς ἕλλησι καὶ παρὰ τοῖς ἄλ-

Α. 338 λοις, παρ' όσους ποτε άφιγμένοι τετυχήκασι. καὶ γὰρ τῆς Κρήτης ἔποικοι γεγόνασιν, ως φησιν Όμηρος λέγει γοῦν 'Οδυσσεύς πρὸς Πηνελόπην'

άλλη δ' άλλων γλώσσα μεμιγμένη εν μεν Αχαιοί, εν δ' Έτεόχοητες μεγαλήτορες, εν δε Κύδωνες, Δωριέες τε τριγάιχες, διοί τε Πελασγοί.

καὶ τὸ Πελασγικὸν Αργος ἡ Θετταλία λέγεται, τὸ μεταξὺ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Πηνειοῦ καὶ τῶν Θερμοπυλῶν ἔως τῆς ὀρειτῆς 15 τῆς κατὰ Πίνδον, διὰ τὸ ἐπάρξαι τῶν τόπων τούτων τοὺς Πελασγούς. τόν τε Δία τὸν Δωδωναῖον αὐτὸς ὁ ποιητὴς ὀνομά-ζει Πελασγικόν

Ζεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, Πελασγικέ.
πολλοὶ δὲ καὶ τὰ Ἡπειρωτικὰ ἔθνη Πελασγικὰ εἰρήκασιν, ώς 20 καὶ μέχρι δεῦρο ἐπαρξάντων Πελασγούς τε πολλοὺς καὶ τῶν ἡρωων ὀνόματα καλέσαντες, οἱ ὕστερον ἀπ' ἐκείνων πολλὰ τῶν ἐθνῶν ἐπωνυμα πεποιήκασι καὶ γὰρ τὴν Δέσβον Πελασγίαν εἰρήκασι, καὶ τοῖς ἐν τῆ Τρωάδι Κίλιξιν Όμηρος εἴρηκε τοὺς ὁμόρους Πελασγούς.

<sup>1.</sup> τι] τὸ Cor., addens simul καὶ ante κατὰ, quod non magnopese placet; neque multo magis arridet Grosk. opinio, qui ὂν malit inserere post φῦλον. Melius est, quod legitur in Ε: πελασγοί, φῦλον ἀρχαῖον καὶ κατὰ τὴν ἐλλαδα πᾶσαν ἐπιπόλασαν, sed nihil mutare ausim. 4. νομίζω Βkm Cor. 5. προτρέποντα Cl. 9. οὐν ΒCl. 12. ἐν δέ τε καὶ κρῆτες Β (ex corr. sec. m.) k ald. ἐνδεντε ὁ l. 16. τοὺς om. ald. 22. ὀνόματα incommodum est, sed quod Grosk. scribendum censuit ὀνομαστί vix ferendum: fortasse Strabo scripserat ὄνομα aut ὀνόματι. — οἱ Cor. asteriscis inclusit iniuria: neque tamen καλέσαντες ad hunc nominativum referendum, sed absolute positum est, ut VI, 280: τῶν δὲ Εἰλώτων τιτὲς ἐξαγγείλαντες, τὸ μὲν ἀντεπιτίθεσθαι χαλεπὸν ἔγνωσαν (οἱ Παρθενίαι).

A. 339

Ίππόθοος δ' ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, τῶν, οἱ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον.

τῷ δ' Ἐφόρῷ τοῦ ἐξ Αρκαδίας εἶναι τὸ φῦλον τοῦτο ἦρξεν Ἡσίοδος. φησὶ γάρ

υίεις έξεγένοντο Αυκάονος αντιθέοιο, δν ποτε τίκτε Πελασγός.

P:

Αἰσχύλος δ' ἐκ τοῦ περὶ Μυκήνας Άργους φησὶν ἐν Ικέτισικ ἢ Δαναίσι τὸ γένος αὐτῶν. καὶ τὴν Πελοπόννησον δὲ Πελασγίαν φησὶν Έφορος κληθῆναι, καὶ Εὐριπίδης δ' ἐν Άρχε10 λάφ φησίν, ὅτι

Δαναός ὁ πεντήκοντα θυγατέρων πατήρ έλθων ες Άργος ὅκισ' Ίνάχου πόλιν, Πελασγιώτας δ' ωνομασμένους τὸ πρίν Δαναούς καλεῖσθαι νόμον ἔθηκ' ἀν' Ἑλλάδα.

15 Αντικλείδης δε πρώτους φησιν αὐτοὺς τὰ περι Αῆμνον καὶ Ἰμβρον κτίσαι, καὶ δὴ τούτων τινὰς καὶ μετὰ Τυρρηνοῦ τοῦ Άτυος εἰς τὴν Ἰταλίαν συνᾶραι. καὶ οἱ τὴν Ατθίδα συγγράψαντες ἱστοροῦσι περὶ τῶν Πελασγῶν, ώς καὶ Αθήνησι γενομένων \*τῶν Πελασγῶν\* διὰ δε τὸ πλανήτας εἶναι καὶ δίκην ὀρνέων 20 ἐπιφοιτᾶν ἐφ' οῦς ἔτυχε τόπους Πελαργοὺς ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν κληθῆναι.

5. Της δε Τυρρηνίας μήκος μεν το μεγιστον είναι φασι C. 222 την παραλίαν απο Λούνης μεχρι 'Ωστίων δισχιλίων που καὶ πεντακοσίων σταδίων, πλάτος δε τοῦ ἡμίσους ελαττον το προς 25 τοῖς ὅρεσιν. εἰς μεν οὐν Πίσας ἀπο Λούνης πλείους τῶν τεντρακοσίων σταδίων εἰσίν, ἐντεῦθεν δ' εἰς Οὐολατέρρας διακόσιοι ὀγδοήκοντα, πάλιν δ' ἐνθένδε εἰς Ποπλώνιον διακόσιοι

<sup>2.</sup> Λάρισσαν edd. 3. δ'] γ' ald. — τοῦ] τὸ ABl τῷ C(?) ald. τοῦ, quod recte scripsit Cor., legi videtur in no. 9. εὕφορος ABC 12. ῷκησεν codd. ῷκισεν edd. inde a Xyl. 14. ἔθηκεν ἐλλάδα AlB, sed in hoc puncta sub ἐλλάδα sec. m. posita, ἐλλάδα om. C(?) kno ald. ἔθηκ' ἀν' ἐλλάδα, quod est in i et legitur VIII, 371, restituit Cor. 16. καὶ ante μετὰ om. C. — τυρσηνοῦ Α τυρσηνοῦς Cl. 17. τὴν post εἰς om. Cl edd. 19. τῶν Πελασγῶν asteriscis inclusit Cor. 22. φησι Α. 23. ὀστίων Α ἀστιῶν C ἀστείων ald. 25. πείσας ABC. 26. οὐαδετέρρας ACB (sed hic οὐαλδεστέρρας ex corr.) οὐατετέρρας L.

έβδομήκοττα, έχ δὲ Ποπλωνίου εἰς Κόσσαν ἐγγὺς ἀκσακόσιοι, οἱ δὲ έξακόσιοί φασι. Πολύβιος δ' † οὐκ εἶναι τοὺς πάντας χιλίους τριακοσίους τριάκοντα λέγει. τούτων δ' ἡ μὲν Λούνα πό-

λις έστὶ καὶ λιμήν, καλούσι δ' οἱ Ελληνες Σελήνης λιμένα καὶ πόλιν. ή μεν οὖν πόλις οὐ μεγάλη, ὁ δε λιμὴν μέγιστός τε καὶ 5 κάλλιστος, έν αύτῷ περιέγων πλείους λιμένας, άγγιβαθεῖς πάγτας, οίον αν γένοιτο όρμητήριον θαλαττοχρατησάντων άνθρώπων τοσαύτης μεν θαλάττης, τοσούτον δε γρόνον. περικλείεται δ' δ λιμην δρεσιν ύψηλοις, άφ' ών τα πελάγη κατοπτεύε-Α. 340 ται καὶ ή Σαρδώ καὶ τῆς ἠιόνος έκατέρωθεν πολύ μέρος. μέ- 10 ταλλα δὲ λίθου λευκοῦ τε καὶ ποικίλου γλαυκίζοντος τοσαῦτά τ' έστὶ καὶ τηλικαῦτα, μονολίθους ἐκδιδόντα πλάκας καὶ στύλους. ώστε τὰ πλεῖστα τῶν ἐκπρεπῶν ἔργων τῶν ἐν τῆ Ῥώμη καὶ ταῖς άλλαις πόλεσιν έντεῦθεν έγειν την γορηγίαν καὶ γὰρ εὐεξάγωγός έστιν ή λίθος, των μετάλλων ύπερχειμένων της θα- 15 λάττης πλησίον, έχ δὲ τῆς θαλάττης διαδεγομένου τοῦ Τιβέριος την κομιδήν καὶ την ξυλείαν την είς τὰς οἰκοδομάς σελμάτων εύθυτάτων καὶ εύμηκεστάτων ή Τυρρηνία γορηγεῖ την πλείστην, τῷ ποταμῷ κατάγουσα ἐκ τῶν ὀρῶν εὐθύς. μεταξὺ δὲ Δούνης καὶ Πίσης ὁ Μάκρης ἐστὶ †γωρίον, ῷ πέρατι τῆς Τυροη- 20 νίας καὶ τῆς Λιγυστικῆς κέγρηνται τῶν συγγραφέων πολλοί. ἡ δὲ Πίσα κτίσμα μέν έστι των έν Πελοποννήσφ Πισατων, οί μετά Νέστορος ἐπὶ Ίλιον στρατεύσαντες κατὰ τὸν ἀνάπλουν \*ον\*

<sup>1.</sup> χόσαν *ABC*. 2. oxtanoglwy et mox ffanoglwy Cor. w' et z' BC ald. - ovx ovx Cor., quae particula ab hoc loco aliena est: codicum vero scripturam sanam non esse apparet. Scriptum fuit a Strabone, ni fallor, Πολύβιος δ' οὐκ εὐ εἶναι κ. τ. λ. 7. το ante δομητήριον 11. ποικίλλου C. — τοσαῦτ' add. ald. 10. σαρδών *BCl* edd. tore Cl edd. 12. στήλας ald. 13. ωστε ] ωσ γε l. 16. τίβοιδος ald. τιβέριδος C Cor. 20. πείσης ABC Cor. - Μάκρας scribendum esse existimo. — χωρίον nullo modo ferendum esse, manifestum est: parum seliciter tamen mutandum censuerunt Cluver, in noταμός, Cor. in χωρίζων. Neque probabilis est Grosk. opinio, qui putat e margine hanc vocem receptam esse: crediderim potius Strabo-22. πείσα codd. edd. — μεν om. ald. nem scripsisse ποτάμιον. τῆ ante Πελοποτνήσφ add. l edd. — πεισατῶν codd. edd. om. edd. inde a Xyl.

έπλανήθησαν, οἱ μὲν εἰς τὸ Μεταπόντιον, οἱ δ' εἰς τὴν Πισᾶτιν, απαντες Πύλιοι καλούμενοι. δυείν δε ποταμών κείται μεταξύ κατ' αὐτὴν τὴν συμβολήν, Άρνου τε καὶ Αἴσαρος, ὧν ὁ μεν έξ Αρρητίου φέρεται πολύς, οθγί πᾶς, άλλα τριγή σχισθείς, 5 ο δ' έχ των Απεννίνων όρων συμπεσόντες δ' είς εν ρείθρον μετεωρίζουσιν άλλήλους ταϊς άντιχοπαϊς έπὶ τοσούτον, ώστε τοὺς έπὶ τῶν ἠιόνων έστῶτας ἀμφοτέρων μηδ' ἔτερον ὑπὸ θατέρου καθορασθαι, ωστ' ανάγκη δυσανάπλωτα έκ θαλάττης είναι. στάδιοι δ' είσι τοῦ ἀνάπλου περί εἴκοσι. μυθεύουσι δ', ὅτε: 10 πρώτον έκ των όρων οἱ ποταμοὶ κατεφέροντο οὖτοι, κωλυομένους ύπὸ τῶν ἐπιχωρίων, μὴ συμπεσόντες εἰς εν κατακλύζοιεν τὴν χώραν, ύποσγέσθαι μη κατακλύσειν καὶ φυλάξαι την πίστιν. δο- C. 223 . κεῖ δ' ή πόλις εὐτυχῆσαί ποτε, καὶ νῦν οψκ ἀδοξεῖ διά τε εὐκαρπίαν καὶ τὰ λιθουργεῖα καὶ τὴν ὕλην τὴν ναυπηγήσιμον, ή 15 τὸ μὲν παλαιὸν έχρωντο πρὸς τοὺς κατὰ θάλατταν κινδύνους: καὶ γὰρ μαχιμώτεροι Τυρρηνῶν ὑπῆρξαν, καὶ παρώξυναν αὐ- Α. 341. τους οι Λίγυες, πονηροί γείτονες παρά πλευράν όντες νυν δέ τὸ πλέον εἰς τὰς οἰκοδομὰς ἀναλίσκεται τὰς ἐν Ῥώμη, κάν ταῖς έπαύλεσι βασίλεια κατασκευαζομένων Περσικά.

20 6. Τῶν δὲ Οὐολατερρανῶν ἡ μὲν χώρα κλύζεται τῆ θαλάττη, τὸ δὲ κτίσμα ἐν φάραγγι βαθεία. λόφος ἐστὰν ὑψηλὸς περίκρημνος πάντη, τὴν κορυφὴν ἐπίπεδος, ἐφ' ἡ ἴδρυται τὸ τεῖχος τῆς πόλεως. ἡ δ' ἐπ' αὐτὴν ἀνάβασις πεντεκαίδεκα σταδίων ἐστὶν ἀπὸ τῆς βάσεως, ὀξεῖα πᾶσα καὶ χαλεπή. ἐνταῦθα 25 συνέστησάν τινες τῶν Τυρρηνῶν καὶ τῶν προγεγραμμένων ὑπὸ Σύλλα. πληρώσαντες δὲ τέτταρα τάγματα στρατιᾶς διετῆ χρό-

<sup>3.</sup> την om. B. 3. Αὐσαρος malim cum Cluv. (It. ant. p. 462). Idem mox τριχη mut. in διχη, falso tamen de inferiore Arni cursu hace verba intelligens, cum de superiore Strabo haud dubie loquatur. Sed nilominus διχη valde arridet: etenim ut verisimillimum est, Arni partem olim in Clanis vallem se exonerasse (v. Fossombroni mem. sopra la Valdi-Chiana p. 31 sqq.), ita, quo tertium brachium diduci potuerit, non video. 10. κωλυόμενοι no ald. κωλυομένους B, sed οι sup. ους sec. m. add. 11. κατακλύζειν C κατακλύσοιεν Cor. 14. λιθουργία B ald. 16. παφώξυνον Cor. 17. γείτοσι ald. — περί ald. 18. κᾶν] καὶ ο Cor. 20. οὐλατερράνων codd. 26. στρατείας codd. Cor. corr.

τον επολιορχήθησαν, είθ' υπόσπονδοι παρεχώρησαν του τόπου. τὸ δὲ Ποπλώτιον ἐπ' ἄχρας ὑψηλής ίδρυται, κατερρωγυίας εἰς την θάλασσαν καὶ χερρονησιζούσης, πολιορχίαν καὶ αὐτό δεδεγμένον περί τους αὐτους καιρούς. το μέν ούν πολέχνιον παν έρημόν έστι πλήν των ίερων και κατοικιών όλίγων, το δ' έπίνειον 5 οἰκεῖται βελτιον, πρὸς τῆ ρίζη τοῦ όρους λιμένιον έχου καὶ νεωσοίχους. διὸ και δοκεί μοι μότη των Τυρρηνίδων των παλαιών αύτη πόλεων έπ' αὐτῆ τῆ θαλάττη ίδοῦσθαι· αίτιον δ' έστὶ τὸ τῆς γώρας αλίμενον. διόπερ παντάπασιν έφευγον οι κτίσται τὴν θάλατταν, η προεβάλλοντο έρύματα πρός αὐτης, ώστε μη λάφν- 10 por Eroipor exxeiodai rois eninkeboacir. Ecri de nai Overoσχοπείον ύπο τη άχρα. χατοπτεύεται δ' άπο της πόλεως πόρρωθεν μέν και μόλος ή Σαρδώ, έγγυτέρω δ' ή Κύρνος, έξήποντά πως διέγουσα της Σαρδόνος σταδίους, πολύ δε μαλλον τούτων ή Αίθαλία προσεχεστέρα [γαρ] τη ήπείρφ έστίν, όσον 15 τριακοσίους διέχουσα σταδίους, όσους καὶ της Κύρνου διέχει.

- Α. 342 Άριστον δ' ἀφετήριον τοῦτο τὸ χωρίον ἐστὶν ἐπὶ τὰς τρεῖς τὰς λεχθείσας νήσους. εἴδομεν δὲ καὶ ταύτας ἡμεῖς, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ Ποπλώνιον, καὶ μέταλλά τινα ἐν τῆ χώρα ἐκλελειμμένα. εἴδομεν δὲ καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὸν σίδηρον τὸν ἐκ τῆς Αἰθα- 20 λίας κομιζόμενον οὐ γὰρ δύναται συλλιπαίνεσθαι καμινευόμενος ἐν τῆ νήσφ κομίζεται δ' εὐθὺς ἐκ τῶν μετάλλων εἰς τὴν ἦπειρον. τοῦτό τε δὴ παράδοξον ἡ νῆσος ἔχει καὶ τὸ τὰ ὀρύγματα ἀναπλη-
- C. 224 ροῦσθαι πάλιν τῷ χρόνφ τὰ μεταλλευθέντα, καθάπερ τοὺς πλαταμῶνάς φασι τοὺς ἐν Ῥόδφ και τὴν ἐν Πάρφ πέτραν τὴν μάρ- 25 μαρον καὶ τοὺς ἐν Ἰνδοῖς ἄλας, οὕς φησι Κλείταρχος. οῦς οὖν Ἐρατοσθένης ὀρθῶς ὁ φήσας μὴ καθορᾶσθαι μήτε τὴν Κύρνον ἐκ τῆς ἢπείρου μήτε τὴν Σαρδόνα, οὕτ ᾿Αρτεμίδωρος ὁ φήσας ἐν χιλίοις εἶναι καὶ διακοσίοις σταδίοις πελαγίας ἀμφοτέρας. καὶ

<sup>3.</sup> χερφονησίζούσης A. 5. καὶ om. l. — τῶν ante κατοικῶν add. ald. 10. πρὸς] πρὸ A Cor. — αὐτῆς] τῆς l αὐτοῖς ald. 13. σαρδών BC. 15. γὰρ om. codd. cdd., addidi ex Cas. coni. Causa, cur omissum esse videatur, manifesta: v. ad p. 225. in. 16. τριακοσίους] σ' Ε. 21. συλλιπένεσθαι C συντήκεσθαι m, marg. π. 23. τε] δὲ codd. Cor. corr. 26. τοὺς] τὰς Clno, literae oυς in litura pr. m. scriptae sunt in B. — ἄλλας ᾶς ACl. 27. ὀρθὸς A.

γὰο εἴ τισιν, ἡμῶν γε οὐκ ἂν ὑπῆοξαν ὁραταὶ \*ἢ\* ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ' ὅσον σαφεῖς ἑωρῶντο, καὶ μάλιστα ἡ Κύρνος. ἔστι δὲ κατὰ τὴν Αἰθαλίαν λιμὴν Άργῷος ἀπὸ τῆς Άργοῦς, ὡς φασιν. ἐκεῖσε γὰρ πλεῦσαι τὴν τῆς Κίρκης οἴκησιν ζητοῦντα 5 τὸν Ἰάσονα, τῆς Μηδείας ἐθελαύσης ἰδεῖν τὴν θεάν καὶ δὴ καὶ τῶν ἀποστλεγγισμάτων παγέντων, ἃ ἐποίουν οὶ Άργοναῦται, διαμένειν ἔτι καὶ νῦν διαποικίλους τὰς ἐπὶ τῆς ἡιόνος ψήφους. αἱ δὲ τοιαῦται μυθοποιίαι τεκμήρια τῶν λεγομένων ὑφ' ἡμῶν εἰσιν, ὅτι οὐ πάντα Ὅμηρος αὐτὸς ἔπλαττεν, ἀλλ' 10 ἀκούων θρυλουμένων τῶν τοιούτων πολλῶν αὐτὸς προσετίθει μήκη διαστημάτων καὶ ἐκτοπισμῶν, καὶ καθάπερ τὸν Ὀδυσσέα Α. 343

μήκη διαστημάτων καὶ ἐκτοπισμῶν, καὶ καθάπες τὸν Ὀδυσσέα εἰς τὸν ώκεανὸν ἐξέβαλε, παραπλησίως καὶ τὸν Ἰάσονα, γενομένης καὶ τούτω πλώνης τινὸς κἀκείνω, καθάπες καὶ Μενελάω. περὶ μὲν οὖν τῆς Αἰθαλίας τοσαῦτα.

15 7. Η δὲ Κύρνος ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καλεῖται Κορσίκα. οἰκεῖται δὲ φαύλως, τραχεῖά τε οὐσα καὶ τοῖς πλείστοις μέρεσι δύσβατος τελέως, ώστε τοὺς κατέχοντας τὰ ὅρη καὶ ἀπὸ ληστηρίων ζῶντας ἀγριωτέρους εἶναι θηρίων. ὁπόταν γοῦν ὁρμήσωσιν οἱ τῶν Ῥωμαίων στρατηγοί, καὶ προσπεσόντες τοῖς ἐρύμασε 20 πολὺ πλῆθος ἔλωσι τῶν ἀνδραπόδων, ὁρᾶν ἐστιν ἐν τῆ Ῥωμη καὶ θαυμάζειν, ὅσον ἐμφαίνεται τὸ θηριῶδες καὶ τὸ βοσκηματῶδες ἐν αὐτοῖς ἢ γὰρ οὐχ ὑπομένουσι ζῆν ἢ ζῶντες ἀπαθεία καὶ ἀναισθησία τοὺς ἀνησαμένους ἐπιτρίβουσιν, ὥστε καίπερ τὸ τυχὸν καταβαλοῦσιν ὑπὲρ αὐτῶν ὅμως μεταμέλειν. ἔστι δ΄ 25 ὅμως οἰκήσιμά τινα μέρη καὶ πολίσματά που Βλησίνων τε καὶ Χάραξ καὶ Ἐνικονίαι καὶ Οὐάπανες. μῆκος δὲ τῆς νήσου φησὶν ὁ χωρογράφος μίλια ἐκατὸν ἑξήκοντα, πλάτος δὲ ἐβδομήκοντα. Σαρδόνος δὲ μῆκος διακόσια εῖκοσι, πλάτος δὲ ἐνενή-

<sup>1.</sup> η at ald.; Cor. restituta codd. scriptura praeterea addidit οὐκ parum commode: idem tamen postea in nott. utramque potius particulam tollendam esse suspicatur.

2. εωρων Cl.

6. ὑπὸ ante τῶν ἀποστλεγγισμάτων add. Β ἀπὸ C(?) no edd.

7. διαποικίλλους C διαποικίλματα no.

9. εἰσὶν εἰτιν Cas.

13. κάκείνω — τοσαῦτα om l.

15. κόρσικα BC(?) edd., alterum tenorem praebent A Epit.

17. ληστειῶν Cor.: cf. p. 232.

24. καταβάλλουσιν BC μεταβάλλουσιν l. — μεταμέλλειν C.

28. διακοσίων A σ' BCl.

λίους λέγεται καὶ διακοσίους σταδίους, της δὲ Σαρδότος καὶ τετρακισγιλίους. έστι δε αύτης το πολύ μέρος τραγύ και ούκ είρηναῖον, πολύ δὲ καὶ γώραν ἔγον εὐδαίμονα τοῖς πᾶσι, σίτφ δέ καὶ διαφερόντως. πόλεις δ' είσὶ μὲν πλείους, ἀξιόλογοι δέ 5 C. 225 Κάραλις καὶ Σοῦλχοι. τῆ δ' ἀρετῆ τῶν τόπων ἀντιτάττεταί Α. 344 τις καὶ μοχθηρία · νοσερὰ γὰρ ή νῆσος τοῦ θέρους, καὶ μάλιστα έν τοῖς εὐκαρποῦσι χωρίοις τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα καὶ πορθείται συκεγώς ύπὸ των όρείων, οι καλούνται Διαγησβείς, Ίολαείς πρότερον ονομαζόμενοι. λέγεται γαρ Τόλαος άγων των 10 παίδων τινάς του Ήρακλέους έλθειν δεύρο και συνοικήσαι τοις την νησον έγουσι βαρβάροις (Τυρρηνοί δ' ήσαν). υστερον δί Φοίτικες επεκράτησαν οἱ εκ Καργηδόνος, καὶ μετά τούτων 'Ρωμαίοις ἐπολέμουν καταλυθέντων δὲ ἐκείνων, πάνθ' ὑπὸ Ρωμαίοις ύπηρξε. τέτταρα δ' έστι των όρειων έθνη, Πάρατοι, Σοσ- 15 σινάτοι, Βάλαροι, Ακώνιτες, έν σπηλαίοις οίκοῦντες, εί δέ τινα έγουσι γην σπόριμον, οὐδὲ ταύτην ἐπιμελώς σπείροντες, άλλὰ τας των έργαζομένων καθαρπάζοντες, τουτο μέν των αὐτόθι, τούτο δ' ἐπιπλέοντες τοῖς ἐν τῆ περαία, Πισάταις μάλιστα. οἱ δε πεμπόμενοι στρατηγοί τὰ μεν ἀντέχουσι, προς ά δ' ἀπαυ- 20 δώσιν, έπειδαν μη λυσιτελή τρέφειν συνεχώς έν τόποις νοσεροίς στρατόπεδον. λείπεται δε στρατηγείν τέχνας τινάς και δή τηρήσαντες έθος τι των βαρβάρων (πανηγυρίζουσι γάρ έπί

<sup>1.</sup> και ante οκτώ add. edd. - χιλίους] β sec. m. add. in marg. B, γρ. τρισχιλίων marg. n, atque id solum exhibet o: candem conjecturam proposuit Cluv. (Cors. ant. p. 501) a plerisque recte probatam. Plinius enim (H. N. III, 12 cf., Mart. Capella VI p. 207) Corsicam ait esse circuitu CCCXXV M., statuens simul tantum CL millia passuum longam, L latam. Similiter autem δισ saepius vidimus neglectum II, 77. 79. 6. xalagis A Cor., alteram tamen formam reliquorum scriptorum consensus magis commendat: cf. Tzschuck. ad Mel. T. II p. 2, 601. 7. τη μοχθηρίω ClB, sed in hoc puncta sub τη sec. m. pos. — γαο om. Bl. 9. Διαγήβρεις Χyl. 11. τοῦ] τῶν **B**, 13. κατεκρά-15. τάρατοι l ald. — σωσινάτοι C Cor. edd. - el de] ovde ACIB, sed in hoc puncta supposita et el zai inter vers. add. sec. m.: idem hoc legitur in no ald. 21. ἐπειδάν μὴ] ἐπεὶ δ΄ où Cor. novam ab his verbis incipiens sententiam. 22. 2 3 3 C edd.

πλείους ἡμέρας ἀπὸ τῆς λεηλασίας), ἐπιτίθενται τότε καὶ χειροῦνται πολλούς. γίνονται δ' ἐνταῦθα οἱ τρίχα φύοντες αἰγείαν ἀντ' ἐρέας κριοί, καλούμενοι δὲ μούσμωνες, ὧν ταῖς δοραῖς θωρακίζονται. χρῶνται δὲ πέλτη καὶ ξιφιδίφ.

5 8. Απὸ πάσης δὲ τῆς μεταξὺ Ποπλωνίου καὶ Πίσης ἰκανῶς αὶ νῆσοι κατοπτεύηνται ἐπιμήκεις δ' εἰσὶ καὶ παράλληλοι σχεδὸν αὶ τρεῖς, ἐπὶ νότον καὶ Λιβύην τετραμμέναι πολὺ μέντοι τῷ μεγέθει λείπεται τῶν ἄλλων ἡ Αἰθαλία. ἀπό τε τῆς Λιβύης τὸ ἐγγυτάτω δίαρμά φησιν ὁ χωρογράφος εἰς τὴν Σαρδω 10 μίλια τριακόσια. μετὰ δὲ τὸ Ποπλώνιον Κόσσαι πόλις μικρὸν Α. 34ἰ ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἔστι δ' ἐν κόλπφ βουνὸς ὑψηλός, ἐφ' οῦ τὸ κτίσμα ὑπόκειται δ' Ηρακλέους λιμὴν καὶ πλησίον λιμνοθάλαττα καὶ παρὰ τὴν ἄκραν τὴν ὑπὲρ τοῦ κόλπου θυννοσκοπεῖον. ἀκολουθεῖ γὰρ ὁ θύννος οὐ τῆ βαλάνφ μόνον, ἀλλὰ καὶ 15 τῆ πορφύρα παρὰ γῆν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάττης μέχρι καὶ Σικελίας. ἀπὸ δὲ τῶν Κοσσῶν εἰς Ἱστίαν παραπλέουσι πολίχνιά ἐστι Γραουίσκοι καὶ Πύργοι καὶ Άλσιον καὶ Φρεγήνα. εἰς μὲν δὴ Γραουίσκους στάδιοι τριακόσιοι, ἐν δὲ τῷ μεταξῦ τόπος ἐστὶ καλούμενος Ῥηγισούιλλα ἱστόρηται δὲ γε-

<sup>2.</sup> γείνονται BC. 3. μούσμονες edd. 5. πείσης ABC Cor. 7. Post αἱ τρεῖς Grosk. τη Ἰταλίμ addendum esse censet parum pro-9. τὸ 7 τῶ BCl. 10. διακόσια scribendum esse censent Goss. et Grosk., quia Plin. (H. N. III, 13) Caralitanum promontorium ab Africa abesse tradat CC m. p., isque numerus vero intervallo iam maior sit paene duplo: sed supra quoque p. 224 similem dissensum offendimus inter Chorographum, quem Strabo sequitur, et Plinium. - vò.om. ald. - πόλεις B ald. 11. αφ' ου B ald. 16. ωστίαν A et sic paulo post: quae scriptura favet Cluverii opinioni, utroque loco "Aoria reponi iubentis, ut Strabo sibi constet. At h. l. Chorographum secutus Latinorum morem videtur servasse. 17. πραουικίσκιον ΑΒΙ πραουκίσκιον C Γυσιονίσκιον edd. inde a Xyl.; sed non- est credibile Strabonem tantopere in efferendo hoc nomine a se ipso dissensisse. Cluver. ad aliorum scriptorum morem I paovlonas scribendum esse censuit paulo audacius: ac similiter genus mutatum est in nomine Kaogovilos p. 227. άλειον Al άλλειον BC Xyl. corr. — φρεγηνία codd. Cor. corr. 19. φιγησούελλα ABCl Cas. corr. τραουικίσκους ABCl Xyl. corr. ίστορεῖται edd.

- νέσθαι τοῦτο βασίλειοτ Μάλεω τοῦ Πελαστοῦ, ὅν φασι δυναC. 226 στεύσαντα ἐν τοῖς τόποις μετὰ τῶν συνοίκων Πελαστῶν ἀπελθεῖν ἐνθένδε εἰς Ἀθήνας τούτου δ' εἰσὶ τοῦ φύλου καὶ οἱ τὴν
  Ἀγυλλαν κατεσχηκότες. ἀπὸ δὲ Γραουίσκων εἰς Πύργους μικρὸν ἐλάττους τῶν ἐκατὸν ὀγδοήκοντα, ἔστι δ' ἐπίνειον τῶν 5
  Καιρετανῶν ἀπὸ τριάκοντα σταδίων. ἔχει δὲ Εἰληθυίας ἱερόν,
  Πελασγῶν ἴδρυμα, πλούσιόν ποτε γενόμενον ἐσύλησε δ' αὐτὸ
  Διονύσιος ὁ τῶν Σικελιωτῶν τύραννος κατὰ τὸν πλοῦν τὸν ἐπὶ
  Κύρνον. ἀπὸ δὲ τῶν Πύργων εἰς Ὠστίαν διακόσιοι ἔξήκρντα·
  ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τὸ Ἅλσιον καὶ ἡ Ψρεγήνα. περὶ μὲν τῆς πα- 10
  ραλίας τῆς Τυρρηνικῆς ταῦτα.
- 9. Έν δὲ τῆ μεσογαία πόλεις πρὸς ταῖς εἰρημέναις Αρρήτιόν τε καὶ Περουσία καὶ Οὐολσίτιοι καὶ Σούτριον πρὸς δὲ ταύταις πολίχται συχναί, Βλήρα τε καὶ Φερεντίνον καὶ Φαλέριοι καὶ Φαλίσκον καὶ Νεπίτα καὶ Στατωνία καὶ ἄλλαι πλεί 15 ους, αὶ μὲν ἐξ ἀρχῆς συνεστῶσαι, τινὲς δὲ τῶν Ῥωμαίων οἰκισάντων ἢ ταπεινωσάντων, καθάπερ τοὺς Οὐηίους πολεμήσαν-Α. 346 τας πολλάκις καὶ τὰς Φιδήνας. ἔνιοι δ' οὐ Τυρρηνούς φασι τοὺς Φαλερίους, ἀλλὰ Φαλίσκους, ὅδιον ἔθνος τινὲς δὲ καὶ

<sup>1.</sup> μαλαιώτου BCl edd. μαλαιώ του A, proxime accedit ad veram scripturam, quam restituit Hermannus (v. Opusc. t. VII pag. 265; cf. Müller in Etrusc. I pag. 83). 4. ayyvalar (sic) Al Eyyvalar C άγυλαν Β. - τραουίσκων ACl Xyl. corr. 6. κερετάνων AC. τριάκοντα] ν' Bl edd.: cf. Plin. III, 8 "Pyrgi, Caeretanus amnis et ipsum Caere intus M passuum IV." De notarum harum confusione v. ad IV, 209. 9. ὤστιαν Α. 10. αλείον codd. Xyl. corr. — φραιγήνα ABC φρεγηνία ald. 12. αρήτιον ald. 13. πτερουσία ACI. - οὐλσίνιοι ACl οὐλσίνιον B ald. Saepe in talibus o neglectum est 14. βληράτη Β βληράτοι L — φερεντησον (sic) ABC. — φαλέριον BC. 15. ο ante και Φαλίσκον addendum censet Grosk, parum probabiliter. — Νεπήτα scribendum esse crediderim. lous] olnelous ACl overlous B. 19. Verba idion idros Sbk. ad sequentia retulit, omisso &. Compluribus aliis praeterea coniecturis tentatus est hic locus, quarum etsi nullam probandam esse puto, praecipuas tamen commemorasse haud alienum a re nostra videtur. Cluverius igitur (v. Ital. antiq. p. 538) haec proposuit: — akla Palloxove totor έθνος είναι καὶ ιδιόγλωσσον καὶ τοὺς Φαλερίους πόλιν αὐτών · οἱ δ' Αλκουμφαλίσκουμ λέγουσιν κτλ. Quem in plerisque secutus C. Odofr.

τούς Φαλίσχους πόλιν ίδιόγλωσσον οί δε Αίχουουμφαλίσχον λέγουσιν έπὶ τῆ Φλαμινία όδῷ κείμενον μεταξὺ Όκρίκλων καὶ Ῥώμης. ὑπὸ δὲ τῷ Σωράκτῷ ορει Φερωνία πόλις ἐστίν, όμωνυμος επιχωρία τινὶ δαίμονι τιμωμένη σφόδρα ύπὸ τῶν πε-5 ριοίχων, ής τέμενός έστιν έν τῷ τόπο θαυμαστήν ἱεροποιίαν έγον γυμνοῖς γὰρ ποσὶ διεξίασιν ἀνθρακιὰν καὶ σποδιὰν με- γάλην οἱ κατεχόμενοι ὑπὸ τῆς δαίμονος ταύτης ἀπαθεῖς καὶ συνέρχεται πληθος άνθρώπων άμα της τε πανηγύρεως γάριν, ή συντελείται κατ' έτος, καὶ τῆς λεγθείσης θέας. μάλιστα δ' 10 έστιν έν μεσογαία το Αρρήτιον προς τοις όρεσιν. απέγει γοῦν τῆς Ῥώμης γιλίους καὶ διακοσίους σταδίους, τὸ δὲ Κλούσιον όκτακοσίους έγγυς δε τούτων έστι και ή Περουσία. προσλαμβάνουσι δὲ πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν τῆς γώρας καὶ λίμναι, μεγάλαι τε καὶ πολλαὶ οὖσαι· καὶ γὰρ πλέονται καὶ τρέφουσικ ὄψον 15 πολύ καὶ τῶν, πτηνῶν τὰ λιμναῖα: τύφη τε καὶ πάπυρος ἀνθήλη τε πολλή κατακομίζεται ποταμοῖς εἰς τὴν Ρώμην, οθς ἐκδιδόασιν αὶ λίμναι μέχρι τοῦ Τιβέρεως. ὧν έστιν η τε Κιμινία καὶ ή περὶ Οὐολσινίους καὶ ή περὶ Κλούσιον καὶ ή έγγυτάτω Α. 347 τῆς Ῥώμης καὶ τῆς θαλάττης Σαβάτα ἀπωτάτω δὲ καὶ \*ή\* 20 πρὸς Αρρητίφ ή Τρασουμέννα, καθ' ην αί έκ της Κελτικης

Müller (v. die Etrusker p. 109) hacc mutavit - fovog eiras xai τοὺς Φαλερίους πόλιν ιδιόγλωσσον οι δε και Αίκουμ φαλίσκον κτλ. Grosk. denique aliam viam ingressus scribendum censuit — αλλα Φαλίσκους. \*Ιδιον [δε] έθνος τι είναι τούς Φαλίσκους και πόλιν ιδιόγλωσσον οί δὲ Αλκούων Φαλίσκον λέγουσιν κτλ., quae probat Abekenius (v. Mittelitalien etc. p. 36 n. 7). Ultima eodem modo scripserat Mannertus (v. Geogr. antiq. IX, 1, 423); - ιδιογλωσσον (οι δε Αλκουουμφαλίσκον) λέγουσι κτλ. Cor. 1. ολακουσυμφαλισκον (sic) A ολακού συμφαλίσκον BCl Αικουουμφαλίσκου, quod restituit Cor., certum est, quamquam nullo alio loco invenitur id nomen: notissimi vero Aequi Falisci ex Virg. Aen. VII, 695. Sil. Ital. VIII, 490. 2. ὀχήκλων ABCl Sbk. corr. ex Cas. sent. 3. σαράκτω ACIB, sed in hoc o sup. prius a sec. in. add., Xyl. corr. 8. τε γε ABCl. 10. ἐν om. *BCl*. 11. εν μεσογαία post Ψώμης 12. πτερουσία Α περιουσία C. add. ald. — xai διακοσίους om. ald. 14. πλείται Χyl: 17. καὶ ante η τε 16. ποταμοί C ποταμῷ l. 18. ή ante περί Οὐολσινίους om. ald. 19. ή alienum 20.  $\tilde{\eta}$ ]  $\gamma \tilde{\eta}$  codd.  $\tilde{\eta} \delta \eta$  edd. inde . ab h. l. pisi quis malit tollere xoi. a Xyl, sed Cor. in nott. suspicatur scribendum esse alury parum proεἰς τὴν Τυρρηνίαν εἰσβολαὶ στρατοπέδοις, αἶσπερ καὶ Αννίβας ἐχρήσατο, δυεῖν οὐσῶν, ταύτης τε καὶ τῆς ἐπ' Αριμίνου διὰ τῆς Ὁμβρικῆς. βελτίων μὲν οὖν ἡ ἐπ' Αριμίνου ταπεινοῦται γὰρ C. 227 ἐνταῦθα ἰκανῶς τὰ ὅρη φρουρουμένων δὲ τῶν παρόδων τούτων ἐπιμελῶς, ἡναγκάσθη τὴν χαλεπωτέραν ἐλόσθαὶ, καὶ ἐκρά τησεν ὅμως νικήσας μάχας μεγάλας Φλαμίνιον. πολλὴ δὲ καὶ τῶν θερμῶν ὑδάτων ἀφθονία κατὰ τὴν Τυρρηνίαν †τῷ πλησίου εἶναι τῆς Ῥώμης, οὐχ ἡττον δ' εὐανδρεῖ τῶν ἐν Βαΐαις, ἄ διωνόμασται πολὺ πάντων μάλιστα.

10. Τῆ δὲ Τυροηνία παραβέβληται κατὰ τὸ πρὸς ἔω μέ- 10 ρος ἡ Ὀμβρική, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν Απεινίνων λαβοῦσα, καὶ ἔτι περαιτέρω μέχρι τοῦ Αδρίου. ἀπὸ γὰρ δὴ Ῥαουέννης ἀρξάμενοι κατέχουσιν οὖτοι τὸ πλησίον καὶ ἐφεξῆς Σάρσιναν, Αρίμινον, Σήναν, \*καὶ Μάρινον\*. αὐτοῦ δ' ἐστὶ καὶ ὁ Αἰσις ποταμὸς καὶ τὸ Κιγγοῦλον ὅρος καὶ Σεντῖνον καὶ Μέταυρος 15 ποταμὸς καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Τύχης. περὶ γὰρ τοὐτους τοὺς τόπους εἰσὶ τὰ ὅρια τῆς Ἰταλίας τῆς πρότερον καὶ τῆς Κελτικῆς κατὰ τὸ πρὸς τῆ θαλάττη ταύτη μέρος, καίπερ μετατιθέντων πολλάκις τῶν ἡγεμόνων. πρότερον μέν γε τὸν Αἰσιν ἐποιοῦντο ὅριον, πάλιν δὲ τὸν Ῥουβίκωνα ποταμόν. ἔστι δ' ὁ μὲν Αἰσις 20

babiliter. Similis error IV, 204. - πασουμέντα codd. Τρασυμένα edd. inde a Xyl. 1. ἐκβολαὶ codd. ἐμβολαὶ edd. inde a Xyl., sed K ortum ex IΣ: cf. p. 211 extr. 213 extr. -- οίσπες codd. 6. φλαβινινόν С. 7. ἄπερ ante τῷ add. Sbk. Cor. ex Cas. coni., omisso simul 3° in sequentibus, parum probabiliter: malim verba τῷ — Ῥώμης collocari post 14. καλ μάρινον 12.  $\delta \hat{\eta}$  om. B. 13. τὸ] τὰ Cor. καμάρινον B ex corr. καὶ καμάρινον edd. Sed hacc urbs longe ab his partibus est remota, et paulo post suo loco commemoratur incolarum nomine. De oppido S. Marini recte intellexerunt Ortelius aliique (v. du Theil. ad h. l.); id vero cum ante IV saec. p. Chr. n. non sit ortum, ab interpolatore hic additum esse apparet: cf. p. 231. 237. vor A γιγγούνον Bl Cor. πιγγούνον C ex corr. sec. m. γυγγοίνον ald. Nemo unquam talem montem neque hic neque alibi 'commemoravit. Cingulum vero his ipsis locis situm fuit: v. Cic. ad Attic. VII, 11. Caes. de bell. civ. I, 15; et iuvat afferre Silii verba (v. X, 34) - "celsis Labienum Cingula saxa miscrunt muris." 17. lote BIC (ex corr. sec. m.). 18. ταύτης Cor.

μεταξύ Άγκωνος και Σήνας, ό δε Ρουβίκων μεταξύ Άριμίνου καὶ 'Ραουέννης, άμφω δ' ἐκπίπτουσιν είς τον Αδρίαν. νυνὶ δὲ συμπάσης της μέχρι Άλπεων αποδειγθείσης Ιταλίας, τούτους μέν τους δρους έαν δεί την δ' Όμβρικήν καθ' [έαυτ] ήν ούδλο 5 ήττον μέχρι καὶ Ραουέννης όμολογοῦσιν απαντες διατείνειν οίκειται γαρ ύπο τούτων. είς μεν δη Αρίμινον ενθένδε περί Α. 348 τριακοσίους φασίν, έκ δε Αριμίνου την έπι Ρώμης ίόντι κατά την Φλαμινίαν όδον δια της Όμβρικης απασα ή όδος έστι μέχρι Όκρίκλων καὶ τοῦ Τιβέρεως σταδίων πεντήκοντα καὶ τρια-10 κοσίων έπὶ τοῖς γιλίοις. τοῦτο μὲν δὴ μῆκος, τὸ δὲ πλάτος ανώμαλόν έστι. πόλεις δ' είσιν αι έντος των Απεννίνων όρων άξιαι λόγου κατ' αὐτὴν μεν τὴν Φλαμινίαν όδὸν οι τε Όκρίκλοι πρὸς τῷ Τιβέρει † καὶ λαρολονι καὶ Ναρνία, δι' ής ὁεῖ ό Νὰρ ποταμός, συμβάλλων τῷ Τιβέρει μικρὸν ὑπὲρ Ὀκρίκλων, 15 πλωτός οὐ μεγάλοις σκάφεσιν είτα Κάρσουλοι καὶ Μηουανία, παρ' ην ρει ο Τενέας, και ούτος έλάττοσι σκάφεσι κατάγων έπὶ τὸν Τίβεριν τὰ έκ τοῦ πεδίου. καὶ ἄλλαι δ' εἰσὶ κατοικίαι δια την όδον πληθυνόμεναι μαλλον η δια πολιτικόν σύστημα, Φόρον Φλαμίνιον καὶ Νουκερία, ή τὰ ξύλινα ἀγγεῖα ἐργαζομένη, 20 καὶ Φόρον Σεμπρώνιον. ἐν δεξιᾶ δὲ τῆς ὁδοῦ βαδίζοντι ἐκ των Όκρίκλων είς Αρίμινον Ιντέραμνά έστι και Σπολήτιον και Ασίσιον καὶ Καμέρτης, ἐν αὐτοῖς τοῖς ὁρίζουσι τὴν Πικεντί-

<sup>1.</sup> Σήνας ] σηλίας ACl σηνεγαλίας B ald. Σηνογαλλίας edd. inde 3. των ante Άλπεων add. edd. 4. καθ' ην codd. Xyl. a Xyl. τριακοσίων A τ' BC ald. 6. δη δε Cor. μινίαν B et sic paulo post. 13. τιβερι (sic) AC τίβερι Bl. — λάport l lápolor B edd. Quod nomen nusquam praeter hunc locum legitur: neque veram eam scripturam iudico. Quid in monstro illo, qued codd. reliqui praebent, lateat difficile est dictu, ac nescio an ex varia scriptura ortum sit nómini proximo xal Naqvio a librario dubitante addita. — ragra codd. Cor. corr. 14. τιβερι (sic) AC τίβερι Bl. μικρον om. Cor. 15. δ' ante où add. edd. 21. σπολίτιον ald. 22. aiouv codd. edd. Sed hoc nomen, a nullo alio veterum usurpatum, etiamsi pro Aesi colonia ad Aesim flumen sita ferri posse concedas, ab his locis alienum est et supra potius cum flumine illo erat commemorandum: Asisium contra inter Spoletum et Camerinum situm fuisse omnibus notum. - καμέρτη B edd. Quae sorma nemini veterum nota.

την δρεσι. κατὰ δὲ θάτερα μέρη Αμερία τε καὶ Τοῦδερ, εὐερκὴς πόλις, καὶ Εἰσπέλλον καὶ Ἰγούιον, πλησίον τοῦτο ῆδη τῶν ὑπερβολῶν τοῦ δρους. ἄπασα δ' εὐδαίμων ή χώρα, μικρῷ δ'

- C. 228 ὀρειστέρα, ζειὰ μᾶλλον ἢ πυρῷ τοὺς ἀνθρώπους τρέφουσα ὀρεινὴ δὲ καὶ ἡ Σαβίνη ἐφεξῆς οὐσα ταύτη, παραβεβλημένη 5 τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ αὕτη τῆ Τυρρηνική καὶ τῆς Λατίνης δὲ ὅσα πλησιάζει τούτοις τε καὶ τοῖς Απεννίνοις ὅρεσι τραγύ-
- Α. 349 τερά έστιν. ἄρχεται μὲν οὖν τὰ δύο ἔθνη ταῦτα ἀπὸ τοῦ Τιβέρεως καὶ τῆς Τυρρηνίας, ἐκτείνεται δὲ ἐπὶ τὰ Απέκνινα ὅρη πρὸς τῷ Αδρία λοξὰ παρεμβάλλοντα, ἡ δὲ Ὀμβρικὴ καὶ κα 10 ραλλάττουσα, ὡς εἴρηται, μέχρι τῆς θαλάττης. περὶ μὲν οὖν τῶν Ὀμβρικῶν ἰκανῶς εἴρηται.

## CAPUT III.

1. Σαβίνοι δὲ στενην οἰκοῦσι χώραν, ἐπὶ μῆκος δὲ διήκουσαν καὶ χιλίων σταδίων ἀπὸ τοῦ Τιβέρεως καὶ Νωμέντου πο- 15 λίχνης μέχρις Οὐηστίνων. πόλεις δ' ἔχουσιν ὀλίγας καὶ τεταπεινωμένας διὰ τοὺς συνεχεῖς πολέμους, Ἀμίτερνον καὶ Ρεάτε, ῷ πλησιάζει κώμη Ἰντεροκρέα καὶ τὰ ἐν Κωτιλίαις ψυχρὰ υδατα, ἀφ' ὧν καὶ πίνουσι καὶ ἐγκαθίζοντες θεραπεύονται νόσους. Σαβίνων δ' εἰσὶ καὶ οἱ Φόρουλοι, πέτραι πρὸς ἀπόστα- 20 σιν μᾶλλον ἢ κατοικίαν εὐφυεῖς. Κύρης δὲ νῦν μὲν κωμίον ἐστίν, ἦν δὲ πόλις ἐπίσημος, ἐξ ἡς ὧρμηντο οὶ τῆς Ρώμης βασιλεύσαντες, Τίτος Τάτιος καὶ Νουμᾶς Πομπίλιος ἐντεῦθεν δὲ καὶ Κυρίτας ὀνομάζουσιν οἱ δημηγοροῦντες τοὺς 'Ρωμαίους. Τρήβουλά τε καὶ Ἡρητὸν καὶ ἄλλαι κατοικίαι τοιαῦται κῶμαι 25

<sup>1.</sup> τουδερεύελκις codd , sed in o add. γρ. τοῦδερ εὐκλεής: idem Scalig. coniecit ac Sbk. recepit. Verum reposuit Cor. ex Cas. coni. 2. Trovgov codd. Trogov ald. Correxi ex Cluv. coni. (v. Ital ant. p. 612). - τούτου δή codd. τοῦτ' ἤδη Sbk. ex Cas. coni. 4. ἀνθρώπους] όφθαλμούς Ι. 6. τοῖς Λατίνοις C(?) ald. 8. δύο δέκα codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 17. 'Ρεάτε, ω ] δεάτω codd. 'Ρεάτον, ω Cor. Correxi ex Grosk, sent. 18. κωτισκωλίαις AClB et in hoc σ sup. τ sec. m. add. Sbk. corr. ex Cas. coni. 19. θεραπεύουσι edd. 23. στάτιος ABCl Xyl. corr. 21. χύρις B edd. - πομπήλιος codd. Shk. mut. 24. χυρητας (sic) Α χυρήτεις C. 25. τρήβουρα codd. Cor. corr. ex Cas. coni. — τε] δὲ Cor. — ήρητὸν Α

μαλλον η πόλεις έξετάζοιντ' άν. απασα δ' αὐτων ή γη διαφερόττως έλαιόφυτός έστι καὶ άμπελόφυτος βάλανόν τε έκφέρει πολλήν σπουδαία δὲ καὶ βοσκήμασι τοῖς τε άλλοις, καὶ δή τὸ των ημιόνων γένος των Ρεατίνων διωνόμασται θαυμαστώς. ώς 5 δ' είπεῖν, ἄπασα ή Ἰταλία θρεμμάτων τε ἀρίστη τροφός καὶ καρπών έστιν, άλλα δ' είδη κατά άλλα μέρη τών πρωτείων τυγγάνει. έστι δε καὶ παλαιότατον γένος οἱ Σαβινοι καὶ \*οἱ\* αὐτόγθονες τούτων δ' ἀποικοι Πικεντινοί τε καὶ Σαυνίται, τούτων δε Λευκανοί, τούτων δε Βρέπτιοι. †την δ' άργαιότητα Ο τεχμήριον αν τις ποιήσαιτο ανδρείας καὶ τῆς αλλης αρετῆς, \*άφ'\* ής άντέσχον μέχρι πρός τον παρόντα γρόνον. ωησί δ' Α. 350 ό συγγραφεύς Φάβιος Ρωμαίους αίσθέσθαι του πλούτου τότε πρώτον, ότε τοῦ έθνους τούτου κατέστησαν κύριοι. ἔστρωται δὲ δι' αὐτῶν η \*τε\* Σαλαρία όδὸς οὐ πολλη οὖσα, εἰς ην καὶ 15 ή Νωμεντανή συμπίπτει κατά Ήρητόν, τῆς Σαβίνης κώμην ὑπὲρ τοῦ Τιβέρεως κειμένην, ἀπὸ τῆς αὐτῆς πύλης ἀργομένη τῆς Κολλίνης.

2. Έξης δ' ή Λατίνη κείται, έν ή και ή των Ρωμαίων πόλις, πολλάς συνειληφυία καὶ τῆς μὴ Λατίνης πρότερον. Αίκοι 20 γὰρ καὶ Οὐόλσκοι καὶ Έρνικοι Αβοριγῖνές τε οἱ περὶ αὐτὴν την Ρώμην και Ρουτούλοι οι την άρχαίαν Άρδεαν έχοντες και άλλα συστήματα μείζω καὶ έλάττω τὰ περιοικοῦντα τοὺς τότε C. 229 Ρωμαίους ύπηρξαν, ήνίκα πρώτον έκτιστο ή πόλις· ών ένια κατά

ήρατον Β κρητόν C. 3. xai ante vò add. Cor. 4. δελτινών ΑС φελατίνων Β. — δι' ων ωνόμασται ACl. 6.  $\epsilon l \delta \eta$   $\eta \delta \eta$  ald. 8. σαυνήται AC σαμνίται ald. 9. of ante Asuxavoi add. C. - Mirum haud dubie est, antiquitatem generis proponi pro argumento fortitudinis ac virtutis, verumque vidit, ut opinor, Grosk., qui 10. aroptas ald. 11. ἀφ' qui ferri possit non intelligo. 14. τε Cor. asteriscis inclusit. - σαμαρία Bl. - Verba οὐ πολλή οὖσα parum conveniunt viae Salariae, ac videntur potius post Numertarn collocanda. 15. χώμη ABl. 16. κειμένη ABI. — ἀπὸ] ὑπὲρ codd. Cor. corr. 19. καὶ ante πολλάς add. ald. - xai ante vijs om. ald. - alxoi codd. Aixovos Sbk. Cor. 20. οὐάοκλοι ΑΒΟ διάοκλοι Ι. - άββορριγίτες Α. άρβένναν Α άρβαίνναν C άρβέναν l άρδέναν B puncto sec. m. sub pr. ν posito. 23. ὑπηρξεν ald.

κώμας αύτονομείσθαι συνέβαινεν, ύπ' ούδενὶ κοινώ φύλω τεταγμένα. φασί δὲ Αίνείαν μετὰ τοῦ πατρὸς Άγγίσου καὶ τοῦ παιδός Ασκανίου κατάραντας είς Λαύρεντον της πλησίον των 'Ωστίων και του Τιβέρεως ηιόνος, μικρον ύπερ της θαλάττης, δσον εν τέτταρσι καὶ είκοσι σταδίοις, κτίσαι πόλιν. επελθόντα ; δε Λατίνον τον των Αβοριγίνων βασιλέα, των οἰκούντων τον τόπον τούτον, όπου νύν ή Ρώμη ἐστί, συμμάχοις χρήσασθαι χοῖς περὶ τὸν Αἰνείαν ἐπὶ τοὺς γειτονεύοντας Ρουτούλους τοὺς Αρδέαν κατέγοντας (στάδιοι δ' είσιν από της Αρδέας είς την 'Ρώμην έκατον έξήκοντα), νικήσαντα δ' από της θυγατρός Δα- 10 ουινίας επώνυμον κτίσαι πλησίον πόλιν. πάλιν δε των Ρουτούλων συμβαλόντων είς μάγην, τον μεν Λατίνον πεσείν, τον δε Αίνείαν νικήσαντα βασιλεύσαι καὶ Λατίνους καλέσαι τοὺς ὑω αύτος. καὶ τούτου δὲ τελευτήσαντος καὶ τοῦ πατρός, κὸν ᾿Ασκάνιον Άλβαν κτίσαι εν τῷ Άλβάνο όρει, διέγοντι τῆς. Ρώμης 15 τοσούτον, όσον καὶ ή Αρδέα. ἐνταύθα Ρωμαίοι σὺν τοῖς Δκτίνοις Διὶ θύουσιν, ἄπασα ή συναρχία άθροισθείσα τη πόλει δ' έφιστασιν άρχοντα πρός τον της θυσίας χρόνον των γνωρίμων τινά νέων. υστερον δε τετρακοσίοις έτεσιν ιστορείται τά περί Αμόλλιον καὶ τὸν ἀδελφὸν Νουμίτορα, τὰ μὲν μυθώδη, 20 άργην άμφότεροι παρά των άπογόνων του Ασκακίου, διατείνουσαν μέχρι τοῦ Τιβέρεως παραγκωνισάμενος δ' ὁ νεωτερος

Α. 351 τὰ δ' ἐγγυτέρω πίστεως. διεδέξαντο μὲν γὰρ τὴν τῆς Άλβας ἀρχὴν ἀμφότεροι παρὰ τῶν ἀπογόνων τοῦ Ασκακίου, διατείνουσαν μέχρι τοῦ Τιβέρεως παραγκωνισάμενος δ' ὁ νεωτερος τὸν πρεσβύτερον ἦρχεν ὁ Αμόλλιος, νίοῦ δ' ὅντος καὶ θυγατρὸς τῷ Νουμίτορι, τὸν μὲν ἐν κυνηγία δολοφονεῖ, τὴν δέ, ἴνα ἀτε 25 κυος διαμείνη, τῆς Εστίας ἰέρειαν κατέστησε, παρθενείας χάριν καλοῦσι δ' αὐτὴν Ρέαν Σιλουίαν. εἶτα φθορὰν φωράσας, διδύμων αὐτῆ παίδων γενομένων, τὴν μέν εἶρξεν ἀντὶ τοῦ κτείνειν, χαριζόμενος τάδελφῷ τοὺς δ' ἐξέθηκε πρὸς τὸν Τίβεριν

<sup>3.</sup> κατάραντα no edd. inde a Cas. κατάραντες ald. — λαῦρον ACl λαῦροντον B. — τῆς om. B ald 11. τῶν om. ald. 12. συμβαλλόντων C. 17. θύνουσιν l. 18. ἀφίστησιν codd. edd. Correxi ex Grosk. sent. 20. ἀμούλων C ἀμόλιον Ερίτ. ac sic const. ἀμώλιον l edd. ac sic const. — Νούμήτορα edd. 23. τοῦ om. C. 26. παρθενίας A edd, alteram formam exhibet praeter BC etiam Epit. 27. σιλβίαν ABCl edd. ον praebet Epit. 28. ἡρξεν A εἰρξεν Cor.

κατά τι πάτριον. μυθεύονται μεν ουν έξ Άρεως γενέσθαι τούς παίδας, έκτεθέντας δ' ύπο λυκαίνης όραθηναι σκυλακευομένους. Φαυστύλον δέ τινα των περί τον τόπον συφορβών ανελόμενον έκθρεψαι (δει δ' ύπολαβείν των δυνατών τινα, 5 ύπηχόων δε τῷ Αμολλίω, λαβόντα έκθρεψαι), καλέσαι δε τὸν μεν 'Ρωμύλον, τον δε 'Ρέμον. ἀνδρωθέντας δ' έπιθέσθαι τῷ Αμολλίω και τοῖς παισί καταλυθέντων δ' έκείνων και τῆς άργης είς τον Νουμίτορα περιστάσης, απελθόντας οικαδε κπίσαι την Ρώμην εν τόποις ού προς αίρεσιν μαλλον η προς ανάγ-10 κην έπιτηδείοις. ούτε γαρ έρυμνον το έδαφος ούτε γώραν οί- C. 230 κείαν έγον την πέριξ όση πόλει πρόσφορος, άλλ' οὐδ' άνθρώπους τούς συνοικήσοντας. οι γαρ όντες φκουν καθ' αύτούς, συνάπτοντες πρός τοῖς τείγεσι τῆς κτιζομένης πόλεως, οὐδὲ τοῖς Άλβανοῖς πάνυ προσέχοντες. Κολλατία δ' ην καὶ Άντέ-15 μναι καὶ Φιδηναι καὶ Λαβικόν καὶ άλλα τοιαύτα τότε μέν πολίγνια, νῦν δὲ κῶμαι, κτήσεις ίδιωτών, ἀπὸ τριάκοντα ἢ \*τεσσαράκοντα\* μικρῷ πλειόνων τῆς Ρώμης σταδίων. μεταξύ γοῦν τοῦ πέμπτου καὶ τοῦ ἔκτου λίθου τῶν τὰ μίλια διασημαινόντων της Ρώμης καλείται τόπος Φηστοι τούτον δ' δριον απο-20 φαίνουσι της τότε Ρωμαίων γης, οι θ' ίερομνήμονες θυσίαν έπιτελουσιν έντουθά τε και έν άλλοις τόποις πλείοσιν ως όρίοις ανθημερόν, ην καλούσιν Αμβαρουίαν. γενομένης δ' οὖν Α. 352

<sup>1.</sup> Ageog l(?) edd. 3. galotukkor A galotukor Epit. 6. ὁωμον ABCl edd. Ex Epit, recepi alteram formam, confirmatam corrupta eiusdem nominis scriptura πρέκιον, quam paulo post exhibent codd. 8. νεμήτορα C. 11. την tollere malit 12. Vocem αὐτοὺς, quae est paginae ultima, initio proximae excipiunt φεντίνος ενάμιλλος ατλ. (v. p. 243 in.) in A: reliqua omnia, quae quaternionem integrum octo paginarum compleverant, interciderunt; eadem desiderantur in ghi. 15. φηδηται BCl Xyl. corr. — λαβίνον BCl, sed λαβικον (sic) Epit. quod Sbk. recepit, etsi multo longius Roma distat haec urbs quam XXX stadia: idem impedit, quominus praescram Lavinium, quod Xyl. posuit in interpretatione sua. Nec Kauriror placet, a Cluverio propositum (v. Ital. ant. p. 665), quia insolita prorsus est illa nominis forma. 16. πίσεις Bl. — τεσσαράκοντα asteriscis inclusit Cor.: 4 videtur male repetitum ac pro nota numerali habitum. In Epit. legitur ἀπὸ μικροῦ πλειόνων κτλ. omisso numero.

στάσεω; η ασι κατά την κτίσιν ἀναιφεθηναι τὸν Ρέμον. μετὰ δὲ την κτίσιν ἀνθρώπου; σύγκινδα; ὁ Ρωμύλος ήθροιζεν, ἀποδείξα; ἄστιόν τι τέμενος μεταξύ της ἄπρας καὶ τοῦ Καπετωλίου, τοὺ; δ' ἐκεῖ καταφεύγοντας τῶν ἀστυγειτόνων πολίας; ἀποφαίνων. ἐπιγαμίας δὲ τούτοις οὐ τυγχάνων ἐπηγγειλαιο ἐδα ἀγῶνα ἱππικον τοῦ Ποσειδώνος ἰερόν, τὸν καὶ νῦν ἐπιτελούμενον. συνειθύντων δὲ πολλών, πλείστων δὲ Σαβίνων, ἐκελευσε τὰς παρθένους άρπάσαι τὰς ἀφιγμένας τοῖς δεομένοις γάμου μετιών δὲ την ὕβριν Τίτος Τάτιος δι' ὁπλων, ὁ βασιλεύς τῶν Κυριτών, ἐπὶ κοινωνία τῆς ἀρχης καὶ πολιτείας θα συνέβη πρὸς τὸν Ρωμύλον δολοφονηθέντος δ' ἐν Δασυνίας τοῦ Τατίου, μόνος ἡρξεν ἐκόντων τῶν Κυριτών ὁ Ρωμύλος. μετὰ δὲ τοῦτον διεδέξατο τὴν ἀρχην Λουμᾶς Πομπίλιος, πολίτης τοῦ Τατίου, παρ' ἐκόντων λαβών τῶν ὑπηκόων. αὐτη μὲν οὐν ἡ μάλιστα πιστευομένη τῆς Ῥωμης κτίσις ἐστίν.

3. Άλλη δέ τις προτέρα καὶ μυθώδης, Άρκαδικὴν λέγουσα γενέσθαι τὴν ἀποικίαν ὑπ' Εὐάνδρου. τούτφ δ' ἐπιξενωθῆναι τὸν Ἡρακλέα, ἐλαύνοντα τὰς Γηρυόνου βοῦς: πυθόμενον δὲ τῆς μητρὸς Νικοστράτης τὸν Εὔανδρον (είναι δ' αὐτὴν μαντικῆς ἔμπειρον), ὅτι τῷ Ἡρακλεῖ πεπρωμένον ἦν τελέσαντι τοὺς 20 ἄθλους θεῷ γενέσθαι, φράσαι τε πρὸς τὸν Ἡρακλέα ταῦτα, καὶ τέμενος ἀναδεῖξαι καὶ θῦσαι θυσίαν Ἑλληνικήν, ῆν καὶ νῦν ἔτι φυλάττεσθαι τῷ Ἡρακλεῖ. καὶ δ γε Κοίλιος, ὁ τῶν Ῥω-

govlar B Άμβαρουαλίαν Cor. Maiore audacia Salmas. coniecerat (ad Vop. Aurelian. c. 20) Άμβούοβιον. 1. πρέτιον ClB, sed in hoc sup. ύθμον sec. m. add., quod habent kno edd.: v. ad p. 229 extr. συνήλυδας Cor., sicut IV, 190. 3. καπιτώλιον Bl edd., ε prachent 5. ἐπηγγέλλετο Epit. ἐπήγγειλεν Cor. 6. Eras om. Cor. paulo inconsideratius. 7. σαβηνών C. 9. στάτιος Bl. — μετὰ ὄπλων l ald. 10. πολιτεία BCl edd. Genitivum recepi ex Epit. 12. graviou BCl. - xai ante ver add. imap. 11. τὸν ora. edd. 14. στατίου ΒCl. πομπήλιος C. 17. φασι post ἐπιξενωθηras add. np Pleth. Cor. 20. ην] είη nop Pleth. Cor. — τελευτήσαντι C(?) ald. 23. ŏ ye xulios Cl o xexulios B ald. o xexulios Xyl. ὁ Καικίλιος Cor. ex sent. G. Vossii (v. de hist. Lat. I, p. 32), qui si codicum scripturam cognovisset, haec verba, ut opinor, non ad rhetorem Graecum Straboni aequalem retulisset. Caeterum v et os similiter

μαίων συγγραφεύς, τοῦτο τίθεται σημεῖον τοῦ Έλληνικὸν εἶναι κτίσμα τὴν Ρώμην, τὸ παρ' αὐτῆ τὴν πάτριον θυσίαν Ελληνικὴν εἶναι τῷ Ἡρακλεῖ. καὶ τὴν μητέρα δὲ τοῦ Εὐάνδρου τιμῶσι Ρωμαῖοι, μίαν τῶν νυμφῶν νομίσαντες, Καρμέντιν μετο-5 νομασθεῖσαν.

4. Οἱ δ' οὖν Λατῖνοι κατ' ἀρχὰς μὲν ἦσαν ολίγοι, καὶ οἱ C. 231 πλείους οὐ προσείχον Ψωμαίοις. υστερον δὲ καταπλαγέντες την άρετην του τε Ρωμύλου και τών μετ' έκείνου βασιλέων υπήκοοι πάντες ύπηρξαν. καταλυθέντων δε των τε Αίκούων και των Ο Οὐόλσκων καὶ Έρνίκων, ἔτι δὲ πρότερον Ρουτούλων τε καὶ Αβοριγίνων, \*πρὸς δὲ τούτοις Ραικών, καὶ Αργυρούσκων δέ Α. 353 τινες καί Πρεφέρνων,\* ή τούτων γώρα Λατίνη προσηγόρευται πασα. ην δε των Ουόλσκων το Πωμεντίνον πεδίον, ομορον τοῖς Λατίνοις, καὶ πόλις Απίολα, ην κατέσκαψε Ταρκύνιος 15 Πρίσκος. Αίκουοι δε γειτονεύοντες μάλιστα τοις Κυρίταις, καὶ τούτων δ' έκεῖνος τὰς πόλεις έξεπόρθησεν ό δὲ υίὸς αὐτοῦ την Σούεσσαν είλε την μητρόπολιν τῶν Οὐόλσκων. Έρνικοι δὲ πλησίον φικουν τῷ τε Λανουίφ καὶ τῆ Αλβα καὶ αὐτή τη 'Ρώμη · οὐκ ἄποθεν δ' οὐδ' Αρικία καὶ Τελληναι καὶ Άν-10 τιον. Άλβανοί δε κατ' άργας μεν ώμονόων τοῖς Ρωμαίοις, όμόγλωσσοί τε όντες καὶ Λατίνοι, βασιλευόμενοι δ' έκάτεροι γωρίς ετύγγανον ούδεν δ' ήττον επιγαμίαι τε ήσαν πρός άλλή-

λους καὶ ἱερὰ κοιτὰ τὰ ἐν Αλβα καὶ ἄλλα δέκαια πολετικά τοτερον δὲ πολέμου συστάντος ἡ μὲν Αλβα κατεσκάση πλὶν τοῦ ἱεροῦ, οἱ δ' Αλβανοὶ πολεται Ρωμαίων ἐκράθησαν, καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν περιοικίδων πόλεων αὶ μὲν ἀνηρέθησαν, κὶ δὲ ἐναπεινώθησαν ἀπειθοῦσαι, τινὲς δὲ καὶ τὐξήθησαν διὰ τὴν εὐνοιαν. τυνὶ μὲν οὐν ἡ παραλία μέχρι πόλεως Σινοέσσης ἀπὸ τῶν 'Αστίων Λατίνη καλείται, πρότερον δὲ μέχρι τοῦ Κιρκαίω μόνον ἐσχήκει τὴν ἐπίδοσιν κοὶ τῆς μεσογαίας δὲ πρότερον μὲν οὐ πολλή, ὕστερον δὲ καὶ μέχρι Καμπανίας διέτεινε καὶ Σανντών καὶ Πελίγνων καὶ ἄλλων τῶν τὸ Απέννινον κατοικούντων. 19

- 5. Απασα δ' έστιτ εὐδαίμων καὶ παμφόρος πλην όλίγων χωρίων των κατὰ την παραλίαν, όσα ελώδη καὶ νοσερά, οἰα τὰ τῶν Αρδεατῶν καὶ τὰ μεταξύ Αντίου καὶ Αανουίου μέχρι Πωμεντίνου καὶ τινων τῆς Σητίνης χωρίων καὶ τῆς περὶ Ταρρακίναν καὶ τὸ Κιρκαῖον, η εί τινα όρεινὰ καὶ πετρωόδη καὶ τὸ ταῦτα δ' οὐ τελέως ἀργὰ οὐδ' ἄχρηστα, ἀλλὰ νομὰς παρέχει δαψιλεῖς η ὅλην η καρπούς τινας ελείους η πετραίους τὸ δὲ
- Α. 354 δαψιλεῖς ἢ ὕλην ἢ καρπούς τινας ἱλείους ἢ πετραίους · τὸ δὲ Καίκουβον, ἑλῶδες ὄν, εὐοινοτάτην ἄμπελον τρέφει, τὰν δενδρῖτιν. πόλεις δ' ἐπὶ θαλάττη μὲν τῶν Λατίνων εἰσὶ τὰ τε. Ὠστα, πόλις ἀλίμενος διὰ τὰν πρόσχωσιν, ἢν ὁ Τίβερις παρασκευάζει, μα πληρούμενος ἐκ πολλῶν ποταμῶν παρακινδύνως μὲν οὖν ὁρμίζονται μετέωρα ἐν τῷ σάλφ τὰ ναυκλήρια, τὸ μέντοι λυσιτελὲς
- C. 232 τικά: καὶ γὰρ ἡ τῶτ ὑπηρετικῶν σκαφῶτ εὐπορία τῶτ ἐκδερομένων τὰ φορτία καὶ ἀντιφορτίζόντων ταχὺν ποιεῖ τὸν ἀκόπλουν, πρὶν ἢ τοῦ ποταμοῦ ἄψασθαι: καὶ μέρους ἀποκουφι- το σθέντος, εἰσπλεῖ καὶ ἀνάγεται μέχρι τῆς Ῥώμης, σταδίους ἐκατὸν ἐνετήκοντα. κτίσμα δ' ἐστὶ τὰ Ὠστια ἔγκον Μαρκίου.

<sup>1.</sup> κοινά] τινα C. 4. περιοίκων ald. περιοίκων δὶ C. 6. Στουέσσης edd. 8. τὴν μεσογαίαν ald. 9. πολλὴν BCl πολλὴ map.

13. τὰ οm. ald. — λανοίνου BC λαουντίου l(?) edd.

14. πωμεντίου ald. — συτήνης BC σητήνης ald. — ταρρακίνα Cl.

19. τε asteriscis inclusit Cor., sed fortasse a Strabone additum, alia nomina mox subinecturo: cf. p. 241 in.

21. ὁρίζονται Cl.

25. ἔστι δ΄ ἃ μέρους κτλ. πορ. Sunt et quae ex parte levatis oneribus etc. Guar. ἔστι δ΄ ἃ καὶ μέρους κτλ. Cor., rectius fortasse scribi in nott. iudicans: ἔστι δ΄ ἃ καὶ ἔκ μέρους (sive καὶ μέρους) ἀποκουφισθέντα κτλ.

27. κτίσματα C. — μάρκου BCl Χyl. corr.

αύτη μεν ή πολις τοιαύτη. έξης δ' έστιν Άντιον, άλίμενος καί αὐτή πόλις. ίδρυται δ' ἐπὶ πέτραις, διέχει δὲ τῶν 'Ωστίων περὶ διακοσίους έξήκοντα σταδίους. νυνὶ μέν οὖν ἀνεῖται τοῖς ἡγεμόσιν είς σχολήν καὶ ανεσιν των πολιτικών, ότε λάβοιεν και-5 ρόν, καὶ διὰ τοῦτο κατφκοδόμηνται πολυτελεῖς οἰκήσεις ἐν τῆ πόλει συγναί πρός τας τοιαύτας ἐπιδημίας. καὶ πρότερον δὲ ναύς έκέκτηντο καὶ έκοινώνουν τών ληστηρίων τοῖς Τυρρηνοῖς, καίπερ ήδη Ρωμαίοις ύπακούοντες. διόπερ καὶ Άλέξανδρος πρότερον έγκαλών έπέστειλε, και Δημήτριος υστερον, τους άλόν-Ο τας των ληστων αναπέμπων τοις Ρωμαίοις, χαρίζεσθαι μέν αθτοίς έφη τὰ σώματα διὰ την πρός τους Ελληνας συγγένειαν, ούκ άξιουν δε τους αυτους ανδρας στρατηγείν τε αμα της Ιταλίας και ληστήρια έκπεμπειν, και έν μεν τη άγορα Διοσκούρων ίερον ίδουσαμένους τιμάν, ους πάντες Σωτήρας ονομάζουσιν, Α. 355 15 είς δε την Ελλάδα πέμπειν την εκείνων πατρίδα τους λεηλατήσοντας . έπαυσαν δ' αὐτοὺς Ῥωμαῖοι τῆς τοιαύτης ἐπιτηδεύσεως. άνὰ μέσον δὲ τούτων των πόλεων έστι τὸ Λαουίνιον, έγον κοινὸν τῶν Λατίνων ἱερὸν Αφροδίτης επιμελοῦνται δ' αὐτοῦ διὰ προπόλων Αρδεάται είτα Ααύρεντον, ύπέρκειται δε τούτων 20 ή Αρδέα, κατοικία Ρουτούλων έν έβδομήκοντα σταδίοις από της θαλάττης. έστι δε και ταύτης πλησίον Αφροδίσιον, οπου πανηγυρίζουσι Αατίνοι. Σαυνίται δ' έπόρθησαν τους τόπους καὶ λείπεται μὲν ἄγνη πόλεων, ἔνδοξα δὲ διὰ τὴν Αἰνείου γέγονεν επιδημίαν καὶ τὰς ἱεροποιίας, [ας] έξ ἐκείνων τῶν χρόνων 25 παραδεδόσθαι φασί.

6. Μετὰ δὲ Άντιον τὸ Κιρκαϊόν ἐστιν ἐν διακοσίοις καὶ ἐνενήκοντα σταδίοις ὅρος, νησίζον θαλάττη τε καὶ ἔλεσι φασὶ δὲ καὶ πολύρριζον είναι, τάχα τῷ μύθῳ τῷ περὶ τῆς Κίρκης συνοικειοῦντες. ἔχει δὲ πολίχνιον καὶ Κίρκης ἱερὸν καὶ Αθη-

<sup>8.</sup> τοῖς ante 'Ρωμαίοις add. edd. 9. ἀλόντας] ἄλλους l. 14. ἰδρυσαμένων lB, sed in hoc ους sup. ων sec. m. not. 19. προπόλων] προγόνων codd. Cor. corr. 20. ἐν] ἄνω codd. Cor. corr. — σταδίους l(?) ald. 21. ταύτη Cas. 23. τῶν ποτε ante πόλεων add. np Sbk. Cor.: vetustissimorum reliqua extant oppidorum vestigia Guar. 24. ας om. codd. add. Cor. 26. διακοσίοις] ο΄ ald. 27. νησιάζον l ald. 28. τῆς — πολίχνον καὶ om. l. — καὶ

μεταξύ δε δ τε Στόρας ποταμός και έπ' αὐτῷ υφορμος. Επειτα προσεχής αίγιαλὸς Λιβί, πρὸς αὐτῷ μόνον τῷ Κιρκαίφ λιμένιον έγων. ὑπέρκειται δ' έν τῆ μεσογαία τὸ Πωμεναϊνον πεδίον την δε συνεγή ταύτη πρότερον Αυσονες φαουν, οίπερ και την 5 C. 233 Καμπανίαν είχον. μετά δὲ τούτους Όσκοι· καὶ τούτοις δὲ μετῆν τῆς Καμπανίας, νῦν δ' ἄπαντα Λατίνων ἐστὶ μέγρι Σι-Α. 356 νοέσσης, ως είπον. ίδιον δέ τι τοῖς Όσκοις καὶ τῷ τῶν Ανσόνων έθνει συμβέβηκε των μέν γαρ Όσκως έκλελοιπότων ή διάλεκτος μένει παρά τοῖς Ρωμαίοις, ώστε καὶ ποιήματα σκη 10 νοβατείσθαι κατά τινα άγωνα πάτριον καὶ μιμολογείσθαι των δ' Αυσόνων ουδ' απαξ οίκησάντων έπὶ τη Σικελική Φαλάτη, τὸ πέλαγος όμως Αὐσόνιον καλείται. έξης δ' έν έκατὸν σταδίος τῷ Κιρκαίφ Ταρρακίνα ἐστί, Τραγινή καλουμένη πρότερον ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος. πρόχειται δὲ αὐτῆς μέγα έλος, δ ποιοῦσι 15

> δύο ποταμοί καλείται δ' ό μείζων Αυφιδος. ένταυθα δε συνάπτει τη θαλάττη πρώτον ή Αππία όδός, έστρωμένη μεν από τῆς Ῥώμης μέγοι Βοεντεσίου, πλεῖστον δ' όδευομένη των δ' έπὶ θαλάττη πόλεων τούτων έφαπτομένη μόνον, τῆς τε Ταρρακίνης καὶ τῶν ἐφεξῆς, Φορμιῶν μέν καὶ Μιντούρνης καὶ Σι- 20 νοέσσης, καὶ τῶν ἐσγάτων, Τάραντός τε καὶ Βρεντεσίου. πλη-

2. ἐπ'] ὑπ' Cor. 3. προεχής Cor., quod ante Klouns om. Cor. hic quoque prorsus alienum est a locorum natura: cf. ad IV, 202. λιβί] λίβη Clm άλίμενος B (sed a sec. m. add. et ενος in litura scriptum) nop edd., sed Cor. suspicatur scribendum esse alyealòg list aresμέκος πρὸς αὐτῷ κτλ Verumtamen nulla coniectura opus est: simillima enim sunt Suidae verba (s. τ. προσεχές) — διά τὸ προσεχείς είναι άπτάς τοις ειησίαις. - πρός κ' αὐτῶ Cl. 4. ἔχον Sbk. Cor. — ὑπέοжента BC. — πωμέντιον C(?)l ald. 5. ταύτην B. — αυσωνες B. 7. Σινουέσσης Cor. 8. ώς εἴπομεν np. — τῷ] τὸ C. — αὐσονίων codd. Cor. corr. 12. avoorlwr codd. Cor. corr. 13. ξκατὸν] ν' Ι. 14. ταρακίνα ald. 16. ἄφιδος B. De Ufente cam haud dubie loquatur Strabo, Ουφιος Xyl. Αυφεις Cas. Ουφεις Grosk. scribendum cen-17. πρώτον] πόρτερον C. 18. βρεντησίου Cl βρεντεσίου 19. ἐφαπτομένων ClB, sed in  $\boldsymbol{B}$  et  $\eta$  sup. alterum  $\eta$  sec. m. add. hoc η sup. ων sec. m. add. — ταρακινης ald. 20. φοραμιῶν CB. αλνουέσσης CB, et in hoc γρ. σινοέσσης pr. m. in marg. add. om. C. - βρεντησίου Cl βρεντεσίου B et η sup. alterum e sec. m. add.

σίον δὲ τῆς Ταρρακίνης βαδίζοντι ἐπὶ τῆς Ρώμης παραβέβληται τη όδο τη Αππία διώρυξ έπι πολλούς τόπους πληρουμένη τοῖς έλείοις τε καὶ τοῖς ποταμίοις υδασι πλείται δὲ μάλιστα μεν νύκτως, ωστ' έμβάντας αφ' έσπέρας έκβαίνειν πρωίας καί 5 βαδίζειν τὸ λοιπον τῆ όδῷ, ἀλλὰ καὶ μεθ' ἡμέραν ' ἡνμουλκεῖ δ' ήμιόνιον. έξης δε Φορμίαι Λακωνικόν κτίσμα έστίν, Όρμίαι λεγόμενον πρότερον δια το εύορμον. και τον μεταξύ δέ κόλπον έκεῖνοι Καιάταν ωνόμασαν, τὰ γὰο κοίλα πάντα καιέτας οἱ Λάκωνες προσαγορεύουσιν ένιοι δ' ἐπώνυμον τῆς Αἰ-10 νείου τροφού τον κόλπον φωσίν. έχει δε μήχος σταδίων έκατον άρξάμενος ἀπὸ Ταρρακίνης, μέχρι τῆς ἄκρας τῆς ὁμωνύμου : Α. 357 ανέωγε τ' ένταῦθα σπήλαια ύπερμεγέθη, κατοικίας μεγάλας καὶ πολυτελεῖς δεδεγμένα έντεῦθεν δ' έπὶ τὰς Φορμίας τεπαράκοντα. ταύτης δ' άνα μέσον είσι και Σινοέσσης αι Μιντούρ-15 ναι, σταδίους έκατέρας διέγουσαι περί ογδοήκοντα. διαρρεί δέ Λείρις ποταμός, Κλάνις δ' έκαλείτο πρότερον φέρεται δ' άνωθεν έκ των Απεννίνων όρων καὶ της Οθηστίνης παρά Φρεγέλλας κώμην (πρότερον δ' ην πόλις ένδοξος), έκπίπτει δ' είς άλσος ίερον τιμώμενον περιττώς ύπο των έν Μιντούρναις, ύπο-20 κείμενον τη πόλει. των δε σπηλαίων εν όψει μάλιστα πρόκεινται δύο νήσοι πελάγιαι, Πανδαταρία τε καὶ Ποντία, μικραὶ

<sup>3.</sup> ελλείοις Β ελίοις C ελλοίοις L. 4. μεν om. ald. — αφ'] εφ' 5. τη ἀππία post τη όδο add. knp marg. B (sec. m.) edd. - αλλά καὶ μεθ' ήμέραν sec. m. add. in C. - λουμουλκεί CB, sed in hoc sec. m. in marg. add. γρ. δυμουλκείται δι ήμιόνων: quae habent knop edd., & add. Cor. 6. φορμέα ClB, sed in hoc i sec. m. add. 8. κεάτα C καιάτα l καιάτταν  $\mathsf{ald}$ . — καιήτας B κεήτας C καιάττας l(?) ald. Καιάτας Cor., sed infra VIII, 367 in eadem voce ε pracbent codd.: cf. Eusth. ad Od. A, 1. 11. The ante Tagganling add. 14. εστι Bl. - Σινουέσσης edd. 15. edd. 12. Errenter ald. 16. Λείρις] αίρις BCl for ald. Xyl. corr. — κλάνις B et ε sec: m. add., κλεανίς knp. 17. ovioting B, et e sup. prius i sec. m. add., οὐστίνης C οὖεστίνης l. - φρεγεάλας C φρετεάλας l, idemque primum in B fuit scriptum, sed postea in φρεγέλλας mutatum: deinde vero  $\tau$  sup.  $\gamma$  et  $\alpha$  sup. prius  $\lambda$  add. sec. m. 18. ἐκπίπτειν l. 20. πρόσκεινται ClB, sed in hoc puncta sub σ pos. 21. πανδαgla BC.

θείς τόν τε Ήσκυλίνον λόφον και τον Ούιμίναλιν. και ταύτα δ' εὐέφοδα τοῖς έξωθέν ἐστι· διόπες τάφρον βαθεῖαν ὀρύξαντες είς τὸ έντὸς έδεξαντο την γην, καὶ έξετειναν όσον έξαστά διον γώμα έπὶ τη έντὸς ὀφούι της τάφρου, καὶ ἐπέβαλον τεί-5 χος καὶ πύργους ἀπὸ τῆς Κολλίνας Εύλης μέγρι τῆς Ήσκυλίνας. ύπὸ μέσφ δε τῷ χώματι τρίτη ἐστὶ πύλη ὁμώνυμος τῷ Ούιμενάλι λόφφ. το μεν ούν έρυμα τοιουτόν έστι το της πόλεως, έρυμάτων έτέρων δεόμενον. καί μοι δοκούσιν οἱ πρώτοι τὸν αὐτὸν λαβεῖν διαλογισμὸν περί τε σφών αὐτών καὶ περί 10 των υστερον, διότι Ρωμαίοις προσημέν ούκ από των έρυματων, άλλα άπο των δπλων και της οίκείας άρετης έχειν την άσφάλειαν καὶ τὴν ἄλλην εὐπορίαν, προβλήματα νομίζοντες οὐ τὰ τείγη τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας τοῖς τείχεσι. κατ' ἀργὰς μὲν οὖν άλλοτρίας τῆς κύκλω γωρας οὖσης άγαθῆς τε καὶ πολλῆς, 15 τοῦ δὰ-τῆς πόλεως ἐδάφους εὐεπιγειρήτου, τὸ μακαρισθησόμενον οὐδεν ην τοπικόν εὐκλήρημα. τῆ δ' ἀρετῆ καὶ τῷ πόνφ τῆς γώρας οίκείας γενομένης, έφάνη συνδρομή τις άγαθων απασαν C. 235 εύφυίαν ύπερβάλλουσα. δι' ην έπὶ τοσούτον αὐξηθείσα ή πόλις άντέγει τοῦτο μὲν τροφή, τοῦτο δὲ ξύλοις καὶ λίθοις πρὸς τὰς 20 οίχοδομίας, ας άδιαλείπτους ποιούσιν αί συμπτώσεις και έμ- Α. 359 πρήσεις και μεταπράσεις, άδιάλειπτοι και αύται οὖσαι· και γάρ αί μεταπράσεις έχούσιοί τινες συμπτώσεις είσί, καταβαλλόντων καὶ ἀνοικοδομούντων πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἔτερα έξ ἐτέρων. πρός ταῦτ' οὖν τό τε τῶν μετάλλων πληθος καὶ ἡ ὕλη καὶ σί 25 κατακομίζοντες ποταμοί θαυμαστήν παρέχουσι την ύποχορηγίαν, πρώτος μεν Ανίων έξ Άλβας δέων, της πρός Μαρσοίς Αστίνης πόλεως, καὶ διὰ τοῦ ὑπ' αὐτῆ πεδίου μέχρι τῆς πρὸς τὸν Τίβεριν συμβολής, έπειθ' ὁ Νὰρ καὶ ὁ Τενέας οἱ διὰ της Όμβρικής είς τὸν αὐτὸν καταφερόμενοι ποταμὸν τὸν Τίβεριν, διὰ

<sup>1.</sup> Έσπυλῖνον Cor. — οὐιμίναλεν Β οὐιμίναλε C οὐιμίναλον k ex corr., ald. οὐιμινάλιον l Pleth. Sbk. Cor. 3. ἐξεστάσιον l. 5. κολμίνας BCl Κολλίνης Cor. — Ἐσπυλίνης Cor. 7. οὐιμιναλίω k Sbk. Cor. 20. ἀδιαλείπτως codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. 22. καταβαλόντων Cl ald. 26. της] τοῖς C. — μάσοις CB, sed in hoc φ sec. m. add. 27. καὶ asteriscis inclusit Cor. 28. τενᾶς Βl τενὰς C.

δὲ Τυρρηνίας καὶ τῆς Κλουσίνης ὁ Κλάνις. ἐπεμελήθη μὲν οὐν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ τῶν τοιούτων ἐλαττωμάτων τῆς πόλεως, πρὸς μὲν τὰς ἐμπρήσεις συντάξας στρατιωτικὸν ἐκ τῶν ἀπελευθεριωτῶν τὸ βοηθήσον, πρὸς δὲ τὰς συμπτώσεις τὰ ὕψη τῶν καινῶν οἰκοδομημάτων καθελών, καὶ κωλύσας ἐξαίρειν ποδῶν ὁ ἐβδομήκοντα τὸ πρὸς ταῖς ὁδοῖς ταῖς δημοσίαις. ἀλλ' ὅμως ἐπελειπεν ἂν ἡ ἐπανόρθωσις, εἰ μὴ τὰ μέταλλα καὶ ἡ ὕλη καὶ τὸ τῆς πορθμείας εὐμεταχείριστον ἀντεῖχε.

- 8. Ταῦτα μεν οὖν ή φύσις τῆς χώρας παρέχεται τὰ εὐτυ-Α. 360 γήματα τῆ πόλει, προσέθεσαν δὲ Ρωμαΐοι καὶ τὰ ἐκ τῆς προ- 10 νοίας. των γαρ Έλλήνων περί τας κτίσεις εύστοχησαι μάλιστα δοξάντων, ὅτι κάλλους ἐστογάζοντο καὶ ἐρυμνότητος καὶ λιμένων καὶ γώρας εὐφυοῦς, οὖτοι προὐνόησαν μάλιστα ὧν ώλιγώρησαν έχεῖνοι, στρώσεως όδων καὶ ύδάτων είσαγωγῆς καὶ ύπονόμων των δυναμένων έκκλύζειν τα λύματα της πόλεως είς to τὸν Τίβεριν. ἔστρωσαν δὲ καὶ τὰς κατὰ τὴν γώραν όδούς. προσθέντες έκκοπάς τε λόφων καὶ έγγωσεις κοιλάδουν, ώστε τας άρμαμάξας δέχεσθαι πορθμείων φορτία οί δ' ύπόγομοι συγγόμω λίθω κατακαμωθέντες όδους άμάξαις γόρτου πορευτας ενίας απολελοίπασι. τοσούτον δ' έστι το είσαγώγιμον ύδωρ 20 διά των ύδραγωγείων, ωστε ποταμούς διά της πάλεως και των ύπονόμων βείν, απασαν δε οίκίαν σχεδον δεξαμενάς και σίσωνας και κρουνούς έγειν άφθόνους, ών πλείστην έπιμέλειαν έποιήσατο Μάρχος Αγρίππας, πολλοίς καὶ άλλοις άναθήμασι κο-A. 361 σμήσας την πόλιν. ώς δ' είπεῖν, οἱ παλαιοὶ μέν τοῦ κάλλους τῆς 25 C. 236 Ρώμης ωλιγώρουν, πρὸς άλλοις μείζοσι καὶ ἀναγκαιοτέροις ὅντες οί δ' υστερον, καὶ μάλιστα οί νῦν καὶ καθ' ήμᾶς, οὐδὲ

τες οἱ δ' ὕστερον, προς αλλοις μειζοσι και αναγκαιοτεροις οντες οἱ δ' ὕστερον, καὶ μάλιστα οἱ νῦν καὶ καθ' ἡμᾶς, οὐδὲ τούτου καθυστέρησαν, ἀλλ' ἀναθημάτων πολλῶν καὶ καλῶν ἐπλήροωσαν τὴν πόλιν. καὶ γὰρ Πομπήιος καὶ ὁ Θεὸς Καῖσαρ καὶ ὁ Σεβαστὸς καὶ οἱ τούτου παίδες καὶ οἱ φίλοι καὶ γυνὴ καὶ 30

<sup>1.</sup> κλεάνις knp, ε sec. m. add. in B. 3. ἀπελευθεριφιτών sup. ων Β ἀπελευθέρων knp edd. 7. ἐπέλιπεν edd. 8. πορθμίας BCl Cor. corr. 10. οί ante Ῥωμαῖοι add. edd. 11. εὐτυχῆσαι ald. 18. πορθμίων BC. 19. καμφθέντες C. 21. ὑδραγωγίων C 26. ἀλιγόρουν BC. 27. καὶ ante καθ' ἡμᾶς om. edd. 29. ὁ ante Πομπήιος add. l. — ὁ ante Θὲὸς om. C. 30. ἡ ante γυνὴ add. edd.

άδελφή πασαν ύπερεβάλλοντο σπουδήν και δαπάνην είς τὰς κατασκευάς τούτων δε τὰ πλείστα ὁ Μάρτιος έγει κάμπος, πρὸς τῆ φύσει προσλαβών καὶ τὸν ἐκ τῆς προνοίας κόσμον. καὶ γὰρ τὸ μέγεθος τοῦ πεδίου θαυμαστὸν ἄμῶ καὶ τὰς άρματοδρομίας 5 καὶ τὴν ἄλλην ἱππασίαν ἀκώλυτον παρέγον τῷ τοσούτω πλήθει των σφαίρα καί κρίκφ και παλαίστρα γυμναζομένων καί τα περικείμενα έργα καὶ τὸ έδαφος ποάζον δι' έτους καὶ τῶν λόφων στεφάναι των ύπερ του ποταμού μέχρι του δείθρου σκηνογραφικήν διψιν επιδεικνύμεναι δυσαπάλλακτον παρέγουσι την 10 θέαν. πλησίον δ' έστὶ τοῦ πεδίου τούτου καὶ άλλο πεδίον καὶ στοαί χύχλω παμπληθεῖς καὶ άλση καὶ θέατρα τρία καὶ άμφιθέατρον καὶ ναοὶ πολυτέλεῖς καὶ συνεγεῖς άλλήλοις, ώς πάρεργον αν δόξαιεν αποφαίνειν την άλλην πόλιν. διόπερ ίεροπρεπέστατον νομίσαντες τούτον τον τόπον καὶ τὰ τῶν ἐπιφανεστά-15 των μνήματα ένταῦθα κατεσπεύασαν ἀνδρών καὶ γυναικών. άξιολογώτατον δε το Μαυσώλειον καλούμενον, έπι κρηπίδος ύψηλης λευχολίθου πρός τῷ ποταμῷ γῶμα μέγα, ἄγρι χορυ-Φης τοις αειθαλέσι των δένδρων συνηρεφές έπ' απρφ μέν οὖν είκων έστι γαλκή του Σεβαστού Καίσαρος, ύπο δε τώ γωματι 20 θηκαί είσιν αὐτοῦ καὶ τών συγγενών καὶ οἰκείων, ὅπισθεν δὲ μέγα άλσος περιπάτους θαυμαστούς έχον έν μέσφ δε τῷ πεδίφ ό τῆς καύστρας αὐτοῦ περίβολος, καὶ οὖτος λίθου λευκοῦ, κύκλφ μεν περικείμενον έχων σιδηρούν περίφραγμα, έντος δ' αίγείροις κατάφυτος. πάλιν δ' εί τις είς την άγοραν παρελθών την άρχαίαν 25 άλλην έξ άλλης ίδοι παραβεβλημένην ταύτη καὶ βασιλικάς στοάς καὶ ναούς, ἴδοι δὲ καὶ τὸ Καπιτώλιον καὶ τὰ ἐνταῦθα ἔργα καὶ τὰ ἐν τῷ Παλατίω καὶ τῷ τῆς Λιβίας περιπάτω, ἑαδίως έκλάθοιτ' αν των έξωθεν. τοιαύτη μεν ή Ρώμη.

<sup>1.</sup> ή ante ἀδελφή add, edd. — ὑπερεβάλοντο Cor. 5. παρέχων codd. παρέχοντος Cor.: correxi ex Grosk, sent. 6. κίρκψ ald. δίσκψ Cor., in codice nescio quo ita legi falso ratus: coniectura est a Cas. dubitanter proposita et compluribus aliis postea probata. 7. αί ante τῶν add. Cor. 8. τῶν] τὸ ΒCl τῶν n, Sbk. recepit ex m, ut ait. 9. ἐπιδεικνυμένα np ἐπιδεικνυμένων Sbk. Cor. 11. τρία ἄμα τε καὶ np. 16. μαυσώλὶον ΒC. 17. μέγα om. codd. omnes praeter C, ex quo rec. Cor. 24. κατάφυτον C ald. 25. ἰδών C. — ταύτην BCl Cor. corr. ταύτη δὲ καὶ np. 27. λιβίης Cl.

9. Των δ' άλλων της Λατίτης πόλεων τας μεν ετέροις γνω-Α. 362 ρίσμασι, τὰς δὲ ὁδοῖς ἀφορίσαιτ' ἄν τις ταῖς γνωριμωτάταις, όσαι διὰ τῆς Λατίτης ἔστρωνται ἡ γὰρ ἐπὶ ταύταις ἡ παρὰ ταύταις ή μεταξύ ίδουσται. γνωριμώταται δε των όδων ή τε C. 237 Αππία καὶ ή Λατίτη καὶ ή Οὐαλερία ή μεν τὰ πρὸς θάλαι 5 ταν άφορίζουσα μέρη της Λατίνης μέχρι Σινοέσσης, ή δε τά προς τη Σαβίνη μέχρι Μαρσών, μέση δ' αὐτών ή Δατίνη ή συμπίπτουσα τῆ Αππία κατὰ Κασιλίνον, πόλιν διέχουσαν Καπύης έννεακαίδεκα σταδίους. ἄργεται δὲ \*τὸ\* ἀπὸ- τῆς Ἀππίας, εν άριστερά απ' αὐτῆς εκτρεπομένη πλησίον Ρούμης, είτα 10 διά του Τουσκλανού όρους ύπερβάσα μεταξύ Τούσκλου πόλεως καὶ τοῦ Άλβανοῦ όρους κάτεισιν ἐπὶ Άλγιδον πολίγνιον καὶ Πικτάς πανδογεῖα. είτα συμπίπτει καὶ ή Λαβικανή, ἀργομένη μεν ἀπὸ τῆς Ἡσκυλίνης πύλης, ἀφ' ἡς καὶ ἡ Πραινεστίνη εν άριστερά δ' άφείσα καὶ ταύτην καὶ τὸ πεδίον τὸ Ήσκυλίνον 15 πρόεισιν έπὶ πλείους τῶν έκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων, καὶ πλησιάσασα τῷ Ααβικῷ, παλαιῷ κτίσματι κατεσπασμένω, κειμένω δ' έφ' υψους, τουτο μέν και το Τούσκουλον έν δεξιοίς απολείπει, τελευτά δε πρός τας Πικτάς και την Λατίτην διέγει δε τῆς Ῥωμης τὸ χωρίον τοῦτο διακοσίους καὶ δέκα σταδίους. 20 είθ' έξης μεν έπ' αυτης της Λατίνης είσιν έπίσημοι κατοικίαι καὶ πόλεις Φερέντινον, Φρουσίνων, παρ' ην ὁ Κόσας ρεί ποταμός, Φαβρατερία, παρ' ην ὁ Τρηρος ρεί; Ακούιτον μεγάλη

<sup>2.</sup> δε όδοις] δ' επί τοις BCl δ' επί ταις όδοις πο δε ταις όδοις edd. inde a Xyl. 3. παρά] περὶ Χyl. ἢ παρὰ ταύταις om. np. 6. Zirovéssns edd. 7. σαβήνη C. 8. κάσινον codd. Cor. corr. ex Cluv. coni. (v. Ital. ant. p. 1187): cf. quae mox de via Latina traduntur et VI, 283. — διέχουσα C. 9. τὸ om. cdd. — ἀπὸ om. πρ. 11. του ante τουσκλανού om edd. — τουσκουλάνου np. doxeia ald. 14. Eunuling B edd. nulling Cl cf. p. 234. - noeve-15. ἐσκύλιτον Bl edd. ἐσκικλίνον C. . 16. πρόσεισιν Bl πρός πρόεισι pr et in hoc puncta sub πρός pos. 17. τῶ παλαιώ Λαβικώ κτίσματι κτλ. edd. 18. τουσκλον k Cor. xτὰς C. 22. qegértior ald. — qopoirtiror codd. Cor. cort. ex Cluv. sent. (v. Ital. ant. p. 983). 23. axounvor BC axounvor ald. Cor. corr. - de post Anoveror add. Cor. propter eare quod sequitur: sed hoc potius delendum esse Grosk. vidit. — μεγαλή — οτ sec. m. add.

πόλις \* ἐστί\*, παρ' ἡν ὁ Μέλπις ὁεὶ ποταμὸς μέγας, Ἰντεράμνιον, \* ὂν \* ἐν συμβολῆ δυεῖν ποταμῶν κείμενον; Λείριός τε
καὶ ἐτέρου Κάσινον, καὶ αὐτη πόλις ἀξιόλογος, ὑστάτη τῶν
Λατίνων. τὸ γὰρ Τέανον τὸ καλούμενον Σιδικῖνον ἐφεξῆς κεί5 μενον ἐκ τοῦ ἐπιθέτου δηλοῦται, διότι τῶν Σιδικίνων ἐστίν.
σύτοι δὲ "Θσκοι, Καμπανῶν ἔθνος ἐκλελοιπός, ὡστε λέγοιτ' ἀν
τῆς Καμπανίας καὶ αὖτη, μεγίστη οὖσα τῶν ἐπὶ τῆ Λατίνη
πόλεων. καὶ ἡ ἐφεξῆς ἡ τῶν Καληνῶν, καὶ αὖτη ἀξιόλογος,
συνάπτουσα τῷ Κασιλίνω.

10. Το έκάτερα δε τῆς Λατίνης εν δεξιῷ μέν εἰσιν αὶ με- Α. 363 ταξὸ αὐτῆς καὶ τῆς Αππίας, Σητία τε καὶ Σιγνία, φέρουσαι οἶνον, ἡ μὲν τῶν πολυτελῶν ἔνα, ἡ δὲ τὸν σταλτικώτατον κοιλίας, τὸν Σίγνιον λεγόμενον. †πρὸ δὲ ταύτης ἐστὶ Πρίβερνον καὶ Κόρα καὶ Σύεσσα \*Τραπόντιόν τε\* καὶ Οὐελίτραι καὶ Αλέ-

<sup>2.</sup> ov Cor. om. 3. xaolvov 1(?) ald. Cor. scribendum suspicatur καὶ έτέρου, Κασίνου. Κασίνον κτλ., sed cum neque Interamnae situs satis certus sit, neque Casini fluminis nomen nisi in Chronico Cassinensi (v. Holsten. Ann. ad Cluv. Ital. ant. p. 221) commemoretur, in medio res est relinquenda. 4. σινδικηνον codd. Cor. corr. 5. σιδικηνών Bl(?). 7. λατίνων l. κασίληνῷ Β. 11. σήτεα 13. Zivrivov ad Latinorum morem scribendum esse codd. Cor. corr. recte suspicatur Merula (Cosmogr. II, l. IV, c. 4). — πρὸ δὲ ταύτης vix ferenda sunt, sive ad Signiam, sive ad viam Appiam refers pronomen: vera haud dubie est coniectura Cluverii (It. ant. p. 1036) πρὸς δὲ ταύταις. Grosk, praesert parum apte περὶ ταύτην. 14. συεσ. σατραπόντιον codd. et in marg. n add. γρ. σύεσσα τῶν ποντίων: idem hoc coniecit Sigon. ad Cic. Orr. (v. ed. Graev. VI, p. 954), haud dubie Suessam Pometiam ita indicari existimans. Quam sententiam secutus Cluver. (Ital. ant. p. 1025), restituta ea adiectivi forma, qua Strabo uti solet, scribendum censuit Σουέσσα των Πωμεντίνων, quae Sbk. Cor. receperunt audacia non serenda. Tpanortior respondet Latinorum Tripontio, quod commemoratur in inscriptione Traiani (v. Chaupy Dec. de la mais. etc. d'Horace t. III p. 391. Morcell. de stilo inscr. Lat. II, p. 129). Situm erat codem loco, quo hodie mansio est, nomine Tre ponti, a qua fossa incipit a Pio VI P. M. per paludes Pontinas ducta, atque antiquam incepisse suspicatur VVestphal. (v. Die Römische Campagne p. 49). Qui locus num Strabonis aetate idem nomen iam habuerit, incertum est: hoc vero certissimum, ignobilem suisse ac prorsus indignum, qui inter oppida memorabilia recenseretur; particula τέ cum praeterea

τριον έτι δε Φρεγελλαι, παρ' ήν ό Λείρις ρεί, ό εἰς τὰς Μιντούρνας ἐκδιδούς, νῦν μὲν κώμη, πόλις δέ ποτε γεγονυία ἀξιόλογος καὶ τὰς πολλὰς τῶν ἄρτι λεχθεισῶν περιοικίδας πρότερον ἐσχηκυῖα, αὶ νῦν εἰς αὐτὴν συνέρχονται, ἀγοράς τε ποιούμεναι καὶ ἰεροποιίας τινάς κατεσκάφη δ' ὑπὸ Ῥωμαίων ἀποξασα. πλείσται δ' εἰσὶ καὶ τούτων καὶ τῶν ἐν τῆ Λατίνη καὶ τῶν ἐπέκεινα ἐν τῆ Ἑρνίκων τε καὶ Αἴκων καὶ Οὐόλσκων ἰδρυμέναι,

- C. 238 'Ρωμαίων δ' εἰσὶ κτίσματα. ἐν ἀριστερᾶ δὲ τῆς Λατίτης αὶ μεταξὸ αὐτῆς καὶ τῆς Οὐαλερίας, Γάβιοι μὲν ἐν τῆ Πραινεστίτη ὁδῷ κειμένη, λατόμιον ἔχουσα ὑπουργὸν τῆ 'Ρώμη μάλιστα τῶν ἄλλων, 10 διέχουσα τὸ ἴσον τῆς 'Ρώμης τε καὶ Πραινέστου, περὶ ἐκατὸν σταδίους: εἰθ' ἡ Πραίνεστος, περὶ ἡς αὐτίκα ἐροῦμεν: εἰθ' αὶ ἐν τοῖς ὅρεσι τοῖς ὑπὲρ Πραίνεστον, ἥ τε τῶν Ερνίων πολίχνη Καπίτουλον καὶ Αναγνία, πόλις ἀξιόλογος, καὶ Κερεάτε καὶ Σώρα, παρ' ἡν ὁ Λεῖρις παρεξιὼν εἰς Φρεγέλλας ῥεῖ καὶ Μιντούρνας. 15
- Α. 364 ἔπειτα ἄλλα τινὰ καὶ Οὐέναφρον, ὅθεν τὸ κάλλιστον ἔλαιον ἡ μὲν οὖν ἡ πόλις ἐφ' ὕψους κεῖται, παραρρεῖ δὲ τὴν τοῦ λόφου ρίζαν ὁ Οὐουλτοῦρνος, ος καὶ παρὰ τὸ Κασιλῖνον ἐνεχθεὶς ἐκδίδωσι κατὰ τὴν ὁμωνυμον αὐτῷ πόλιν. Αἰσερνία δὲ καὶ Άλλιφαὶ ἤδη Σαυνιτικαὶ πόλεις εἰσίν, ἡ μὲν ἀνηρημένη κατὰ τὸν 20 Μαρσικὸν πόλεμον, ἡ δ' ἔτι συμμένουσα.
  - 11. Η Οὐαλερία δ' ἄρχεται μὲν ἀπὸ Τιβούρων, ἄγει δ' ἐπὶ Μαρσούς καὶ Κορφίνιον, τὴν τῶν Πελίγνων μητρόπολιν. εἰσὶ

incommodissima sit, dubium mihi non est, quin hacc quoque pro interpolatoris additamento habenda sint: v. ad p. 227. 231. 1. [τι] ξστι Bl. 3. περιοικίας BCI παροικίας ald., unde παροικίδας Sbk. 6. καὶ post τούτων om. edd. 7. ἔκων C Αἰκούων Cor. cf. p. 228. — οὐελκων C. 9. περαινεστίνη C. 10. ὑπουργοῦν 12. at] ή codd. Cor. corr. 13. ξοκίνων l. — Καπίτουλον] καὶ πίτουλον BCl Xyl. corr. 14. κερεάται codd. edd. Correxi ex Frontino de col. p. 85. 118. coll. Plin. H. N. HI, 9 (ubi vid. Harduin.): Similes errores supra vidimus IV, 181: V, 215. Apud Plutarchum in Mario c. 3, ubi codd. exhibent er xwing xiggararwr, scribendum videatur Κερεάτω. 16. οὐερνάφριον C οὐενάφριον Bl Cor. corr. 18. παρά] περί Xyl. 20. αλιφαί ald. — σαμνιτίκαί ald. —  $\alpha \nu \eta \zeta \eta \mu \epsilon \nu \eta l$ . 22. οὐαλλερία ΒC. - τιβούρνων Ι.

δ' έν αθτη Λατίναι πόλεις Οθαρία τε καί Καρσαποι καί Άλβα, πλησίον δε καὶ πόλις Κούκουλον. εν όψει δ' είσὶ τοῖς εν 'Ρώμη Τίβουρά τε καὶ Πραίνεστος καὶ Τοῦσκλον. Τίβουρα μέν, ή τὸ ... Ήράκλειον, καὶ ὁ καταράκτης, ὃν ποιεῖ πλωτὸς ὧν ὁ Ανίων, 5 ἀφ' ὖψους μεγάλου καταπίπτων είς φάραγγα βαθεῖαν καὶ καταλοή πρός αὐτή τη πόλει. ἐντεῦθεν δὲ-διέξεισι πεδίον εὐκαρπότατον παρά τὰ μέταλλα τοῦ λίθου τοῦ Τιβουρτίνου καὶ τοῦ έν Γαβίοις, καὶ τοῦ έρυθροῦ λεγομένου, ώστε την έκ τών μετάλλων έξαγωγήν και την πορθμείαν εύμαρη τελέως είναι, των 10 πλείστων έργων της Ρώμης έντευθεν κατασκευαζομένων. έν δε τῷ πεδίω τούτω καὶ τὰ Άλβουλα καλούμενα ρεῖ υδατα ψυγκά έκ πολλών πηγών, πρός ποικίλας νόσους και πίνουσι και έγκαθημένοις ύγιεινά τοιαύτα δε καὶ τὰ Λαβανά, οὐκ ἄποθεν τούτων έν τη Νωμεντανή και τοῖς περί Ήρητον τόποις. Πραίνε-15 στος δ' έστιν οπου τὸ τῆς Τύχης ιερον ἐπίσημον χρηστηριάζον. αμφότεραι δ' αι πόλεις αθται τῆ αὐτῆ προσιδρυμέναι τυγγάνουσιν όρεινη, διέχουσι δ' άλληλων όσον σταδίους έκατόν, τῆς δὲ Ῥώμης Πραίνεστος μὲν καὶ διπλάσιον, Τίβουρα δ' έλαν. τον. φασί δ' Έλληνίδας άμφοτέρας, Πραίνεστον γοῦν Πολυστέ-20 φανον καλείσθαι πρότερον. έρυμνή μέν ούν έκατέρα, πολύ δ' Α. 365 έρυμνοτέρα Πραίνεστος άκραν γάρ έχει της μέν πόλεως υπερ-

<sup>1.</sup> ovalegía codd. edd. Correxi ex coni. Cluverii (Ital. ant. p. 783), qui tamen ipse alteram scripturam relinquendam censuit, quia Valeria civitas apud Anastasium in vita Bonifacii IV commemoretur: quae ai unquam fuit, neque Strabonis aetate fuit, neque in Latio (v. quae diximus in commentatione inscripta der Fuciner See p. 55 n. 96. Holsten. Annot. ad Cluv. p. 163). 2. rois 7 rns C. 3. iv ante n add. Cor. 4. καταρράκτης Cor. — ων om. ald. — αντίων BC. 6. xatalon] καταρράσσων Cor. κατ' άλση Pleth. kp, ex quo et aldinae scriptura κατάλσει Grosk procudit κατ [άφυτον] άλσει nullo successu. Adiectivum καταλσος habent Schol, et Eust, ad Dion. Perieg. 321 aliique recentiores. — πεδίον om. codd. praeter C, ex quo rec. Cor. . 7. παρά] περί Xyl. . 8. καὶ asteriscis inclusit Cor.: malim τοῦ καὶ. τούτω - ρεί tam evanida sunt in C, ut legi nequeant, sicuti quae mox sequentur πίνουσι — ύγιεινά. — ὁ Άνίων διέξεισι post τούτω add: np marg. B (sec. m.) edd., quae cum nimis languerent, Cor. o praeposuit. 21. axeev sodd. Cor. corr.

σεν όρος ψημλόν, ὅπισθεν δ' ἀπὸ τῆς συνεχούσης ὀρεινῆς αὐχένι διεζευγμένον, ὑπεραῖρον καὶ δυσὶ σταδίσις τούτου πρὸς ὀρ
C. 239 θίαν ἀνάβασιν. πρὸς δὲ τῆ ἐρυμνότητι καὶ διώρυξι κρυπταῖς διατέτρηται πανταχόθεν μέχρι τῶν πεδίων, ταῖς μὲν ὑδρείας χάριν, ταῖς δ' ἐξόδων λαθραίων, ὧν ἐν μιᾳ Μάριος πολιορ- ὁ κρύμενος ἀπέθανε. ταῖς μὲν οὐν ἄλλαις πόλεσι πλεῖστον τὸ ἐνέρκὲς πρὸς ἀγαθοῦ τίθεται, Πραινεστίνοις δὲ συμφορὰ γεγένηται διὰ τὰς Ῥωμαίων στάσεις. καταφεύγουσι γὰρ ἐκεῖσε οἱ νεωτερίσαντες ἐκπολιορκηθέντων δέ, πρὸς τῆ κακώσει τῆς πόλεως καὶ τὴν χώραν ἀπαλλοτριοῦσθαι συμβαίνει, τῆς αἰτίας με 10 ταφερομένης ἐπὶ τοὺς ἀναιτίους. ῥεῖ δὲ διὰ τῆς χώρας Οὐέρεστις ποταμός. πρὸς ἕω δὲ τῆς Ῥωμης εἰσὶν αὶ λεχθεῖσαι πόλεις.

12. Ένδοτέρω δὲ τῆς κατ' αὐτὰς ὀρειτῆς ἄλλη ῥάχις ἐστί, μεταξὲ αὐλῶνα καταλείπουσα τὸν κατὰ Άλγιδον, ὑψηλὴ μέχρι τοῦ Αλβανοῦ ὅρους. ἐπὶ ταύτης δὴ τὸ Τοῦσκλον ἄδρυται, πό 15 λις οὐ φαύλως κατεσκευασμένη κεκόσμηται δὲ ταῖς κύκλφ φυτείκις καὶ οἰκοδομίαις, καὶ μάλιστα ταῖς ὑποπιπτούσαις ἐπὶ τὸ κατὰ τὴν Ρώμην μέρος. τὸ γὰρ Τούσκουλον ἐνταῦθα ἐστὶ λόφος εὕγεως καὶ εὐυδρος, κορυφούμενος ἦρέμα πολλαχοῦ καὶ δεχόμενος βασιλείων κατασκευὰς ἐκπρεπεστάτας. συνεχῆ δ' ἐστὶ 20 καὶ τὰ τῷ Άλβανῷ ὅρει ὑποπίπτοντα, τὴν αὐτήν τε ἀρετὴν

<sup>4.</sup> ύδρίας ald. 9. ἐκπολιορκισθέντων C. 11. oveqearia (sic) C Οὐέρεσις edd., quod nomen nisi h. l. nusquam invenitur: neque qui amnis intelligendus sit constat. Plerique unum ex rivulis indicari putant, qui hac ex parte in Anienem cadunt: quorum nullus tamen Pracnestinorum agrum videtur permeasse, nec ποταμός recte appelletur. Probabilior igitur est Abbatis Chaupyi opinio (v. l. l. II p. 320 sq.), fluvium illum censentis non diversum esse ab eo, qui haud procul Praeneste ortus per vallem spatiosam ad Lirim decurrat, quem Strabo Trerum p. 237 nominavia. Atque licet haud male suspicetur ille alio nomine vocatum esse aliis in partibus (hodie quoque primum appellatur Sacco, deinde Tolero), corruptam potius esse crediderim h. l. codicum scripturam, in qua vel ó Tongos latere facile concedas. Articulum certe Strabo in talibus addere solet. 14. xatà om. C. — alyeror BCl. — Adiectivum ύψηλή post έστι collocandum censet Grosk,: malim et ea quae sequentur usque ad noov; eo transferri. 18. TOUTROUPPOP C 19. εύγαιος C. τουσκλον Ι.

ἔχοντα καὶ κατασκευήν. ἐφεξῆς δ' ἐστὶ πεδία, τὰ μὲν πρὸς τὴν Ρωμην συνάπτοντα καὶ τὰ προάστεια αὐτῆς, τὰ δὲ πρὸς τὴν θάλατταν τὰ μὲν οὖν πρὸς τὴν θάλατταν ἦττόν ἐστιν ὑγιεινά, τὰ δὲ ἄλλα εὐάγωγά τε καὶ παραπλησίως ἐξησκημένα. μετὰ δὲ τὸ Αλβανὸν Αρικία ἐστὶ πόλις ἐπὶ τῷ ὁδῷ τῷ Αππία: στάδιοι δ' εἰσὶν ἐκ τῆς 'Ρωμης ἐκατὸν ἑξήκοντα κοίλος δ' ἐστὶν ὁ πόπος, ἔχει δ' ὅμως ἐρυμην ἄκραν. ὑπέρκειται δ' αὐτῆς τὸ μὲν Λανούιον, πόλις 'Ρωμαίων, ἐν δεξιᾶ τῆς Αππίας ὁδοῦ, ἀφ' ἦς Α. 366 ἔποπτος ἢ τε θάλασσά ἐστι καὶ τὸ Αντιον τὸ δ' Αρτεμίσιον, Ο δ καλοῦσι Νέμος, ἐκ τοῦ ἐν ἀριστερῷ μέρους τῆς ὁδοῦ τοῦς ἐξ Αρικίας ἀναβαίνουσιν † εἰς τὴν δ' Αρικίνην τὸ ἰερόν. λέγουσι δι' ἀφιδρύματα τῆς Ταυροπόλον καὶ γάρ τι βαρβαρικὸν κρατεῖ καὶ Σκυθικὸν περὶ τὸ ἰερὸν ἔθος. καθίσταται γὰρ ἱερεὺς ὁ γενηθεὶς αὐτόχειρ τοῦ ἱερον ένος πρότερον δραπέτης ἀνήρ ξι. 5 φήρης οὐν ἐστιν ἀεί, περισκοπῶν τὰς ἐπιθέσεις, ἔτοιμος ἀμύ-

<sup>6.</sup> εξήκοντα] είκοσι scribendum censent Cluverius, Holstenius, VVesselingius ex Dion Arch. Rom. VI, 32, Philostr. vit. Apoll. IV, 12, quibus itineraria satis concinunt: sed codd. scripturam tuetur quod p. 229 tradidit, Albanum montem tantum Roma distare, quantum Ardeam. λαουίτιον codd. edd. Correxi ex Cluv. (Ital. ant. p. 936) aliorumque sent. cf. ad p. 231. Frequens est etiam apud alios scriptores utriusque nominis commutatio: v. quae affert Cluv. l. l. - πόλις 'Pωμαίων cum parum liqueat, cur adiecta sint, Cluv. I. l. censuit addendum esse anoxoc, coloniam Romanorum alii, nulla alia voce adsumpta, intellexerunt: quorum neutrum probabile. Suspicari pessis, ut in loco a librariis pessime habito, scriptum fuisse πόλις παλαιά. 10. τοῖς ] της BCl Cor. Dativum reposuerat Sbk. ex Cluv. coni. 11. agentas BCl. - els την δ' άρεκίνην Bl είς την λαρεκίνην C είς τὸ της Αρικινής ίερον. Sbk. Cor. ex Cas. coni. parum commode, cum το Αρτεμίσιον et το της Αρμ κινής εερόν diversa non fuisse certum sit. 12. δι'] δ' είναι *B* edd. - ἀφίδουμα k Sbk. Cor. Variis conjecturis tentarunt VV, DD. locum corruptissimum, ex quibus verum ex parte vidit Salmasius (v. Exercitt. Plin. p. 48), omisso ελς reponens της δ' Αρικινής το ίερον λέγουσι δ' είναι αφίδουμα κτλ. Sed in unam sententiam haec omnia coniungenda esse recte censuit Grosk., ita ut haec scripsisse Strabo videatur αναβαίνουσι, της δ' Αρικίνης τὸ ἱερὸν λέγουσιν αφίδρυμά τι της Taugonolov with. Praepositionem els in fort mutari voluerunt Cluv. et Sbk. satis incommode propter ὑπέρκειτοι ipso sententiae initio positum: adiectam esse eam ab interpolatore multo verisimilius est.

τεσθαι. το δ' ίεροτ έτ άλσει, πρόπειται δε λίμνη πελαγίζουσα, πύπλορ δ' όρειτή συτεγής όφους περίπειται και λίαν ύνεηλή και το ίεροτ και το ύδως άπολαμβάτουσα έτ κοιλορ τόπορ και βαθεί. τὰς μεν σύτ πιγάς όραν έστιν, ἔξ ών ἡ λίμνη πλερού-C. 240 ται τούτων δ' έστιν Ήγερία καλουμέτη, δαίμονός τινος ἐπώ-; Α. 367 νυμος αι δ' ἀπορρύσεις ἐνταύθα μεν άδηλοί εἰσιν, ἔξω δὶ δείκτυνται πόρρω πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀνέγουσαι.

> 13. Πλασίον δ' έστὶ τῶν γωρίων τούτων καὶ Άλβανὸν όρος πολύ ύπερχύπτος τοῦ Αρτεμισίου και τως κερί αὐτὸ όφρύως, χαίπερ ψυηλών οὐσών καὶ όρθίων ίκανώς. έγει δε καὶ τοῦτο H λίμτην πολύ μείζω της κατά το Αρτεμίσιον \* όρος \*. προσωτέρω δὲ τούτων αἱ λεχθείσαι πρότερον πόλεις τῆς Λατίνης εἰσί. μάλιστα δ' έν μεσογαία των Λατίνων πόλεων έστιν ή Άλβα, όμορουσα Μαρσοίς ίδρυται δ' έφ' ύψηλου πάγου λίμσης Φουχίτας πλησίοτ, πελαγίας το μέγεθος γρώτται δ' αυτή μάλιστα 15 μέν Μαρσοί και πάντες οι πλησιόγωροι. φασί δ' αὐτήν και πληρούσθαί ποτε μέχρι της όρεινης και ταπεινούσθαι κάλιν, ωστ' άναψύγειν τοὺς λιμνωθέντας τόπους καὶ γεωργεῖσθαι παρέγειν, ήτοι μεταστάσεις των κατά βάθους ύγρων σποράδην και άδήλως γίνονται, πάλιν δ' έπισυρρέουσιν, ή πελέως έκλείπουσιν 2 αί πηγαί και πάλιν συνθλίβονται, καθάπερ έπι του Άμενάνου συμβαίνειν φασί του διά Κατάνης δέοντος εκλείπει γαρ έπί πολλά έτη καὶ πάλιν ρεῖ. ἐκ δὲ τῆς Φουκίνας είναι τὰς κη-

<sup>2.</sup> xal om. Cor. - µla codd. Cor. corr. ex Holst. coni. ela] legela codd. Cor. corr. ex coni. Cluv., adiiciens practerea καὶ ή. Scaliger coniecerat Itéorn. 6. απεκρύσεις πρ. 7. έχουσαι ΒΙ. 10. xce post de om. np ac tolli iubet Cor. in nott. 9. άρτηνισίου l. 11. őgos asteriscis inclusit Cor. Ad explicandum τούτο videtur in marg. primum positum fuisse, unde alieno loco receptum est. throis C. 13. ἄλβη codd. Cor. corr. 14. λίμνη et mox πελαγία codd. edd. Qui nominativus ut melius fulciretur, fore de xal add. np edd.; Cor. praeterea Countra scripsit cum np, ac genitivus ille cum 16urn ita coniunctus a Strabonis usu alienus est: sed ea potius scribenda esse, quae posui, particulae δὲ desectus ostendit. 18. απερ aute παρέ-19. ήτοι] είτε Cor. ex Xyl. coni., candem particulam xew add. np. paulo post inferens pro η. - μεταστάσει codd. 21. επί] 'reol C. 22. inleineur ac mox peir np. Surg de la

γας ιστορούσι του Μαρκίου ύδατος του την Ρώμην ποτίζοντος καὶ παρά τάλλα εὐδοκιμοῦντος ὕδατα. τῆ δὲ Άλβα διὰ τὸ ἐν Α. 368 βάθει της γώρας ίδρυσθαι και διά το εύτρκες άντι φρουράς έγρήσαντο πολλάκις Ρωμαΐοι, τους φυλακής δεομένους έντανθα 5 καθείρχοντες.

## CAPUT IV.

- 1. Έπει δ' ἀπὸ τῶν προσαλπίων έθνῶν ἀρξάμενοι και τῶν πρός αὐτοῖς όρῶν τῶν Ἀπεννίνων, ἔπειθ' ὑπερβάντες ταῦτα την έντος επήλθομεν πάσαν, δοη μεταξύ κεϊται του Τυρρηνι-10 κου πελάγους και των Απεννίνων όρων των κεκλιμένων πρός τον Άδρίαν μέχρι Σαυνιτών [καί] Καμπανών, νύν έπανιόντες δηλώσομεν τὰ ἐν τοῖς δρεσι τούτοις οἰκοῦντα καὶ ταῖς ὑπωρείαις της τε έχτὸς μέγρι της παραλίας της Αδριατικής καί τῆς ἐντός. ἀρκτέον δὲ πάλιν ἀπὸ τῶν Κελτικῶν ὅρων.
- 2. Έστι δ' ή Πικεντίνη μετά τὰς τῶν Όμβρικῶν πόλεις τας μεταξύ Αριμίνου και Αγκώνος. Ερμηνται δ' έκ της Σαβίνης οἱ Πικεντίνοι, δρυοκολάπτου τὴν δόον ἡγησαμένου τοῖς άρχηγέταις, άφ' ού καὶ τούνομα. πίκον γάρ τὸν όρνω τούτον όνομάζουσι, καὶ νομίζουσιν Άρεως ίξρόν. οἰκοῦσι δ' ἀπὸ τῶν 20 όρων άρξάμενοι μέγρι σων πεδίων και της θαλάττης, έπι μηκος ηθξημένην έχοντες μάλλον ή πλάτος την χώραν, άγαθην πρός απαντα, βελτίω δε τοῖς ξυλίνοις καρποῖς, ἢ τοῖς σιτικοῖς. έστι δ' εύρος μέν το από των όρων έπι θάλατταν ανώμαλον C. 241 τοῖς διαστήμασι μῆχος δ' ἀπὸ Αίσιος ποταμοῦ μέχρι Κάστρου 25 παράπλουν έγον σταδίων διτακοσίων, πόλεις δ' Άγκων μέν

<sup>7.</sup> προσαλπείων ald. 11. garretor ald. - zai om. C(?) Bl. ή πικήτη πρ. 17. πικένιοι πρ. — δουκολά-19. ageos Cl edd. cf. p. 250. 22. Tois ante ditixois om. ald. 23. ἀνώμαλον] μαλλον BCl ἀνώμαλον, quod reposuit Xyl., 24. λεάστρου BCl κάστρου np, idem Xyl. restituit. 25. πόλις codd. Cor. corr. cf. p. 231. - Hoc loco pr. m. addita sunt haec in marg. p: ως δ' αλλοι έφασαν ήν πρός τη πόλει ταύτη άφροδίτης ίερον, διο και ο τουσος νάλης, είς εων λαείνων σατίρων ποιητής φησι. Additus fuit haud dubis in exemplari, ex quo descriptos est hic codex, Iuvenalis versus (IV, 40), a descriptore, homine Graeco latinique

τανοίς, πέτραι ληστρικών ἀνθρώπων, οίς αἰ σἀκήσεις ἀπὸ τῶν των ταναγίων πήγνονται· καὶ τάλλα θηριώδοις εἶναι.\* μεταξό δὲ Θρτωνος καὶ Ατίρνου ὁ Σάγρος ποταμὸς ὁρίζων τοὺς Φρεντανοὺς ἀπὸ τῶν Πελίγνων. ὁ δὲ παράπλους ἀπὸ τῆς Πικενώνης ἐπὶ τοὺς Απούλους, οῦς οὶ Ελληνες Δαννίους καλοῦσι, στι ὁ δίων ἐστὶν ὄσον τετρακοσίων ἐνενήκοντα.

3. Έξης δε μετὰ την Λατίνην ἐστὰν ή τε Καμπανία, περήκουσα τη θαλάττη, καὶ ὑπὲς ταύτην ἡ Σαυντις ἐν μεσσηαία
μέχρι Φρεντανών καὶ τών Λαυνίων, εἰτ αὐτοὶ Λαώνιοι καὶ
τάλλα ἔθνη τὰ μέχρι τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ. πρώτον δὲ περὶ Ν
Α. 371 τῆς Καμπανίας ἡητέον. ἔστι δ' ἀπὸ τῆς Σινοέσσης ἐπὰ μὲν τὰν
ἐξῆς παραλίαν κόλπος εὐμεγέθης μέχρι Μισηνοῦ, κἀκεῦθεν ἄλλος κόλπος πολὺ μείζων τοῦ προτέρου, καλοῦσι δ' αὐτὸν Κρατῆρα, ἀπὸ τοῦ Μισηνοῦ μέχρι τοῦ Αθηναίου, δυεῖν ἀκρατηρίων, κολπούμενον. ὑπὲς δὲ τούτων τῶν ἀιδνων Καμπανία <sup>(5)</sup>
πᾶσα ἴδρυται, πεδίον εὐδαιμονέστατον τῶν ἀπάντων περίκεινται δ' αὐτῷ γεωλοφίαι τε εὕπαρποι καὶ δρη τὰ τε τῶν Σαννιτῶν καὶ τὰ τῶν "Όσκων. Αντίοχος μὲν οὐν φησι τὴν χώραν
ταύτην 'Όπικοὺς οἰκῆσαι, τούτους δὲ καὶ Αῦσονας καλεῖοθαι.
Πολύβιος δ' ἐμφαίνει δύο ἔθνη νομίζων ταῦτα 'Όπικοὺς γὰ Ν
φησι καὶ Αῦσονας οἰκεῖν τὴν χώραν ταύτην περὶ τὸν Κρατῆρε.

cum ab interpolatore potius, quam a Strabone profectum crediderim (cf. p. 227. 231. 237). Iam primum apto connexu cum iis, quae proxime praecedunt, prorsus carent haec verba, neque magnopere invamur particula de a Corae et Groskurdio addita; deinde pluralis zérgos, licet p. 228 similiter positus sit, h. l. tamen minus ferendus est, et vox ipsa, id quod maioris momenti est, nulli loco per totam Frentanorum oram convenit: campi enim patentes sunt, quibus colles amoeni passim interiiciuntur; denique infinitivus eirau recentiorem aetatem paululum redolet, quamquam similes structurae apud Strabonem inveniuntur: cf. ad III, 166. Ad Ortonam autem a barbaris medio aevo, quod vocant, occupatam haec verba 2. elrai légortai np elrai de légortai. Cor. referenda esse arbitror. 3. autéprou lB (sed me sup. au sec. m. add.) artéprou C. - quettaroùs codd. 4. πικήτης np. 8. σαμνίτις ald. — παρήπουσα ante êr add. ald. 9. φρεττανών codd. . 11. σενουέσσης codd. edd., o tuctur E. — µèr om. E. 16. zása om. E. εύκαρποι om. **E**. 21. την ante περί add. 20 Cor.

άλλοι δε λέγουσιν, οἰκούντων Όπικων πρότερον και Αυσόνων †οί δ' έκείνους, κατασχείν υστερον Όσκαν τὶ έθνος, τούτους δ' ύπο Κυμαίων, έχείνους δ' ύπο Τυρρηνών έππεσείν δια γάρ την άρετην περιμάχητον γενέσθαι το πεδίον. δώδεκα δε πόλεις 5 έγκατοικίσαντας την οίον κεφαλήν δνομάσαι Καπύην. διά δο την τρυφην είς μαλακίαν πραπομένους, καθάπερ της περί τον Πάδον γώρας έξέστησαν, ούτω καὶ ταύτης παραγωρήσαι Σουνίταις, τούτους δ' ύπο Ρωμαίων έκπεσείν. της δ' εύκαρπίας έστι σημείον το σίτον ένταύθα γίνεσθαι κον κάλλιστον, λέγω 19 δὲ τὸν πύρινον, ἔξ οὖ καὶ ὁ χόνδρος, κρείττων ὢν πάσης καὶ όρύζης και εν όλίγο σιτικής τροφής. Ιστορείται δ' ένια τών Α. 372 πεδίων σπείρεσθαι δι' έτους δίς μεν τη ζειά, το δε τρίτον έλύμφ, τινά δε και λαγανεύεσθαι τῷ τετάρτφ σπόρφ. και μήν С. 243 τον οίνον τον κράτιστον έντεῦθεν έγουσι Ρωμαΐοι τον Φάλεο-15 νον καὶ τὸν Στατανὸν καὶ Καληνόν ήδη δὸ καὶ ὁ Σουρεντίνος έναμιλλος καθίσταται τούτοις, νεωστί πειρασθείς, ὅτι παλαίωσιν δέγεται. ως δ' αύτως εὐέλαιός έστι και πάσα ή περί το Οὐέναφρον, δμορον τοῖς πεδίοις ὅν.

4. Πόλεις δ' έπὶ μὲν τῆ θαλάντη μετὰ τὴν Σινόςσσαν Λί20 τερνον, ὅπου τὸ μνῆμα τὸ Σκιπίωνος τοῦ πρώτου προσαγορευθέντος Αφρικανοῦ διέτριψε γὰρ ἐνταῦθα τὸ τελευταῖον, ἀφεὶς τὰς πολιτείας κατ' ἀπέχθειαν τὴν πρός τινας. παραρρεῖ δὲ ὁμώνυμος τῆ πόλει ποταμός. ὡς δ' αὖτως καὶ Οὐουλποῦρνος, ὁμώνυμός ἐστι τῆ παρ' αὐτὸν πόλει ἐφεξῆς κειμένη ' ῥεῖ δ' οῦ25 τος διὰ Οὐενάφρου καὶ τῆς Καμπανίας μέσης. ταὐταις δ' ἐφεξῆς ἐστι Κύμη, Χαλκιδέων καὶ Κυμαίων παλαιότατον κτίσμα:

<sup>2.</sup> μετ' ἐπείνους Sbk. Cor. ex coni. Tyrwh., quod nimis abhorret a codicum scriptura. Equidem malim σὺν ἐκείνοις. 5. ἐγκατοκιόσαντες codd. Cor. corr. 7. σαννίναις ΒC. 12. ζεῷ Βl. 13. τῷ ast. incl. Cor. — λαχανεύεσθας τὸ τέταφτον Ερίτ. 15. τὸν ante Καληνὸν add. Cor. — καλανὸν ClB et in hoc η sup. alterum α sec. m. add. — Συρφεντῶνος Cor. atque urbem quidem Συρφεντῶν vocare solet Strabo. — Inde a syllabis ἐεντῶνος denuo incipiunt Agki: v. ad p. 230. 16. πειραθεῖς BCl edd. 19. Σενούεσσαν edd. 20. τὸ] τοῦ Βl τὸ om. C(?) edd. — σκηπίωνος ald. 23. οὐλτοῦφτος BC. 25. οὖ-εννάφρου C.

πασών γάρ έστι πρεσβντάτη τών τε Στηλιμών και τών Ίταλιωtider. oi de tor orolor apertes, Inventiço e Kupaies nai Μεγασθένης ο Χαικιδεύς, διωμολογήσανου προς σφας αύτούς, THE MES ANOMICE FIRM, THE DE THE EXMINER. OF SE FOR MES προσαγορεύεται Κύμη, κτίσαι δ' αύτην Χαλκιδείς δακούσι. πρό ; τερον μέν οδν ηθεύχει (και το Φλεγραϊον καλούμενον πεδίος, 373 έν φ τα περί τους Γίγαντας μυθεύουσιν, ούκ άλλοθεν, ώς είχός, άλλ' έχ του περιμάγητον την γην είναι δι' άρετην), νοπιρον δ' οἱ Καμπατοὶ χύριοι καταστάντες τῆς πόλεως υβρισαν εἰς κώς ανθρώπους πολλά· και δή και ταις γυταιξίν αύτων συνώκησε Η αὐτοί. ὁμως δ' οὖν ἔτι σώζεται πολλά ίχνη τοῦ Ελληνικοῦ κόσμου καὶ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν νομίμων. ἐνομάσθαι δ' ἔνω Κύμην ἀπὸ τῶν πυμάτων φασί ἡαχιώδης γὰο καὶ προσεχής ό πλησίον αίγιαλός. είσι δε και κητείαι κας αντοίς αρισται. έν δὲ τῷ πόλπφ τούτφ καὶ ύλη τίς ἐστι θαμτώδης, ἐπὶ πολλού: 15 έκτεινομένη σταδίους, ανυδρος καὶ αμμώδης; ην Γαλλιναρία ύλην καλούσιν. ἐνταύθα δη ληστήρια συνεστήσαντο οἱ Ποματίου Σέξτου ναύαργοι, καθ' δι καιρόι Σικελίαν απέστησεν έχεινος.

5. Πλησίον δὲ τῆς Κύμης τὸ Μισηνὸς ἀνρωπήριον καὶ ἐν τῷ μεταξὸ ἀχερουσία λίμνη, τῆς θαλάττης ἀνάχυσίς τις τενε 20 γώδης. κάμψαντι δὲ τὸ Μισηνὸν λιμὴν ἀνθὸς ὑπὸ τῷ ἄκρα, καὶ μετὰ τοῦτον ἐγκολπίζουσα ἡιὼν εἰς βάθος, ἐν ἡ αὶ Βαΐαι καὶ

<sup>4.</sup> την ante αποικίαν add. Cor. 6. Post ηὐτύχει Grock, excidisse putat verba καὶ ἡ πόλις αὐτὴ, atque commode sane sive illa sive Ral αὐτή adiicerentur, dandumque est facile negligi potuisse propter particulae και repetitionem: satius tamen duxi verba και — αρετήν parenthesi includere. 10. καὶ post δη am. ald. 13. προσηχής ABE, ήχον αποτελών inter versus add. p προεχής Cor. ex Scalig. coni., sed hic quoque parum convenit id adiectivum locorum naturae: zeocezyje, quod similiter usurpatum vidimus IV, 202, significare videtur ventis obiectus, quae vis adiecto dativo manifestius indicatur aliis locis; v. ad p. 232 extr. 14. xittlas A xittelas BC. Sbk. corr. ex coni. Cas., qui apte contulit Ael. hist. anim. XIII, 17. 16. rallspaglas BC. 17. δή] τὰ C(?) edd. 21. λίμνη BCl λίμνηι A, in quo verae seripturae vestigia agnoscere licet, quam Cor. restituit ex coni. Cluv. (Ital. 22. routo ald. - y ante quir add. ald. - dirrage ant. p. 1117). post βάθος add. BCl ald. Recte eam vocem om. Cor., in nott. parum

τὰ θερμά ύδατα τὰ καὶ πρὸς τρυφήκ καὶ πρὸς θεραπείαν νό. C. 244 σων έπιτήδεια. ταῖς δὲ Βαίαις συνεγής ο τε Λοκοῖτος κόλπος. καὶ έντὸς τούτου ὁ Αορνος, γερρόνησον ποιών τὴν ἀπολαμβα- Α. 374 νομένην μέχοι Μισηνού γην από \*της πελαγίας\* της μεταξύ 5 Κύμης καὶ αὐτοῦ. λοιπὸς γάρ ἐστιν ὀλίγων σταδίων ἰσθμὸς διὰ τῆς διώρυγος ἐπ' αὐτὴν Κύμην, καὶ τὴν πρὸς αὐτὴν θάλατταν. έμύθευον δ' οί προ ήμων έν τῷ Αόρνο τὰ περί την νεκυΐαν την Όμηρικήν και δή και νεκυομαντείον ίστορούσιν ένταύθα γενέσθαι καὶ 'Οδυσσέα εἰς τοῦτ' ἀφικέσθαι. ἔστι δ' ὁ 10 μεν Αορνος κόλπος άγχιβαθής και άρτίστομος, λιμένος και μέγεθος καὶ φύσιν έχων, χρείαν δ' οὐ παρεγόμενος λιμένος διὰ τὸ προκεῖσθαι τὸν Λοκρῖνον κόλπον προσβραγή καὶ πολύν. περικλείεται δ' Aogros όφρύσω όρθίαις, ύπερκειμέναις πανταγόθεν πλην τοῦ εἴσπλου, νῦν μεν ἡμέρως έκπεπονημέναις, πρότε-15 ρον δε συνηρεφέσιν άγρία ύλη μεγαλοδένδοω και άβάτω, αι κατά δεισιδαιμονίαν κατάσκιον έποίουν τον κόλπον. προσεμύθευον δ' οἱ ἐπιγώριοι καὶ τοὺς ὄρνεις τοὺς ὑπερπετεῖς γινομένους καταπίπτειν είς τὸ ὕδωρ, φθειρομένους ἀπὸ τῶν ἀναφερομένων άέρων, καθάπερ έν τοῖς Πλουτωνίοις. καὶ τοῦτο [τὸ] 20 γωρίον Πλουτώνι**όν τι ύπ**ελάμβανον, καὶ τοὺς Κιμμερίους ἐνταῦθα λέγεσθαι· καὶ εἰσέπλεόν γε οἱ προθυσόμενοι καὶ ἱλασόμενοι τοὺς καταγθονίους δαίμονας, όντων των ύφηγουμένων τὰ τοιάδε ίερέων, ηργολαβηχότων τὸν τόπον. ἔστι δὲ πηγή τις αὐτόθι πο- Α. 375 ταμίου ύδατος έπὶ τῆ θαλάττη τούτου δ' ἀπείχοντο πάντες, τὸ

feliciter suspicans αένναα scribendum idque post ύδατα collocandum 1. καὶ τὰ πρὸς codd. Xyl. corr. 3. χερρόννησον C. της παραλίας Cor., quod non magis intelligo, quam codicum scripturam: ab interpolatore haec verba profecta esse puto. της διώρυγος parum perspicua a Strabone addita esse vix crediderim. την ante Κύμην add. Cor. - αὐτην] αὐτη Cor. 12. προβραχη ABCl προσβραγη restituit Sbk., eamque scripturam commendant praeter ipsam vocis vim similes loci VI, 282, VII, 308. 13. δ' δ Άορ-17. οργις BCE. — γενομένους E. 18. από] ύπὸ ros i Cor. CEi Cor. 19. to om. codd. edd. 21. of Cor. om. — προθυσάueros AClB (sed in hoc a sec. m., ut videour, in o mut.) edd. - ilao-23. Ιργολαβηχότων ABCl σόμενοι C(?) ald. ίλασάμενοι Cor. 24. ποτίμου Cor. ex comi. Xyl.: cf. p. 214. τὸν om. A.

τη Κατάτη, φασί, τὸ κατατεφρωθέν μέρος έκ της αποδού της ανενεχθείσης ύπο του Ακταίου πυρός εδάμπελον την γην εποίησεν. έχει μέν γὰρ τὸ λιπαίνον καὶ τὴν ἐκπυρουμένην βάλοι καὶ την έκφερουσαν τους καρπούς. πλεονάζουσα μεν ούν το λίπει προς έκπύρωσιν έπιτηδεία, καθάπερ ή θειώδης πάσα, έξ. ; ιχμασθείσα δε και λαβούσα σβέσιν και έκτεφρωσιν είς καρπογονίαν μετέβαλε. συνεγες δέ έστι τη Πομπηία το Συρρεντον τών Καμπανών, όθεν πρόκειται το Αθήναιον, ο τινες Σειρητουσσών ακρωτήριον καλούσιν έστι δε έπ' ακρφ μεν Αθηνάς ίερον, ίδρυμα Όδυσσέως. διάπλους δ' ένθένδε βραγύς είς Κα- 10 πρέας νήσον. κάμψαντι δε την άκραν νησίδες είσιν έρημοι πετρώδεις, ας καλούσι Σειρήνας, έκ δε του πρός Συρρεντόν μέρους ίερόν τι δείκτυται καὶ άναθήματα παλαιά τιμούντων τών πλησίον [τὸν] τόπον. μέγρι μέν δεύρο έχει τέλος ο κόλπος ό Κρατήρ προσαγορευόμενος, άφοριζόμενος δυσίν άκρουτηρίοις βλέ- 15 πουσι πρός μεσημβρίαν, τῷ. τε Μισηνῷ καὶ τῷ Αθηναίφ. απας δ έστι κατεσκευασμένος τούτο μέν ταϊς πόλεσιν, ας έφαμεν, τούτο δὲ ταῖς οἰχοδομίαις καὶ φυτείαις, αὶ μεταξύ συνεχεῖς οὖσαι μιᾶς πόλεως όψιν παρέγονται.

9. Τοῦ μεν οὐν Μισηνοῦ πρόκειται νήσος ή Προχύτη, Ηι 3 θηκουσσών δ' έστιν απόσπασμα. Πιθηκούσσας δ' Έρετριείς φκισαν καὶ Χαλκιδείς, εὐτυγήσαντες [δε] δι' εὐκαρπίαν καὶ διὰ τὰ γρυσεία έξελιπον την νησον κατὰ στάσιν, υστερον δε καί ύπὸ σεισμών έξελαθέντες καὶ άναφυσημάτων πυρὸς καὶ θα-

C. 248 λάττης καὶ θερμών ύδάτων έγει γάρ τοιαύτας άποφοράς ή 25 A. 380

<sup>2.</sup> Post πυρός Grosk. inserendum censet. λίπος τι λαβείν ο parum probabiliter, neque & tollendum, quod alii voluerunt: omnia videntur 3. Exer Cor. — µèr asteriscis inclusit Cor. — xai asteriscis inclusit Cor. 4. où v om . l. 7. συνεχής C(?) ald. — πομπέο A πομπαία BC Πομπεία Sbk. — συζεον Α σύραιον BC. Sbk. com. 8. Σειρηνουσσών] πρηνουσσόν ABI πρηνουσών C Sbk. corr. ex Cas. 12. Σειρηνούσσας Cor.: at v. ad I, 9. Ιερον Άθηνας Ι. 22 extr. — σύραιον BCl. 13. των τον Bl, plane om. A. 17. ας] αίς l. 21. πιθηκουσών BC τον om. codd. Cor. add. 22. ϣκησαν BC. - δε om. codd. Cor. add. et sic constanter. 23. zevola AC. - de uter A de asteriscis incl. Cor. gàs ACI.

τῶν Συρακουσίων ἐξέλιπον τὸ κατασκευασθὲν ὑφ' ἐαυτῶν τεῖτος καὶ τὴν νῆσον ἐπελθόντες δὲ Νεαπολίται κατέσχον. ἐντεῦθεν καὶ ὁ μῦθος, ὅτι φασὶ τὸν Τυφῶνα ὑποκεῖσθαι τῷ νήσφ
5 ταύτη, στρεφομένου δὲ τὰς φλόγας ἀναφυσᾶσθαι καὶ τὰ ὕδατα,
ἔστι δ' ὅτε καὶ νησίδας ἐχούσας ζέον ὕδωρ. πιθανώτερον δὲ
Πίνδαρος εἴρηκεν ἐκ τῶν φαινομένων ὁρμηθείς, ὅτι πᾶς ὁ πόρος
οὖτος, ἀπὸ τῆς Κυμαίας ἀρξάμενος μέχρι τῆς Σικελίας, διάπυρός
ἐστι, καὶ κατὰ βάθους ἔχει κοιλίας τινὰς εἰς ἐν συναπτούσας
Ο πρός τε ἀλλήλας καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. διόπερ ἥ τε Αἴτνη τοιαύτην ἔχειν δείκνυται φύσιν, οἶαν ἱστοροῦσιν ἄπαντες, καὶ αἰ
τῶν Λίπαραίων νῆσοι καὶ τὰ περὶ τὴν Δικαιαρχίαν κοὶ Νεάπολιν καὶ Βαΐας χωρία καὶ αὶ Πιθηκοῦσσαι. ταῦτ' οὖν διανοηθεὶς τῷ παντὶ τόπφ τούτφ φησὶν ὑποκεῖσθαι τὸν Τυφῶνα·

νῦν γε μάν

ταί θ' ύπεο Κύμας άλιεοκέες όχθαι

Σικελία τ' αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαγνάεντα.

καὶ Τίμαιος δὲ περὶ τῶν Πιθηκουσσῶν φησιν ὑπὸ τῶν παλαιῶν πολλὰ παραδοξολογεῖσθαι, μικρὸν δὲ πρὸ ἐαυτοῦ τὸν Ο Ἐπωμέα λόφον ἐν μέση τῆ νήσφ τιναγέντα ὑπὸ σεισμῶν ἀναβαλεῖν πῦρ καὶ τὸ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς θαλάττης ἐξῶσαι \*πά-

<sup>2.</sup>  $\sigma v_{\theta} \alpha x_{\theta} \sigma v_{\theta} \alpha x_{\theta} \alpha x_{\theta} \sigma v_{\theta} \sigma v_{\theta} \alpha x_{\theta} \sigma v_{\theta} \sigma$ φομένων ald. στρεφόμενον Xyl. 10. νήσους add. ante πρός τε Sbk. ex n, ubi sec. m. in marg. add. γο. νήσους. — αλλήλας] ελληνας ACIB et hic sec. m. in marg. πρός τε τὰς νήσους, quae Cor. rec.; τε ἀλλήλας καὶ om. E. Xyl. verum restituit. 11. οΐων ίστορουσιν απαντές om. E. 12. λιπαρέων E. — την οτο. E. — δικαιαρχείαν C. 15. μανταίουπες ABCl. .. 16. κυμα σαλιερκέες C κυμ' άλιερκέες B, sed post χυμ' nonnullae literae erasae. — ἔχεε ABCl. 17. Σιχελία om. C. λαχνηέντα B. 19. μυθολογείσθαι πο. 20. ἐπωμαία Α Ἐπωπέα Cor. ex coni. Cas. coll. Plin. H. N. II, 89, ubi mons Epopos commemoratur in Pithecusis. Neutrius vero nominis cum praeterea inveniatur mentio, in medio relinquenda est res. - τωαγέντα ] παγέντα Aghi (in ultimis duobus in marg. add. ¿ayérra) n (in hoc sup. sec. m. pos. ταθέντα et in marg. γρ. φαγέντα) ο (sup. φαγέντα) τιναγέντα B et punctis sub-tiv pictis q supra positum est. 21. πάλιν] πολύ ον πο Cor.: videatur potius mális, quod sensu caret, ex sequentibus huc translatum csse.

- λιν\* ἐπὶ τὸ πελαγος, τὸ δ' ἐκτεφρωθἐν τῆς γῆς, μετεωρισμὸτ λαβόν, κατασκῆψαι πάλιν τυφωνοειδῶς εἰς τὴν νῆσον, καὶ ἐπὶ τρεῖς τὴν θάλατταν ἀναχωρῆσαι σταδίους, ἀναχωρήσασαν δὲ μετ' οὐ πολὺ ὑποστρέψαι καὶ τῆ παλιρεοία κατακλύσαι τὴν νῆσον, καὶ γενέσθαι σβέσιν τοῦ ἐν αὐτῆ πυρός ἀπὸ δὲ τοῦ ῆχου τοὺς ἱ ἐν τῆ ἡπείρω φυγεῖν ἐκ τῆς παραλίας τἰς τὴν [ἄνω] Καμπανίαν. δοκεῖ δὲ τὰ θερμὰ ὕδατα ἐνταῦθα θεραπεύειν τοὺς λιθιοῦντας. αἱ δὲ Καπρέαι δύο πολίγνας εἶγον τὸ παλαιόν, ὕστερον δὲ μίαν.
- Α. 381 Νεαπολίται δὲ καὶ ταύτην κατέσχον, πολέμφ δὲ ἀποβαλόντες τὰς Πιθηκούσσας ἀπέλαβον πάλιν, δόντος αὐτοῖς Καέσαφος Ν τοῦ Σεβαστοῦ, τὰς δὲ Καπρέας ἴδιον ποιησαμένου κτῆμα καὶ κατοικοδομήσαντος. αἱ μὲν οὖν παράλιοι πόλεις τῶν Καμπανῶν καὶ αὶ προκείμεναι νῆσοι τοιαῦται.
  - 10. Έν δὲ τῆ μεσογαία Καπύη μέν ἐστιν ἡ μητρόπολις, κε φαλὴ τῷ ὅντι κατὰ τὴν ἐτυμότητα τοῦ ὀνόματος τὰ γὰρ ἄλλα 15 πολίχνια νομίζοιτ' ἂν κατὰ τὴν σύγκρισιν πλὴν Τεάνου Σιδικί-
- C. 249 νου καὶ γὰρ αὕτη ἀξιόλογος. κεῖται δ' ἐπὶ τῷ ὁδιῷ τῷ Ἀππίᾳ αὐτή τε καὶ τῶν ἄλλων αἱ ἐπὶ Βρεντέσιον ἄγουσαι ἀπ' αὐτῆς, Καλατία καὶ Καύδιον καὶ Βενεουεντόν ἐπὶ δὲ Ῥωμης Κασίλινον ιδρυται ἐπὶ τῷ Οὐουλτούρνῷ ποταμῷ, ἐν ἡ πολπορκούμενοι Ν Πραινεστίνων ἄνδρες τετταράκοντα καὶ πενταπόσιοι πρὸς ἀκμάζοντα Αννίβαν ἐπὶ τοσοῦτον ἀντέσχον, ῶσθ' ὑπὸ λιμοῦ διακοσίων δραχμῶν πραθέντος †μεδίμνου, ὁ μὲν πωλήσας ἀπέθανεν, ἐσώθη δ' ὁ πριάμενος. ἰδών δ' αὐτοὺς πλησίον \*τε\* τοῦ τεί-

<sup>4.</sup> μετ' om. codd. praeter Epit., unde rec. Cor. 5. τούς] τοῦ codd. Xyl. corr. 6. ανω post την om. ABCl Cas. rec. ex n. πραι ABCl. 11. καπραίας ABCl. - κτίσμα codd. Cor. corr. ex Cluv. coni. (It. ant. p. 1165). 15. ετοιμότητα ABCl. κείνου Α σιδικηνού C. 18. at www allow codd. Cor. corr. καλλατερία codd. edd. Correxi ex Cas. coni.: cf. VI, 283. — καλύδιον codd. Cor. corr. ex Cas. coni. - οὐετεουεντόν A et βενεβεντόν in marg. pr. m. add. οὐενούεντον BC. - κασίαιμεσον ACB (in hoc λιν sup. αιμ sec. m. add.) κασίλιμνον l. 20. οὐατούρνω AB (in hoc  $\lambda$  sup.  $\alpha$  sec. m. pos.) οὐλτούρν $\omega$  l οὐουτσύρν $\omega$  (?) C. Cor. ex coni. Cas. valde probabili: murem enim venditum fuisse tradunt Plin. VIII, 82, Valer. Max. VII, 6, 3. Frontin. Strat. IV, 5, codicumque scripturam falsam esse res ipsa suadet. 24. Te om. l edd.

χους σπείροντας γογγύλην έθαύμαζεν, ώς ἔοικεν, ὁ Αννίβας σῆς μακροθυμίας, εἰ ἐλπίζοιεν τέως ἀνθέξειν, ἔως τελεσφορήσειεν ἡ γογγύλη καὶ δὴ περιγενέσθαι πάντας φασὶ πλὴν ἀνδρῶν ὁλίγων τῶν ἢ λιμῷ διαλυθέντων ἢ ἐν ταῖς μάχαις.

11. Πρός δε ταις όηθείσαις έτι καὶ αδται Καμπαναί πό- Α. 382 λεις είσίν, ών έμνήσθημεν πρότερον, Κάλης τε καὶ Τέανον Σιδικίνον, ας διορίζουσιν αί δύο Τύγαι έφ' έκάτερα ίδρυμέναι της \*τε\* Αατίνης όδοῦ. καὶ ἔτι Σουεσσοῦλα καὶ ἀτέλλα καὶ Νώλα καὶ Νουκερία καὶ Άγέρραι καὶ Άβέλλα καὶ άλλαι έτι έλάττους 10 τούτων κατοικίαι, ών ένίας Σαυνίτιδάς φασιν είναι. Σαυνίται δέ πρότερον μεν καὶ μέγρι τῆς Λατίνης τῆς περὶ Αρδέαν έξοδίας ποιούμενοι, μετά δε ταύτα αύτην την Καμπανίαν πορθούντες πολλήν έκεκτηντο δύναμιν καὶ γὰρ άλλως δεσποτικώς άρχεσθαι μεμαθηκότες ταχύ ύπούργουν τοῖς προστάγμασι. νυνὶ δ' 15 έκπεπόνηνται τελέως ύπό τε άλλων καί το τελευταΐον ύπο Σύλλα του μοναργήσαντος Ρωμαίων ος έπειδή πολλαίς μάγαις καταλύσας την των Ιταλιωτών επανάστασιν, τούτους σχεδόν τι μόνους συμμένοντας έώρα καὶ †όμοίως όμοροῦντας, ώστε καὶ 🔐 αὐτην την Ρώμην έλθεῖν, συνέστη πρὸ τοῦ τείχους αὐτοῖς, καὶ 20 τους μεν έν τη μάχη κατέκοψε, κελεύσας μη ζωγρείν, τους δε δίψαντας τὰ ὅπλα, περὶ τρισγιλίους ἄνδρας ἢ τετρακισγιλίους φασίν, είς την δημοσίαν επαυλιν την εν τῷ Κάμπο καταγαγών είοξε τρισί δε υστερον ήμεραις επιπεμψας στρατιώτας απαντας απέσφαξε, προγραφάς τε ποιούμενος ούκ έπαύσατο, πρίν

<sup>2.</sup> ως codd. Cor. corr. — τελεσφορήσεν C et έν sec. m. in ει mut. τελεσφορήσαι την γογγύλην ald. 3. φησὶ ABl Xyl. corr. σθη μέν C εμνήσθη ald. εμνήσθην edd. inde a Xyl. - κάλκη codd. Kάλη Cor. Quod posui, Cas. iam voluit: similiter Strabo scripsit Kαμέρτης (p. 227) Κύρης (p. 228). — καὶ om. C. 7. σιδιχηνόν **Β**. 8. τε om. edd. inde a Xyl. — σουέσσουκα C. 8. vãlla C. — åx← 10. σαυνίδας ABC σαννίδας l. - σαννίται ald. gas BCl edd. 14. προστάγμασι] πράγμασι Ι. 11. εξοδείας A ex corr. sec. m. edd. 15. ἐκπεπόνηται codd. Cor. mut. 17. μόνον ald. 18. δμοίως δμοφουντας] όμόσε χωφούντας Cor., in nott. idem suspicans scribendum esse όμονορύντας. Grosk, malit όμου προχωρούντας. Nescio an scriptum fuerit ούτως όμονοούντας aut όμοφρονούντας. 22. Magrie ante κάμπω add. edd.

η πώντας τους εν ονόματι Σαυνιτών διέφθειρεν η εκ της Ίταλίας εξέβαλε - προς δε τους αιτιωμένους την επί τοσούτον ορμην έφη καταμαθείν εκ της πείρας, ως ουδέ ποτ αν ειρήνην αγάγοι Ρωμαίων ουδε είς, έως αν συμμένωσι καθ' έαυτους Σαυνίτου, και γάρ τοι νυνὶ κώμαι γεγόνασιν αι πόλεις ένιαι 5

C. 250 δ' ἐκλελοίπασι τελέως Βοϊανόν, Αἰσερνία, Πάννα, Τελεσία, συνεχής Οὐενάφρφ, καὶ ἄλλαι τοιαῦται, ών οὐδεμίαν ἄξιον ήγεῖσθαι πόλιν ἡμεῖς δ' ἐπέξιμεν μέχρι τοῦ μετρίου διὰ τὴν
 A. 383 τῆς ἐκαλίας δόξαν καὶ δύναμιν. Βενεουεντὸν δ' ὅμως συνέστη-

A. 383 της Γεαλίας δοζαν και δυναμιν. Βενεουεντον  $\sigma$  ομως συνεστηκεν  $e^{3}$  καὶ Οὐενουσία.

12. Περὶ δὲ Σαννιτῶν καὶ τοιοῦτός τις λόγος φέρεται, διότι πολεμοῦντες Σαβῖνοι πολὺν χρόνον πρὸς τοὺς Όμβρικοὺς ευξαντο, καθάπερ τῶν Ἑλλήνων τινές, τὰ γενόμενα τῷ ἔτει τοῦτφ καθιερῶσαι, νικήσαντες δὲ τῶν γενομένων τὰ μὲν κατέ-δυσαν, τὰ δὲ καθιέρωσαν ἀφορίας δὲ γενηθείσης, εἶπέ τις, 15 ως ἐχρῆν καθιερῶσαι καὶ τὰ τέκνα. δὶ δ' ἐποίησαν τοῦτο καὶ τοῦς γενομένους τότε παῖδας Αρεως ἐπεφήμίσαν, ἀνδρωθέντων δ' ἔστειλαν εἰς ἀποικίαν, ἡγήσατο δὲ ταῦρος ἐν δὲ τῷ τῶν Ὁπικῶν κατευνασθέντος, (ἐτύγχανον δὲ κωμηδὸν ζῶντες) ἐκβα-λόντες ἐκείνους ἱδρύθησαν αὐτόθι καὶ τὸν ταῦρον ἐσφαγίασαν 20 τῷ. Αρει τῷ δόντι αὐτὸν ἡγεμόνα κατὰ τὴν τῶν μάντεων ἀπόφασιν, εἰκὸς δὲ διὰ τοῦτο καὶ Σαβελλους εὐτεὸς ὑποκοριστικῶς ἐπὸ τῶν γονέων προσαγορευθῆναι, Σαμνίτας δ' ἀπ' ἄλλης αἰτῶς, οῦς οὶ Ἑλληνες Σαυνίτας λέγουσι. τινὲς δὲ καὶ Λάκωνας συνοίκους αὐτοῖς γενέσθαι φασὶ καὶ διὰ τοῦτο καὶ φιλέλληνας 25

<sup>3.</sup> αγάγοι ελρήνην C. 1. σαννιτῶν BCl. 5, garritas BCl. 6. lospriva codd. Cor. corr. ex Cas. sent. - navva 1(?) ald. νάφοων ΑΕ οὐέναφοον Β. 10. yerovoia C. 11. σαννιτών BCl. — ἐκφέρεται C(?) ald. 12. ὅτι πο διότι, punctis sub δι positis, B. **13**. εύξαιντο ο Cor. 17. γινομένους C. — ἐπευφήμισαν l(?) ald. ἐπιφήμησαν C. Caeterum Άρεως sanum esse vix crediderim, cum aliud exemplum genitivi cum verbo ἐπιφημίζειν coniuncti haud facile inveniatur: deberi videtur librario, qui ad maidas reserendum esse salso puta-19. κατευνασθέντες codd. Xyl. corr. — Verba ετύγχανον — ζώντες commodius ponerentur post έκείνους. BC σαβίνας nep σαννίτας ald. 24. σaurltas BCI, idem fuerat in A, ubi tamen  $\mu$  in  $\nu$  pr. m. mut.

ύπάρξαι, τινάς δὲ καὶ Πιτανάτας καλεῖσθαι. δοκεῖ δὲ καὶ Ταραντίνων πλάσμα τοῦτ' εἶναι, κολακευόντων ὁμόρους καὶ μέγα
δυναμένους ἀνθρώπους καὶ ἄμα ἔξοικειοιμένων, οἶ γε καὶ ὀκτωὶ
μυριάδας ἔστελλόν ποτε τῆς πεζῆς στρατιᾶς, ἰππέας δ' ἀπτακεστιλίους. φασὶ δὲ νόμον εἶναι παρὰ τοῖς Σαυνίταις καλὸν καῖ
προτρεπτικὸν πρὸς ἀρετήν οὐ γὰρ ἔξεστι διδόναι τὰς θυγατέρας οἶς ἂν ἐθέλωσιν, ἀλλὰ κρίνεσθαι κατὰ ἔτος δέκα μὲν παρθένους, δέκα δὲ τῶν νέων τοὺς ἀρίστους καὶ τὰς ἀρίστας τούτων τῷ πρώτω τὴν πρώτην δίδοσθαι, τῷ δευτέρω τὴν δευτέ10 ραν καὶ ἔξῆς οὕτως ἐὰν δ' ὁ λαβών τὸ γέρας μεταβαλόμενος
γένηται πονηρός, ἀτιμάζουσι καὶ ἀφαιροῦνται τὴν δοθεῖσαν.
ἔξῆς δ' εἰσὶν Ἱρπῖνοι, καὐτοὶ Σαυνῖται τοῦνομα δ' ἔσχον ἀπὸ
τοῦ ἡγησαμένου λύκου τῆς ἀποικίας Ἱρπον γὰρ καλοῦσιν οἰ
Σαυνῖται τὸν λύκον συνάπτουσι δὲ Λευκανοῖς τοῖς μεσογαίοις. Α. 384
15 περὶ μὲν Σαυνιτῷν ταῦτα.

13. Καμπανοῖς δὲ συνέβη διὰ τὴν τῆς χώρας εὐδαιμακίαν ἐπ' ἴσον ἀγαθῶν ἀπολαῦσαι καὶ κακῶν. ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ \*εὐ\* ἐτρύφησαν, ἄσσ' ἐπὶ δεῖπνον ἐκάλουν πρὸς ζεύγη μονομά-χων, ὁρίζοντες ἀριθμὸν κατὰ τὴν τῶν [συν]δείπνων ἀξίαν. Αν-20 νίβα δ' ἐξ ἐνδόσεως λαβόντος αὐτούς, δεξάμενοι χειμαδίοις τὴν στρατιὰν οὕτως ἐξεθήλυναν ταῖς ἡδοναῖς, ὥσθ' ὁ Αννίβας ἔφη C. 251 κικῶν κινδυνεύειν ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς γενέσθαι, γυναϊκας ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς στρατιώτας ἀπολαβών. Ῥωμαῖοι δὲ κρακήσαντες πολλοῖς κακοῖς ἐσωφρόνισαν αὐτούς, ὕστατα δὲ καὶ κατεκλη-25 ρούχησαν τὴν γῆν. νυνὶ μέντοι μετ' εὐπραγίας διάγουσι τοῖς ἐποίκοις ὁμονοήσαντες καὶ τὸ ἀξίωμα φυλάττουσι τὸ ἀρχαῖον καὶ

<sup>1.</sup> zweg codd. - xai ante Tagarthur aster. incl. Cor. ante δμόρους add. C(?) ald. 4. στρατείας codd. Cor. corr. μον] μόνον codd. - παρά om. edd. - σαννίταις BCl. 10. μεταβαλλόμενος C(?) ald. 12. ignyrol BC. — σαντίται B. 15. οὖν post μεν add. Cor. — σαννιτῶν νίται Β. - μεσογέοις Α. 18. ἐνετρύφησαν Xyl. εὐ om. Cor., idque ex literis ET male repetitis ortum arbitror. 19. συν om. codd. edd.: addidi ex Bekkeri coni. δειπνούντων Cor. - αννίβαλ A. 20. χειμαδείοις Β. 22. iπὶ] ὑπὸ XyL στρατείαν ABC στρατιάν kp. - αννίβαλ AC. - των·om. BCl edd. 23. λαβών C. 24. εσωφρόνησαν ald.

τος μεγέθει της πόλεως καὶ κατ' εὐανδρίαν. μετὰ δὲ τὴν Καμπανίαν καὶ την Σαυναιν \* μέχρι Φρεντανών\* έπὶ μέν τῆ Τυροηνική θαλάττη το των Πικέντων έθνος οίκει, μικρον απόσπασμα των έν το Αδρία Πικεντίνων, ύπο Ρωμαίων μετωκισμένον είς τὸν Ποσειδωνιάτην κόλπον, δς νῦν Παιστανὸς καλεῖ- 5 ται, καὶ ή πόλις ή Ποσειδωνία Παιστός, ἐν μέσω τῷ κόλπω κειμένη. Συβαρίται μέν οθν έπὶ θαλάττη τείχος έθεντο, οἱ δ' οίκισθέντες ανωτέρω μετέστησαν, υστερον δε Λευκανοί μεν έκείνους, Ρωμαΐοι δε Λευκανούς άφείλοντο την πόλιν. ποιεί δ' αὐτὴν ἐπίνοσον ποταμὸς πλησίον εἰς ελη ἀναγεόμενος. μεταξύ 10 δε των Σειρηνουσσων και της Ποσειδωνίας Μαρκίνα, Τυρρη-Α. 385 νων κτίσμα οἰκούμενον ὑπὸ Σαυνιτών. ἐντεῦθεν εἰς Πομπηίαν διά Νουκερίας οὐ πλειόνων έκατὸν καὶ είκοσι σταδίων έστὶν ό ίσθμός. διήκουσι δ' οἱ Πίκεντες μέγρι τοῦ Σιλάριδος ποταμοῦ τοῦ δρίζοντος ἀπὸ ταύτης τῆς χώρας τὴν ἀρχαίαν † Καμπανίαν: ἐφ' 15 ού τοῦτ' ίδιον ίστοροῦσιν περί τοῦ ύδατος †τοῦ όντος ποταμοῦ, τὸ καθιέμενον εἰς αὐτὸ φυτὸν ἀπολιθοῦσθαι φυλάττον τὴν χρόαν

<sup>2.</sup> σαννίτιν Cl. - των ante φρεντανών add. edd. Caeterum verba μέχοι Φρεντανών cum ferri non posse luce clarius sit, Cluver. (It. ant. pag. 1188) scribendum censuit μέχρι των Λευκανών, quae probant Du Theil. et Grosk. Sed ne haec quidem satis commode adiiciuntur, et ex margine potius illa adsumta esse crediderim. 3. πικεντίνων codd. edd. Hi vero cum paulo post constanter appellentur Πίχεντες, eam formam hic quoque restituendam duxi, ob nomen proxime positum corruptam. 4. μετωκισμένων codd. Xyl. corr. 6. παΐστος BC edd. Συβαφίται - αναχεόμενος Du Theil. et Grosk. existimant collocanda esse initio libri VI post nomen Ποσειδωνία. Neque negandum est aptiorem illum videri locum: sed hic quoque ferri possunt. 10. ἀνωχεό-11. σειρηνουσών BC. — μάρχιννα BCl Μάρχινα edd. inde  $\mu$ ėvos  $m{A}$ . 15. xarlar C. Campaniae mentio cum ab hoc loco aliena sit, Du Theil. aut Azuxarlar aut Frallar scribendum esse coniecit: et alterum hoc, mea quidem sententia, verissime. Mutatum primum videtur illud vocabulum in IIANIAN, unde utraque codicum scriptura facile originem traxit. De Italia vetere v. supra p. 209 extr. et VI, 265. 277, Dion. Antiq. Rom. 1, 7 p. 359. 16. ἐπὶ codd. Cor. corr. — τοῦ ὄντος του ποταμού τούτου edd., quae cum sensu apío carerent, Cor. asteriseis inclusit: inducto articulo scribendum est ortos nortuov, quod habet East, ad Dion. v. 358. 17. anolisoirrai AC. - quiartur B.

καὶ τὴν μορφήν. τῶν δὲ Πικέντων ὑπῆρχε μητρόπολις Πικεντία, νυνὶ δὲ κωμηδὸν ζῶσιν ἀπωσθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων διὰ τὴν πρὸς Ἀννίβαν κοινωνίαν ἀντὶ δὲ στρατείας ἡμεροδρομεῖν καὶ γραμματοφορεῖν ἀπεδείχθησαν ἐν τῷ τότε δημοσία, καθάπερ 5 καὶ Αευκανοὶ καὶ Βρέττιοι κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἐπετείχισαν δ' αὐτοῖς Σάλερνον Ῥωμαῖοι φρουρᾶς χάριν μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης εἰσὶ δ' ἀπὸ Σειρηνουσσῶν ἐπὶ Σίλαριν στάδιοι διακόσιοι ἑξήκοντα.

ἐν om. np ἔκτοτε τῷ δημοσίῳ scribendum censet Cor. in nott.
 - δημοσίῳ BCl edd.
 8. In fine libri adiecta sunt in Bk ald. quae initio proximi leguntur usque ad εδουμα.

## ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΙ

TOY EKTOY BIBAIOY KEPAAAIA.

Έν τῷ ἔκτῳ τὰ ἐφεξῆς τῆς Ἰταλίας καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ Α΄ Μακεδονίας, ἐν οῖς Απουλία, Καλαβρία καὶ ὅσα κὰτὰ τὸν ᾿πον ἄμα ταῖς παρακειμέναις κήσοις ἀπὸ Σικελίας τως τῶν κὰκ τοῦ ἄλλου μέρους ἐως Καρχηδόνος καὶ τῶν τάὐτη πα κησιδίων.

## ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ

EKTON.

## CAPUT I.

C. 252 1. Μετὰ δὲ τὸ στόμα τοῦ Σιλάριδος Λευκανία κ
A. 386 Ἡρας ἱερὸν τῆς † Άργονίας, Ἰάσονος ἴδρυμα, καὶ π πεντήκοντα σταδίοις ἡ Ποσειδωνία. ἐντεῦθεν δ' ἐκπλέι πόντον νῆσος Λευκωσία, μικρὸν ἔχουσα πρὸς τὴν ἦπε

<sup>1.</sup> Argumentum om. Bl. In C sec. m. postea add. edd. 12. Αργωνίας Cor., nescio quo sensu. Cas. aut λ λογώας reponendum censuit, quorum priori favent, quae le Plin. H. N. III, 9: "Ager Picentinus fuit Tuscorum, templo I givae ab Iasone condito insignis." Sed a codd. scriptura illa mis abhorret, quae alteram contra valde commendat. 13. ἐκτ πόντον non uno nomine suspecta sunt; haud facile enim dixe h. l. sensus accusativi illius cum ἐκπλεῖν coniuncti, certioremque d indicationem, quo navigandum sit: scribendum igitur arbitror τὸν κόλπον. — λευκοσία BC.

πλουν, επώνυμος μιας των Σειρήνων, εκπεσούσης δεύρο μετά την μυθευομένην όιψιν αὐτοῦν είς τὸν βυθόν. τῆς δὲ νήσου πρόκειται τὸ ἀντακρωτήριον ταῖς Σειρηνούσσαις, ποιοῦν τὸν Ποσειδωνιάτην κόλπον. κάμψαντι δ' άλλος συνεχής κόλπος, έν 5 🦸 πόλις, ην οἱ μεν κτίσαντες Φωκαιεῖς Υελην, οἱ δὲ Έλην άπὸ χρήνης τινός, οἱ δὲ νῦν Ἐλέαν ὀνομάζουσιν, έξ ής Παρμενίδης και Ζήνων έγένοντο, ανδρες Πυθαγόρειοι. δοκει δέ μοι καὶ δι' έκείνους καὶ ἔτι πρότερον εὐνομηθηναι διὸ καὶ πρὸς Λευκανούς αντέσγον καὶ πρὸς Ποσειδωνιάτας καὶ κρείττους απή-10 εσαν, καίπερ ένδεέστεροι καὶ γώρα καὶ πλήθει σωμάτων όντες. άναγκάζονται γοῦν διὰ τὴν λυπρότητα τῆς γῆς τὰ πολλὰ θαλαττουργεῖν καὶ ταριχείας συνίστασθαι καὶ ἄλλας τοιαύτας έργασίας. φησὶ δ' Αντίοχος Φωκαίας άλούσης ύφ' Αρπάγου, Α. 388 τοῦ Κύρου στρατηγοῦ, τοὺς δυναμένους ἐμβάντας εἰς τὰ σκάφη 15 πανοικίους πλεύσαι πρώτον είς Κύρνον καὶ Μασσαλίαν μετά Κρεοντιάδου, άποκρουσθέντας δε την Έλεαν κτίσαι ένιοι δε τουνομα από ποταμού Ελέητος διέχει δε της Ποσειδωνίας δσον διακοσίους σταδίους ή πόλις. μετά δε ταύτην άκρωτήριον Παλίνουρος. πρό δὲ τῆς Ἐλεάτιδος αἱ Οἰνωτρίδες νῆσοι δύο, ὑφόρ-20 μους έγουσαι, μετά δὲ Παλίνουρον Πυξούς ἄχρα καὶ λιμήν C. 253 καὶ ποταμός εν γάρ των τριών όνομα φκισε δε Μίκυθος, δ Μεσσήνης ἄργων τῆς ἐν Σικελία, πάλιν δ' ἀπῆραν οἱ ἱδρυθέντες πλην ολίγων, μετά δε Πυξούντα Λάος κόλπος και ποταμὸς \*Λᾶος \* καὶ πόλις, ἐσχάτη τῶν Λευκανίδων, μικρὸν ὑπὲρ τῆς

<sup>3.</sup> ἀκρωτήριον ald. — καὶ ante ποιοῦν add. Al. codd. Xyl. corr. —  $\lambda \lambda \eta \nu$ , sed punctis sub alterum  $\lambda$  positis, B. Elalar A (sed as in  $\epsilon$  mut.) CB ( $\epsilon$  sup. sec. m. add.). 10. καὶ ante πλήθει om. C. 13. φωκέας codd. Xyl. corr. - άρπάγας l. 14. ἐκβάντας AC; inde fortasse scribendum είσβάντας: v. ad V, 226 extr. 15. **χυρωνόν ΑΒ**Ι. 16: ελαίαν A (sec. m. corr.) B (& sup. at sec. m. add.) C. 17. ελαίητος A (sec. m. corr.) B ( & sec. m. add.). 19. ελαιάτιδος A (sec. m. corr.) B (ε 20. πιξοῦς C. 22. μεσήνης BC. sec. m. add.). 23. μετά] με-24. πόλις] καπολις ACl, unde ταξὺ l. — ταλαὸς ABl utroque loco. suspiceris, scriptum fuisse καὶ Αᾶος πόλις, sed praestat tollere nomen, quod legitur post ποταμός, ex ultima huius vocis syllaba fortasse ortum: sic paulo ante Πυξοῦς ἄκρα καὶ λιμήν καὶ ποταμός. Çoraes Ados add. post

θαλάττης, ἄποικος Συβαριτῶν, εἰς ἡν ἀπὸ Ἔλης στάδιοι τετρακόσιοι ὁ δὲ πᾶς τῆς Λευκανίας παράπλους έξακοσίων πεντήκοντα. πλησίον δὲ τὸ τοῦ Δράκοντος ἡρῷον, ἐνὸς τῶν Ὀδυσσίως ἐταίρων, ἐφ' οῦ ὁ χρησμὸς τοῖς Ἰταλιώταις ἐγένετο,

Λάιον ἀμφὶ Λράκοντα πολύν ποτε λαὸν ὀλεῖσθαι ἐπὶ γὰρ ταύτην [την] Λᾶον στρατεύσαντες οἱ κατὰ την Ἰταλίαν Ελληνες ὑπὸ Λευκανῶν ἠτύχησαν, ἐξαπατηθέντες τῷ χρησμῷ.

2. Κατὰ μὲν δὴ τὴν Τυρρηνικὴν παραλίαν, ταῦτ ἐστὶ τὰ τῶν Λευκανῶν χωρία, \* ἀ\* τῆς δ' ἐτέρας οὐχ ἄπτοντο θαλάττης πρότερον, ἀλλ' οἱ Ἑλληνες ἐπεκράτουν οἱ τὸν Ταραντῖνον 10 ἔχοντες κόλπον. πρὶν δὲ τοὺς Ἑλληνας ἐλθεῖν οὐδ' ἦσάν πω Α. 389 Λευκανοί, Χῶνες δὲ καὶ Οἰνωτροὶ τοὺς τόπους ἐνέμοντο. τῶν δὲ Σαυκιτῶν αὐξηθέντων ἐπὶ πολὺ καὶ τοὺς Χῶνας καὶ τοὺς Οἰνωτροὺς ἐκβαλόντων, Λευκανοὺς δ' εἰς τὴν μερίδα ταύτην ᾶποικισάντων, ἄμα δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν ἐκατέρωθεν παρα- 15 λίαν μέχρι Πορθμοῦ κατεχόντων, πολὺν χρόνον ἐπολέμουν οῦ τε Ἑλληνες καὶ οἱ βάρβαροι πρὸς ἀλλήλους. οἱ δὲ τῆς Σικελίας τύραννοι καὶ μετὰ ταῦτα Καρχηδόνιοι τοτὲ μὲν περὶ τῆς Σικελίας πολεμοῦντες πρὸς Ῥωμαίους, τοτὲ δὲ περὶ αὐτῆς τῆς Ἰταλίας, ἄπαντας τοὺς ταύτη κακῶς διέθηκαν. † μετὰ δὲ τοὺς Ἑλ- 28 ληνας † ὕστερον μέν γε καὶ τῆς μεσογαίας πολλὴν ἀφήρηντο,

<sup>4.</sup> εφ' ] ἀφ' l(?) ald. 2. ξξακόσιοι Cor. 6. laoi codd. edd., quod ferri non posse intelligens Niebuhr. corr. (Hist. Rom. I p. 96 n. 265). 9. α της δευτέρας codd. οἱ της ἐτέρας Sbk. Cor. 12. olvanol lB, sed hic sec. m. corr. 17. Locum hunc Coraes, Siebenkeesium maxime secutus, ita constituit, ut verba Υστερον μέντοι γε καὶ τῆς μεσογαίας πολλήν [οι Ελληγες] άφήρηντο - Σικελίαν collocaret post άλλήλους, iisque subiungeret haec: Μετά δε τους Ελληνας οί τε της Σικελίας τύραννοι — διέθηκαν. Qua mutatione, a Groskurdio probata, tantum abest, ut Strabonis manum restituerit, ut misere omnia turbata atque adeo pessumdata sint. Equidem Villebrunium verum vidisse arbitror, qui μάλιστα pro μετά reponi iubet; atque υστερον, quod nullo modo videtur ferendum esse, mutato in πρότερον, in caeteris vero codicum scriptura servata, haec scribenda esse censeo: — διέθηκαν, μάλιστα δε Ελληνας. πρότερον μέν γε κτλ. Etenim postquam μετά pro μάλιστα errore aliquo scriptum fuit, πρότερον, quod sensu cassum videretur, mutatum est in υστερον. 21. μέντοι γε C.

άπὸ τῶν Τρωικῶν χρόνων ἀρξάμενοι, καὶ δὴ ἐπὶ τοσοῦτον ηὖξηντο, ώστε την μεγάλην Έλλάδα ταύτην έλεγον καὶ την Σικελίαν. τυνὶ δὲ πλην Τάραντος καὶ Ρηγίου καὶ Νεαπόλεως έχβεβαρβαρώσθαι συμβέβηκεν απαντα καὶ τὰ μὲν Λευκανούς καὶ 5 Βρεττίους κατέχειν, τὰ δὲ Καμπανούς, καὶ τούτους λόγφ, τὸ δ' άληθες 'Ρωμαίους' καὶ γὰο αὐτοὶ 'Ρωμαΐοι γεγότασιν. ὅμως δε το πραγματευομένο την της γης περίοδον και τα νύν όντα λέγειν ανάγκη καὶ τῶν ὑπαρξάντων ἔνια, καὶ μάλιστα ὅταν ἔνδοξα ή. των δε Λευκανών οἱ μεν απτόμενοι της Τυρρηνικής 10 θαλάπτης είσηνται, οἱ δὲ τὴν μεσόγαιαν έχοντές εἰσιν οἱ ὑπερ 💛 😅 οικούντες του Ταραντίνου κόλπου. ούτω δ' είσὶ κεκακωμένοι τελέως αύτοι και Βρέττιοι και αύτοι Σαυτίται οι τούτων άργηγέται, ώστε καὶ διορίσαι γαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτών αίτιον C. 254 δ' ότι ούδεν έτι σύστημα κοινόν των έθνων εκάστου συμμένει, 15 τά τε έθη διαλέκτων τε καὶ ὁπλισμοῦ καὶ ἐσθῆτος καὶ τῶν παραπλησίων έκλελοιπεν, άλλως τε άδοξοι παντάπασίν είσιν αί Α. 390 καθ' έκαστα καὶ ἐν μέρει κατοικίαι.

3. Έρουμεν δε κοινώς α παρειλήφαμεν, ούδεν παρά τουτο ποιούμενοι τους την μεσόγαιαν οίκουντας, Αευκανούς τε καί 20 τους προσεχείς αὐτοῖς Σαυνίτας. Πετηλία μεν ούν μητρόπολις νομίζεται τῶν Αευκανών καὶ συνοικείται μέχρι νῦν ἱκανώς. πτίσμα δ' ἐστὶ Φιλοκτήτου, φυγόντος την Μελίβοιαν κατὰ στάσιν. ἐρυμνη δ' ἐστίν, ώστε καὶ Σαυνίταί ποτε φρουρίοις ἐπετείχισαν αὐτήν. Φιλοκτήτου δ' ἐστὶ καὶ ή παλαιὰ Κρίμισσα περὶ τους τοῦς αὐτούς τόπους. Απολλόδωρος δ' ἐν τοῖς περὶ Νεών τοῦ Φιλο-

<sup>1.</sup> ἀρξάμενον χρόνων BCl. 7. de dei codd. 5. λέγω ACl. Xyl. corr. — őrta om. l. 8. ἀνάγκη οτα. no, atque in hoc τὸν πραγματευόμενον in marg. add. 10. of post elair om. Sbk. 12. TE post αὐτοί add. edd.; equidem malim οὐτοι. — βρέτιοι B et sic const. 15. τε γε codd. Xyl. corr. 20. σαννίτας CB et sic paene const. - πετιλία Epit. 21. Aevnarwr Xwrwr Cor. 23. Zavrtraig et mox φρούριον Cor. Dativum illum Grosk. quoque probat: ita vero alter dativus ogovolois valde incommodus. Equidem in hoc populi cuiusdam nomen latere puto, Boerriois ni fallor, quo restituto Davvivai illi erunt Lucani ipsi, ut infra pag. 254 extr. 24. xpluisa BCl edd. 25. αὐτοὺς τοὺς τόπους ABCl; Cor. corr. εκ Epit.

κτήτου μνησθεὶς λέγειν τινάς φησιν, ώς εἰς τὴν Κροτωνιᾶτιν ἀφικόμενος Κρίμισσαν ἄκραν οἰκίσαι καὶ Χώνην πόλιν ὑπὲρ αὐτῆς, ἀφ' ἡς οἱ ταύτη Χῶνες ἐκλήθησαν, παρ' αὐτοῦ δέ τινες σταλέντες εἰς Σικελίαν περὶ Ερυκα μετὰ Αἰγέστου τοῦ Τρωὸς Αἴγεσταν τειχίσαιεν. καὶ Γρουμεντὸν δὲ καὶ Οὐερτῖναι τῆς μεσο- 5 γαίας εἰσὶ καὶ Καλασάρνα καὶ ἄλλαι μικραὶ κατοικίαι μέχρι Οὐενουσίας, πόλεως ἀξιολόγου ταύτην δ' οἶμαι καὶ τὰς ἐφεξῆς ἐπὶ Καμπανίαν ἰόντι Σαυνίτιδας εἰναι. ὑπὲρ δὲ τῶν Θουρίων καὶ ἡ Ταυριανή χώρα λεγομένη ἴδρυται. οἱ δὲ Λευκανοὶ τὸ

- Α. 391 μεν γένος εἰσὶ Σαυνῖται. Ποσειδωνιατῶν δὲ καὶ τῶν συμμά- 10 χων κρατήσαντες πολέμφ κατέσχον τὰς πόλεις αὐτῶν. τὸν μὲν οὖν ἄλλον χρόνον ἐδημοκρατοῦντο, ἐν δὲ τοῖς πολέμοις ἡρεῖτο βασιλεὺς ὑπὸ τῶν νεμομένων ἀρχάς νῦν δ' εἰσὶ 'Ρωμαῖοι.
- 4. Την δ' έξης παραλίαν Βρέττιοι μέχρι τοῦ Σικελικοῦ κατέχουσι πορθμοῦ, σταδίων πεντήκοντα καὶ τριακοσίων ἐπὶ τοῖς 15 χιλίοις. φησὶ δ' Αντίοχος ἐν τῷ περὶ τῆς Ἰταλίας συγγράμματι, ταύτην Ἰταλίαν κληθῆναι, καὶ περὶ ταύτης συγγράφειν, πρότερον δ' Οἰνωτρίαν προσαγορεύεσθαι. ὅριον δ' αὐτῆς ἀποφαίνει πρὸς μὲν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει τὸ αὐτό, ὅπερ καὶ τῆς † Βρεττανίας ἔφαμεν, τὸν Αᾶον ποταμόν πρὸς δὲ τῷ Σικελικῷ τὸ Με 20 ταπόντιον. τὴν δὲ Ταραντίνην, ἢ συνεχὴς τῷ Μεταποντίῳ ἐστίν, ἐκτὸς τῆς Ἰταλίας ὀνομάζει, Ἰάπυγας καλῶν. ἔτι δ' ἀνώτερον Οἰνωτρούς τε καὶ Ἰταλούς μόνους ἔφη καλεϊσθαι τοὺς ἐντὸς C. 255 τοῦ ἰσθμοῦ πρὸς τὸν Σικελικὸν κεκλιμένους πορθμόν. ἔστι δ' αὐτὸς ὁ ἰσθμὸς ἐκατὸν καὶ ἔξήκοντα στάδιοι μεταξὸ δυεῖν κόλ- 2:

<sup>2.</sup> κρίμισαν Cl edd. — οἰκῆσαι codd. Sbk. corr. — χῶνιν A (sed 3.  $\sigma \tau \alpha \lambda \epsilon \nu \tau \epsilon \varsigma \tau \iota \nu \epsilon \varsigma C$ . 4. Alyégrov et quae sec. m. corr.) B. inde deducuntur per E scribendum esse censeo, etsi Al codd. apud Strabonem constanter, apud alios scriptores haud raro praebent nota confusione: illud enim suadent Steph. et numi et Romanorum consuetudo. Duplici errore p. 266. 272 Aiyestéwe scriptum est pro Eyestalwe: cf. Polyb. I, 24, 2. Plut. Nic. 1. 5. τειχίσαι codd. edd. — πουμεντόν 6. al ante allace add. A. 8. Kaunarias edd. ABCi Xyl. corr. 13. ὑπὸ] ἀπὸ Gor. — τὰς ante ἀρχὰς add. Cor. 17. τὴν ante Ἰτα-19. Boerarias B, sed puncta sub ar pos., Boerrias l(?) edd. Nescio tamen an Asvxarlas potius scribendum sit, cum Laum flumen Lucanorum finem esse, non Bruttiorum, supra p. 253 dixerit.

πων, του τε Ίππωνιάτου, δυ Άντίοχος Ναπιτίνον είζηκε, καί τοῦ Σχυλλητιχοῦ. περίπλους δ' έστὶ τῆς ἀπολαμβανομένης χώρας πρός τὸν Πορθμὸν έντὸς στάδιοι δισγίλιοι. μετὰ δὲ ταῦτα έπεκτείνεσθαί φησι τοῦνομα καὶ τὸ τῆς Ἰταλίας καὶ τὸ τῶν Οἰ-5 νωτρών μέχρι της Μεταποντίνης και της Σειρίτιδος οικήσαι Α. 392 γάρ τους τόπους τούτους Χωνας, Οινωτρικόν έθνος κατακοσμούμενον, καὶ τὴν γῆν ὀνομάσαι Χώνην. οὖτος μὲν οὖν ἀπλουστέρως είρηκε καὶ ἀργαϊκώς, οὐδεν διορίσας περὶ τών Δευκανών καὶ τών Βρεττίων. ἔστι δ' ή μεν Λευκανία μεταξύ τῆς το 10 παραλίας της Τυρρηνικής καὶ της Σικελικής, της μέν ἀπὸ τοῦ Σιλάριδος μέγρι Λάου, της δ' από του Μεταποντίου μέγρι Θουρίων κατά δε την ηπειρον από Σαυνιτών μέχρι του ίσθμου τοῦ ἀπὸ Θουρίων είς Κηρίλλους, πλησίον Λάου στάδιοι δ' είσι του ισθμού τριακόσιοι. ύπερ δε τούτων Βρέττιοι, γερρό-15 νησον οἰκοῦντες εν ταύτη δ' άλλη περιείληπται γερρόνησος ή τον ίσθμον έχουσα τον από Σκυλλητίου έπι τον Ίππωνιάτην κόλπον. ἀνόμασται δὲ τὸ ἔθνος ὑπὸ Λευκανῶν Βρεττίους γάρ καλοῦσι τοὺς ἀποστάτας ἀπέστησαν δ', ως φασι, ποιμαίνοντες αὐτοῖς πρότερον, εἰθ' ὑπὸ ἀνέσεως ἐλευθεριάσαντες, ἡνίκα

<sup>1.</sup> Ναπητίκον hunc sinum appellat Dionys. A. R. I, 35, maiore autem discrepantia Λαμητικόν Aristoteles Polit. VII, 10, Antiochum tamen ea in re secutus auctorem eundem, quem Strabo Dionysiusque. Ouapropter haud improbabiliter suspicari videatur Cluver. (It. aut. p. 1290), Λαμητίνον verum suisse sinus nomen ab Antiocho usurpatum, cum Λαμητίνοι urbs ac Λάμητος fluvius a Steph. Byz. (s. v.) commemorentur. Sed Holsten. (v. Annott. p. 295) eam sententiam impugnat, Napetinos et Laometicos afferens ex inscr. ap. Grut. p. 199, unde eam simul nominis illius formam, quae apud Dionysium obtinet, Straboni quoque restituendam, idque vere, ut opinor, censet. 2. xulnti-4. ἐπεκτείνεται codd. edd.: correxi ex Grosk. sent. ταποντικής ald. - σειρηνίτιδος k ald., quam scripturam post Mazocchium aliosque frustra desendere studet Grosk. 7. xwrlnr codd. Sbk. corr. ex coni. Cas., qui confert Hesychii locum: Χώνην την Ίταλίαν ουτως πάλαι έλεγον, ως φησιν Αντίοχος ὁ Ξενοφάνους εν τῷ περί Ίταλίας, et Stephani Byz. testimonium certissimum: Χώτη πόλις Ολνωτρων, ής Στράβων μέμνηται εν έκτη και την γην ονομάσαι Χώνην. Infra vero XVI, 654 scribendum est Xwvlav. 11. τοῦ om. edd. inde a Xyl. 17. Boéttios post Aevx. add. Cor. λιτίου C. 18. απεστάτησαν Ε.

έπεστράτευσε Δίων Διονυσίφ καὶ έξετάραξεν ἄπαντας προς ἄπαντας, τὰ καθόλου μεν δη ταῦτα περί Λευκανῶν καὶ Βρεττίων λέγομεν.

5. Απὸ γὰρ Λάου πρώτη πόλις ἐστὶ τῆς Βρεττίας Τεμέση, Τεμψαν δ' οἱ τῦν καλοῦσιν, Αὐσόνων κτίσμα, ὕστερον δὲ καὶ 5 Αἰτωλῶν τῶν μετὰ Θόαντος, οῦς ἐξέβαλον Βρέττιοι, Βρεττίους δὲ ἐπέτριψαν Αννίβας τε καὶ 'Ρωμαῖοι. ἔστι δὲ πλησίον τῆς Τεμέσης ἡρῷον, ἀγριελαίοις συνηρεφές, Παλίτου τῶν 'Οδυσσέως ἐταίρων, δν δολοφονηθέντα ὑπὸ τῶν βαρβάρων γενέσθαι βαρύμηνιν, οὅστε τοὺς περιοίκους δασμολογεῖν αὐτῷ κατά τι λό- 10 Α. 393 γιον, καὶ παροιμίαν εἶναι πρὸς † αὐτούς, μηδεὶς τὸν ῆρωα τὸν ἐν Τεμέση λεγόντων ἐπικεῖσθαι αὐτοῖς. Λοκρῶν δὲ τῶν Ἐπεζεφρίων ἐλόντων τὴν πόλιν, Εὖθυμον μυθεύουσι τὸν πύκτην καταβάντα ἐπ' αὐτὸν μρατῆσαι τῷ μάχη καὶ βιάσασθαι παραλῦσαι τοῦ δασμοῦ τοὺς ἐπιχωρίους. ταύτης δὲ τῆς Τεμέσης φασὶ με 15 μνῆσθαι τὸν ποιητήν, οὐ τῆς ἐν Κύπρφ Ταμασοῦ (λέγεται γὰρ

C. 256

άμφοτέρως τὸ

ές Τεμέσην μετά χαλκόν),

1. ἐτάραξεν BCl edd. 4. γας] δε Cor. - βρετίας B et sic const. - τέμεσα Epit. 7. ἐπερίτριψαν Α. 8. τεμέσσης Β. -,10. δασμοφορείν Epit., quod magnopere placet; aut συνειρεφές  $m{A}$ . scribendum est αὐτὸν pro αὐτῷ, quod Eustath. legisse in codice suo videtur. Sic enim refert (v. ad Odyss. A, p. 1409) hunc locum: - os δολοφονηθείς και βαρύμηνις γενόμενος, έδασμολόγει τους περιοίκους. Similia sunt apud Aelianum eadem de re loquentem (v. V. H. VHI, 18): - τὸν ἐν Τεμέση ήρωα φόρους πραττόμενον παρά τῶν προσοίχων κτλ. Alteram scripturam magis commendant quae narrat Paus. VI, 6. 12. Post λεγόντων excidisse quaedam inde a Xylandro censuerunt plerique omnes: sed infelix Corais est opinio, qui addi vult aitòr; meliora sunt quae Grosk. scripta fere suisse suspicatur: - λεγόντων εκείνον μέν οὐν διά πολλοῦ ἐπικεϊσθαι αὐτοῖς, Λοκρῶν δὲ κτλ., eique coniecturae favent quodam modo quae praebet Epit. ώς καὶ δασμοφορείν αὐτοὺς ὅσα ἔτη. Eustath. autem cum l. l. Strabonis verbis, quae modo attulimus, subjungat haec: οθεν επί των αγριαινόντων έξω καιρού παροιμία κείται ὁ ἐν Τεμέση ἥρως, Aelianusque idem proverbium sic tradat: — ἡ παροιμία ή λέγουσα έπὶ τῶν άλυσιτελῶς τι κερδαινόντων, ὅτι άὐτοῖς ἀφίξεται ὁ ἐν Τεμέση ήρως (cf. Plut. prov. Cent. II, 31), vere, nisi fallor, Buttmannus in schedd. Lachm. reposuit πρὸς τοὺς ἀνηλεεῖς, τὸν πτλ. 16. Κύπρω] κρυπτῷ ABCl. - ταμασσον (sic) Α ταμάσσου C.

καὶ δείκινται χαλκουργεῖα πλησίον, ἃ νῦν ἐκλέλειπται. ταύτης δὲ συνεχής Τερίνα, ῆν Αννίβας καθείλεν, οὐ δυνάμενος φυλάττειν, ὅτε δὴ εἰς αὐτὴν καταπεφεύγει τὴν Βρεττίαν. εἶτα Κωσεντία μητρόπολις Βρεττίων· μικρὸν δ' ὑπὲρ ταὐτης Πανδοσία, 5 φρούριον ἐρυμνόν, περὶ ῆν Αλέξανδρος ὁ Μολοττὸς διεφθάρη. ἐξηπάτησε δὲ καὶ τοῦτον ὁ ἐκ Δωδώνης χρησμός, φυλάττεσθαι κελεύων τὸν Αχέροντα καὶ τὴν Πανδοσίαν· δεικνυμένων γὰρ ἐν τῆ Θεσπρωτία ὁμωνύμων τούτοις, ἐνταῦθα κατέστρεψε τὸν βίον. τρικόρυφον δ' ἐστὶ τὸ φρούριον, καὶ παραρρεῖ ποταμὸς 10 Αχέρων. προσηπάτησε δὲ καὶ ἄλλο λόγιον,

Πανδοσία τρικόλωνε πολύν ποτε λαδν όλέσσεις 
ἔδοξε γὰρ πολεμίων φθοράν, οὐκ οἰκείων δηλοῦσθαι. φασὶ δὲ 
καὶ βασίλειόν ποτε γενέσθαι τῶν Οἰνωτρικῶν βασιλέων τὴν 
Πανδοσίαν. μετὰ δὲ τὴν Κωσεντίαν Ἱππώνιον, Λοκρῶν κτί15 σμα Βρεττίους δὲ κατέχοντας ἀφείλοντο Ῥωμαῖοι καὶ μετωνό- Α. 394 
μασαν Οὐιβῶναν Οὐαλεντίαν. διὰ δὲ τὸ εὐλείμωνα εἶναι τὰ 
περικείμενα χωρία καὶ ἀνθηρὰ τὴν Κόρην ἐκ Σικελίας πεπιστεύκασιν ἀφικνεῖσθαι δεῦρο ἀνθολογήσουσαν ἐκ δὲ τούτου ταῖς 
γυναιξὶν ἐν ἔθει γέγονεν ἀνθολογεῖν τε καὶ στεφανηπλοκεῖν, 
20 ώστε ταῖς ἑορταῖς αἰσχρὸν εἶναι στεφάνους ἀνητοὺς φορεῖν. 
ἔχει δ' ἐπίνειον, δ κατεσκεύασέ ποτε Αγαθοκλῆς ὁ τύραννος τῶν 
Σικελιωτῶν, κρατήσας τῆς πόλεως. ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ τὸν Ἡρακλέους λιμένα πλεύσασιν ἀρχὴ τοῦ ἐπιστρέφειν τὰ ἄκρα τῆς 
Ἰταλίας τὰ πρὸς τῷ Πορθμῷ πρὸς τὴν ἐσπέραν. ἐν δὲ τῷ 
25 παράπλφ τούτφ Μέδμα, πόλις Λοκρῶν τῶν αὐτῶν ὁμώνυμος

<sup>3.</sup> καταφεύγει ald. — βριττίαν ΑC. — κοσεν-1. ταύτη Cor. τία Epit. κωνσεντία l(?) edd.: alteram tamen formam tuetur antiquissima inscriptio M. Aquillii ap. Grut. p. 150, 7. 6. er Awdwrg ald. 8. Θεσπρωτία — τρικόρυφος om. C. 14. κωνσεντίαν l(?) edd. 16. Οὐιβῶνα scribendum esse ad Latinorum morem censet Cas., ac praeferre solet Strabo in similibus eam terminationem: sed nihil in his confidentius affirmandum est. In marg. A pr. m. add. την νυν βιβώναν λεγομένην. 17. χωρία om. edd. inde a Cas. 19. yeyovévai C(?) 23. ἀρχὴ τοῦ] ἄρχεται Cor. 25. μέδαμα ABCl edd. μέδμα n, pr. m. marg. A, eamque formain, quam paulo post codd. exhibent magno consensu, reliqui scriptores, qui oppidum hoc commemorant, praeserunt omnes: apud Melam enim 11, 4, 9 scriptura incertissima est. Con-

κρήνη μεγάλη, πλησίον έχουσα ἐπίνειον καλούμενον Ἐμπόριον ἐγγὺς δὲ καὶ Μέταυρος ποταμός καὶ ὕφορμος ὁμώνυμος. πρόκεινται δὲ τῆς ἠιόνος ταύτης αὶ τῶν Λιπαραίων νῆσοι, διέχουσαι τοῦ Πορθμοῦ σταδίους διακοσίους. οἱ δ' Λίόλου φασίν, οῦ καὶ τὸν ποιητὴν μεμνῆσθαι κατὰ τὴν Ὀδύσσειαν εἰσὶ δ' 5 ἐπτὰ τὸν ἀριθμὸν ἐν ἀπόψει πᾶσαι καὶ τοῖς ἐκ τῆς Σικελίας καὶ τοῖς ἐκ τῆς ἠπείρου τοῖς κατὰ τὴν Μέδαμαν ἀφορῶσι περὶ ων ἐροῦμεν, ὅταν περὶ τῆς Σικελίας λέγωμεν. ἀπὸ δὲ τοῦ Μεταύρου ποταμοῦ, †Μέταυρος ἔτερος ἐκδέχεται δ' ἐντεῦθεν τὸ Σκύλλαιον, πέτρα χερρονησίζουσα ὑψηλή, τὸν ἰσθμὸν ἀμφίδυ- 10

- C. 257 μον καὶ ταπεινὸν ἔχουσα, δη Αναξίλαος ὁ τύραννος τῶν ြηγίνων ἐπετείχισε τοῖς Τυρρηνοῖς, κατασκευάσας ναύσταθμον, καὶ ἀφείλετο τοὺς ληστὰς τὸν διὰ τοῦ Πορθμοῦ διάπλουν. πλη-
- Α. 395 σίον γάρ έστι καὶ ἡ Καῖνυς, διέχουσα τῆς Μέδμης σταδίους πεντήκοντα καὶ διακοσίους, ἡ τελευταῖα ἄκρα ποιούσα τὰ στενὰ 15 τοῦ Πορθμοῦ πρὸς τὴν ἐκ τῆς Σικελίας ἄκραν τὴν Πελωριάδα ἔστι δ' αὐτη μία τῶν τριῶν τῶν ποιουσῶν τρίγωνον τὴν νῆσον, νεύει δὲ ἐπὶ θερινὰς ἀνατολάς, καθάπερ ἡ Καῖνυς πρὸς τὴν

cinunt etiam nummi (v. Mionn. Suppl. I, 346): delevi igitur a, quod ex similis literae repetitione ortum videtur. 2. μένταυρος knB (ex corr.). 3. λιπαρέων ABCl. 4. πορθμοῦ] ποταμοῦ edd. inde a Cas. άποψὶ ABCI. — πᾶσι codd. Cor. corr. 7. τὴν om. edd. — μέδαμαν ABCl edd. 9 Excidisse quaedam post Eregos edd. inde a Xylandro censuerunt ad unum omnes: hic vero cum suspicaretur Strabonem distinguere voluisse hunc Metaurum a Metauro Umbriae (v. V. 227), Cluver. (It. ant. p. 1293) proposuit haec: — ποταμοῦ ποταμὸς ετερος Κραταιίς και ή Ταυριάνα έστι πόλις εκδέχεται κτλ. Eum ex parte secutus Grosk. relicto altero Metauro post έτερος addit καὶ πλησίον τῶν ξηβολών Ταυριανόν πολίχνιον. Sed incertissimus est ignobilissimi huius oppidi situs, nec omnino verisimile, commemoratum esse a Strabone. Metauros autem duos cum his locis nemo alius veterum noverit, nescio vere Cluverius ποταμός posuerit pro Μέταυρος, ita ut Crataeis videstur indicatus esse, non nominatus, id quod aliis quoque locis factum est: v. IV, 185. V, 237. 10. σκύλαιον **E**. 11. Araillas Cor. 14. κένυς ABCl γένυς E. - Μεδάμης edd.: v. ad. p. 256 extr. ποιούσα άκρα codd. ποιούσα τὰ άκρα στενά edd. -16. πελωρίδα codd. Sbk. corr. ex Cluv. sent. (It. ant. 1294). 18. καὶ ante ή add. C(?) edd. - xéru; AC.

έσπέραν, ανταποστροφήν τινα απ' αλλήλων ποιουμένων αὐτών. από δὲ Καίνυος μέχρι τοῦ Ποσειδωνίου, τῆς Ρηγίνων στυλίδος, τοῦ Πορθμοῦ διήκει στενωπός ὅσον ἐξαστάδιος, μικρῷ δὲ πλέον τὸ ἐλάχιστον διαπέραμα· ἀπὸ δὲ στυλίδος ἐκατὸν εἰς Ρήγιον, 5 ἤδη τοῦ Πορθμοῦ πλατυνομένου, προϊοῦσι πρὸς τὴν ἔξω καὶ πρὸς ἔω θάλατταν τὴν τοῦ Σικελικοῦ καλουμένου πελάγους.

6. Κτίσμα δ' έστὶ τὸ 'Ρήγιον Χαλκιδέων, ους κατά χρησμον δεκατευθέντας τῷ Απόλλωνι δι' ἀφορίαν, υστερον έκ Δελφων αποικήσαι δεύρο φασι, παραλαβόντας καὶ άλλους των οί-10 κοθεν ώς δ' Αντίοχός φησι, Ζαγκλαΐοι μετεπέμψαντο τους Χαλκιδέας καὶ οἰκιστην Αντίμνηστον συνέστησαν έκείνων. ήσαν δὲ της αποικίας καὶ οἱ Μεσσηνίων φυγάδες των ἐν Πελοποννήσφ, καταστασιασθέντες ύπο των μη βουλομένων δουναι δίκας ύπερ της φθοράς των παρθένων της έν Λίμναις γενομένης τοίς Λα-15 κεδαιμονίοις, ας καὶ αὐτας έβιάσαντο, πεμφθείσας έπὶ την ίερουργίαν, καὶ τοὺς ἐπιβοηθοῦντας ἀπέκτειναν. παραγωρήσαντες οὖν εἰς Μάκιστον οἱ φυγάδες πέμπουσιν εἰς θεοῦ, μεμφόμενοι τον Απόλλω και την Αρτεμιν, εί τοιούτου τυγχάνοιεν άνθ' ών έτιμώρουν αύτοις, και πυνθανόμενοι, πως αν σωθείεν 20 ἀπολωλότες. ὁ δ' Ἀπόλλων ἐκέλευσε στέλλεσθαι μετὰ Χαλκιδέων είς τὸ Υήγιον καὶ τῆ ἀδελφῆ αὐτοῦ χάριν έχειν οὐ γὰρ άπολωλέναι αὐτούς, άλλα σεσωσθαι, μέλλοντάς γε δη μη συναφανισθήσεσθαι τη πατρίδι, άλωσομένη μικρον υστερον ύπο Σπαρτιατών οἱ δ' ὑπήχουσαν. διόπερ οἱ των 'Ρηγίνων ήγεμό-25 νες μέγρι Άναξιλα τοῦ Μεσσηνίων γένους ἀεὶ καθίσταντο. Άν-

<sup>2.</sup> κένυος ABCl γένυος Ε. - καὶ ante της add. Cor., Guarinum secutus, idque satis arridet, sed nihil audacius mutandum in re parum nota. Statua appellatur illa Rheginorum στυλές in inscriptione M. Aquillii supra laudata (v. Grut. 150, 7). — στηλίδος edd. inde a Xyl. 3. οὖ ante μικρῷ add, Cor., omisso deinde δὲ: — ad stadia sex ubi minimus traiectus paulo maior est. Guar. 4. στηλίδος edd. 5. προϊούσι πελάγους C. αποικίσαι C. inde a Xyl. ζαχαίοι C. 11. αντίμνησον C. 15. αὐτοὶ codd. edd., sed αἰτάς scribendum esse Cor. censet in nott., unde recepi. 18. ἀπόλλωνα l edd. - τοιοῦτοι ABCl τοιούτων no, idem coniecit Tyrwh. ac rec. Sbk. Cor.: sed multo propius abest a codd. scriptura quod posui.

τίοχος δὲ τὸ παλαιὸν ἄπαντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκῆσαί φησι Α. 396 Σικελοὺς καὶ Μόργητας διᾶραι [δὲ] εἰς τὴν Σικελίαν ὕστερον, ἐκβληθέντας ὑπὸ τῶν Οἰνωτρῶν. φασὶ δέ τινες καὶ τὸ Μοργάντιον ἐντεῦθεν τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τῶν Μοργήτων ἔχειν.

C. 258 ἴσχυσε δὲ μέγιστον ἡ τῶν Ρηγίνων πόλις καὶ περιοικίδας ἔσχε 5 συχνάς, ἐπιτείχισμά τε ὑπῆρξεν ἀεὶ τῆ νήσφ καὶ πάλαι καὶ νεωστὶ ἐφ' ἡμῶν, ἡνίκα Σέξτος Πομπήνος ἀπέστησε τὴν Σικελίαν. ἀνομάσθη δὲ 'Ρήγιον, εἴθ', ὧς φησιν Αἰσχύλος, διὰ τὸ συμβὰν πάθος τῆ χώρα ταύτη ἀπορραγῆναι γὰρ ἀπὸ τῆς ἠπείρου τὴν Σικελίαν ὑπὸ σεισμῶν, ἄλλοι τε κἀκεῖνος εἴρηκεν.

άφ' ού δη 'Ρήγιον κικλήσκεται.

τεκμαίρονται δ' ἀπὸ τῶν περὶ τὴν Αἴτνην συμπτωμάτων καὶ τῶν κατ' ἄλλα μέρη τῆς Σικελίας καὶ τῶν κατὰ Λιπάραν καὶ τὰς περὶ αὐτὴν νήσους, ἔτι δὲ τῶν κατὰ τὰς Πιθηκούσσας καὶ τὴν προσεχῆ περαίαν ἄπασαν οὐκ ἀπεικὸς ὑπάρχειν καὶ τοῦτο 15 συμβῆναι. νυνὶ μὲν οὖν ἀνεφγμένων τούτων τῶν στομάτων, δι' ὧν τὸ πῦρ ἀναφυσᾶται καὶ μύδροι καὶ ὕδατα ἐκπίπτει, σπάνιόν τι σείεσθαί φασι τὴν περὶ τὸν Πορθμὸν γῆν, τότε δὲ πάντων ἐμπεφραγμένων τῶν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν πόρων, ὑπὸ γῆς σμυχόμενον τὸ πῦρ καὶ τὸ πνεῦμα σεισμοὺς ἀπειργάζετο σφο-20 δρούς, μοχλευόμενοι δ' οἱ τόποι πρὸς τὴν βίαν τῶν ἀνέμων ὑπεῖξάν ποτε καὶ ἀναρραγέντες ἐδέξαντο τὴν ἑκατέρωθεν θάλατταν καὶ ταύτην καὶ τὴν μεταξὸ τῶν ἄλλων τῶν ταύτη νήσων. καὶ γὰρ ἡ Προχύτη καὶ Πιθηκοῦσσαι ἀποσπάσματα τῆς ἡπείρου καὶ αἱ Καπρίαι καὶ ἡ Λευκωσία καὶ Σειρῆνες καὶ αὶ Οἰ-25

<sup>2.</sup> δè om. ABCl δ' Sbk. Cor. ex Cas. coni., idemque est in s: δè neglectum esse puto propter AI quae praecedunt. 3. οίνωτρίων Α ολνωτριών CB et in hoc ε sec. m. add. ολνωτριέων l(?) ald. Cor. corr. 5. περιοικίας B ald. 7. και ante έφ' add. C. - σέξστος A et in marg. pr. m. σέκστος (v. ad IV, 178) σέστος BC. 13. κατὰ τὰ 14. πιθηκούσας Cl. 16. νῦν BCl. — τούτων asteriscis ålla **E**. 19. γην Enok (ex corr.). 20. σμυχόμενον ] συνεχόinclusit Cor. μενον Xyl. 24. αί ante Πιθηκοῦσσαι add. edd. — πιθηκοῦσαι Cl. — είσι ante της add. Cor. 25. καπραίαι k Καπρέαι edd. — σειοηνούσσαι Epit. et, articulo praeterea addito, Cor. — αί ante Οίνωτρίδες om. E.

νωτρίδες. αί δε καὶ έκ τοῦ πελάγους ἀνέδυσαν, καθάπερ καὶ νῦν πολλαχοῦ συμβαίνει τὰς μὲν γὰο πελαγίας ἐκ βυθοῦ μᾶλλον άνενεγθηναι πιθανόν, τας δε προκειμένας των άκρωτηρίων καὶ πορθμῷ διηρημένας ἐντεῦθεν ἀπερρωγέναι δοκεῖν εὐλογώ-5 τερον. πλην είτε δια ταυτα τουνομα τη πόλει γέγονεν, είτε δια την έπιφάνειαν της πόλεως, ώς αν βασίλειον τη Λατίνη φωνή προσαγορευσάντων Σαυνιτών διὰ τὸ τοὺς ἀρχηγέτας αὐτών κοινωνήσαι. Ρωμαίοις της πολιτείας καὶ ἐπὶ πολὸ γρήσασθαι τη Λατίνη διαλέκτω, πάρεστι σκοπείν, όποτέρως έγει τάληθές. έπι- Α. 39 10 φανή δ' οὖν πόλιν οὖσαν καὶ πολλάς μὲν πόλεις οἰκίσασαν, πολλούς δ' ἄνδρας παρασγομένην άξίους λόγου, τούς μέν κατά πολιτικήν άρετήν, τους δε κατά παιδείαν, κατασκάψαι Διονύσιον αίτιασάμενον, ότι αίτησαμένο κόρην πρός γάμον την τοῦ δημίου θυγατέρα προύτειναν ό δ' υίος αὐτοῦ μέρος τι τοῦ κτί-15 σματος αναλαβών Φοιβίαν έκαλεσεν. έπὶ δὲ Πύρρου ή τῶν Καμπανών φρουρά παρασπονδηθέντας διέφθειρε τούς πλείστους. μικρόν δὲ πρὸ τῶν Μαρσικῶν καὶ σεισμοὶ κατήρειψαν πολύ τῆς κατοικίας. Πομπήιον δ' έκβαλών της Σικελίας [ό] Σεβαστός C. 25! Καϊσας, δρών λειπανδρούσαν την πόλιν, συνοίκους έδωκεν αὐτη

7. Απὸ δὲ τοῦ 'Ρηγίου πλέοντι πρὸς ἔω Λευκοπέτραν καλοῦσιν ἄκραν ἀπὸ τῆς χρόας ἐν πεντήκοντα σταδίοις, εἰς ἡν τελευτᾶν φασι τὸ Απέννινον ὅρος. ἐντεῦθεν δὲ 'Ηράκλειον, ὁ δὴ τελευταῖον ἀκρωτήριον νεύει πρὸς μεσημβρίαν κάμψαντι γὰρ 25 εὐθὺς ὁ πλοῦς Λιβὶ μέχρι πρὸς ἄκραν Ἰαπυγίαν εἰτ' ἐκκλίνει πρὸς ἄρκτον ἀεὶ καὶ μᾶλλον καὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν ἐπὶ τὸν κόλπον τὸν Ἰόνιον. μετὰ δὲ τὸ 'Ηράκλειον ἄκρα τῆς Λοκρίδος,

20 των έχ του στόλου τινάς, καὶ νυν ίκανως εὐανδρεί.

<sup>4.</sup> διειργομένας Epit. Cor. 5. ταύτην ABCl, cui τὴν αἰτίαν subiungunt edd. ταῦτα rec. ex E. 7. τῶν ante Σαυνετῶν add. Cor. — σαννιτῶν BCl. 15. δὶ, quod in codd. legitur post ἡ, Sbk. transposuit post ἐπὶ. 17. κατήριψαν ABC κατείριψαν ald. 18. πομπίως C. — ὁ om. codd. Cor. add. 19. αὐτῷ ABCl αὐτοῖς n (ex corr. sec. m.) Cor.; αὐτῷ, quod reposui, est in k ald. 23. τελευτῷ ABCl τελευτῷν, quod est in Eno, restituit Cas.: cf. p. 255 in. — φησι A. — δὲ om. E. 25. εὐθὺς λήγει μέχρι E. — λειβεὶ C. 27. ἰώνιον ABCl ἰόνιον, quod restituit Cor, est in E.

η καλεξται Ζεφύριον, έχουσα τοῖς ἐσπερίσις ἀτέμοις λιμένα, ἐξ οὖ καὶ τοῦνομα. εἰθ' ἡ πόλις οἱ Λοκροὶ οἱ Ἐπιζεφύριοι, Λοκροῦν ἄποικοι τῶν ἐν τῷ Κρισαίφ κόλπφ, μικρὸν ὕστερον τῆς \*ἀπὸ\* Κρόκωνος καὶ Συρακουσῶν κτίσεως ἀποικισθέντες ὑπὸ Εὐάνθους. Έφορος δ' θὐκ εὐ, τῶν 'Οπουντίων Λοκρῶν 5 ἀποίκους φήσας. ἔτη μὲν οὖν τρία ἡ τέτταρα ῷκουν ἐπὶ τῷ Ζεφυρίφ εἰτα μετήνεγκαν τὴν πόλιν, συμπραξάντων καὶ Συρακουσίων † ἄμα γὰρ οὖτοι, ἐν οἶς καὶ ἔστιν ἐκεῖ κρήνη Λοκρία, ὅπου οἱ Λοκροὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. εἰσὶ δ' ἀπὸ Ἡγίου μέχρι Λοκρῶν ἐξακόσιοι στάδιοι. ἵδρυται δ' ἡ πόλις ἐπ' ὀφρύος, 10 ἡν Ἐσῶπιν καλοῦσι.

8. Πρώτοι δὲ νόμοις ἐγγραπτοῖς χρήσασθαι πεπιστευμένοι εἰσί καὶ πλεῖστον χρόνον εὐνομηθέντας Διονύσιος ἐκπεσών ἐκ Α. 398 τῆς Συρακουσίων ἀνομώτατα πάντων διεχρήσατο, ὅς γε προεγάμει μὲν παρεισιών εἰς τὸ δωμάτιον τὰς νυμφοστολισθείσας, 15 συναγαγών δὲ τὰς ώραίας παρθένους περιστερὰς όλοπτέρους ἐν τοῖς συμποσίοις ἠφίει, κἀκείνας ἐκέλευσε γυρεύειν γυμκάς, τινὰς δὲ καί, σανδάλια ὑποδουμένας ἄζυγα, τὸ μὲν ὑψηλόν, τὸ δὲ ταπεινόν, περιδιώκειν \*ἔφασαν\* τοῦ ἀπρεποῦς χάριν. δίκας μέντοι ἔτισεν, ἐπειδὴ πάλιν εἰς τὴν Σικελίαν ἐπανῆλθεν, ἀνα-20 ληψόμενος τὴν ἀρχήν καταλύσαντες γὰρ οἱ Λοκροὶ τὴν φρουρὰν ἠλευθέρωσαν σφᾶς καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν παι-

<sup>2</sup> ἐπεὶ ante Λοκρῶν add. ABCl edd., sed Cor. ast. incl.: omisi cum Epit. E. 3. κραισώιωι A κραισώω ClB, sed in hoc sec. m. mut. in κρισσαίω: idem est in edd. 4. ἀπὸ Cor. asteriscis inclusit, neque ullo modo ferri potest. - συρακουσσών AB. - κρίσεως ACIB (sed 8. συρακουσσίων ΑΒ. — ἄμα γὰρ οὐτοι] τ sup. ρ sec. m. add.). αμα τούτοις Cor. audacia parum felici; ἐνώκουν aut tale quid legendum censuit Cas., similique sententia Grosk. proposuit αμα γάρ ούτοι ένωκσαντο αυτοίς. Quae incertissima sunt omnia, neque melius habco quod proferam. Sed verba quae sequentur καὶ — ἐστρατοπεδεύσαντο collocanda videntur post Ζεφυρίω. 12. rouovs C. 13. εύνομιθέντα; CB ( $\iota$  in  $\eta$  sec. m. mut.). 14. προσγαμεί C προγαμεί B (ε sec. m. 15. νυμφοστοληθείσας Epit. edd. 16. συνάγων Cor. exeleve no edd. - Tures Cor. 19. ἐπιδιώχειν ald. — ἔφασαν, quod Casaubono iam suspectum fuit, incommodissimum est: neque tamen probanda coniectura nescio cuius τας φάσσας, quam affert Grosk. Ab interpolatore puto profectum esse: cf. p. 270 extr. 22. παίδων k Cor.

δίων κύριοι κατέστησαν δύο δ' ήσαν αί θυγατέρες καὶ των υίων ό νεώτερος ήδη μειράκιον άτερος γαρ Απολλοκράτης συνεστρατήγει τῷ πατρὶ τὴν κάθοδον. πολλά δὲ δεομένω τῷ Διονυσίω καθτώ και Ταραντίνοις ύπερ αθτού, προέσθαι τα σώματα 5 έφ' οίς αν εθελήσωσιν, ούκ έδοσαν, άλλα πολιορκίαν ύπέμει- С. 260 ναν καὶ πόρθησιν τῆς γώρας, τὸν δὲ θυμὸν εἰς τὰς θυγατέρας τὸν πλεῖστον έξέγεαν καταπορνευθείσας γὰρ ἐστραγγάλησαν, είτα καύσαντες τὰ σώματα κατήλεσαν τὰ ὀστᾶ καὶ κατεπόντωσαν, της δε των Λοχρών νομογραφίας μνησθείς Έφορος, ην 10 Ζάλευχος συνέταξεν έχ τε των Κοητικών νομίμων καὶ Λακωνικών καὶ έκ των Αρεοπαγιτικών, φησίν έν τοῖς πρώτοις καινίσαι τούτο τὸν Ζάλευκον, ὅτι, τῶν πρότερον τὰς ζημίας τοῖς δικασταῖς ἐπιτρεψάντων ὁρίζειν ἐφ' ἐκάστοις τοῖς ἀδικήμασιν, έχεῖνος έν τοῖς νόμοις διώρισεν, ήγούμενος τὰς μὲν γνώμας τῶν 15 δικαστών ούγι τας αὐτας είναι περί των αὐτων, δεῖν δὲ [είναι] τας αὐτάς έπαινεῖ [δέ] καὶ τὸ άπλουστέρως περὶ τῶν †αὐτών συμβολαίων διατάξαι. Θουρίους δ' υστερον άκριβουν θέ- Α. 399 λοντας πέρα των Λοκρων ένδοξοτέρους μέν γενέσθαι, γείρονας δέ εὐνομεῖσθαι γὰρ οὐ τοὺς έν τοῖς νόμοις ἄπαντα φυλαττο-20 μένους τὰ τῶν συκοφαντῶν, ἀλλὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς ἁπλῶς κειμένοις, τοῦτο δὲ καὶ Πλάτων εἴρηκεν, ὅτι παρ' οἰς πλεῖστοι νόμοι καὶ δίκαι παρά τούτοις καὶ βίοι μογθηροί, καθάπερ καὶ παρ' οίς ιατροί πολλοί, και νόσους είκος είναι πολλάς.

< 9. Τοῦ δὲ Άλημος ποταμοῦ τοῦ διορίζοντος τὴν Ρηγίνην 25 από της Δοκρίδος βαθείαν φάραγγα διεξιόντος, ίδιόν τι συμβαίνει τὸ περὶ τοὺς τέττιγας οἱ μὲν γὰρ ἐν τῆ τῶν Λοκρῶν

<sup>4.</sup> καὶ αὐτῷ Cl edd. — τὰ πράγματα ABCl Epit. τὰ σώματα, quod est in o et marg. n, rec. Cor. 5. èv ots codd. Xyl. corr. 7. ἐστραγγάλισαν B edd. 11. ἀρεοπαγειτικών A ἀρέοπαγητικών BC. 12. τοῦτον codd. Cor. corr. 16. είναι Cor. add. post αὐτὰς: collocavi eo loco, quo apertior causa est, cur neglectum videatur. - ¿naireir codd. Cor. corr. - αὐτῶν, quod ferri nullo modo potest, videtur cum Grosk. in αὐτὸν mutandum esse et ante περί ponendum. 18. παρά AClB, sed in hoc ε et ε sec. m. supra prius alterumque a not., περί kn ald. πέρα, quod est in o, Cor. rec. -19. απαντας codd. (sed puncta pos. sub ς in B) Xyl. 25. συμβαίνειν codd. Xyl. corr. corr.

περαία φθέγγονται, τοῖς δ' ἀφώνοις εἶναι συμβαίνει τὸ δ' αἶτιον εἰκάζουσιν, ὅτι τοῖς μὲν παλίνσκιόν ἐστι τὸ χωρίον, ὧστ' ἐνδρόσους ὅντας μὴ διαστέλλειν τοὺς ὑμένας, τοὺς δ' ἡλιαζομένους ξηροὺς καὶ κερατώδεις ἔχειν, ὥστ' ἀπ' αὐτῶν εὐφυῶς ἐκπέμπεσθαι τὸν φθόγγον. ἐδείκνυτο δ' ἀνδριὰς ἐν Λοκροῖς Εὐ- 5 νόμου τοῦ κιθαρφδοῦ, τέττιγα ἐπὶ τὴν κιθάραν καθήμενον ἔχων. φησὶ δὲ Τίμαιος, Πυθίοις ποτὲ ἀγωνιζομένους τοῦτόν τε καὶ Αρίστωνα Ύργὶνον ἐρίσαι περὶ τοῦ κλήρου τὸν μὲν δὴ Αρίστωνα δεῖσθαι τῶν Δελφῶν ἑαυτῷ συμπράττειν ἱεροὺς γὰρ εἰναι τοῦ θεοῦ τοὺς προγόνους αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποικίαν ἐνθένδε 10

- Α. 400 ἐστάλθαι τοῦ δ' Εὐνόμου φήσαντος, ἀρχὴν μηδὲ μετεῖναι ἐκείνοις τῶν περὶ φωνὴν ἀγωνισμάτων, παρ' οἶς καὶ οἱ τέττιγες εἶεν ἄφωνοι, τὰ εὐφθογγότατα τῶν ζώων, ὅμως εὐδοκιμεῖν μηδὲν ἦττον τὸν Αρίστωνα καὶ ἐν ἐλπίδι τὴν νίκην ἔχειν, νικῆσαι μέντοι τὸν Εὔνομον καὶ ἀναθεῖναι τὴν λεχθεῖσαν είκονα 15 ἐν τῆ πατρίδι, ἐπειδὴ κατὰ τὸν ἀγῶνα, μιᾶς τῶν χορδῶν ἡα-
- C. 261 γείσης, ἐπιστὰς τέττιξ ἐκπληρώσειε τὸν φθόγγον. τὴν δ' ὑπὲρ τῶν πόλεων τούτων μεσόγαιαν Βρέττιοι κατέχουσι καὶ πόλις ἐνταῦθα Μαμέρτιον καὶ ὁ δρυμὸς ὁ φέρων τὴν ἀρίστην πίτταν τὴν Βρεττίαν, δν Σίλαν καλοῦσιν, εὕδενδρός τε καὶ εὕυδρος, 20 μῆκος ἐπτακοσίων σταδίων.
  - 10. Μετὰ δὲ Λοχροὺς Σάγρας, δν θηλυχῶς ὀνομάζουσικ, ἐφ' οὖ βωμοὶ Λιοσκούρων, περὶ οῦς Λοχροὶ μύριοι μετὰ ြΡηγίνων πρὸς δεκατρεῖς μυριάδας Κροτωνιατῶν συμβαλόντες ἐνίκησαν ἀφ' οὖ τὴν παροιμίαν πρὸς τοὺς ἀπιστοῦντας ἐκπεσεῖν 25

<sup>2.</sup>  $\pi \alpha \lambda l \sigma \times l \sigma \times B$  ex corr., k ald. 3. ήδρόσους Ι. - τοῖς δ' ήλια-Louévois codd. edd.: quod ferri nequit, nisi kyeir mutetur in ekrai multo maiore audacia. 5. τοῖς ante Λόκροις add. l(?) edd. 12. autois ante τῶν add. ald. 16. ἐπειδή] ἐπεὶ ald. — Hoc fere loco in marg. A' pr. m. scripta sunt haec: ἐφ' ής καὶ τὸ ἐπίγυαμμα τοῦτο εὖνομον, ῶπολλον, σὺ μὲν οἶσθά με, πῶς ποτε νικῶ (sic pro πῶς ποτ' ἐνίκων) σπαρταν (sic) δ λοκρός εγώ και εξης. Eadem leguntur in marg. n (cf. Anthol. Pal. IX, 584). 20. ην βρεττιάνιον σίλαν ABCl σίλαν om. no Cor. corr. ex Palm. coni. — εὐενδρος Ε. — τε] δὲ codd. Cor. corr. 22. σάγρα E. - καί post ον inseri iubet Grosk. haud male. 23. Post Phylrwr Grosk. πεντακισχιλίων excidisse suspicatur coll. Iustin. XX, 3, argumentis tamen usus parum firmis.

φασιν, άληθέστερα των έπὶ Σάγρα. προσμεμυθεύκασι δ' ένιοι καὶ διότι αὐθημερὸν τοῦ ἀγῶνος ἐνεστῶτος Ὀλυμπίασιν ἀπαγγελθείη τοῖς ἐκεῖ τὸ συμβὰν καὶ εύρεθείη τὸ τάγος τῆς ἀγγελίας άληθές. ταύτην δε την συμφοράν αίτίαν τοῖς Κροτωνιά-5 ταις φασί του μή πολύν έτι συμμεῖναι γρόνον διὰ τὸ πλήθος των τότε πεσόντων ανδρων. μετα δε την Σαγραν Αχαιών κτί- Α. 401 σμα Καυλωνία, πρότερον δ' Αύλωνία λεγομένη, διὰ τὸν προκείμενον αὐλῶνα. ἔστι δ' ἔρημος οἱ γὰρ ἔγοντες ἐν Σικελία ύπὸ τῶν βαρβάρων έξέπεσον καὶ τὴν έκεῖ Καυλωνίαν έκτισαν. .0 μετά δε ταύτην Σκυλλήτιον, ἄποικος Αθηναίων των μετά Μενεσθέως, νύν δὲ Σκυλάκιον καλείται. Κροτωνιατών δ' έχόντων, Διονύσιος Λοκροίς μέρος ώρισεν. ἀπὸ δὲ τῆς πόλεως καὶ ό κόλπος Σκυλλητικός ωνόμασται, ποιών τον είρημένον ίσθμον πρός τὸν Ίππωνιάτην κόλπον. ἐπεγείρησε δ' ὁ Διονύσιος καὶ 15 διατειγίζειν τὸν ἰσθμόν, στρατεύσας ἐπὶ Λευκανούς, λόγφ μέν ως ασφάλειαν παρέξων από των έκτος βαρβάρων τοῖς έντος ίσθμοῦ, τὸ δ' άληθὲς λῦσαι τὴν πρὸς άλλήλους κοινωνίαν τῶν Έλλήνων βουλόμενος, ωστ' ἄργειν άδεως των έντός άλλ' έκωλυσαν οἱ έκτὸς εἰσελθόντες.

20 11. Μετὰ δὲ τὸ Σκυλλήτιον ἡ Κροτωνιᾶτις χώρα καὶ τῶν Ἰαπύγων ἄκραι τρεῖς. μετὰ δὲ ταύτας τὸ Λακίνιον, Ἡρας ἱερόν, πλούσιόν ποτε ὑπάρξαν καὶ πολλῶν ἀναθημάτων μεστόν. τὰ διάρματα δ' οὐκ εὐκρινῶς λέγεται πλὴν ῶς γε ἐπὶ τὸ πολὺ σταδίους ἀπὸ Πορθμοῦ μέχρι Λακινίου Πολύβιος ἀποδίδωσὶ \*δις\*χιλίους καὶ τριακοσίους. ἐντεῦθεν δὲ καὶ δίαρμα εἰς ἄκραν

<sup>1.</sup> onow codd. Xyl. corr. 5. συμμέτειν B ald. συμβαίνειν Cl. 7. δ' om. Cor. 8. ελς Σικελίαν Cor. 9. exei om. C. λήτιον Epit. 11. σκυλλάκιον A, atque ita apud alios quoque scriptores saepe in codd. scribitur hoc nomen (v. Tzsch. ad Mel. vol. II p. 2, 332). Alteri scripturae, quam praebet etiam Epit., favet Virg. Aen. III, 14.  $\tau \hat{ov}$ ]  $\tau \hat{o}$  C.  $- \epsilon \pi \epsilon \chi \epsilon l \varrho \iota \sigma \epsilon$  C. 15.  $\delta \iota \hat{a}$   $\tau o \tilde{v}$   $\tau \epsilon \iota \chi \ell \zeta \epsilon \iota v$  ACln21. ταῦτα codd. edd. ( $\gamma \varrho$ .  $\delta \iota \alpha \tau \epsilon \iota \chi \ell \zeta \epsilon \iota \nu$  in marg.). 23. λέγεσθαι ABCl λέγεται ο ex corr. idque Sbk. rec. suadente Cas. — ωστε γε 24. τοῦ ante Πορθμοῦ add. Cor. codd. Cor. corr. scribendum esse Mannertus vidit (Geogr. ant. IX, 2, 202); codicum enim scriptura non tantum locorum naturae mirum quantum repugnat, sed iis etiam, quae ex eodem Polybio traduntur V, 211: cf. Grosk.

Ίαπυγίαν έπτακοσίους. τοῦτο μὲν οὖν στόμα λέγουσι τοῦ Ταραντίνου κόλπου. αὐτὸς δ' ὁ κόλπος ἔχει περίπλουν ἀξιόλογον μιλίων διακοσίων τεσσαράκοντα, ως ὁ χωρογράφος φησί . τριακοσίων

- C. 262 δηδοήκοτια . . άζωνφ, Αρτεμίδωρος τοσούτοις δε και λείπων . .
- Α. 402 τοῦ πλάτους τοῦ στόματος τοῦ κόλπου. βλέπει δὲ πρὸς ἀνατολὰς 5 χειμερινάς, ἀρχὴ δ' αὐτοῦ τὸ Λακίνιον κάμψαντι γὰρ εὐθὺς αὶ τῶν Αχαιῶν πόλεις ἦσαν, αι νῦν οὐκ εἰσὶ πλὴν τῆς Ταραντίνων. ἀλλὰ διὰ τὴν δόξαν τινῶν ἄξιον και ἐπὶ πλέον αὐτῶν μνησθῆναι.
  - 12. Πρώτη δ' έστὶ Κρότων ἐν ἐκατὸν καὶ πεντήκοντα στα- 10 δίοις ἀπὸ τοῦ Λακινίου καὶ ποταμὸς Αἴσαρος καὶ λιμὴν καὶ ἄλλος ποταμὸς Νέαιθος, ὧν τὴν ἐπωνυμίαν γενέσθαι φασὶν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. καταχθέντας γάρ τινας τῶν ἀπὸ τοῦ Τλιακοῦ στόλου πλανηθέντων Αχαιῶν ἐκβῆναι λέγουσιν ἐπὶ τὴν κατάσκεψιν τῶν χωρίων, τὰς δὲ συμπλεούσας αὐτοῖς Τρωάδας 15 καταμαθούσας ἔρημα ἀνδρῶν τὰ πλοῖα ἐμπρῆσαι, βαρυνομένας τὸν πλοῦν, ὥστ' ἀναγκασθῆναι μένειν ἐκείνους, ἄμα καὶ τὴν γῆν σπουδαίαν ὁρῶντας ' εὐθὺς δὲ καὶ ἄλλων πλειόνων εἰσαφικνουμένων καὶ ζηλούντων ἐκείνους κατὰ τὸ ὁμόφυλον, πολλὰς κατοικίας γενέσθαι, ὧν αὶ πλείους ἐπώνυμοι τῶν Τρώων ἐγέ- 20 νοντο, καὶ ποταμὸς δὲ ὁ Νέαιθος ἀπὸ τοῦ πάθους τὴν προσ-

nott. ad utrumque locum. 1. ξπτακόσιοι Cor. ψ' BCl. σίων ογδοήκοντα τπ' ΒC. 4. εὐζώνω B Cor. ἀζώνω et ευ sup. α n. Caeterum nulla h. l. in codd. cernitur lacuna; sed excidisse complura luce clarius est. Quae cum sine meliorum codicum ope suppleri posse Cas. iure negasset, Grosk tamen ita fere Strabonem scripsisse sibi persuasit: - φησί [τὴν πεζη περιοδείαν δώδεκα ήμερων] εὐζώνω Άρτεμδωρος [λέγει πλέοντι δε σταδίων δισχιλίων] τοσούτους δε και λείπων [τῷ στόματι, ὅσους καὶ Πολύβιος εἴρηκε] τοῦ πλάτους τοῦ στόματος τοῦ χόλπου. 4. λειπὸν sec. m. add. in o, inde τὸ λεῖπον Cor. 10. ξκατὸν καὶ asteriscis inclusit Cor, 7. πλην — αὐτῶν om. C. quia VI m. p. hoc templum Crotone abesse dicat Livius. Centum stadiorum contra idem intervallum statuere videtur Itin. maritim. p. 490 (ed. Wess.), unde καὶ πεντήκοντα potius omittenda esse censuit Grosk. 12. ων ου reponi iubet Cor. in nott. haud improbabiliter. 14. nliaxοῦ C. — τῶν ante Αχαιῶν add. BCl. 18. εὐθὺς] αὐθις Cor. 20. δμώνυμοι A.

ωνυμίαν έσχε. φησί δ' Αντίοχος, τοῦ θεοῦ φήσαντος Αχαιοῖς Κρότωνα κτίζειν, ἀπελθεῖν Μύσκελλον κατασκεψόμενον τὸν τόπον, ἰδόντα δ' ἐκτισμένην ήδη Σύβαριν, ποταμῷ τῷ πλησίον ὁμώνυμον, κρῖναι ταύτην ἀμείνω ἐπανερέσθαι δ' οὖν ἀπιόντα τὸν θεόν, εἰ δοτὸν εἴη, ταύτην ἀντ' ἐκείνης κτίζειν, τὸν δὲ ἀνειπεῖν (ἐτύγγανε δὲ ὑπόκυφος ὢν ὁ Μύσκελλος).

Μύσκελλε βραχύνωτε, παρέκ σέθεν άλλο ματεύων κλάσματα θηρεύεις δρθον δ' δ, τι δῷ τις ἐπαινεῖν.

έπανελθόντα δε κτίσαι τον Κρότωνα, συμπράξαντος και Αργίου Α. 403 10 του τας Συρακούσας οικίσαντος, προσπλεύσαντος κατά τύγην, ήνίκα ωρμητο έπὶ τὸν των Συρακουσων οἰκισμόν. Εκουν δέ Ἰάπυγες τὸν Κρότωνα πρότερον, ὡς Ἔφορός φησι. δοκεῖ δ' ή πόλις τά τε πολέμια άσκησαι καὶ τὰ περὶ τὴν ἄθλησιν· ἐν μια γουν Όλυμπιάδι οἱ τουν άλλων προτερήσαντες τῷ σταδίφ 15 έπτὰ ἄνδρες ἄπαντες ὑπῆρξαν Κροτωνιᾶται, ωστ' εἰκότως εἰρῆσθαι δοκεί, διότι Κροτωνιατών ὁ ἔσχατος πρώτος ην τών άλλων Έλλήνων, καὶ τὴν παρθιμίαν δὲ ὑγιέστερον Κρόζωνος λέγουσαν έντευθεν εἰρησθαί φασιν, ώς του τόπου πρός ύγείαν καὶ εὐεξίαν έχοντός τι φορὸν διὰ τὸ πληθος τῶν ἀθλητῶν. 20 πλείστους οὖν Όλυμπιονίκας ἔσχε, καίπες οὖ πολὺν χρόνον οἰκηθείσα δια τον φθόρον των έπι Σάγρα πεσόντων ανδρών τοσούτων τὸ πλήθος προσελαβε δὲ τῆ δόξη καὶ τὸ τῶν Πυθα- C. 263 τορείων πλήθος καὶ Μίλων, ἐπιφανέστατος μὲν τῶν ἀθλητῶν γεγονώς, όμιλητης δε Πυθαγόρου, διατρίψαντος έν τη πόλει

<sup>5.</sup> δοτὸν] λῷον pr. m. add. in 1. φήσαντος] χρήσαντος Epit. marg. A, idque rec. Cor. prob. Dindf. in thes. Steph. s. δοτός. 7. πάρες σέθεν codd, παρεξέλθ' Epit. παρέκ θεον αντειπεῖν ald. Cor., ut est ap. Zen. III, 42. Diod. Exc. Vaf. X: quod ut placeat, tutius visum codices pressius sequi cum Toupio et Sbk. 8. κλάσματα et οὐκ αγαθα pr. m. sup. A. eadem sec. m. inter vers. add. in B, οὐκ ἀγαθα κλάσματα kno, κλαύματα Cor. idemque habet Diod. l. l. Apud Zenob. autem ο ἐκ ἄλλα praebent edd. vott. Οὐδαλα Schott. Gaisf. οὐδ' ἄλα Schneidew. (cf. Eust. ad Od. P, 455). - ogoor Epit., pr. m. add. in marg. A; Diod. Zen.: rec. Sbk. Cor. 9. τον την B edd. - τον ante Apylov add. ald. 11. ωρμηντο codd. Cor. corr. 12. τὸν τὴν 18. intercer edd. inde a Cas. 14. allow om. E. Jayoolwr ABCE Epit.

πολύν χρόνον. φασὶ δ' ἐν τῷ συσσιτίῳ ποτὰ τῶν φιλοσάφων πονήσαντος στύλου τὸν Μίλωνα ὑποδύντα σῶσαι ἄπαντας, ὑποσπάσαι δὲ καὶ ἑαντόν τῷ δ' αὐτῷ ῥώμη πεποιθότα εἰκὸς καὶ τὴν ἰστορουμένην ὑπό τινων εὐρέσθαι καταστροφὴν τοῦ βίου. λέγεται γοῦν ὁδοιπορῶν ποτε δι' ὕλης βαθείας παραβῆναι τὴν ὁ δὸὰν ἐπὶ πλέον, εἰθ' εὐρὼν ξύλον μέγα ἐσφηνωμένον, ἐμβαλών χεῖρας ἄμα καὶ πόδας εἰς τὴν διάστασιν βιάζεσθαι πρὸς τὸ σφῆνας, εἰτ' εὐθὺς ἐπισυμπεσεῖν τὰ μέρη τοῦ ξύλου, ἀποληφθέντα δ' αὐτὸν ἐν τῷ τοιαύτη πάγη θηρόβρωτον γενέσθαι.

13. Έφεξης δ' έστιν [εν] διακοσίοις σταδίοις Άγαιων κτί-Α. 404 σμα ή Σύβαρις δυείν ποταμών μεταξύ, Κράθιδος καὶ Συβάριδος οίκιστης δ' αὐτης ό Ίσ . . . . Έλικεύς. τοσούτον δ' εὐτυχία διήνεγκεν ή πόλις αύτη τὸ παλαιόν, ώς τεττάρων μέν έθνων των πλησίον ύπηρξε, πέντε δε καὶ είκοσι πόλεις ύπηκόους 15 έσγε, τριάκοντα δε μυριάσιν άνδρων έπι Κροτωνιάτας έστράτευσαν, πεντήχοντα δε σταδίων χύχλον συνεπλήρουν οίκουντες έπὶ τῷ Κράθιδι. ὑπὸ μέντοι τρυφης καὶ υβρεως απασαν την εὐδαιμονίαν ἀφηρέθησαν ὑπὸ Κροτωνιατών ἐν ἡμέραις έβδομήκοντα ελόντες γαο την πόλιν επήγαγον τον ποταμον και κατέ- 20 κλυσαν. υστερον δ' οἱ περιγενόμενοι συνελθόντες ἐπφκουν ολίγοι γρόνω δε καὶ ούτοι διεφθάρησαν ύπο Αθηναίων καὶ άλλων Έλλήνων, οι συνοικήσοντες μεν έκείνοις άφίκοντο, καταφρονήσαντες δε αὐτών τοὺς μεν διεχειρίσαντο, τὴν δε πόλιν εἰς έτερον τόπον μετέθηκαν πλησίον καὶ Θουρίους προσηγόρευσαν 25 άπὸ κρήνης όμωνύμου. ὁ μὲν οὖν Σύβαρις τοὺς πίνοντας ἵππους ἀπ' αὐτοῦ πτυρτικούς ποιεῖ· διὸ καὶ τὰς ἀγελας ἀπείργου-

<sup>3.</sup> καὶ ante ἐαυτόν om. Bl. 8. διασχίσαι Ερίτ. 9. συμπεσεῖν k ald. — ἀπολειφθέντα AClB, (ει sec. m. in η mut.) ἀποληφθέντα Ερίτ., idque rec. Cor. 10. τῆ add. l. — θηριόβρωτον ino Cor. 11. ἐν om. codd. Sbk. rec. ex Cas. coni. 13. ὁ ἰσελικεὺς codd. Οἰσ..... Ἐλικεὺς Cor., gentile hoc in monstro illo latere recte suspicatus. 14. παλαιὸν ] πλέον codd Sbk. corr. ex coni. Tyrwh. — ὡς ] ὥστε ac deinde ὑπάρξαι, σχεῖν, στρατεῦσαι Ε. 19. ὑφηρέθησαν Α. 21. συνελόντες ΑCB, sed in hoc θ m. sec. add. 24. δὲ ante αὐτῶν om. C. — διεχειρήσαντο l διεχειρώσαντο ald. 27. πταρτικοὺς Β.

σιν ἀπ' αὐτοῦ · ὁ δὲ Κρᾶθις τοὺς ἀνθρώπους ξανθοτριχεῖν καὶ λευκοτριχεῖν ποιεῖ λουομένους καὶ ἄλλα πολλὰ πάθη ἰᾶται. Θούριοι δ' εὐτυχήσαντες πολὺν χρόνον ὑπὸ Λευκανῶν ἠνδραπο-δίσθησαν, Ταραντίνων δ' ἀφελομένων ἐκείνους ἐπὶ 'Ρωμαίους 5 κατέφυγον, οἱ δὲ πέμψαντες συνοίκους ὀλιγανδροῦσι μετωνόμασαν Κωπιὰς τὴν πόλιν.

14. Μετά δε Θουρίους Λαγαρία φρούριον, Έπειοῦ καὶ Φωκέων κτίσμα, όθεν καὶ ὁ Λαγαριτανὸς οίνος, γλυκὸς καὶ άπαλός και παρά τοις ιατροίς σφόδρα εύδοκιμών και ό Θουρίνος C. 264 10 δε των εν ονόματι οίνων εστίν. είθ' Ήρακλεια πόλις μικρον Α. 405 ύπεο της θαλάττης, καὶ ποταμοί δύο πλωτοί Άκιρις καὶ Σῖρις, έφ' ού πόλις ην όμωνυμος Τρωική τρόνφ δε της Ήρακλείας έντευθεν οίκισθείσης ύπὸ Ταραντίνων, επίνειον αυτη των Ήρακλεωτων ύπηρξε. διείχε δ' Ήρακλείας μεν τέτταρας 15 καὶ είκοσι σταδίους, Θουρίων δὲ περὶ τριακοσίους τριάκοντα. τῆς δὲ τῶν Τρώων κατοικίας τεκμήριον ποιούνται τὸ τῆς Αθηνας της Ίλιάδος ξόανον ίδουμένον αὐτόθι, ὅπεο καταμῦσαι μυθεύουσιν αποσπωμένων των ίκετων ύπο Ιώνων των έλόντων την πόλιν τούτους γαρ έπελθεῖν οἰκήτορας, φεύγοντας την Δυ-20 δων άρχήν, καὶ βία λαβεῖν την πόλιν Χωνων οὖσαν, καλέσαι δε αὐτην Πολίειον δείκνυσθαι δε καὶ νῦν καταμῦον τὸ ξόανον. ίταμὸν μὲν οὖν καὶ τὸ οὖτω μυθεύειν, ώστε μὴ καταμῦσαι † φαινόμενον, καθάπερ καὶ τὸ ἐν Ἰλίφ ἀποστραφήναι κατὰ τὸν Κασάνδρας βιασμόν, άλλὰ καὶ καταμύον δείκνυσθαι. πολύ δέ

<sup>6.</sup> Koπlas Cor. 8. λαγαρητανός A sec. m. 10. ήρακλεόπολις ABCl Cor. corr. Epitomen secutus. 11. Σείρις Cor. atque ει constanter infra praebent in hoc nomine codd.: nescio tamen an a potius ubique restituendum sit, quod Steph. Byz. aliique scriptores haud pauci magno consensu exhibent. 13. ἐνταῦθα, sed pr. m. post corr. B. ανοικισθείσης Cor. haud incommode; αποικισθείσης malit Grosk. τριαχοσίων τριάχοντα A τλ' BCl τριάχοντα καὶ τριακοσίους Cor. 18. ἀπὸ et sup. ὑπὸ sec. m. add. C. 20. τῶν ante Χώνων add. edd. — Χώτων αυτοχθόνων kno ald., idem add. pr. m. in marg. A, sec. m. 21. νῦν καταμῦον] νύκτα μῦον AClB, sed in hoc ν sup. x, et a sup. τ sec. m. pos., νῦν καταμῦον habent kno. 22. μόνον 23. φανηναι μόνον Cor. parum commode. ante καταμύσαι add. Xvl. Nescio an scriptum suerit φάναι μόνον. 24. Κασσάνδρας Cor.

ἐταμώτερον τὸ τοσαῦτα ποιεῖν ἐξ Ἰλίου κεκομισμένα ξόανα, ὅσα φασὶν οἱ συγγραφεῖς καὶ γὰρ ἐν Ῥωμη καὶ ἐν Λαουινίφ καὶ ἐν Λουχερία καὶ ἐν Σειρίτιδι Ἰλιὰς Αθηνᾶ καλεῖται, ως ἐκεῖθεν κομισθεῖσα. καὶ τὸ τῶν Τρωάδων δὲ τόλμημα περιφέρεται πολλαχοῦ καὶ ἄπιστον φαίνεται, καίπερ δυνατὸν ὄν. τιτὲς ἡ δὲ καὶ Ῥοδίων κτίσμα φασὶ καὶ Σειρῖτιν καὶ τὴν ἐπὶ †Τεύθραντος Σύβαριν. φησὶ δ' Αντίοχος τοὺς Ταραντίνους Θουρίος καὶ Κλεανδρίδα τῷ στρατηγῷ φυγάδι ἐκ Λακεδαίμονος πολεμοῦντας περὶ τῆς Σειρίτιδος συμβηναι καὶ συνοικῆσαι μὲν Α. 406 κοινῆ, τὴν δ' ἀποικίαν κριθῆναι Ταραντίνων, Ἡράκλειαν δ' 10 ἔστερον κληθῆναι, μεταβαλοῦσαν καὶ τοῦνομα καὶ τὸν τόπον.

15. Έξης δ' έστὶ Μεταπόντιον; εἰς ην ἀπὸ τοῦ ἐπιτείου της Ἡρακλείας εἰσὶ στάδιοι τεσσαράκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν. Πυλίων δὲ λέγεται κτίσμα τῶν ἐξ Ἰλίου πλευσάντων μετὰ Νέστορος, οῦς οῦτως ἀπὸ γεωργίας εὐτυχησαί φασιν, ῶστε θέρος ιδ χρυσοῦν ἐν Δελφοῖς ἀναθεῖναι. σημεῖον δὲ ποιοῦνται τῆς κτίσεως τὸν τῶν Νηληιδῶν ἐναγισμόν ἡφανίσθη δ' ὑπὸ Σαυνιτῶν. Αντίοχος δὲ φησιν ἐκλειφθέντα τὸν τόπον ἐποικησαι τῶν Αχαιῶν τινας μεταπεμφθέντας ὑπὸ τῶν ἐν Συβάρει Αχαιῶν, μεταπεμφθήναι δὲ κατὰ μῖσος τὸ πρὸς Ταραντίνους τῶν Αχαιῶν, 20 τῶν ἐκπεσόντων ἐκ τῆς Λακωνικης, ἕνα μὴ Ταραντῖνοι γειτνιῶντες ἐπιπηδήσαιεν τῷ τόπφ. δυεῖν δ' οὐσῶν πόλεων, τοῦ Μεταποντίου ἐγγυτέρω τοῦ Τάραντος, πεισθηναι τοὺς ἀφιγμέ-

<sup>1.</sup> τοιαύτα codd. Sbk. corr. ex Tyrwh. coni. 3. λουκερία l(?) edd. — σειρίτιδι, sed ει in ι mut. sec. m., A et sic const. 4. το om. C. 6. την ante Σειρίτιν add. Cor. — περί τον Τράεντα Cor. ex Diod. XII, 22, ubi leguntur haec: διαφεύγοντες τον έν τη στάσει κίνδυνον Συβαρίται περί τον Τράεντα ποταμόν zeroμησαν. Scribendum est haud dubie cum Grosk. ἐπὶ τοῦ Τράεντος (cf. Nieb. Hist. Rom. I, 98). 8. κλεανδρίμ codd. Cor. corr. 11. μεταλαβοῦσαν Α. 19. μεταπεμφθέντας — εν Συβάρει Άχαιων om. l ald. — σιβάρι **BC**(?). 22. των ante πόλεων add. ald. — δε post τοῦ add. Cor. - των μεταποντίων ald. 23. őrtos post Tágartos Cor.: Grosk. vero, alteram quoque urbem nominandam fuisse haud iniuria ratus, post Τάραντος inserenda esse censet της δε Σειρίτιδος απωτέρω: quae si post ἐγγυτέρω collocentur, melius omnia cohaereant, ac simul cur illa exciderint facilius intelligatur.

νους ύπὸ τῶν Συβαριτῶν τὸ Μεταπόντιον κατασχεῖν τοῦτο μὲν C. 265 γὰρ ἔχοντας ἔξειν καὶ την Σειρῖτιν, εἰ δ' ἐπὶ την Σειρῖτιν τράποιντο, προσθήσειν τοῖς Ταραντίνοις τὸ Μεταπόντιον ἐν πλευραῖς οὖσι. πολεμοῦντας δ' ὕστερον πρὸς τοὺς Ταραντίνους καὶ τοὺς ὑπερκειμένους Οἰνωτροὺς ἐπὶ μέρει διαλυθήναι τῆς γῆς, ὅπερ γενέσθαι τῆς τότε Ἰταλίας ὅριον καὶ τῆς Ἰαπυγίας. ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸν Μετάποντον μυθεύουσι καὶ τὴν Μελανίππην τὴν δεσμῶτιν καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς Βοιωτόν. δοκεῖ δ' Αντίοχος τὴν πόλιν Μεταπόντιον εἰρῆσθαι πρότερον Μέταβον, παρωνομά-10 σθαι δ' ὕστερον τῆν τε Μελανίππην οὐ πρὸς τοῦτον, ἀλλὰ πρὸς Αῖον κομισθῆναι ἐλέγχειν ἡρῷον τοῦ Μετάβου καὶ Ίσιον τὸν ποιητὴν φήσαντα, ὅτι τὸν Βοιωτὸν

Δίου ένὶ μεγάροις τέχεν εὐειδης Μελανίππη, ώς πρός έχεινον άχθεισαν την Μελανίππην, ου πρός Μέταβον. 5 οίκιστής δὲ τοῦ Μεταποντίου Δαύλιος ὁ Κρίσης τύραννος γεγένηται της περί Δελφούς, ως φησιν Έφορος. έστι δέ τις καί ούτος λόγος, ώς ό πεμφθείς ύπο των Αγαιών έπὶ τον συνοικισμον Λεύκιππος είη, χρησάμενος δε παρά των Ταραντίνων τὸν τόπον εἰς ἡμέραν καὶ νύκτα μὴ ἀποδοίη, μεθ' ἡμέραν μὲν 20 λέγων πρός τοὺς ἀπαιτοῦντας, ὅτι καὶ εἰς τὴν ἐφεξῆς νύκτα αἰτήσαιτο καὶ λάβοι, νύκτωρ δ', ὅτι καὶ πρὸς τὴν ἑξῆς ἡμέραν. έφεξης δ' έστιν ὁ Τάρας καὶ ή Ιαπυγία, περί ων έρουμεν, όταν Α. 407 πρότερον τὰς προκειμένας τῆς Ἰταλίας νήσους περιοδεύσωμεν κατά την έξ άρχης πρόθεσιν άεὶ γάρ τοῖς έθνεσιν έκάστοις 25 τὰς γειτνιώσας προσκαταλέγοντες νήσους καὶ νῦν, ἐπειδὴ μέχρι τέλους επεληλύθαμεν την Οίνωτρίαν, ηνπερ και Ιταλίαν μόνην ονόμαζον οι πρότερον, δίκαιοί έσμεν φυλάξαι την αθτήν τάξιν, έπελθόντες την Σικελίαν και τας περί αὐτην νήσους.

<sup>1.</sup> τῶν οm. edd. 9. Μέταβον παρωνομάσθαι] μεταπαρωνομάσθαι ClB, sed in hoc βον sup. τα sec. m. add. — παρονομασθηναι ald. 14. τὸν ante Μέταβον add. edd. 15. κρίσσης Cl edd. 17. οὐτος] τοιοῦτος B (ex corr. sec. m.) kno. 18, λεύκιπος B. 20. καὶ B. 23. περιοδεύσομεν C.

## CAPUT II.

- 1. Έστι δ' ή Σικελία τρίγωνος τῷ σχήματι, καὶ διὰ τοῦτο Τρινακρία μὲν πρότερον, Θρινακὶς δ' ὕστερον προσηγορεύθη, μετονομασθεῖσα εὐφωνότερον. τὸ δὲ σχῆμα διορίζουσι τρεῖς ἄκραι, Πελωριὰς μὲν ἡ πρὸς τὴν Καῖνυν καὶ τὴν στυλίδα τὴν ἡ Τρηγίνων ποιοῦσα τὸν Πορθμόν, Πάχυνος δὲ ἡ ἐκκειμένη πρὸς ἔω καὶ τῷ Σικελικῷ κλυζομένη πελάγει, βλέπουσα πρὸς τὴν Πελοπόννησον καὶ τὸν ἐπὶ Κρήτης πόρον τρίτη δ' ἐστὶν ἡ προσεχὴς τῷ Λιβύη, βλέπουσα πρὸς ταύτην ἄμα καὶ τὴν χειμερικὴν δύσιν, Λιλύβαιον. τῶν δὲ πλευρῶν, ἃς ἀφορίζουσιν αὶ τρεῖς 10
- C. 266 ἄχραι, δύο μέν εἰσι κοῖλαι μετρίως, ἡ δὲ τρίτη κυρτή, ἡ ἀπὸ τοῦ Λιλυβαίου καθήκουσα πρὸς τὴν Πελωριάδα, ἤπερ μεγίστη ἐστί, σταδίων χιλίων καὶ ἑπτακοσίων, ὡς Ποσειδώνιος εἴρηκε προσθεὶς καὶ εἴκοσι. τῶν δ' ἄλλων ἤ \*τ'\* ἐπὶ Πάχυνον ἀπὸ τοῦ Λιλυβαίου μείζων τῆς ἐτέρας ἐλαχίστη δὲ ἡ τῷ Πορθμῷ καὶ 15 τῆ Ἰταλία προσεχής, ἡ ἀπὸ τῆς Πελωριάδος ἐπὶ τὸν Πάχυνον, σταδίων ὅσον χιλίων καὶ ἐκατὸν καὶ τριάκοντα. τὸν δὲ περί-
- Α. 408 πλουν ὁ Ποσειδώνιος σταδίων τεσσαρακοσίων ἐπὶ τοῖς τετρακιστιλίοις ἀποφαίνει. ἐν δὲ τῷ χωρογραφία μείζω λέγεται τὰ διαστήματα, κατὰ μέρος διηρημένα μιλιασμῷ ἐκ δὲ Πελωριάδος 20 εἰς Μύλας εἴκοσι πέντε τοσαῦτα δὲ καὶ ἐκ Μυλῶν εἰς Τυνδαρίδα εἶτα εἰς Αγάθυρνον τριάκοντα καὶ τὰ ἴσα εἰς Άλαισα, καὶ πάλιν ἴσα εἰς Κεφαλοίδιον ταῦτα μὲν πολίχνια εἰς δ' Τμέραν ποταμὸν δεκαοκτὰ διὰ μέσης ῥέοντα τῆς Σικελίας εἰτ'

<sup>3.</sup> τρινακίς C(?) edd. inde a Xyl., Θρινακία Ε Eustath. ad Dion. v. 467, ita referens hunc locum: ὁ δὲ Γεωγράφος λέγει, ὅτι ἀπὸ Τρινα**κίας Θρινακία προσηγορεύθη, μετονομασθέισα εὐφωνότερον.** νυν ACl κένην B. — στηλίδα edd. — καὶ post στυλίδα deletum est in E, om. Cor. 9. ταύτην] αὐτὴν ald. 14. η τ'] ή μέν Cor. 15. μείζω ACB, sed in hoc v sec. m. add. — Post ετέρας Grosk. censet haud iniuria numerum excidisse, quo longitudo lateris illius indicetur, quam χιλίων πεντακοσίων και πεντήκοντα fere fuisse et ex hoc ipso loco et Diod. V, 2 intelligitur. 17. xai ante fxatòr om. cdd. έκ δε] έκ μεν Cor. έκ γε Sbk. ex Cas. coni. 21. την Τυνδαρίδα A edd. 22. ἀγάθυρσον codd. Sbk. corr. ex Cas. sent. — Άλαισαν Cor., idque commendant numi et aliorum scriptorum usus. 24. oxtwaldera Cor.

₹.

είς Πάνορμον τριάκοντα πέντε· δύο δέ καὶ τριάκοντα είς τὸ τῶν Αίγεστέων έμπόριον λοιπά δὲ εἰς Λιλύβαιον τριάκοντα όκτώ. έντεῦθεν δὲ κάμψαντι ἐπὶ τὸ συνεχὲς πλευρὸν εἰς μὲν τὸ Ἡράκλειον έβδομήκοντα πέντε, έπὶ δè τὸ Ακραγαντίνων έμπόριον 5 είκοσι, καὶ άλλα είκοσι είς Καμάριναν είτ' έπὶ Πάχυνον πεντήκοντα. ένθεν πάλιν κατά το τρίτον πλευρον είς μεν Συρακούσας τριάκοντα έξ, είς δε Κατάνην έξήκοντα είτ' είς Ταυρομένιον τριάκοντα τρία· είτ' είς Μεσσήνην τριάκοντα. πεζή δὲ ἐκ μὲν Παχύνου είς Πελωριάδα έκατὸν έξήκοντα όκτω, έκ δε Μεσσήνης είς 10 Αιλύβαιον τη Ούαλερία όδω [διακόσια] τριάκοντα πέντε. ένιοι δ' άπλούστερον είρήκασιν, ώσπερ Έφορος, τόν γε περίπλουν ήμερων καὶ νυκτων πέντε. Ποσειδώνιός τε τοῖς κλίμασιν ἀφορίζων την νησον, \*καί\* πρός άρκτον μεν την Πελωριάδα, πρός νότον δε Λιλύβαιον, προς εω δε τον Πάγυνον τίθησιν. άνάγκη 15 δέ, τῶν κλιμάτων ἐν παραλληλογράμμω σχήματι διαστελλομένων, τὰ έγγραφόμενα τρίγωνα, καὶ μάλιστα όσα σκαληνά καὶ ων ουδεμία πλευρά [ουδεμιά] των του παραλληλογράμμου έφαρμόττει, αναρμόστως έχειν πρὸς τὰ κλίματα διὰ τὴν λόξωσιν. - όμως δ' οὐν τέν τοῖς τῆς Σικελίας τῆ Ιταλία πρὸς νότον κει-

<sup>2.</sup> alyeotéwr A et lyeotalwr ex corr. sec. m. recte, ut opinor: cf. ad p. 254. —  $\ell\mu\pi\sigma\varrho\epsilon\tilde{\iota}\sigma\nu$  A edd. —  $\lambda\sigma\iota\pi\alpha\hat{\iota}$  codd. 4. ακραγαντίνον ABCl των απραγαντίνων k, unde gen. rec. Cor. - ξμπορείον AB edd. 5. Intervallum inter Agrigentum et Camarinam cum multo longius sit quam XX m. p., Gelae h. l. mentio videtur intercidisse talis fere: elç δε Γέλαν είκοσι. 6. συρακούσσας ΑΒ. 7. τριάκοντα ξξ] είκοσι lB (sed in hoc λς' sup. add. sec. m.) λγ' C & καὶ τριάκοντα Cor. - τρία καὶ τριάκοντα Cor. 8. Post τριάκοντα intervallum videtur excidisse, quod est inter Messanam et Pelorum, nec improbabiliter censet Grosk. haec fere scripta fuisse: καὶ έτι εἰς την Πελωριάδα ἐννέα, quibus summa mox subjects expletur. 10. διακόσια post δδώ rec. Cor. ex coni. Cluv. (v. Sic. ant. p. 52) haud improbabili: eandem fere summam efficient intervalla, quae exhibet Itin. Anton. (v. p. 90 sqq. ed. VVess.) inter Messanam et Lilybaeum. 11. ye incommodum sane asteriscis inclusit Cor., ac natum videatur ex proxima syllaba male repetita. 13. xai om. Cor., nec qui ferri possit video. δεμια om. codd. Cor. add. 19. Er Tois, quae Sbk. uncinis incluserat, om. Cor.; ἐν τούτοις proposuit Cas., ὄντως Cluver. (Sic. ant. p. 50) nullo successu, nec felicior Grosk. ópinio est, qui ἐν τοῖς refert ad κλέ-

- Α. 409 μένη ή Πελωριὰς ἀρχτικωτάτη λέγοιτ' ἂν καλῶς τῶν τριῶν γωνιῶν, ὧσθ' ἡ ἐπιζευγνυμένη ἀπ' αὐτῆς ἐπὶ τὸν Πάχυνον †ἐκκεῖσθαι πρὸς ἔω φαμὲν πρὸς ἄρκτον βλέπουσαν, ποιήσει δὲ τὴν πλευρὰν καὶ πρὸς τὸν Πορθμόν. δεῖ δ' ἐπιστροφὴν μικρὰν λαμβάνειν ἐπὶ χειμερινὰς ἀνατολάς οὕτω γὰρ ἡ ἡιὼν παρα- 5 κλίνει προϊοῦσιν ἀπὸ τῆς Κατάνης ἐπὶ τὰς Συρακούσας καὶ τὸν Πάχυνον. δίαρμα δ' ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Παχύνου πρὸς τὸ στόμα
- C. 267 τοῦ Αλφειοῦ στάδιοι τετρακισχίλιοι. Αρτεμίδωρος δ' ἀπὸ τοῦ Παχύνου φήσας ἐπὶ Ταίναρον εἶναι τετρακισχιλίους καὶ εξακοσίους, ἀπὸ δ' Αλφειοῦ ἐπὶ Παμισὸν χιλίους ἐκατὸν τριάκοντα, 10 παρασχεῖν ἂν δοκεῖ μοι λόγον, μὴ οὐχ ὁμολογούμενα λέγη τῷ φήσαντι τετρακισχιλίους εἶναι τοὺς ἐπὶ τὸν Αλφειὸν ἀπὸ τοῦ Παχύνου. ἡ δ' ἀπὸ Παχύνου πρὸς Αιλύβαιον (ἐσπεριώτερον δὲ τῆς Πελωριάδος \* ἰκανῶς \* ἐστιν) ἰκανῶς ἂν καὐτὴ λοξοῖτο ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ σημείου πρὸς τὴν ἐσπέραν, βλέποι δὲ ἂν ἄμα 15 πρός τε τὴν ἔω καὶ πρὸς τὸν νότον, τῷ μὲν ὑπὸ τοῦ Σικελικοῦ πελάγους κλυζομένη, τῷ δ' ὑπὸ τοῦ Αιβυκοῦ τοῦ πρὸς τὰς Σύρτεις διήκοντος ἀπὸ τῆς Καρχηδονίας. ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ Αιλυβαίου τοὐλάχιστον δίαρμα ἐπὶ Λιβύην χίλιοι καὶ πεντακόσιοι περὶ Καργηδόνα· καθ' δ δὴ λέγεταί τις τῶν ὀξυδορκούντων ἀπό 20

ματα. Videatur potius scribendum esse έν τῷ, ut τρίγωνον subaudiatur: sed nihil certius statuo. — κειμένης Bk, idem rec. Sbk. Cor. ex 2. ωστε την επιζευγνυμένην Bk edd. 3. πρὸς ξω φαμέν πρός ] πρός ξω .μέν καὶ πρός Cor. scripsit verissime, mea sententia: praeterea autem postulante ipsa verborum structura scribendum erit êxκείσεται — βλέπουσα. — ποιοισαν Cor. 4. καὶ] τὴν Cor. προσιούσεν ACB, sed in hoc puncta sub σ pos. sec. m. - της ante Κατάνη; om. C edd. — συρακούσσας AB. 7. Post Πάχυνον Cor. puncta posuit nescio quid omissum ratus. — τοῦ] της A, articulum om. 9. τέναρον AB. 10. ἐπ' ἀμισὸν ABCl ἐπὶ παμμισὸν o, unde verum restituit Cor. — καὶ ante τριάκοντα add. Cor. λέγειν C(?) ald. 12. τοῦ om. C(?) edd. 13. δè ante της om. Sbk., in ov mut. Cor. 14. txavas toriv om. C edd., txavas videtur ex sequentibus huc male illatum esse. — καὐτή] καὶ αὐτή Cl edd. — δόξοιτο codd. Cor. corr. ex Tyrwh. coni. 16. τον om. B edd. - Σικελικοῦ] λιβυκοῦ no. 17. Λιβυκοῦ] σικελικοῦ no, qui om. τοῦ πρὸς -Kαρχηδονίας. 18. καὶ ast. incl. Cor. 20. καθ'] καὶ codd. Xyl. corr.

τινος σκοπης ἀπαγγελλειν τὸν ἀριθμὸν τῶν [ἀν]αγομένων ἐκ Καρχηδόνος σκαφῶν τοῖς ἐν Λιλυβαίφ. ἀπὸ δὲ τοῦ Λιλυβαίου τὴν ἐπὶ Πελωριάδα πλευρὰν ἀνάγκη λοξοῦσθαι πρὸς ἔω καὶ βλέπειν πρὸς τὸ μεταξὸ τῆς ἐσπέρας καὶ τῆς ἄρκτου, πρὸς ἄρτον μὲν ἔχουσαν τὴν Ἰταλίαν, πρὸς δύσιν δὲ τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος καὶ τὰς Λίόλου νήσους.

2. Πόλεις δ' είσι κατά μέν το πλευρον το ποιούν τον Πορθμον Μεσσήνη πρώτον, έπειτα Ταυρομένιον και Κατάνη και Α. 410 Συράκουσαι αί δε μεταξύ Κατάνης και Συρακουσων εκλελοί-.0 πασι, Νάξος καὶ Μέγαρα, ὅπου καὶ αἱ τῶν ποταμῶν ἐκβολαὶ συνελθούσαι πάντων καταρρεόντων έκ της Αίτνης είς εὐλίμενα στόματα ένταθθα δε καί το της Ειφονίας ακρωτήριον. φησί δὲ ταύτας Έφορος πρώτας κτισθηναι πόλεις Έλληνίδας έν Σικελία [δε]κάτη γενεά μετά τὰ Τρωικά τους γάρ πρότερον 15 δεδιέναι τὰ ληστήρια των - Τυρρηνών καὶ τὴν οἰμότητα των ταύτη βαρβάρων, ώστε μηδέ κατ' έμπορίαν πλείν. Θεοκλέα δ' Αθηναΐον παρενεγθέντα ανέμοις είς την Σικελίαν κατανοήσαι τήν τε οιδένειαν των ανθρώπων και την αρετήν της γης, έπανελθόντα δὲ Αθηναίους μὲν μὴ πεῖσαι, Χαλκιδέας δὲ τοὺς 20 έν Εύβοία συγνούς παραλαβόντα καὶ τῶν Ἰώνων τινάς, ἔτι δὲ Δωριέων, [ων] οι πλείους ήσαν Μεγαρείς, πλεύσαι τούς μέν οὖν Χαλκιδέας κτίσαι Νάξον, τοὺς δὲ Δωριέας Μέγαρα, τὴν Υβλαν πρότερον καλουμένην. αι μεν ούν πόλεις ουκέτ' είσι, τὸ δε της Υβλης ονομα συμμένει δια την αρετην του Υβλαίου 25 μέλιτος.

<sup>1.</sup> σκοπιᾶς Epit. — ἀγομένων ABCl ἀκαγομένων, quod est in no, rec. Sbk. 2. τοῦ om. C. 3. πελωριάδος Ε πελλωριάδα C. μεσσίνη C μεσήνη Ε. 9. συράκουσσαι AB Epit. 11. συνηλθον no Cor. — καὶ πάνια AB, sed in hoc punctis sub καὶ positis sec. m. scriptum est πάντων. 12. Ξιφωνίας Sbk. Cor. ex Cas. scnt., ac per ω efferunt hoc nomen Steph. Byz. s. v. et Scylax (pag. 4 ed. Huds.). 14.  $[\delta \varepsilon] \times \alpha \tau \eta$ ]  $\times \alpha i \tau \tilde{\eta}$  codd. Inde  $\delta \varepsilon \times \alpha \tau \eta$  scribendum esse censuit Scalig. in Animady. ad Euseb. num. MCCLXXXI, πεντεκαιδεκάτη autem Cluver. (v. Sic. ant. p. 37), quod rec. Sbk. Cor.; at Scaligeri coniecturam confirmat Scymnus v. 276, a Cluverio frustra tentatus: AI causa 16. ἐμπορείαν A. fuit, cur AE omitteretur. 17. rhv om. edd. 18. οὐδενίαν BC. 21. ών om. codd. Cor. add.

3. Των δὲ συμμενουσων κατὰ τὸ λεχθὲν πλευρὸν πόλεων C. 268 ἡ μὲν Μεσσήνη τῆς Πελωριάδος ἐν κόλπφ κεῖται, καμπτομένης ἐπὶ πολὺ πρὸς ἔω καὶ μασχάλην τινὰ ποιούσης ἀπέχει δὲ τοῦ μὲν Ῥηγίου δίαρμα ἔξηκονταστάδιον, τῆς δὲ στυλίδος πολὺ ἔλαττον. κτίσμα δ' ἐστὶ Μεσσηνίων τῶν ἐν Πελοποννήσω, παρ' ὧν 5 τοῦνομα μετήλλαξε, καλουμένη Ζάγκλη πρότερον διὰ τὴν σκολι-

Α. 411 ότητα των τόπων (ζάγκλιον γὰρ ἐκαλεῖτο τὸ σκολιὸν). Ναξίων ούσα πρότερον κτίσμα των πρός Κατάνην έπώκησαν δ' ύστερον Μαμερτίνοι, Καμπανών τι φύλον, έγρήσαντο δ' όρμητηρίω Έρωμαῖοι πρὸς τὸν Σικελικὸν πόλεμον τὸν πρὸς Καργηδονίους, 10 καὶ μετά ταῦτα Πομπήιος ὁ Σέξτος ένταῦθα συνείγε τὸ ναυτικόν, πολεμών πρός τον Σεβαστον Καίσαρα, έντευθεν δέ καί την φυγην έποιήσατο, έκπεσών έκ της νήσου. δείκνυται δε καί ή Χάρυβδις μικρον προ της πόλεως εν τῷ πόρω, βάθος έξαίσιον, είς δ αὶ παλίρροιαι τοῦ Πορθμοῦ κατάγουσιν εὐφνώς τὰ 15 σκάφη τραγηλιζόμενα μετὰ συστροφής καὶ δίνης μεγάλης καταποθέντων δε καὶ διαλυθέντων τὰ ναυάγια παρασύρεται πρὸς ηιόνα της Ταυρομενίας, ην καλούσιν από του συμπτώματος τούτου Κοπρίαν. τοσούτον δ' έπεκράτησαν οι Μαμερτίνοι παρά τοῖς Μεσσηνίοις, ὤστ' ἐπ' ἐκείνοις ὑπῆρξεν ἡ πόλις καλοῦσι 20 δε Μαμερτίνους μάλλον απαντες αύτους ή Μεσσηνίους, εὐοίνων τε σφόδρα της γώρας ούσης, ού Μεσσήνιον καλούσι τὸν οίνον, άλλα Μαμερτίνον, τοίς αρίστοις εναμιλλον όντα τών Ίταλικών. οἰκεῖται δ' ἱκανώς ἡ πόλις, μάλλον δὲ Κατάνη καὶ γὰρ οἰκήτορας δέδεκται Ῥωμαίους: ἦττον δ' ἀμφοῖν τὸ Ταυρο- 25 μένιον. καὶ Κατάνη δ' ἐστὶ Ναξίων τῶν αὐτῶν κτίσμα, Ταυφομένιον δε των εν Τβλη Ζαγκλαίων απέβαλε δε τους οίκή-Α. 412 τορας τοὺς έξ ἀρχῆς ἡ Κατάνη, κατοικίσαντος ἐτέρους Ιέρωνος τοῦ Συρακουσίων τυράννου καὶ προσαγορεύσαντος αὐτὴν

<sup>2.</sup> μεσσίτη C. 4. στηλίδος edd. 8. κατάνη CB (ex corr.).

— ἐπώκισαν edd. 10. τὸν] τοῦ (post πόλεμον) C. 11. ὁ om. C(?)
edd. — σέξστος A. 13. ἐκ om. ἐ Cor. 14. πόρψ] πορθμῷ edd.
15. αἱ om. C. — εὐφνῶς] εὐθτως Cor. 21. δὲ] τε Cor. 24. ἡ ante
Κατάνη add. edd. 26. ἡ ante Κατάνη add. C edd. 28. κατοικήσσιντος AB. 29. συρακουσσίων A.

Αἴτνην ἀντὶ Κατάνης. ταύτης δὲ καὶ Πίνδαρος κτίστορα λέγει αὐτόν, ὅταν φῆ·

ξύνες [δ] τοι λέγω, ζαθέων ἰερῶν ὁμώνυμε πάτερ, κτίστορ Αίτνας.

5 κατά δε την τελευτην τοῦ Ίερωνος κατελθόντες οἱ Καταναῖοι τούς τε ένοίκους έξέβαλον καὶ τὸν τάφον ἀνέσκαψαν τοῦ τυράννου. οἱ δὲ Αἰτναῖοι παραγωρήσαντες την Ίννησαν καλουμένην της Αίτνης όρεινην οικησαν και προσηγόρευσαν το γωρίον Αίτνην, διέγον τῆς Κατάνης σταδίους ὀγδοήκοντα, καὶ τὸν Ἱέ-10 ρωνα οίκιστην ἀπέφηναν. ὑπέρκειται δὲ μάλιστα τῆς Κατάνης ή Αίτνη, καὶ τῶν περὶ τοὺς κρατῆρας παθῶν πλεῖστον κοινωνεῖ· καὶ γὰρ οἱ ῥύακες εἰς τὴν Καταναίαν έγγυτάτω καταφέ- C. 26! ρονται, καὶ τὰ περὶ τοὺς εὐσεβεῖς ἐκεῖ τεθρύληται τὸν Ἀμφίνομον καὶ τὸν Αναπίαν, οἱ τοὺς γονέας ἐπὶ τῶν ώμων ἀρά-15 μενοι διέσωσαν έπιφερομένου τοῦ κακοῦ. ὅταν, †τῷ Ποσειδώνιος, Α. 41: γίτηται τὰ περὶ τὸ ὄρος, κατατεφρούται πολλῷ βάθει τὰ Καταναίων χωρία ή μεν ουν σποδός, λυπήσασα πρός καιρόν, εὐεργετεῖ τὴν χώραν χρόνοις ὕστερον· εὐάμπελον γὰρ παρέγεται καὶ γρηστόκαρπον, τῆς ἄλλης οὐχ ὁμοίως οὖσης εὐοίνου τάς 20 τε φίζας, [ας] έκφέρει τα κατατεφρωθέντα χωρία, πιαίνειν \*δ'\* έπὶ τοσούτον τὰ πρόβατά φασιν, ώστε πνίγεσθαι· διόπερ έχ των ωτων αφαιρούσιν αίμα δι' ήμερων τεσσάρων ή πέντε, κα-

<sup>3.</sup> ξενεστοι (sic) A ξένεστοι CIB, sed in hoc puncta et sub hac voce et sub λέγω sec. m. appicta: cf. de hoc fragmento Boeckh. cd. Pind. II, 2, 597. — πατής codd. αἴτνης codd. κατὰ] μετὰ Cor. 7. lvyngav A sec. m. corr. 11. exelvy ante nouverer excidisse suspi-12.  $\tau \dot{\eta} \nu$  om. C. 13. Ικεί τεθούληται Ικτεθούληται codd. Xyl. corr. 15. τω ovr, φησι Cor., atque aut haec aut similia excidisse manifestum est. — ποσειδώτι Al ποσιδώτι BC ποσειδεωνι Xyl., Cor. corr. 16. φαίνηται codd. φλέγηται Cor., sed φαίνηται servandum esse postea censuit (v. Praef. vol. III p. ζ'); Grosk. aut φλέγηται τῷ πυρί, aut potius συμβαίνη τὰ περί scriptum fuisse suspicatus est. Quae denique ipsi reposuimus verissima esse, literarum PA forma sponte sua docet. — καταντεφορύρηται ACl. codd. Cor. ald. — δ' om. Cor. πιαίνει δ' Epit. 22. τεσσαράχοντα η πεντήχοντα k edd. In Epit. est tantummodo Δ omisso altero numero. Quae codicum scriptura parum videtur verisimilis, ac supra III,

θάπεο τοῦτο καὶ κατὰ τὴν Ἐρύθειαν συμβαῖνον εἰρήκαμεν. ὁ δὲ ὑύαξ εἰς πῆξιν μεταβάλλων ἀπολιθοῖ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς τῆς ἐκαιράνειαν τῆς ἀναλύψαι βουλομένοις τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπιφάνειαν τοῖς ἀνακαλύψαι βουλομένοις τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπιφάνειαν. τακείσης γὰρ ἐν τοῖς κρατῆρσι τῆς πέτρας, εἰτ ἀναβληθείσης, τὸ ὑπερχυθὲν τῆς κορυφῆς ὑγρὸν πηλός ἐστι μέλας, ὑέων κατὰ τῆς ὀρεινῆς εἰτα πῆξιν λαβών γίνεται λίθος μυλίας, τὴν αὐτὴν φυλάττων κρόαν, ἢν ὑέων εἰχε. καὶ ἡ σποδὸς δὲ καιομένων τῶν λίθων λίνη σποδῷ τρέφεται, τοιοῦτον ἔχειν τι οἰκείωμα πρὸς τὴν ἄμ- 10 πελον εἰκὸς τὴν Αἰτναίαν σποδόν.

4. Τὰς δὲ Συρακούσας Αρχίας μὲν ἔκτισεν ἔκ Κορίνθου πλεύσας περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, οἰς φἰκίσθησαν ἢ τε Νάξος καὶ τὰ Μέγαρα. ἄμα δὲ Μύσκελλόν τέ φασιν εἰς Δελφοὺς ἐλθεῖν καὶ τὸν Αρχίαν χρηστηριαζόμενον, ἐρέσθαι [δὲ] τὸν 15 14 θεόν, πότερον αἰροῦνται πλοῦτον, ἢ ὑγίειαν τὸν μὲν οὖν Αρχίαν ἐλέσθαι τὸν πλοῦτον, Μύσκελλον δὲ τὴν ὑγίειαν τῷ μὲν δὴ Συρακούσας δοῦναι κτίζειν, τῷ δὲ Κρότωνα. καὶ δὴ συμβῆναι Κροτωνιάτας μὲν οὕτως ὑγιεινὴν οἰκῆσαι πόλιν, ὥσπερ εἰρήκαμεν, Συρακούσας δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ἐκπεσεῖν πλοῦτον, ὧστε 20 καὶ αὐτοὺς ἐν παροιμία διαδοθῆναι, λεγόντων πρὸς τοὺς ἄγαν πολυτελεῖς, ὡς οὐκ ἂν ἐκγένοιτο αὐτοῖς ἡ Συρακουσίων δεκάτη.

<sup>169,</sup> quem locum Strabo ipse mox comparat, frequentissimo dissensu alii codices exhibent τριάκοντα, alii πεντήκοντα, quod praetulisse nunc me poemitet. 10. τι om. BCl 1. ξουθίαν ΑΒCl. 2. ģola; C. edd. 12. συρακούσσας AC. 13. η τε] καὶ ή ald. στηριαζομένους k, inde χρηστηριασομένους Cor. - ούς ante έρέσθαι add. Cor.; equidem malui de inserere cum Grosk. 16. tòv - bylevar om. 1B, sed in hoc sec. m. in marg. add. 18. Si post zai 19. την ante πόλιν add. l. - ώς εξρήκαμεν ald. ώς προειρήπαμεν Cor. 20. πλούτου C(?) edd. inde a Cas. 22. ἐκγένοιντο ClB (in hoc puncta sub altero ν sec. m.), Epit. haec habet: — ή παροιμία λένουσα περί των υπευβολών, ότι οὐδε την των Συρακουσίων δεκάτην αμείβω. Codicum tamen scripturae concinit Steph. Byz. s. v. Συρακούσαι. Nihilominus sanum non puto expéroiro, quod nemo adhuc explicavit, ac nescio an Strabo scripscrit exhévoito: cf. Append. Proverb. ap. Schneidew. IV, 88.

πλέοντα δε τον Αργίαν είς την Σικελίαν καταλιπείν μετά μέρους της στρατιάς του των Ήρακλειδων γένους Χερσικράτη συνοικιούντα την νύν Κέρκυραν καλουμένην, πρότερον δέ Σγερίαν. έχεινον μεν οὖν έχβαλόντα Λιβυρνούς χατέχοντας οἰκίσαι 5 την νήσον, τὸν δ' Αργίαν κατασγόντα πρὸς τὸ Ζεφύριον τών C. 270 Δωριέων εύρόντα τινάς δεύρο άφιγμένους έκ της Σικελίας παρά των τὰ Μέγαρα κτισάντων ἀναλαβεῖν αὐτούς, καὶ κοινή μετ' αὐτῶν κτίσαι τὰς Συρακούσας †ἀπιόντας. ηὐξήθη δὲ καὶ διὰ την της γώρας εὐδαιμονίαν ή πόλις καὶ διὰ την τῶν λιμένων 10 εὐουΐαν. οι τε ανδρες ήγεμονικοί κατέστησαν, καί συνέβη Συραχουσίοις τυραννουμένοις τε δεσπόζειν τῶν ἄλλων καὶ έλευθερωθεῖσιν έλευθεροῦν τοὺς ὑπὸ τῶν βαρβάρων καταδυναστευομένους. ήσαν γαρ των βαρβάρων οι μεν ένοικοι, τινες δ' έκ τῆς περαίας ἐπήεσαν, οὐδένα δὲ τῆς παραλίας εἴων οἱ Ελληνες 15 απτεσθαι, της δε μεσογαίας απείργειν παντάπασιν ούκ ισγυον, άλλα διετέλεσαν μέγρι δεύρο Σικελοί καί Σικανοί καί Μόργητες καὶ άλλοι τινές νεμόμενοι την νησον, ών ήσαν καὶ Ίβηρες, ουσπερ πρώτους φησί των βαρβάρων Έφορος λέγεσθαι της Σικελίας οἰχιστάς. καὶ τὸ Μοργάντιον δὲ εἰκὸς ὑπὸ τῶν Μοργή-20 των ωλίσθαι πόλις δ' ην αύτη, νύν δ' οὐκ ἔστιν. ἐπελθόντες δὲ Καργηδόνιοι καὶ τούτους οὐκ ἐπαύσαντο κακοῦντες καὶ τοὺς Έλληνας, άντεῖγον δ' όμως οἱ Συρακούσιοι. 'Ρωμαῖοι δ' ύστερον καὶ τοὺς Καργηδονίους έξέβαλον καὶ τὰς Συρακούσας έκ πολιορχίας είλον. έφ' ήμων δὲ Πομπηίου τάς τε ἄλλας κακώ- Α. 41ξ 25 σαντος πόλεις καὶ δὴ καὶ τὰς Συρακούσας, πέμψας ἀποικίαν ό Σεβαστὸς Καΐσαο πολύ μέρος τοῦ παλαιοῦ κτίσματος ἀνέλαβε. πεντάπολις γὰο ἦν τὸ παλαιὸν, ὀγδοήκοντα καὶ έκατὸν

<sup>2.</sup> στρατείας ABl στρατίας C. — χερσικράτα C χερσικράτει l Χερσικράτην edd.
3. Κόρκυραν Cor., eamque formam plerisque aliis locis codd. exhibent.
4. ολήσαι ald.
8. ἀπιόντας om. no ἀπιόντα edd. Ceterum post κτισάντων collocandum esse hoc participium recte censuit Grosk.
10. τε om. ald.
11. τε] τὸ codd.
14. ἐπήεσαν om. C.
18. πρώτον codd. Cor. corr. — λέγεσθαι] γενέσθαι Cor.
19. τὸ] τὴν codd. Cor. corr.
20. ἐκῆσθαι codd.
23. συρακούσσας A.
27. Hoc loeo in marg. A pr. m. scripta sunt haec: διόδωρος ὁ ἱστορικὸς τετράπολίν φησι συρακούσσας, ἐν οῖς ἀφομοιοῖ

σταδίων ἔχουσα τὸ τεῖχος. ἄπαττα μὲν δὴ τὸν κύκλον τοῦτον ἐκπληροῦν οὐδὲν ἔδει, τὸ δὲ συνοικούμενον τὸ πρὸς τῆ νήσφ τῆ 'Ορτυγία μέρος φήθη δεῖν οἰκίσαι βέλτιον, ἀξιολόγου πόλεως ἔχον περίμετρον· ἡ δ' 'Ορτυγία συνάπτει γεφύρα πρὸς τὴν ἤπειρον οὐσα, κρήνην δ' ἔχει τὴν Αρέθουσαν, ἔξιεῖσαν πο- 5 ταμὸν εὐθὺς εἰς τὴν θάλατταν. μυθεύουσι δὲ τὸν Αλφειὸν εἰναι τοῦτον, ἀρχόμενον μὲν ἐκ τῆς Πελοποννήσου, διὰ δὲ τοῦ πελάγους ὑπὸ γῆς τὸ ὑεῖθρον ἔχοντα μέχρι πρὸς τὴν Αρέθουσαν, εἰτ' ἐκδιδόντα ἐνθένδε πάλιν εἰς τὴν θάλατταν. τεκμηριοῦνται δὲ τοιούτοις τισί· καὶ γὰρ φιάλην τινὰ ἐκπεσοῦσαν εἰς 10 τὸν ποταμὸν \*ἐνόμισαν\* ἐν 'Ολυμπία δεῦρο ἀνενεχθῆναι εἰς τὴν κρήνην, καὶ θολοῦσθαι ἀπὸ τῶν ἐν 'Ολυμπία βουθυσιῶν. ὅ τε Πίνδαρος ἐπακολουθῶν τούτοις εἴρηκε τάδε·

Α. 416 ἄμπνευμα σεμνὸν Άλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν θάλος, Όρτυγία.

15

C. 271 συναποφαίνεται δὲ τῷ Πινδάρῳ ταὐτὰ καὶ Τίμαιος ὁ συγγραφεύς. εἰ μὲν οὖν πρὸ τοῦ συνάψαι τῷ θαλάττη κατέπιπτεν ὁ Αλφειὸς εἴς τι βάραθρον, ἦν τις ἂν πιθανότης ἐντεῦθεν διήκειν κατὰ γῆς ὁεῖθρον μέχρι τῆς Σικελίας, ἀμιγὲς τῷ θαλάττη διασῶζον τὸ πότιμον ὕδωρ ἐπειδὴ δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ στόμα 20 φανερόν ἔστιν εἰς τὴν θάλατταν ἐκδιδόν, ἐγγὺς δὲ μηδὲν ἐν τῷ πόρῳ τῆς θαλάττης φαινόμενον στόμα τὸ καταπῖνον τὸ

αντιόχειαν την πρός δρέντη (sic) ταϊς συρακούσσαις (hodie haec non ex-3. aξιόλογον codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. γ<sub>Q</sub>, ηπειρον πρόσγειος οίσα n, inde πρόσγειος rec. Sbk. Cor. Similiter Cic. in Verrem IV, 52, 117: pars oppidi, mari disiuncta angusto, ponte rursum adiungitur et continetur. **6.** εἰς πρὸς *l*. 7. ξυχόμενον scribendum esse suspicatur Cas. coll. Mosch. Id. VII. in. — ἐκ] ἀπὸ tq edd. ενθένδε om. ald. 11. ἐνόμισαν Casaubono iam suspectum om. Cor., post 'Ολυμπία collocari malit Grosk.: cf. ad 259 extr. ACB, sed in hoc puncta sec. m. supposita, τόδε ald., Pindari verbis hanc vocem adjungens. Ideo om. edd. inde a Xyl. 14. ἀνπνευμα (sic) ACl πνευμα B (sed π in litura scriptum) k ald. — αλφειου codd. 15. κλειταν] κρήτας codd. Xyl. corr. ex Pind. Nem. I. in. - συράκουσσαν A συρακουσσαν B συρακουσαν Cl. 16. ταυτα ald. διήκειν om. E. 19. τὰ ψείθου κατά γης Ι. 20. ἐπεὶ Ε.

δευμα του ποταμού (καίπες οὐδ' ούτως αν συμμείναι γλυκύ, όμως τό γε έπὶ πλέον, εί καταδύνει είς τὸ κατά γῆς ὁεῖθρον), παντάπασιν ἀμήχανόν έστι. τό τε γὰρ τῆς Αρεθούσης ὕδωρ άντιμαρτυρεί, πότιμον όν τό τε διά τοσούτου πόρου συμμένειν 5 τὸ ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ, μὴ διαχεόμενον τῆ θαλάττη, μέχρι ἂν είς τὸ πεπλασμένον ἡεῖθρον ἐμπέση, παντελώς μυθώδες. μόλις γάρ ἐπὶ τοῦ Ροδανοῦ τοῦτο πιστεύομεν, οδ συμμένει τὸ ρεῦμα διά λίμνης ίόν, δρατήν σώζον την βύσιν άλλ' έκει μέν καί βραγύ διάστημα καὶ οὐ κυμαινούσης τῆς λίμνης, ἐνταῦθα δέ, 10 οπου γειμώνες έξαίσιοι καὶ κλυδασμοί, πιθανότητος οὐδεμιᾶς οίκεῖος ὁ λόγος. ἐπιτείνει δὲ τὸ ψεῦδος ἡ φιάλη παρατεθεῖσα: οὐδὲ γὰρ αὐτὴ ρεύματι εὐπειθής, οὐχ ὅπως τοσούτω τε καὶ διὰ τοιούτων πόρων φερομένω. φέρονται δ' ύπο γης ποταμοί πολλοί καὶ πολλαγού τῆς γῆς, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τοσούτον διάστημα· εἰ 15 δε τούτο δυνατόν, τά γε προειρημένα άδύνατα καὶ τῷ περὶ τοῦ Ίνάγου μύθο παραπλήσια:

**δεῖ γὰρ ἀπ' ἄχρας** 

Πίνδου (φησιν ὁ Σοφοκλῆς) Λάκμου τ' ἀπὸ Περραιβῶν εἰς Άμφιλόχους καὶ Ακαρνᾶνας, μίσγει δ' ὕδασιν τοῖς Αγελφου.

καὶ ύποβὰς,

erdérd' eig A0705

διὰ χῦμα τεμών ἥχει δῆμον τὸν Λυρχείου.

A. 417

25 έπιτείνουσι δε την τοιαύτην τερατολογίαν οι τον Ίνωπον είς Δή-

<sup>1.</sup> συμμείναι codd. edd. — γλυκὺν BCl. 2. Malim καταδύτοι. 8. exervo ABCl exet, quod reposuit Cor., est in E. - xat om. Cas. 9. τὸ ante διάστημα add. Cor. 11. ολκείας ABCl ολκείος ο, unde 12. αυτη codd. Cor. corr. — ούχ όπως τοσούτω] ούχλ τῷ τότε οὕτω ABCl Cor. corr. ex Sbk. coni. 13. πόρων δρῶν codd. Cor. corr. —  $\gamma \tilde{\eta} \nu$  edd. 15. τῷ] τὰ codd. Cor. corr. 19. z Axagrāras Sbk. Cor. codd. — περρεβων BCl. 20. τοῖς ] τοῦ 22. ενθένδε codd. - ες Bl. Videtar scribendum ένθεν ες. 23.  $\eta_{\text{xei}}$  thou ACl. —  $\delta \tilde{\eta}_{\mu}$ or  $\delta \eta_{\mu}$ or  $\delta r_{\mu}$ or  $\delta r_{\mu$ Sbk. corr. ex Cas. et Tyrwh. coni. 24. lugatov codd. Sbk. corr. ex Tyrwh. sent. 25. τον Ίνωπον] χονινωπον ACIB (sed hic sec. m. corr.) Xyl. corr.

λον έχ τοῦ Νείλου περαιοῦντες. Αλφειὸν δὲ Ζωίλος ὁ ἡήτωρ ἐν τῷ Τενεδίων ἐγκωμίφ φησὶν ἐκ Τενέδου ἡεῖκ, ὁ τὸν Ὁμηρον ψέγων ὡς μυθογράφον. Ἰβυκος δὲ τὸν ἐν Σικυῶνι Ασωπὸν ἐκ Φρυγίας ἡεῖν φησι. βελτίων δ' Εκαταῖος, ὅς φησι τὸν 
ἔν τοῖς Αμφιλόχοις Ἰναχον ἐκ τοῦ Λακμοῦ ἡέοντα, ἔξ οῦ καὶ ὁ Αἴας ἡεῖ, ἔτερον είναι τοῦ Αργολικοῦ, ἀνομάσθαι δ' ὑπὸ 
Αμφιλόχου τοῦ καὶ τὴν πόλιν Ἄργος Αμφιλοχικὸν καλέσαντος τοῦτον μὲν οὖν οὖτός φησιν εἰς τὸν Αχελῷον ἐκβάλλειν, τὸν 
δὲ Αἴαντα εἰς Απολλωνίαν πρὸς δύσιν ἡεῖν. ἑκατέρωθεν δὲ 
τῆς νήσου λιμήν ἐστι μέγας, ὧν ὁ μείζων καὶ ὀγδρήκοντας στα- 10

- C. 272 δίων ἐστί. ταύτην δὲ τὴν πόλιν ἀνέλαβεν ὁ Καῖσαρ καὶ τὴν Κατάνην, ὡς δ' αὕτως Κεντόριπα, συμβαλομένην πολλὰ πρὸς τὴν Πομπηίου κατάλυσιν. κεῖνται δ' ὑπὲρ Κατάνης τὰ Κεντόριπα, συνάπτοντα τοῖς Αἰτναίοις ὅρεσι καὶ τῷ Συμαίθῳ ποταμῷ ῥέοντι εἰς τὴν Καταναίαν.
- 5. Τῶν δὲ λοιπῶν τῆς Σικελίας πλευρῶν ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Παχύνου πρὸς Λιλύβαιον διήκουσα ἐκλέλειπται τελέως, ἄχη τινὰ σώζουσα τῶν ἀρχαίων κατοικιῶν, ὧν ἦν καὶ Καμάρινα, ἄποικος Συρακουσίων. Ακράγας δὲ Γελώων οὖσα καὶ τὸ ἐπίνειον καὶ Λιλύβαιον ἔτι συμμένει. τῆ γὰρ Καρχηδονία τούτων 20 μάλιστα ὑποπιπτόντων τῶν μερῶν, μακροὶ καὶ συνεχεῖς οἱ πό-Α. 418 λεμοι γενόμενοι τὰ πολλὰ κατέφθειραν. ἡ δὲ λοιπὴ καὶ μεγίστη πλευρά, καίπερ οὐδ' αὐτὴ πολυάνθρωπος οὖσα, ὅμως ἰκα
  - στη πλευρά, καίπερ ούδ' αὐτὴ πολυάνθρωπος οὐσα, ὅμως ἰκανῶς συνοικεῖται. καὶ γὰρ Ἅλαισα καὶ Τυνδαρὶς καὶ τὸ τῶν
    Αἰγεστέων ἐμπόριον καὶ Κεφαλοίδιον πολίσματά ἐστι Πάνορμος 25
    δὲ καὶ Ῥωμαίων ἔχει κατοικίαν. τὴν δὲ Αἰγεσταίαν κτισθῆναί

<sup>5.</sup> ἀντιλόχοις Cl. — λαχμοῦ ACB, sed in hoc x sup. χ sec. m. add. 6. ἀνόμασται AB. 8. τοῦτο BC: — οὖν om. o ald. — οὖνως AB, sed ς post erasum, οὖτω ald. 9. τὴν ante δύσιν add. ald. 12. συμβαλλομένην codd. Cor. corr. 13. κεντορίπα A. 16. πευρῶν A. 17. τὸ ante Λιλύβαιον add. edd. 19. δὲ λέγω ιωνουσα (sic) ACl δὲ Ἰώνων οὖσα B edd. Verum esse quod restitui et codd. scriptura docet et Thucyd. VI, 4. 24. Άλεσα codd. 25. αἰγεστέων A et ἐγεσταίων ex corr. sec. m.: v. ad p. 254. 266. — ἐμπορεῖον A edd. — κεφαλοίδεις AClB, sed in hoc ιον sup. εις sec. m. add. 26. αἰγεστάν ClA (in hoc ἐγεσταίαν corr. sec. m.) αἰγεσταίαν B Αἴγεσταν edd. inde a Xyl.

φασιν ύπὸ τῶν μετὰ Φιλοκτήτου διαβάντων εἰς τὴν Κροτωνιατιν, καθάπερ ἐν τοῖς Ιταλικοῖς εἴρηται, παρ' αὐτοῦ σταλέντων εἰς τὴν Σικελίαν μετὰ Αἰγέστου τοῦ Τρωός.

6. Έν δε τη μεσογαία την μεν Ένναν, εν ή το ίερον της Δή-5 μητρος, έχουσιν όλίγοι, κειμένην έπὶ λόφφ, περιειλημμένην πλάτεσιν όροπεδίοις άροσίμοις πάσαν. έκάκωσαν δ' αὐτὴν μάλιστα έμπολιορκηθέντες οἱ περὶ Εὖνουν δραπέται, καὶ μόλις έξαιρεθέντες ύπὸ Ρωμαίων: ἔπωθον δὲ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ Καταναῖοι καὶ Ταυρομενίται καὶ άλλοι πλείους. †οίκείται δὲ καὶ ὁ Ερυξ 10 λόφος ύψηλός, ίερον έχων Αφροδίτης τιμώμενον διαφερόντως, ίεροδούλων γυναικών πλήρες τὸ παλαιόν, ας ανέθεσαν κατ' εὐγήν οι τ' έκ της Σικελίας και έξωθεν πολλοί νυνι δ' ώσπερ αὐτὴ ἡ κατοικία λειπανδρεῖ \*ἢ τὸ ἱερόν\*, καὶ τῶν ἱερῶν σωμάτων έκλελοιπε τὸ πληθος. ἀφίδουμα δ' ἐστὶ καὶ ἐν Ῥώμη 15 της θεού ταύτης το προ της πύλης της Κολλίνης ίερος Αφροδίτης Έρυκίνης λεγόμενον, έγον καὶ νεών καὶ στοάν περικειμένην άξιόλογον. ή δ' άλλη κατοικία καὶ τῆς μεσογαίας ποιμέκων ή πλείστη γεγένηται ούτε γαο Ίμέραν έτι συνοικουμένην ίσμεν ούτε Γέλαν ούτε Καλλίπολιν ούτε Σελινούντα ούτ' Εύβοιαν 20 οὖτ' ἄλλας πλείους, ὧν την μεν Ίμεραν οἱ εν Μυλαῖς ἔκτισαν Ζαγκλαῖοι, Καλλίπολιν δὲ Νάξιοι, Σελινοῦντα δὲ οἱ αὐτόθι Α. 419 Μεγαρείς, Ευβοιαν δε οί Λεοντίνοι. και των βαρβαρικών δ'

3. alyeorov A et enerou ex corr. sec. m.: v. ad p. 254. πεδίοις ald. - πάσιν Cor. ex Cluv. coni. (v. Sic. ant. p. 315), quae 8. avrà om. C(?) ravra om. B ald. valde arridet. ολκείται δε και δ Ερυξ — και στοάν περικειμένην άξιόλογον verissime, ut opinor, Schleiermacher. in schedd. Lachm. suspicatur transponenda esse post verba μετά Αλγέστου του Τρωός. Etenim verborum ordine, qui nunc est, servato non tantum mons Eryx in ipsa maris ora situs incommodissime inter loca mediterranea recensetur, sed interrumpitur etiam 11. ἀνετίθεσαν ο Cor. 13.  $\tilde{\eta}$  xal B (sed in litura sec. m. scriptum) edd., sed Cor. verba καὶ τὸ ἐερὸν asteriscis inclusit, quae quam incommoda sint restituta codd. scriptura manifestius etiam docet. 17. xai asteriscis inclusit Cor. 19. ovte Télar asteriscis inclusit Cor. — σεληνοῦντα ABC. 20. allous ABCI allas no, rec. Cas. - Ίμέραν μεν edd. 21. Post Ζαγκλαΐοι Grosk. excidisse putat Γέλαν δε 'Pόδιοι. — σεληνούντα ABC. 22. Post Acortivos

- C. 273 εξηλείφθησαν πολλαί, καθάπερ οἱ Καμικοὶ τὸ Κωκάλου βασίλειον, παρ' ο Μίνως δολοφονηθήναι λέγεται. την οθν έρημίαν κατανοήσαντες Ρωμαίοι, κατακτησάμενοι τά τε όρη καὶ τῶν πεδίων τὰ πλεῖστα ἱπποφορβοῖς καὶ βουκόλοις καὶ ποιμέσι παρέδοσαν ύφ' ών πολλάκις είς κινδύνους κατέστη μεγάλους ή 5 νήσος, τὸ μὲν πρώτον ἐπὶ ληστείας τρεπομένων σποράδην τών νομέων, είτα καὶ κατὰ πλήθη συνισταμένων καὶ πορθούντων τας κατοικίας, καθάπερ ήνίκα οί περί Εύνουν την Ένναν κατέσγον. νεωστὶ δ' ἐφ' ἡμῶν εἰς την Ῥώμην ἀνεπέμφθη Σέλουρός τις, Αίτνης υίδς λεγόμενος, στραπιάς άφηγησάμενος καί 10 λεηλασίαις πυκναίς καταδεδραμηκώς τὰ κύκλφ τῆς Αίτνης πολυν γρόνον, δν έν τη άγορα μονομάγων άγωνος συνεστώτος είδομεν διασπασθέντα ύπὸ θηρίων έπὶ πήγματος γάρ τινος ύψηλου τεθείς ώς αν έπι της Αίτνης, διαλυθέντος αίφνιδίως καί συμπεσόντος, κατηνέχθη καὶ αὐτὸς εἰς γαλεάγρας θηρίων εὐδια- 15 λύτους, ἐπίτηδες παρεσκευασμένας ὑπὸ τῷ πήγματι.
  - 7. Την δὲ τῆς χώρας ἀρετην θουλουμέτην ὑπὸ πάντων, οὐδὲν χείρω τῆς Ἰταλίας ἀποφαινομένων, τί δεῖ λέγειν; σίτφ δὲ καὶ μέλιτι καὶ κρόκφ καὶ ἄλλοις τισὶ κᾶν ἀμείνω τις φαίη. πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐγγύθεν ἀσανεὶ γὰρ μέρος τι τῆς Ἰταλίας 20 ἐστὰν ἡ νῆσος, καὶ ὑποχορηγεῖ τῆ Ῥώμη, καθάπερ ἐκ τῶν Ἰταλικῶν ἀγρῶν, ἔκαστα εὐμαρῶς καὶ ἀταλαιπώρως. καὶ δὴ καὶ καλοῦσιν αὐτὴν ταμεῖον τῆς Ῥώμης κομίζεται γὰρ τὰ γινόμενα πάντα πλὴν ὀλίγων τῶν αὐτόθι ἀναλισκομένων δεῦρο. ταῦτα δ' ἐστὰν οὐχ οὶ καρποὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ βοσκήματα καὶ δέρ- 25 ματα καὶ ἔρια καὶ τὰ τοιαῦτα. φησὶ δ' ὁ Ποσειδώνιος οἰον ἀκροπόλεις ἐπὶ θαλάττης δύο τὰς Συρακούσας ἰδρῦσθαι καὶ τὸν Ἔρυκα, μέσην δὲ ἀμφοῖν ὑπερκεῖσθαι τῶν κύκλφ πεδίων

Siebks. valde probabiliter censet collocanda esse, quae in fine §. 7 leguntur inde a κεκάκωται δὲ καὶ ἡ Λεοντίνη πᾶσα usque ad τῶν δ' εὐτυχημάτων οὐκ ἀεί. Ab eo certe loco, quo nunc leguntur, aliena esse manifesto apparet.

1. ἐξελείφθησαν Cl(?) edd. — κωμικοὶ codd. Xyl. corr.

11. πυκταῖς] συχταῖς C.

12. ὃν οπ. Cl τοῦτον δ' B ald.

16. ὑπὸ — θρυλουμένην pr. m. add. in marg. B.

21. ἰταλίων B.

23. ταμιεῖον edd.

27. συρακούσσας AC.

την Ένναν. † κεκάκωται δε και ή Λεοντίνη πάσα, Ναξίων οὖσα Α. 420 και αὐτη τών αὐτόθι των μεν γὰρ ἀτυχημάτων έκοινώνησαν ἀεὶ τοῖς Συρακουσίοις, των δ' εὐτυχημάτων οὐκ ἀεί.

8. Πλησίον δὲ τῶν Κεντορίπων ἐστὶ πόλισμα, ἡ μικρὸν 5 έμπροσθεν λεγθείσα Αίτνη, τούς αναβαίνοντας έπὶ τὸ όρος δεγομένη καὶ παραπέμπουσα · έντεῦθεν γὰρ ἀργή τῆς ἀκρωρείας. έστι δὲ ψιλὰ τὰ ἄνω χωρία καὶ τεφρώδη καὶ γιόνος μεστὰ τοῦ γειμώνος, τὰ κάτω δὲ δρυμοῖς καὶ φυτείαις διείληπται παντοδαπαῖς. ἔοικε δὲ λαμβάνειν μεταβολάς πολλάς τὰ ἄκρα τοῦ ὅρους 10 διὰ τὴν νομὴν τοῦ πυρός, τοτὲ μὲν είς ενα κρατῆρα συμφερομένου, τοτε δε σχιζομένου, και τοτε μεν ούακας αναπέμποντος, τοτε δε C. 274 φλόγας καὶ λιγνύς, άλλοτε δὲ καὶ μύδρους άναφυσώντος άνάγκη δὲ τοῖς πάθεσι τούτοις τούς τε ὑπὸ γῆν πόρους συμμεταβάλλεω και τα στόμια ένίστε πλείω κατά την έπιφάνειαν την πέ-15 ριξ. οἱ δ' οὖν νεωστὶ ἀναβάντες διηγοῦντο ἡμῖν, ὅτι καταλά-Βοίεν ανω πεδίον διαλόν, δσον είκοσι σταδίων την περίμετρον, κλειόμενον όφρύι πεφρώδει, πειγίου τὸ υψος έγοντι, ωστε δείν καθάλλεσθαι τοὺς εἰς τὸ πεδίον προελθεῖν βουλομένους · ὁρᾶν τ' [έτ] τῷ μέσφ βουνὸν τεφρώδη την γρόαν, οιαπερ καὶ ή έπι-20 φάνεια καθεωράτο του πεδίου, ύπερ δε του βουνου νέφος όρθιον διανεστηχός είς ύψος όσον διακοσίων ποδών ήρεμούν (είναι γάρ καὶ νηνεμίαν), εἰκάζειν δὲ καπνῷ. δύο δὲ τολμήσαντας προελθεῖν είς τὸ πεδίον, ἐπειδή θερμοτέρας ἐπέβαινον τῆς ψάμμου καὶ βαθυτέρας, άναστρέψαι, μηδεν έγοντας περιττό-25 τερον φράζειν των φαινομένων τοῖς πόρρωθεν ἀφορώσι. νομίζειν δ' έχ της τοιαύτης όψεως πολλά μυθεύεσθαι, καὶ μάλι-

<sup>1.</sup> αίνταν C. — De verbis κεκάκωται — οὐκ ἀεί v. ad p. 272 extr. 3. συφακουσσίοις AC. 6. ἀκφωτηφίας ClB, sed in hoc puncta sub τη pos. 10. τότε μὲν — τότε δὲ ABC. — τότε δὲ — ἀναπέμποντος pr. m. add. in marg. B. 14. κατὰ] καὶ lB, sed in hoc κατὰ sec. m. add. — εἶναι ante τὴν πέριξ add. Cor. parum commode: crediderim potius ὅττα excidisse post ἐνίστε. 17. ἐχούση Cor., neque ego novi alium locum, quo ὀφψίς masc. genere sit positum. 18. καθαλέσθαι C. 19. ἐν om. ABCl ἐν μέσω Ερίτ. τ² ἐν ɨ, quod rec. Cor. — τε τὸ μέσον ald. 22. καὶ ast. incl. Cor. 23. προσελθεῖν ald. — ἐπεὶ δὲ ABCl ἐπειδὴ o, idque rec. Cor. — ἰβαινον ald. 24. ἄμμου ald.

στα οίά φασί τινες περί Έμπεδοκλέους, ότι καθάλοιτο είς τὸν κρατήρα καὶ καταλίποι τοῦ πάθους ίγνος τῶν ἐμβάδων τὴν έτεραν, ας εφόρει γαλκας εύρεθηναι γαρ έξω μικρον αποθεν του γείλους του πρατήρος, ώς ανερριμμένην ύπὸ της βίας του Α. 421 πυρός οὖτε γὰρ προσιτὸν είναι τὸν τόπον οὖθ' ὁρατόν, εἰκά- 5 ζειν τε μηδε καταρριφηναί τι δύνασθαι έκεισε ύπο της άντιπροίας των έχ βάθους ανέμων και της θερμότητος, ην προαπανταν εύλογον πόρρωθεν πρίν η τῷ στομίφ τοῦ κρατήρος προσπελάσαι εί δε καταρριφθείη, φθάνοι αν διαφθαρέν πρίν άναροιωήναι πάλιν, όποῖον παρελήφθη πρότερον. τὸ μὲν οὖν ἐκ- 10 λείπειν ποτε τὰ πνεύματα καὶ τὸ πῦρ, ἐπιλειπούσης \*ποτε \* τῆς ύλης, ούχ άλογον, ού μην έπι τοσούτον γε, ωστ' άντι της τοσαύτης βίας έφικτον άνθρώπο γενέσθαι τον πλησιασμόν, ψπέρκειται δ' ή Αίτνη μαλλον μέν της κατά τον Πορθμον και την Καταναίαν παραλίας, άλλα καὶ τῆς κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν πελα- 15 γος καὶ τὰς Διπαραίων νήσους. νύκτωρ μὲν οὖν καὶ φέννη φαίνεται λαμπρά έκ της κορυφης, μεθ' ημέραν δε καπνώ καὶ άγλύι κατέγεται.

9. Ανταίρει δε τῆ Αἴτνη τὰ Νευρώδη ὅρη ταπεινότερα μέν, πλάτει δε πολὺ παραλλάττοντα. ἄπασα δ' ἡ νῆσος κοίλη 20 κατὰ γῆς ἐστι, ποταμῶν καὶ πυρὸς μεστή, καθάπερ το Τυρρη
C. 275 νικὸν πέλαγος, ὡς εἰρήκαμεν, μέχρι τῆς Κυμαίας. Θερμῶν γοῦν ὑδάτων ἀναβολὰς κατὰ πολλοὺς ἔχει τόπους ἡ νῆσος, ὡν τὰ μεν Σελινούντια [καὶ τὰ] κατὰ Ἰμέραν άλμυρά ἐστι, τὰ δὲ Αἰγεσταῖα πότιμα. περὶ Ακράγαντα δε λίμναι τὴν μὲν γεῦσιν 25

<sup>1.</sup> καθάλλοιτο B ex corr. sec. m. ald. 2. xai om. C. - inβαίδων] εὐδομαίδων Ι. 4. ώς αν εροιμμένην Β. 6. μηδέν codd. καταριφηναι codd. — ἐκεῖσαι B. 7. πρὸ ἀπάντων BC. 8. προ-9. και ante καταρριφθείη add. Cor. — φθάνειν Cor. πελάση ΒC. – ἀναφιφηναι AB. 11. ra om. l. -10. παρελείφθη ΑΒ. ποτε om. Epit. Cor. 15. παραλίαν codd. 16. λιπαρέων CA et in hoc αι sup. ε sec. m. add. — καὶ om. Epit. 19. Νεβρώδη Cor. scriptorum Latinorum morem secutus: v. Sil. Ital. XIV, 237. Solin. c. 5, Gratius in Cyneg. v. 528. Mihi quoque verior videtur haec scriptura. 23. ἐκβολὰς ald. 24. σεληνούντια ABC. — καὶ τὰ om. codd. Cor. add. ex coni. Cluv. 25. αλγεσταῖα A et λγεσταῖα ex corr. sec. m.: v. ad p. 254.

έχουσαι θαλάττης, την δε φύσιν διάφορον ούδε γάρ τοῖς άκολύμβοις βαπτίζεσθαι συμβαίνει, ξύλων τρόπον ἐπιπολάζουσιν. οί Παλικοί δε κρατήρας έγουσιν αναβάλλοντας ύδωρ είς θολοειδες αναφύσημα και πάλιν είς τον αυτον δεγομένους μυγόν. 5 τὸ δὲ περὶ † Μάταυρον σπήλαιον έντὸς ἔγει σύριγγα εὐμεγέθη Α. 422 καὶ ποταμὸν δι' αὐτῆς ῥέοντα ἀφανῆ μέχρι πολλοῦ διαστήματος, ελτ' ανακύπτοντα πρός την έπιφανειαν, καθάπερ Όρόντης έν τῆ Συρία, καταδύς είς τὸ μεταξύ χάσμα Απαμείας καὶ Αντιογείας, δ κάλουσι Χάρυβδιν, ανατέλλει πάλιν έν τετταρά-Ο κοντα σταδίοις τα δε παραπλήσια καὶ ὁ Τίγρις έν τῆ Μεσοποταμία καὶ ὁ Νεῖλος ἐν τῆ Διβύη μικοὸν ποὸ τῶν πηγῶν. τὸ δὲ περὶ Στύμφαλον ὕδωρ ἐπὶ διακοσίους σταδίους ὑπὸ γῆν ένεγθέν έν τη Αργεία τον Έρασινον έκδιδωσι ποταμόν, καί πάλιν τὸ πρὸς τὴν Άρκαδικὴν Άσέαν ὑποβρύχιον ώσθὲν ὀψέ 5 ποτε τόν τ' Ευρώταν καὶ τὸν Άλφειὸν ἀναδίδωσιν, ώστε καὶ πεπιστεύσθαι μυθώδες τι, ότι των επιφημισθέντων στεφάνων έκατέρφ καὶ φιφέντων εἰς τὸ κοινὸν φεῦμα ἀναφαίνεται κατὰ τὸν ἐπιφημισμὸν ἑκάτερος ἐν τῷ οἰκείφ ποταμῷ. εἴρηται δὲ καὶ τὸ λεγόμενον περὶ τοῦ Τιμαύου.

20 10. Συγγενῆ δὲ καὶ τούτοις καὶ τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν πάθεσι τὰ περὶ τὰς Λιπαραίων νήσους καὶ αὐτὴν τὴν Λιπάραν δείκνυται. εἰσὶ δ' ἐπτὰ μὲν τὸν ἀριθμόν, μεγίστη δὲ ἡ Λιπάρα, Κνιδίων ἄποικος, ἐγγυτάτω τῆς Σικελίας κειμένη, μετά γε τὴν Θέρμεσσαν ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Μελιγουνίς ἡγήσατο 25 δὲ καὶ στόλφ καὶ πρὸς τὰς τῶν Τυρρηνῶν ἐπιδρομὰς πολὺν χρόνον ἀντέσχεν, ὑπηκόους ἔχουσα τὰς νῦν λεγομένας Λιπα-

<sup>1.</sup> Exovor BCl. 3. Ilalizoi] italizoi codd. Sbk. corr. ex Cas. coni. - Johudes Cor. 5. Méraugor Cor. nulla ratione addita. Neque tamen magis notum est hoc nomen illis locis, quam id, quod codd. exhibent, mutandum fortasse in Μάζαρον cum Cluv. (Sic. ant. p. 225) 11. πρὸ] ἀπὸ Sbk. Cor. ex Palm. coni. 13. ἀρ-14. Ασέαν ] άβίαν codd. Cas. corr. ex Xyl. coni. cf. VIII, yla C. 17. διφθένιων **Β**. 19. τιμαίου 16. πιστευθήναι ald. codd. Xyl. corr. 20. Sixellar diallar no Cor. 21. των post τας add. edd. — λιπαρέων ΑCE. 24. θέρμισσαν ald. παρέων ΑС.

ραίων τήσους, ας Αἰόλου τιτές προσαγορεύουσι. καὶ δη καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ἐπόσμησε πολλάκις τὸ ἐν Δελφοῖς ἀπὸ Α. 423 τῶν ἀκροθινίων · ἔχει δὲ καὶ τὴν γῆν εὐκαρπον καὶ στυπτηρίας μέταλλον εὐπρόσοδον καὶ θερμὰ ὖδατα καὶ πυρὸς ἀναπνοάς. ταύτης δὲ μεταξύ πώς ἐστι καὶ τῆς Σικελίας [ἡ Θέρμεσσα], 5 ἢν νῦν Ἱερὰν Ἡφαίστου καλοῦσι, πετρώδης πᾶσα καὶ ἔρημος [καὶ] διάπυρος · ἔχει δὲ ἀναπνοὰς τρεῖς ώς ᾶν ἐκ τριῶν κρατήρων. ἐκ δὲ τοῦ μεγίστου καὶ μύδρους αὶ φλόγες ἀναφέρουσιν, οὶ προσκεχώκασιν ἤδη πολὺ μέρος τοῦ πόρου. ἐκ δὲ τῆς τηρήσεως πεπίστευται, διότι τοῖς ἀνέμοις συμπαροξύνονται καὶ αὶ 10 φλόγες αἴ τε ἐνταῦθα καὶ αὶ κατὰ τὴν Αἴτνην, πανομένων δὲ

C. 276 παύονται καὶ αὶ φλόγες. οὐκ ἄλογον δέ· καὶ γὰρ οἱ ἄνεμοι γεννωνται καὶ τρέφονται, την ἀργην λαβόντες ἀπὸ των έκ τῆς θαλάττης αναθυμιάσεων, ωστ' από συγγενούς ύλης καὶ πάθους καὶ τὸ πῦρ έξαπτόμενον οὐκ έἄ θαυμάζειν τοὺς ὁρῶντας ἄλ- 15 λως γέ πως τὰ τοιάδε. Πολύβιος δὲ τῶν τριῶν κρατήρων τὸν μέν κατερρυηκέναι φησίν έκ μέρους, τους δε συμμένειν, τον δε μέγιστον τὸ χεῖλος ἔχειν, περιφερές ὄν, πέντε σταδίων. κατ' όλίγον δε συνάγεσθαι είς πεντήκοντα ποδών διάμετρον καθ' οδ βάθος είναι το μέγρι θαλάττης σταδιαΐον, ώστε καθοραν 20 ταῖς νηνεμίαις. εί δὲ ταῦτ' ἐστὶ πιστά, οὐκ ἀπιστητέον ἴσως οὐδὲ τοῖς περὶ Ἐμπεδοκλέους μυθολογηθεῖσιν. ἐὰν μὲν οὖν Νότος μέλλη πνεῖν, ἀχλὺν ὁμιχλώδη καταγεῖσθαι κύκλφ φησὶ τῆς νησίδος, ώστε μηδέ την Σικελίαν αποθεν φαίνεσθαι· όταν δέ Βορέας, φλόγας καθαράς ἀπὸ τοῦ λεγθέντος κρατήρος εἰς ύψος 25 έξαίρεσθαι καὶ βρόμους έκπέμπεσθαι μείζους τον δε Ζέφυρον μέσην τινά έχειν τάξιν. τους δ' άλλους κρατήρας όμοειδείς μέν είναι, τη δε βία λείπεσθαι των αναφυσημάτων έκ τε δη της διαφοράς των βρόμων και έκ του πόθεν άρχεται τα αναφυσή-

<sup>3.</sup> τὴν om. Bl Cor. 4. μετάλλων B ald. — ἐμπρόσοδον A Epit. ἐν πρόσοδον Cl πρόσοδον B ald. εὐπρόσοδον πο idque rec. Cor. 5. ἡ Θέρμεσσα om. codd. Cor. add. ex Cluv. sent. (Sic. aut. p. 407). 7. καὶ om. codd. Cor. add. 15. ἐξαναπτόμενον C(?) ald. — ἀμωςγέπως Cor. 19. τριάκοντα Epit. 21. ἀπιστέον ald. 22. ἐὰν οὖν μὲν C. 25. καθαρὰς] καθ' ᾶς Epit. 26. ἐκφέρεσθαι CE, sed in huius marg. ἐξαίρεσθαι pr. m. add. 29. τὰ om. 4BCL, sed

ματα καὶ αἱ φλόγες καὶ αἱ λιγνύες προσημαίνεσθαι καὶ τὸν εἰς ἡμέραν τρίτην πάλιν μέλλοντα ἄνεμον πνεῖν τῶν γοῦν ἐν Δι- Α. 42 πάραις γενομένης ἀπλοίας προειπεῖν τινάς φησι τὸν ἐσόμενον [ἄνεμον] καὶ μὴ διαψεύσασθαι. ἀφ' οῦ δὴ τὸ μνθωδέστατον 5 δοκοῦν εἰρῆσθαι τῷ ποιητῆ οὐ μάτην φαίνεσθαι λεχθέν, ἀλλ' αἰνιξαμένου τὴν ἀλήθειαν, ὅταν φῷ ταμίαν τῶν ἀνέμων τὸν Αίολον περὶ ὧν ἐμνήσθημεν καὶ πρότερον ἰκανῶς. \*ἔστιν ἡ ἐπίστασις τῆς ἐναργείας λέγοιτ' ἄν, ..... ἐπίσης τε γὰρ ἄμφω πάρεστι, καὶ διαθέσει καὶ τῷ ἐναργείᾳ· ἢ γε ἡδονὴ κοινὸν ἀμ- 10 φοτέρων. \* ἐπάνιμεν δ' ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἀφ' ὧν παρεξέβημεν.

11. Τὴν μὲν δὴ Λιπάραν καὶ τὴν Θέρμεσσαν εἰρήκαμεν. 
ἡ δὲ Στρογγύλη καλεῖται μὲν ἀπὸ τοῦ σχήματος, ἔστι δὲ καὶ αὐτὴ διάπυρος, βία μὲν φλογὸς λειπομένη, τῷ δὲ φέγγει πλεονεκτοῦσα· ἐνταῦθα δὲ τὸν Αἴολον οἰκῆσαί φασι. τετάρτη δ' 
15 ἐστὶ Λιδύμη, καὶ αὖτη δ' ἀπὸ τοῦ σχήματος ωνόμασται. τῶν 
δὲ λοιπῶν Ἐρικοῦσσα μὲν καὶ Φοινικοῦσσα ἀπὸ τῶν φυτῶν 
κέκληνται, ἀνεῖνται δὲ εἰς νομάς. ἐβδόμη δ' ἐστὶν Εὐώνυμος, 
πελαγία μάλιστα καὶ ἔρημος· ἀνόμασται δ', ὅτι μάλιστα τοῖς 
ἐκ Λιπάρας εἰς Σικελίαν πλέουσιν εὐώνυμός ἐστι. πολλάκις δὲ

legitur in Epit. 1. xal ante ròv sec. m. sublatum in C. 4. ανεμον om. codd. Cor. add. ex Cas. The Cas. 3. anvolus no. coni., quam Epit. confirmat: neque cur exciderit ca vox obscurum est. Infelix contra est altera Casauboni coniectura τὸ ἐσόμενον, a Sbk. rece-6. ανιζαμένου C. 7. Verba ίκανῶς — αμ-5. ού ] μη E. φοτέρων add. sec. m. in marg. n, pr. m. in marg. o, atque in marginem itidem relegavit Cor. Vocem izavaç autem esse Strabonis et cum praecedentibus coniungendam, recte intellexit Grosk, qui reliqua Lunc fere in modum restituenda esse suspicatur: [μεγάλη δέ] ἐστιν ή ἐπίστασις της ἐνεργείας,  $[\mathring{\eta}]$  λέγοιτ' αν [μάλιστα παρασκευάζειν καὶ ἔκπληξιν και ήδονήν ] επίσης γαρ αμφω κτλ. Ac videntur similia subesse illis verbis ex I, 25 petitis. 10. ἐπάνειμεν BCA, sed hic sec. m. corr. — αφ' ώνπες εξέβημεν ald. 11. θέρμισσαν ald. 12. ovos ante Στρογγύλη add. C. 16. ερικούσα et φοινικούσα C. 19. Erratum est haud dubie h. l. aut a Strabone aut a librario: nulla enitatione ex insulis Aeoliis praeter Vulcaniam ad laevam sita est ex Lipara ad Siciliam naviganti, neque reliqua, quae de Euonymi situ tradit, his verbis ullo modo conveniunt. Videtur igitur scribendum potius fuisse la Ziκελίως είς Λιπάραν.

καὶ φλόγες εἰς την ἐπιφάνειαν τοῦ πελάγους τοῦ περὶ τὰς νήσους ώφθησαν επιδραμούσαι, των κατά βάθους κοιλιών άναστομωθέντος πόρου τινός, καὶ τοῦ πυρὸς βιασαμένου πρὸς τὸ

C. 277 έπτός. Ποσειδώνιος δε κατά την έσυτου μνήμην φησί περί τροπας θερινάς αμα τη έφ μεταξύ της Ιερας και της Εύωνύμου 5 πρός ύψος άρθεισαν έξαίσιον την θάλατταν όραθηναι, καὶ συμμείναί τινα χρόνον αναφυσωμένην συνεχώς, είτα παύσασθαι. τους δε τολμήσαντας προσπλείν, ιδόντας νεκρους ίχθυας έλαννομένους ύπο τοῦ φοῦ \*τοὺς δὲ\* καὶ θέρμη καὶ δυσωδία πληγέντας φυγεῖν, εν δε τῶν πλοιαρίων τὸ μᾶλλον πλησιάσαν τοὺς 10 μεν των ενόντων αποβαλείν, τους δ' είς Λιπάραν μόλις σωσαι, τοτε μεν έκφρονας γινομένους όμοίως τοῖς ἐπιληπτικοῖς, τοτὲ δε άνατρέγοντας είς τους οίκείους λογισμούς πολλαίς δ' ήμέραις ύστερον όρασθαι πηλόν έπανθούντα τῆ θαλάττη, πολλαγού δὲ καὶ φλόγας ἐκπιπτούσας καὶ καπτοὺς καὶ λιγτύας, ὕστεροτ δὲ 15 παγήναι καὶ γενέσθαι τοῖς μυλίταις λίθοις ἐοικότα τὸν πάγον:

Α. 425 τον δε της Σικελίας στρατηγόν, Τίτον Φλαμίνιον, δηλώσαι τη συγκλήτω, την δε πεμψασαν έκθύσασθαι έν τε τῷ νησιδίω καὶ έν Λιπάραις τοῖς τε καταγθονίοις θεοῖς καὶ τοῖς θαλαττίοις. άπὸ μὲν οὖν Ἐρικώδους εἰς Φοινικώδη δέκα μίλιά φησιν ὁ 20 χωρογράφος, ένθεν δ' είς Διδύμην τριάχοντα, ένθεν δ' είς Διπάραν πρός άρκτον έννέα καὶ είκοσι, ένθεν [δ'] είς Σικελίαν

<sup>3.</sup> του πυρός, quae post κοιλιών incommodissime legantur in codd. edd., suo loco restitui ex coni. Boeckhii in schedd. Lachm. μείται] συμμιγήται C. 9. τους δè delenda esse vidit Sbk. Ex ABCl Ex, quod est in n (ex corr.) o, rec. Cor. 16. μυλίαις Epit. ac sic legitur supra p. 269. X, 488. φλαμήνιον BC Φλαμινίνου Cor. ex Du Theilii sent., qui T. Quinctium Flamininum praetorem a. 628 intelligendum esse recte, ut videtur, censet. Nihilominus codices sequi tutius est visum: cf. C. Sintenis ad Plut. 20. Έρικούσης είς Φοινικούσαν no Sbk. Cor.: Cluver. quoque (Sic. ant. p. 396) Strabonem uno eodemque modo utrobique vocalapla ista formasse censuit, librariosque ea postmodum ita variasse. Quod cum per se parum probabile sit, tenendum est ex Chorographo haec sumta esse, ea forma fortasse uso. 22. πρὸς ἄρκτον cum nullo modo quadret ad insularum illarum situm, Grosk. coniecit scriptum suisse neòc αζειτ[ικὸν ἄκρ]ον: sed complura alia h. l. mire turbata sunt, nullaque

ἐννεακαίδεκα · ἐκκαίδεκα δ' ἐκ τῆς Στρογγύλης. πρόκειται δὲ τοῦ Παχύνου Μελίτη, ὅθεν τὰ κυκίδια, ἃ καλοῦσι Μελιταῖα, καὶ Γαῦδος, ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτὰ μίλια τῆς ἄκρας ἀμφότεραι διέχουσαι Κόσσουρα δὲ πρὸ τοῦ Λιλυβαίου καὶ πρὸ τῆς 5 Ασπίδος, Καρχηδονιακῆς πόλεως, ἢν Κλυπέαν καλοῦσι, μέση ἀμφοῖν κειμένη καὶ τὸ λεχθὲν διάστημα ἀφ' ἐκακέρας ἀπέχουσα· καὶ ἡ Αἰγίμουρος δὲ πρὸ τῆς Σικελίας καὶ τῆς Λιβύης ἐστὶ καὶ ἄλλα μικρὰ νησίδια. ταῦτα μὲν περὶ τῶν νήσων.

## CAPUT III.

10 1. Ἐπεληλυθόσι δ' ἡμῖν τὰ περὶ τὴν ἀρχαίαν Ἰταλίαν μέχρι Μεταποντίου τὰ συνεχῆ λεκτέον. συνεχὴς δ' ἐστὶν ἡ Ἰαπυγία ταύτην δὲ καὶ Μεσσαπίαν καλοῦσιν οἱ Ελληνες, οἱ δ' ἐπιχώριοι κατὰ μέρη τὸ μέν τι Σαλεντίνους καλοῦσι, τὸ περὶ τὴν ἄκραν τὴν Ἰαπυγίαν, τὸ δὲ Καλαβρούς. ὑπὲρ τούτους πρόσβο-15 ροι Πευκέτιοί τέ εἰσι καὶ Λαύνιοι κατὰ τὴν Ἑλλάδα διάλεκτον προσαγορευόμενοι, οἱ δ' ἐπιχώριοι πᾶσαν τὴν μετὰ τοὺς Καλαβροὺς Ἀπουλίαν καλοῦσι, τιτὲς δ' αὐτῶν καὶ Ποίδικλοι λέγονται, καὶ μάλιστα οἱ Πευκέτιοι. ἔστι δ' \*ἐπι\* χερρονησιάζουσα ἡ Μεσσαπία, τῷ ἀπὸ Βρεντεσίου μέχρι Τάραντος ἰσθμῷ κλει-20 ομένη σταδίων δέκα καὶ τριακοσίων. ὅ τ' ἐπίπλους ἐστὶ περὶ

medicina sananda. - d' om. ABl. 3. τῆς ἄκρας] έκατέρας codd. edd. Correxi ex Cluv. coni. (v. Sic. ant. p. 425): cf. Plin. III, 14. 6. ἀφ'] ἐφ' ald. 10. τα om. AC. 12. μεσσηπίαν C. λαβρούς ΑС Ερίτ. καλαυρούς Ε. 15. αδαύνιοι AC αὐδάνιοι Bl oi Δαύνιοι Sbk. [καὶ Ἀπουλοι] οι καὶ Δαύνιοι Cor. 17. γαλαβρούς AC καλαυρούς E. - απουλιίαν A. 18. ἐπιχερρονησίζουσα Ι δέ τι χευρονησίζουσα Cor. parum probabiliter; sed praepositio, quae apto sensu caret, mihi quoque videtur intolerabilis: et legitur χερρονησίζει ή μεσσαπία in E, ή δε μεσσαπία, χερρόντησος οὐσα ατλ. Epit. 20. δ ἐπίπλους insolenter h. l. usurpatum est, cum vocabulum hoc de navigatione classis infestae poni soleat: nescio an scribendum sit ο τε περίπλους — περί] έπι Cor. CCCC stadiorum numerum minorem ratus, quam quo circuitus peninsulae indicetur: sed maius ctiam esse intervallum inter Brundusium et promontorium Iapygium traditur infra p. 281. Probabilior igitur est Groskurdii opinio, qui censuit Strabonem scripsisse zillov τετρακοσίων, quamquam ne haec quidem plane

Α. 426 την άκραν Ιαπυγίαν σταδίων όμου τι †τετρακοσίων. του δέ C. 278 Μεταποντίου μεν διέγει σταδίους περί διαχοσίους καί ...... [ό Τάρας], ό δὲ πλοῦς ἐπ' αὐτὸν πρὸς τὰς ἀνατολάς. τοῦ δὲ κόλπου παντός τοῦ Ταραντίνου τὸ πλέον άλιμένου όντος, ένταῦθα [λιμήν] ἐστι μέγιστος καὶ κάλλιστος, γεφύρα κλειόμενος 5 μεγάλη, σταδίων δ' έστιν έκατον την περίμετρον. έκ δε τοῦ πρός τον μυγόν μέρους ίσθμον ποιεί πρός την έξω θάλατταν, ωστ' έπι γερρονήσφ κεῖσθαι την πόλιν, και τα πλοῖα ύπερνεωλκεισθαι ραδίως έκατέρωθεν, ταπεινού όντος του αθγένος. ταπεινον δε και το της πόλεως έδαφος, μικρον δ' όμως έπηρται 10 κατά την άκρόπολιν. Τὸ μέν οὖν παλαιὸν τεῖγος κύκλον ἔγει μέγαν, νυνὶ δ' ἐκλέλειπται τὸ πλέον τὸ πρὸς τῷ ἰσθμῷ, τὸ δὲ πρός τῷ στόματι τοῦ λιμένος, καθ' δ καὶ ἡ ἀκρόπολις, συμμένει μέγεθος άξιολόγου πόλεως έππληροῦν. έγει δε γυμνάσιόν τε κάλλιστον καὶ ἀγορὰν εὐμεγέθη, ἐν ἢ καὶ ὁ τοῦ Διὸς 15 ίδουται κολοσσός χαλκούς, μέγιστος μετά τον Ροδίων. μεταξύ δὲ τῆς ἀγορᾶς καὶ τοῦ στόματος ἡ ἀκρόπολις, μικρὰ λείψατα έγουσα τοῦ παλαιοῦ κόσμου τῶν ἀναθημάτων τὰ γὰρ πολλὰ τὰ μὲν κατέφθειραν Καργηδόνιοι, λαβόντες τὴν πόλιν, τὰ δ' έλαφυραγώγησαν Ρωμαΐοι, κρατήσαντες βιαίως ών έστι καί 20 ό Ήρακλης έν τῷ Καπετωλίω γαλκοῦς κολοσσικός, Αυσίππου έργον, ανάθημα Μαξίμου Φαβίου τοῦ ελόντος την πόλιν.

concinent summae l. l. expositae, quae ducit ad zillor τριακοσίων, ita ut non modo A omissum, sed etiam T in Y mutatum esse a librario vi-1. την ante Ίμπυνίαν add. BCl. 2. μὲν asteriscis inclusit Cor. - xai om. edd. Post hanc particulam lacuna est septem octove literarum in A, unius fere in C, unde numerum alterum excidisse h. l. apparet: διακοσίους καὶ εἴκοσιν habet i, quae tamen mera est coniectura. Praeterea Cor. commode sine dubio addidit o Tagas, quibus, etiamsi notam numeralem excidisse statuas, lacuna illa sufficiat. 5. Evteuder codd., sed γο. ἐνταῦθα ο, idque rec. Cas. — λιμήν om. BCIA, sed in hoc lacuna est septem fere literarum; λιμήν legitur in i: Cor. rec. ex Tyrwh. coni. - xheiouérn ACB et in hoc og sup. n sec. m. add. 6. μεγίστη t edd. 12.  $v\dot{o}$  ante  $\pi\rho\dot{o}\varsigma$  om. ald. 16. τὸν τῶν AC. 21. Καπιτωλίω edd. - ό ante κολοσσικός add. ald. Hoc loco pr. m. add. in marg. A ος νυν έν τῷ ἐπποδρομίω του βυζαντίου ανάκειται (cf. Nicetas de stat. Constantinop. c. 5 p. 12 ed. Wilk.).

2. Περὶ δὲ τῆς κτίσεως Αντίοχος λέγων φησίν, ὅτι τοῦ Μεσσηνιακού πολέμου γενηθέντος οί μη μετασγόντες Λακεδαιμονίων της στρατείας έχρίθησαν δούλοι καὶ ώνομάσθησαν Είλωτες, όσοις δε κατά την στρακείαν παίδες έγενοντο, Παρθε-5 γίας εκάλουν καὶ ἀτίμους έκριναν· οἱ δ' οὐκ ἀνασγόμενοι (πολλοὶ δ' ήσαν) ἐπεβούλευσαν τοῖς τοῦ δήμου. αἰσθόμενοι δ' ὑπέπεμψάν τινας, οι προσποιήσει φιλίας εμελλον έξαγγελλειν τον τρόπον της επιβουλης. τούτων δ' ην καὶ Φάλανθος, δοπερ έδόχει προστάτης ύπάρχειν αὐτῶν, οὐκ ἠρέσχετο δ' άπλῶς τοῖς 10 περί της †βουλης ονομασθείσι. συνέχειτο μέν δή τοίς Υαχινθίοις έν τῷ Αμυκλαίω συντελουμένου τοῦ ἀγώνος, ἡνίκα τὴν [χυνην] περίθηται ὁ Φάλανθος, ποιείσθαι την ἐπίθεσιν γνώριμοι δ' ήσαν από της κόμης οἱ τοῦ δήμου. ἐξαγγείλαντες δὲ λάθρα τὰ συγκείμενα τῶν περὶ Φάλανθον, καὶ τοῦ ἀγῶνος Α. 42 15 ένεστώτος, προελθών ό κήρυξ είπε, μὴ αν περιθείναι κυνήν Φάλανθον. οἱ δ' αἰσθόμενοι, ώς μεμηνύκασι την ἐπιβουλήν, οἱ

<sup>4.</sup> οσοι no, quod certe simplicius foret. - παρθενείας ABC. 6. alo O avo µ evos l. Ceterum frustra studuit Grosk, insertis mutatisque quibusdam h. l. levare Strabonis vel potius Antiochi ipsius, ut videtur, brevitatem paulo obscuriorem. 8. ὤσπε<sub>Q</sub> A. 10. περί] παρά C(?) edd. — την βουλην no, quibus nihil proficimus. Verissima contra videtur Corais coniectura περί της επιβουλής νομισθείσι. - υάχινθίνοις 12. κυνήν om. ClA, sed in huius marg. pr. m. add. περικεφαλαίαν, similiter notatum in marg. n γο. κυνήν, quae vox in verborum serie legitur in Bkit Epit. A Strabone scriptam suisse ac deinde intercidisse manifestum est, et videtur hic desectus lacunae, quae supra est post διακοσίους καλ, ita respondere, ut suspicari liceat, membranae particula corrosa, in utraque pagina voculam deletam esse. — περιθήτα ACl περιθή omisso τα Bkt ald. περίθηται Epit. i, rec. Cor. αγγειλάντων δέ τινων Bk edd., quae ex coniectura orta esse apparet. Simillima haec sunt iis, quae mox p. 280 in. ex Ephoro traduntur, atque hic quoque rerès postulante ipsa sententia additum suisse ac postea excidisse arbitror: quod si statuatur, hic defectus alteri lacunae respondeat, quam supra vidimus post ¿νταῦθα. Namque idem fere literarum numerus utroque loco inter utramque lacunam interpositus est. De nominativo illo v. ad p. 280. Nullo modo autem ferenda est scriptura a Corae in nott. proposita: εξαγγειλάντων δε λάθοα — των περί Φάλαν-15. περιθήναι Β περιθέσθαι, omisso αν, Epit. Cor.

μεν διεδίδρασκον, οι δε ικέτευον. κελεύσαντες δ' αὐτοὺς Φαρρεϊν φυλακή παρέδοσαν, τον δε Φάλανθον έπεμψαν είς θεοῦ περὶ ἀποικίας · ὁ δ' ἔχρησε ·

C. 279 Σατύριόν τοι δῶκα, Τάξιαντά τε πίονα δημον οἰκησαι καὶ πῆμα Ἰαπύγεσσι γενέσθαι.

ήκον οὖν σὺν Φαλάνθω οἱ Παρθενίαι, καὶ ἐδέξαντο ακτοὺς οἴ τε βάρβαροι καὶ οἱ Κρῆτες οἱ προκατασχόντες τὸν τόπον. τού τους δ' εἶναί φασι τοὺς μετὰ Μίνω πλεύσαντας εἰς Σικελίαν, καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν τὴν ἐν Καμικοῖς παρὰ Κωκάλω συμβᾶσαν ἀπάραντας ἐκ Σικελίας, κατὰ δὲ τὸν ἀνάπλουν δεῦρο 10 παρωσθέντας, ὧν τινας ὕστερον πεζῆ περιελθόντας τὸν Αδρίαν μέχρι Μακεδονίας Βοττιαίους προσαγορευθῆναι. Ἰάπυγας δὲ λεχθῆναι πάντας φαδὶ μέχρι τῆς Δαυνίας ἀπὸ Ἰάπυγος, δν ἐκ Κρήσσης γυναικὸς Δαιδάλω γενέσθαι φασὶ καὶ ἡγήσασθαι τῶν Κρητῶν Τάραντα δ' οὐνόμασαν ἀπὸ ῆρωός τινος τὴν πόλιν. 15

3. Έφορος δ' οὖτω λέγει περὶ τῆς κτίσεως ἐπολέμουν Λακεδαιμόνιοι Μεσσηνίοις, ἀποκτείνασι τὸν βασιλέα Τήλεκλον εἰς Μεσσήνην ἀφικόμενον ἐπὶ θυσίαν, ὀμόσαντες μὴ πρότερον ἐπα-Α. 428 τήξειν οἴκαδε, πρὶν ἢ Μεσσήνην ἀνελεῖν ἢ πάντας ἀποθανεῖν φύλακας δὲ τῆς πόλεως κατέλιπον στρατεύοντες τούς τε νεωτά-20 τους καὶ πρεσβυτάτους τῶν πολιτῶν. δεκάτω δ' ὕστερον [ἔτει] τοῦ πολέμου τὰς γυναῖκας τῶν Λακεδαιμονίων συνελθούσας ἐξ ἑαυτῶν πέμψαι τινὰς παρὰ τοὺς ἄνδρας τὰς μεμψομένας, ὡς οὐκ ἐπ' ἴσοις πολεμοῖεν πρὸς τοὺς Μεσσηνίους (οἱ μὲν γὰρ μέ-

<sup>1.</sup> κελεύσαντος δ' αὐτοῦ ABCl Xyl. corr. ex Epit. ρεον ABCl σατύρεον Epit. Σατύριον Cas. scribendum censuit ex Steph. 5. ολεήσαι om. C. — πημ' ABC Cas. corr. — Ίαπνyearas complures inde a Xyl. conjecturis tentarunt: sed v. Bernh, ad Dion. Perieg. v. 379. 6. παρθενείαι codd. Cor. corr. 8. Malim 9. καμίκοις Α. 12. βουγείους ABI βουπείους (?) C Sbk. corr. coll. p. 282. Meursius, qui idem coniecerat ante eum (v. Creta pag. 214 sqq.), praeterea confert Plut. Thes. c. 16. 14. κρήσης C. 21. Free om. ABCI, legitur in no, unde rec. Cas. Free denato d' i, χρόνω post πολέμου inter versus add. t: inde δεκάτω ύστερον του πολέμου χρόνω ald. 24. ἐπίσης AlB (sed in hoc ex corr. pr. m., antea έπὶ ἴσοις scriptum fuerat) edd. ἐπίσοις C, ἐπ' ἴσοις g.

τοντες τεκνοποιούνται, οἱ δὲ χήρας ἀφέντες τὰς γυναϊκας ἐν τῷ πολεμία ἐστρατοπέδευον), καὶ κίνδυνος εἶη λειπακδρῆσαι τὴν πατρίδα. οἱ δ' ἄμα καὶ τὸν ὅρχον φυλάττοντες καὶ τὸν τῶν γυναικῶν λόγον ἐν νῷ θέμενοι πέμπουσι τῆς στρατιᾶς τοὺς εὐ-5 ρωστοτάτους ἄμα καὶ νεωτάτους, οὺς ἤδεσαν οὐ μετασχόντας τῶν ὅρχων διὰ τὸ παιδας ἔτι ὅντας συνεξελθεῖν τοῖς ἐν ἡλι-κία προσέταξαν δὲ συγγίγνεσθαι ταῖς παρθένοις ἀπάσαις ἄπαντας, ἡγούμενοι πολυτεκνήσειν μᾶλλον γενομένων δὲ τούτων, οἱ μὲν παίδες ωνομάσθησαν Παρθενίαι. Μεσσήνη δὲ ἑάλω πολε-10 μηθεῖσα ἐννεακαίδεκα ἔτη, καθάπερ καὶ Τυρταῖός φησιν

αμφ' αὐτὴν δ' ἐμάχοντ' ἐννεακαίδεκ' ἔτη, νωλεμέως αἰεὶ ταλασίφρονα θυμὸν ἔχοντες, αἰχμηταὶ πατέρων ἡμετέρων πατέρες. εἰκοστῷ δ' οἱ μὲν κατὰ πίονα ἔργα λιπόντες φεῦγον Ἰθωμαίων ἐκ μεγάλων ὀρέων.

15

την μέν οὖν Μεσσηνίαν κατενείμαντο, ἐπανελθόντες δ' οἴκαδε C. 280 τοὺς Παρθενίας οὐχ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἐτίμων, ὡς οὐκ ἐκ γάμου γεγονότας οἶ συνιστάμενοι μετὰ τῶν Εἰλώτων ἐπεβούλευς σαν τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ συνέθεντο ἀραι σύσσημον ἐν τῆ ἐλορῷ πίλον Λακωνικόν, ἐπειδὰν ἐγχειρῶσι. τῶν δὲ Εἰλώτων τινὲς ἐξαγγείλαντες, τὸ μὲν ἀντεπιτίθεσθαι χαλεπὸν ἔγνωσαν καὶ γὰρ πολλοὺς εἶναι καὶ πάντας ὁμόφρονας, ὡς ὰν ἀλλήλων ἀδελφοὺς νομιζομένους τοὺς μελλοντας δ' αἴρειν τὸ σύσσημον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀπιέναι προσέταξαν. οἱ μὲν δὴ μεμηνυ-

<sup>2.</sup> ἐστρατοπεδεύοντο edd. 4. στρατείας codd. Cor. corr. γενέσθαι l(?) edd. , 9. παρθενείαι codd. αμφω τώδε codd. edd.: cf. Paus. IV, 15, 2. — μάχονται έντεακαίδεκα codd. Xyl. corr. αλχμητάς et η μητέρων codd. Xyl. corr. 14. δ' om. codd. Xyl. add. 17.  $\pi\alpha\rho\theta$ evelas AC. 21. Nominativum τινές εξαγγείλαντες paulo insolentius positum ne quis tentandum putet coniectura facillima sane viròς εξαγγείλαντος, comparet p. 278 extr. V, 221 med., similesque structuras 1, 66 med. IX, 429 med. Plura exempla eiusdem generis collegit Aug. Meineke in Fragm. Comic. Graec. vol. IV praef. p. X, recte huc referens Thuc. II, 68, ubi sic scribendum esse arbitror: of  $\delta^2 A\mu$ φίληχοι γενημένου τούτου διδόασιν ξαυτούς Ακαρνάσι, καὶ προσπαρακαλέσαντες αμφότεροι Αθηναίους, [ούτ]οι αυτοίς Φορμίωνα τε στρατηγον έπεμψαν καὶ ναῖς τριάκοντα.

μένην αἰσθόμενοι τὴν πρᾶξιν ἐπέσχον, οἱ δὲ διὰ τῶν πατέρων ἔπεισαν αὐτοὺς εἰς ἀποικίαν ἐξελθεῖν κὰν μὲν κατάσχωσιν ἀρποῦντα τὸν τόπον, μένειν, εἰ δὲ μή, τῆς Μεσσηνίας τὸ πέμπτον κατανείμασθαι μέρος ἐπανιόντας. οἱ δὲ σταλέντες κατε-Α. 429 λάβοντο τοὺς Άχαιοὺς πολεμοῦντας τοῖς βαρβάροις, μετασχόν τες δὲ τῶν κινδύνων κτίζουσι τὴν Τάραντα.

4. Ίσχυσαν δέ ποτε οἱ Ταραντίνοι καθ' ὑπερβολήν, πολιτενόμενοι δημοκρατικώς καὶ γὰρ ναντικὸν ἐκέκτηντο μέγιστον τῶν ταύτη καὶ πεζοὺς ἔστελλον τρισμυρίους, ἱππέας δὲ τρισμιλίους, ἱππάρχους δὲ χιλίους. ἀπεδέξαντο δὲ καὶ τὴν Πυθαγό-10 ρειον φιλοσοφίαν, διαφερόντως δ' Αρχύτας, δς καὶ προέστη τῆς πόλεως πολὺν χρόνον. ἐξίσχυσε δ' ἡ ὕστερον τρυφὴ διὰ τὴν εὐδαιμονίαν, ὥστε τὰς πανδήμους ἑορτὰς πλείους ἄγεσθαι και' ἔτος παρ' αὐτοῖς ἡ τὰς ἡμέρας ἐκ δὲ τούτου καὶ χὲῖρον ἐπολιτεύοντο. ἑν δὲ τῶν φαύλων πολιτευμάτων τεκμήριόν ἐστι τὸ ἱδ ξενικοῖς στρατηγοῖς χρῆσθαι· καὶ γὰρ τὸν Μολοττὸν Αλεξανδρον μετεπέμψαντο ἐπὶ Μεσσαπίους καὶ Λευκανούς, καὶ ἔτι πρότερον Αρχίδαμον τὸν Αγησίλάου καὶ ὕστερον Κλεώνυμον καὶ Άγαθοκλέα, εἶτα Πύρρον, ἡνίκα συνέστησαν πρὸς Ῥωμαίους. οὐδ' ἐκείνοις δ' εὐπειθεῖν ἡδύναντο οῦς ἐπεκαλοῦντο, ἀλλ' 20

<sup>1.</sup> τάξιν ΒCl. 3. tòr asteriscis inclusit Cor. 4. Post gralér-TEG excidisse aliquid propter orationis brevitatem facile suspiceris, et Grosk. sive eic Irallar, sive eic Iamuylar additum fuisse censet, quorum neutrum tamen probabile. Nec omnino deesse quicquam videtur: nam cum de Tarento ageretur, apparere existimabat Ephorus, ubi terrarum invenerint Achaeos. — κατεβάλοντο Β (κατέλαβον sec. m. add. in marg.) k ald. Ceterum insolenter satis hic medium est usurpatum ac fortasse 6. την τάραντον B ald. τον Τάραντα Cor.: at v. Steph. Byz. s. v., Dion. Perieg. v. 376 sq., ibique Eust., idem ad Od. A, 53 7. Mira sunt, quae habet Epit: ὅτι Ταραντίνοι, p. 1390, 59 R. άριστοχρατηθέντες έν δημοχρατία, μεγάλως ζοχυσαν. 10. πυθαγόquor A Epit. 11. καὶ om. Bl. 12.  $\dot{\eta}$  post  $\delta$  om. l(?) edd. 14. η τὰς ἄλλας ημέρας Cor., secutus Eustathium ad Dion. v. 376, qui haec habet: ἐπέτριψε δ' αὐτοὺς ἡ τρυφή, παρ' οἶς πανδήμους έορτὰς κατ' έτος πλείους η τας αλλας ημέρας συνέβαινεν αγεσθαι. Verumtamen Eustathii auctoritas parum valet contra codicum Epitomesque consensum. Similiter in marg. n add. γρ. τὰς ἄλλας ἡμέρας ἐργατικάς.

εἰς ἔχθοαν αὐτοὺς καθίστασαν. ὁ γοῦν Ἀλέξανδρος τὴν κοινὴν Ἑλλήνων τῶν ταὐτη πανήγυριν, ἢν ἔθος ἢν ἐν Ἡρακλεία
συντελεῖν τῆς Ταραντίνης, μετάγειν ἐπειρᾶτο εἰς τὴν Θουρίαν
κατὰ ἔχθος, ἐκέλευἐ τε κατὰ τὸν Ἀκάλανδρον ποταμὸν τειχί5 ζειν τόπον, ὅπου ἔσοιντο αὶ σύνοδοι καὶ δὴ καὶ ἡ συμβᾶσα
αὐτῷ κακοπραγία διὰ τὴν ἐκείνων ἀγνωμοσύνην ἀπαντῆσαι λέγεται. περί τε τὰ Αννίβεια καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀφηρέθησαν, C. 281
ὕστερον δ' ἀποικίαν Ῥωμαίων δεξάμενοι καθ' ἡσυχίαν ζῶσι καὶ Α. 430
βέλτιον ἢ πρότερον πρὸς δὲ Μεσσαπίους ἐπολέμησαν περὶ
10 Ἡρακλείας, ἔχοντες συνεργοὺς τόν τε τῶν Δαυνίων καὶ τὸν
τῶν Πευκετίων βασιλέα.

5. Ἡ δ' έξης των Ἰαπύγων γώρα παραδόξως έστιν άστεία: έπιπολής γάο φαινομένη τραχεῖα εύρίσκεται βαθύγειος σχιζομένη, ανυδροτέρα δ' οὖσα εὖβοτος οὐδὲν ἦσσον καὶ εὖδενδρος 15 οραται. εὐάνδρησε δέ ποτε καὶ τοῦτο σφόδρα τὸ γωρίον σύμπαν καὶ ἔσγε πόλεις τρισκαίδεκα, άλλὰ νῦν πλὴν Τάραντος καὶ Βρεντεσίου τάλλα πολισμάτια έστιν, ούτως έκπεπόνηνται. τοὺς δε Σαλεντίνους Κοητών αποίκους φασίν ενταύθα δ' έστι καί ... τὸ τῆς Αθηνᾶς ἱερὸν πλούσιόν ποτε ὑπάρξαν καὶ ὁ σκόπελος, 20 δν καλούσιν άκραν Ίαπυγίαν, πολύς έκκείμενος είς το πέλαγος κατά τὰς γειμερινάς ἀνατολάς, ἐπιστρέφων δέ πως ἐπὶ τὸ Λακίνιον, άνταῖρον ἀπὸ τῆς ἐσπέρας αὐτῷ, καὶ κλεῖον τὸ στόμα τοῦ Ταραντίνου κόλπου πρὸς αὐτόν. καὶ τὰ Κεραύνια δ' ὁμοίως όρη κλείει πρός κύτον το στόμα τοῦ Ιονίου κόλπου, καὶ ἔστι 25 τὸ δίαρμα όσον έπτακοσίων σταδίων ἀπ' αὐτοῦ πρός τε τὰ Κεραύνια καὶ πρὸς τὸ Λακίνιον. περίπλους δ' [ἐκ] Τάραντός ἐστιν ές Βρεντέσιον μέχρι μέν Βάριδος πολίχνης έξακόσιοι στάδιοι.

<sup>4.</sup> ἐκέλευσε edd. — τε] δὲ ald. 5. καὶ post δὴ om. ald. 7. τε] δὲ Cor. — ἀντίβια AC. Suspicari possis ἀντιβιακὰ: vid. Plut. Rom. c. 24 ed. Sinten. 12. ἰαπυγίων ABCl ἰαπύγων Epit. ikno, unde rec. Cor. 13. σκιαζομένη ClA, sed hic σχιζομένη habet pr. m. in marg., sicut Epit. no, σκευαζομένη Bk (in hoc sec. m. mut. in σκιαζομένη) ald. 15. σύμπασαν BC πάμπαν l. 17. πολίσματα codd. edd. 21. κατὰ] καὶ ABClE Epit. κατὰ ο, unde Cas. rec. 22. ἀνταίων ABl Epit. Χγl. corr. — κλείων codd. Cor. corr. 24. ἰωνίου AB. 26. ἐκ om. ABCl Epit. edd., legitur in hɨ probantibus Cor. in nott. et Grosk. Neque ſerri possit genitivus ille solus. 27. ἐς] πρὸς edd. — βάρητος AC Epit.

καλούσι δὲ Βάριν οἱ νῦν Οὐερητόν, κεῖται δ' ἐπὶ τοῖς ἄκροις τῆς Σαλεντίνης, καὶ τὸ πολὸ πεζῆ μᾶλλον ἢ κατὰ πλοῦν εἰς αὐτὴν ἐκ τοῦ Τάραντος εὐμαρὴς ἡ ἄφιξίς ἐστιν. ἔνθεν εἰς τὰ Λευκὰ στάδιοι ὀγδοήκοντα, πολίχνιον καὶ τοῦτο, ἐν φ δείκνυται πηγὴ δυσώδους ὕδατος· μυθεύουσι δ', ὅτι τοὺς περιλειφθέν- 5 τας τῶν Γιγάντων ἐν τῆ κατὰ Καμπανίαν Φλέγρα, Λευτερνίους καλουμένους, Ἡρακλῆς ἐξελάσειε, καταφυγόντες [δὲ] δεῦρο ὑπὸ γῆς περισταλεῖεν, ἐκ δὲ ἰχώρων τοιοῦτον ἴσχοι ῥεῦμα ἡ πηγή· διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν παραλίαν ταύτην Λευτερνίαν προσ-

- Α. 431 αγορεύουσιν. ἐχ δὲ τῶν Λευχῶν εἰς Ύδροῦντα πολίχνην ἐχα- 10 τὸν πεντήχοντα· ἐντεῦθεν δ' εἰς Βρεντέσιον τετραχόσιοι. οἱ δ' ἴσοι καὶ εἰς Σάσωνα τὴν νῆσον, ῆτις μέση πως ἴδρυται τοῦ διάρματος τοῦ ἐχ τῆς Ἡπείρου πρὸς τὸ Βρεντέσιον· διόπερ οἱ μὴ δυνάμενοι πρατεῖν τῆς εὐθυπλοίας καταίρουσιν ἐν ἀριστερᾶ ἐχ τοῦ Σάσωνος πρὸς τὸν Ύδροῦντα, ἐντεῦθεν δὲ τηρήσαντες 15 φορὸν πνεῦμα προσέχουσι τοῖς μὲν Βρεντεσίνων λιμέσιν, ἐχ-βάντες δὲ πεζεύουσι συντομώτερον ἐπὶ Ῥωδιῶν, πόλεως Ἑλ-
- C. 282 ληνίδος, έξ ής ήν ο ποιητής Έννιος. ἔοικεν οὖν χερρονήσφ τὸ περιπλεόμενον χωρίον ἐκ Τάραντος εἰς Βρεντέσιον ή δ' ἐκ Βρεντεσίου πεζευομένη ὁδὸς εἰς τὸν Τάραντα, εὐζωνφ μιᾶς οὖσα 20 ήμέρας, τὸν ἰσθμὸν ποιεῖ τῆς εἰρημένης χερρονήσου, ῆν Μεσσαπίαν τε καὶ Ἰαπυγίαν καὶ Καλαβρίαν καὶ Σαλεντίνην κοινῶς οἱ πολλοὶ προσαγορεύουσι τινὲς δὲ διαιροῦσιν, ὡς ἐλέγομεν πρότερον. τὰ μὲν οὖν ἐν τῷ παράπλφ πολίγνια εἴρηται.
  - 6. Έν δὲ τῆ μεσογαία Ρωδίαι τέ εἰσι καὶ Λουπίαι καὶ 25

βάριτος Bl Cor. corr. 1. οὐέρητον **BCl** edd. 4. στάδια Β. 7. καταφυγόντας δευρο codd. περιληφθέντας ald. 6. Levegrloug l. Cor. corr. 8. των ante εχώρων add. Cor. — εσχει ABCl. 15. ix om. edd. inde a Xyl. — της Σάσωνος l(?) edd. 16. φοράν B, sed a post in o mut. φοράν πrεύματος ald. — μέν om. 17. φωδαίων codd. 'Ρωδαιών Cor. Equidem et hic et no Sbk. Cor. paulo post Cluverio auctore (It. ant. p. 1249) restitui formam usitatam reliquis scriptoribus praeter Steph., a quo haec urbs Podai videtur ap-18. χερροννήσω C. 20. τάραντον Β. 21. χερροννήσου C. 22. γαλαβοίαν AC Epit. 24. τὰ μὲν οὐν πολίχνια τὰ ἐν τῷ κτλ. edd. — περίπλω Cor. 25. όωδαῖοι Cl ald. όωδαῖαι AB Cor.: v. ad

μικρον ύπερ της θαλάττης Άλητία επί δε τῷ ἰσθμῷ μέσφ Θύρία, εν ή βασιλειον έτι δείκνυται των δυνατών τινος. είρηκότος δ' Ήροδότου Τρίαν είναι έν τῆ Ίαπυγία, κτίσμα Κρητών τών πλανηθέντων έκ του Μίνω στόλου του είς Σικελίαν, ήτοι αθτήν A. 432 5 δει δέχεσθαι η το Ούερητον. Βρεντέσιον δ' εποικήσαι μεν λέγονται Κρητες, [είθ'] οἱ μετὰ Θησέως ἐπελθόντες ἐκ Κνωσσοῦ, είθ' οἱ ἐκ τῆς Σικελίας ἀπηρκότες μετὰ τοῦ Ιάπυγος (λέγεται γαρ αμφοτέρως), οὐ συμμεῖναι δέ φασιν αὐτούς, αλλα απελθείν είς την Βοστιαίαν. υστερον δε ή πόλις βασιλευομένη πολλήν 10 απέβαλε της γώρας ύπο των μετά Φαλάνθου Λακεδαιμονίων, όμως δ' έκπεσόντα αὐτὸν έκ τοῦ Τάραντος έδεξαντο οἱ Βρεντεσίνοι, καὶ τελευτήσαντα ήξίωσαν λαμπράς ταφής. γώραν δ' έγουσι βελτίω της Ταραντίνων λεπτόγεως γαρ έκείνη, γρηστόκαρπος δέ, μελι δè καὶ ἔρια τῶν σφόδρα ἐπαινουμένων ἐστί. 15 καὶ εὐλίμενον δὲ μᾶλλον τὸ Βρεντέσιον ένὶ γὰρ στόματι πολλοί κλείοπται λιμένες ἄκλυστοι, κόλπων ἀπολαμβανομένων έννός, ώστ' έοικέναι κέρασιν έλάφου τὸ σχημα, ἀφ' οὖ καὶ τοὖνομα: σύν γὰς τῆ πόλει κεφαλή μάλιστα έλάφου προσέοικεν δ τόπος, τῆ δὲ Μεσσαπία γλώτεη Βρεντέσιον ή κεφαλή τοῦ ἐλά-20 φου καλείται. ὁ δὲ Ταραντίνος οὐ παντελώς ἐστιν ἄκλυστος

p. 281 extr. 1. τη θαλάττη σαληπία ΑС της θαλάσσης σαληπία Bl ald. Cor. corr. ex Cluv. coni. (It. ant. pag. 1251): Du Theil. et Grosk. maluerunt Βαλητία. Ptolemaeo vocatur Αλήτιον, Plinio (III, 16) Aletium. - Oveća AC Oveaia Bl, unde illud ortum, Oveaio ald. Cor. corr. ex coni. Cluv. (It. ant. p. 1247) coll. 283 in. 2. Er & codd. Cor. corr. ex Sbk. coni. — ἐπιδείκνυται codd. Cor. corr. — δυναστών Bno Sbk. Cor. 3. ovolar codd. Cor. corr. ex Cluv. sent. coll. Herod. VII, 170. — των om. l edd. 4. τοῦ ante εἰς om. BCl edd. — ητοι αὐτην] η ταίντην Cor. 5. λέγεται κρῆτας Ι. 6. evo om. codd. Cor. Proximarum literarum similitudo causa fuit, cur omitteretur. 9. de om. Cas. 11. βρεντεσινοί Α. 14.  $\sigma \phi \delta \delta \phi a$   $\lambda (\alpha v k ald.)$ 16. πολλών ante κόλπων add. l (in hoc tamen puncta infra posita) m edd., atque commode sane adiiccretur haec vox, neglecta fortasse ob proximae similitudinem. 18. τοῦνομα τῷ πόλει κεφαλῷ γὰς μάλιστα 19. Βρέντιον Cor. ex Steph. s. v. Βρεντήσιον, ubi sic dici cervi caput tradit ex Seleuco; eum sequitur Etymol. Magn. s. Βρεντήσιον, simulque cum Hesychio et Suida docet βρένδον esse έλαφον. Inde Strabonem corrigendum iam Cluver. (It. ant. p. 1245) et Berkel. ad.

7. Έτι δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς Ελλάδος καὶ τῆς Ασίας διαίρου-

- Α. 433 διὰ τὸ ἀναπεπτάσθαι, καί τινα καὶ προσβραχῆ ἔχει τὰ περὶ τὸν μυχόν.
- σιν εὐθύπλοια μᾶλλόν ἐστιν ἐπὶ τὸ Βρεντέσιον, καὶ δὴ καὶ δεῦρο πάντες καταίρουσιν, οἶς εἰς τὴν Ρώμην πρόκειται ὁδός. 5 δύο δέ εἰσι, μία μὲν ἡμιονικὴ διὰ Πευκετίων, οῦς Ποιδίπλους καλοῦσι, καὶ Δαυνίων καὶ Σαυνιτῶν μέχρι Βενεουεντοῦ, ἐφ' ἡ ὁδῷ Ἐγνατία πόλις, εἶτα Κελία καὶ Νήτιον καὶ Κανύσιον C. 283 καὶ Ερδωνία· ἡ δὲ διὰ Τάραντος, μικρὸν ἐν ἀριστερῷ, ὅσον δὴ μιᾶς ἡμέρας περίοδον κυκλεύσαντι, ἡ Αππία λεγομένη, ἀμα- 10 ξήλατος μᾶλλον· ἐν ταύτη δὲ πόλις Οὐρία τε καὶ Οὐενουσία, ἡ μὲν μεταξὺ Ττάραντος καὶ Βρεντεσίου, ἡ δ' [ἐν] μεθορίοις Σαυνιτῶν καὶ Λευκανῶν. συμβάλλουσι δὲ ἄμφω κατὰ Βενεουεντὸν καὶ τὴν Καμπανίαν ἐκ τοῦ Βρεντεσίου. τοὐντεῦθεν δ' ἤδη μέχρι τῆς Ῥούμης Αππία καλεῦται, διὰ Καυδίου καὶ Καλατίας 15

καὶ Καπύης καὶ Κασιλίνου μέχρι Σινοέσσης τὰ δ' ἐνθένδε εἴρηται. ἡ δὲ πᾶσά ἐστιν ἐκ Ῥώμης εἰς Βρεντέσιον μίλια τριακόσια έξήκοντα. τρίτη δ' ἐστὶν ἐκ Ῥηγίου διὰ Βρεττίων καὶ Λευκανοῦν καὶ τῆς Σαυνίτιδος εἰς τὴν Καμπανίαν, συνάπτουσα

Steph. censuerant satis probabiliter, sed a codd. recedere non ausim: East. quoque (ad Od. A p. 1409 R.) iis concinit. — τοῦ] τῆς Cor. βραχη Cor. — ἔχειν codd. edd. 3. ἔτι] ἐν codd. Xyl. corr. εὐθύπλοα codd. Cor. εὐθύπλος ald., unde εὐθύπλους Xyl. volun codd. Xyl. corr. — πεικεσίων codd. Xyl. corr. 7. δαυτιτών codd. Cor. corr. - σαννετών C. - Οὐενεουεντοῦ ABCI. τία Bl - καὶ Νήτιον, quae Casaubono iam expungenda videbantur, utpote nata ex repetitione proximorum xai Kaviotor, Cor. omisit, neque quidquam aliud ad tuendum illud nomen, nemini praeterea commemoratum, proserri potuit, quam Tabulae Peulingerianae Ehetium iisdem fere in partibus positum, de quo ipso tamen nihil constat. In medio igitur res est relinquenda. 9. κερδωνία ABC Cor. corr. δη δε codd., aster. incl. Cor. 12. εν. om. codd. Cas. add. 13. averequertor ABC. 15. zlavdíov codd. Xyl. corr. - yakarías codd. 16. Καπύας Sbk. Cor. — μέχοις ονέσσης ABCl μέχοις ούενουσίας t ex corr. sec. m., ald.; μέχρι σινουέσσης Sbk. Cor. ex coni. Tyrwh.: at cf. ad V, 219. 19. σαυνήτιδος Α σαννίτιδος C.

είς την Αππίαν, μακροτέρα της έκ Βρεντεσίου τρισίν η τέτρασιν ημέραις δια των Απεννίνων δρων.

8. Ο δ' είς την περαίαν έκ τοῦ Βρεντεσίου πλοῦς [διπλοῦς] έστιν, ό μεν επί τα Κεραύνια και την έξης παραλίαν της τε 5 Ήπείρου καὶ τῆς Έλλάδος, ὁ δ' εἰς Ἐπίδαμνον, μείζων τοῦ προτέρου. Υιλίων γάρ έστι καὶ όκτακοσίων σταδίων. τέτριπται δὲ καὶ ούτος διὰ τὸ τὴν πόλιν εὐφυῶς κέῖσθαι πρός τε τὰ τῷν Ίλλυριων έθνη καὶ τὰ των Μακεδόνων. παραπλέοντι δ' έκ τοῦ Βρεντεσίου την Άδριατικήν παραλίαν πόλις έστιν ή Έγνατία. Δ. 434 10 οὖσα κοινή καταγωγή πλέοντί τε καὶ πεζεύοντι εἰς Βάριον ό. δε πλούς Νότο. μέχρι δεύρο μεν Πευκέτιοι κατά θάλατταν, [έν] τῆ μεσογαία δε μέχρι Σιλουίου πάσα δε τραγεία και όρεινή, πολύ των Απεννίνων όρων κοινωνούσα, αποίκους δ' Αρκάδας δέξασθαι δοχεί. είσι δ' έκ Βρεντεσίου είς Βάριον επτακόσιοί 15 που στάδιοι σγεδον δ' ίσον έκατέρας [Τάρας] διέχει την δέ συνεγή Δαύνιοι νέμονται, είτα Άπουλοι μέχρι Φρεντανών. ανάγχη δέ, Πευκετίων καὶ Δαυνίων μηδ' όλως λεγομένων ύπὸ των έπιχωρίων, πλην εί το παλαιόν, άπάσης δε ταύτης της γώρας Απουλίας λεγομένης νυνί, μηδε τους δρους έπ' άκριβες 20 λέγεσθαι τῶν ἐθνῶν τούτων διόπερ οὐδ' ἡμῖν διισχυριστέον περὶ αὐτῶν.

<sup>1.</sup> τέταρσιν Β τέιταρσιν Cl edd. 2. απιανών ΑΒ αππιανών Cl Xyl. corr. 3. διπλούς om. codd. edd. Attamen cum sententia ipsa ea vox requiratur, atque in Epit. exstet, addere cam non dubitavi. Du Theil. et Grosk. post Έλλάδος excidisse quaedam suspicantur, quibus navigationis illius longitudo fuerit indicata: atque hic quidem, cum intervallum inter Brundusium et Epidamnum vel mille stadiis sit brevius, alterum vero, ut ex p. 281 extr. pateat, octingentorum fere stadiorum, ex proximis huc transferenda putat verba οσον οκτακοσίων σταδίων, ibique, ubi nunc leguntur, delenda. Sed nimia haec est audacia ac non probanda. Multo tamen improbabilior Gossellini est opinio, qui χιλίων ex errore aliquo natum esse censet. 9. στεχνατία codd. Xyl. corr. 10. καταγωγής C. 11. δεύρο punctis suppositis not. in B, om. hno. — πευκετίου Al πευκεστίου BC Xyl. corr. 12. & om. codd. edd. 15. Tágas om. eodd. Xyl. add. 16. καύνισι codd., sed δ sup. κ 19. ἀπουληίας Α. sec. m. add. in B. 17. yeropérwe l.

- 9. Έκ δὲ Βαρίου πρὸς τὸν ποταμὸν Αὐφιδον, ἐφ' φ τὸ ἐμπόριον τῶν Κανυσιτῶν, τετρακόσιοι ὁ δ' ἀνάπλους ἐπὶ τὸ ἐμπόριον ἐνενήκοντα. πλησίον δὲ καὶ Σαλαπία, τὸ τῶν Άργυριπηνῶν ἐπίνειον. οὐ πολὺ γὰρ δὴ τῆς θαλάττης ὑπέρκεινται δύο πόλεις ἔν γε τῷ πεδίφ, μέγισται τῶν Ἰταλιωτίδων γεγονοῖαι πρότερον, ὡς ἐκ τῶν περιβόλων δῆλον, τό τε Κανύσιον καὶ ἡ Άργυρίππα, ἀλλὰ νῦν ἐλάττους εἰσίν ἐκαλεῖτο δ' ἔξ ἀρτῆς ἄργος Ἰππιον, εἰτ' Αργυρίππα, εἰτα νῦν Άρποι. λέγονο
- C. 284 ται δ' άμφότεραι Διομήδους κτίσματα, καὶ τὸ πεδίον καὶ άλλα πολλὰ δείκνυται τῆς Διομήδους εν τούτοις τοῖς τόποις δυναστείας 10
- Α. 435 σημεῖα. ἐν μὲν τῷ τῆς Αθηνᾶς ἱερῷ τῆς ἐν Λουχερία παλαιὰ ἀναθήματα καὶ αὕτη δ' ὑπῆρξε πόλις ἀσταία Λαυνίων, νῦν δὲ τεταπείνωται. ἐν δὲ τῆ πλησίον θαλάττη δύο κῆσοι Λιομήδειαι προσαγορευόμεναι, ὧν ἡ μὲν οἰκεῖται, τὴν δ' ἐρήμην φασὶν εἶναι ἐν ἢ καὶ τὸν Διομήδη μυθεύουσιν ἀφανισθῆναί τινες 15 καὶ τοὺς ἑταίρους ἀπορνιθωθῆναι, καὶ δὴ καὶ νῦν διαμένειν ἡμερρυς καὶ βίον τινὰ ζῆν ἀνθρώπινον τάξει τε διαίτης καὶ τῆ πρὸς ἀνθρώπους ἡμερότητι τοὺς ἐπιεικεῖς, ἀπὸ δὲ τῶν κακούργων καὶ μιαρῶν φυγῆ. εἴρηται δὲ καὶ τὰ παρὰ τοῖς Ενετοῖς διατεθρυλημένα περὶ τοῦ ῆρωος τούτου καὶ αὶ νομισθεῖ 20 σαι τιμαί. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Σιποῦς Λιομήδους εἶναι κτίσμα, διέχων τῆς Σαλαπίας ὅσον τετταράκοντα καὶ ἐκατὸν σταδίους, καὶ

<sup>1.</sup> αὐφίδιον lB (sed hic puncto sub alt. ι posito) ἀφίδιον C. καννυσιτῶν ΑΒС. 3. ἐνενήκοντα] 5' ald. eaque scriptura, a Groskurdio alteri praelata, vera putanda erit, nisi τὸ ξμπόριον των Κανυσιτων pro ipso Canusio habeatur, quae D'Anvillii fuit opinio (v. Anal. géogr. de l'It. p. 222). At diversum ab eo esse Strabonis verba manifesto videntur indicare, ac proclivis fuit notarum istarum permutatio. - σαλιππία ACI. — Άργυριππίνων Cor.: alteram formam tuetur praeter codd. consensum Steph. s. v. 5. ye asteriscis inclusit Cor.: haud spernenda est Groskurdii coniectura ἐν μεγάλφ πεδίφ. 7. ἀργυρίππη ald. ελάττω έστιν ACB, sed in hoc τους είσιν sec. m. supra add. γυροίππιον codd. Cas. core. ex Serv. ad Virg. Aen. IX, 246. Plin. H. N. III, 16. - άργυρίππη ald. - λείπονται C λέγεται δ' άμφότερα Διομήδους κτίσμα ald. 10. διομήδου ald. Λουκερία edd. 17. ημέρους] έχ μέρους 13. Διομήδειοι edd. 15. διομήδην ald. ald. 20. ηρως AB, sed in hoc o sec. m. add.

ώνομάζετό γε Σηπιούς Έλληνικώς από των εκκυματιζομένων σηπιών. μεταξύ δὲ τῆς Σαλαπίας καὶ τοῦ Σιποῦντος ποταμός τε πλωτός καὶ στομαλίμνη μεγάλη δι' άμφοῖν δὲ τὰ ἐκ Σιπούντος κατάγεται, καὶ μάλιστα ὁ σίτος. δείκνυται δὲ τῆς Δαυ-5 τίας περί λόφον, φ ονομα Δρίον, ήρφα, τὸ μέν Κάλγαντος έπ' ακρα τη κορυφη έναγίζουσι δ' αύτφ μέλανα κριόν οί μαν Α. 436 τευόμενοι, έγχοιμώμενοι έν τῷ δέρματι τὸ δὲ Ποδαλειρίου κάτω πρός τη δίζη, διέχον της θαλάττης όσον σταδίους έκατόν ρει δ' έξ αὐτοῦ ποτάμιον πάνακες πρός τὰς τῶν θρεμμά-10 των νόσους. πρόκειται δε τοῦ κόλπου τούτου πελάγιον άκρωτήριον έπὶ τριακοσίους ἀνατεῖνον σταδίους πρός τὰς ἀνατολάς, τὸ Γάργανον, κάμπτοντι δὲ τὴν ἄκραν πολισμάτιον Ούρειον, καὶ πρὸ τῆς ἄκρας αὶ Διομήδειαι νῆσοι. ἔστι δὲ πᾶσα ἡ χώρα, αθτη πάμφορός τε καὶ πολυφόρος, ἵπποις δὲ καὶ προβάτοις 15 αφίστη ή δ' έφέα μαλακωτέφα μέν της Ταφαντίνης έστί, λαμπρά δὲ ήττον. ή δὲ γώρα εὐδινή διά την κοιλότητα τῶν πεδίων. οι δε και διώρυγα τεμεῖν έπιχειρῆσαί φασι τον Διομήδη μέγοι της θαλάττης, καταλιπεῖν δ' ήμιτελη καὶ ταύτην καὶ τὰς άλλας πράξεις μετάπεμπτον οίκαδε γενόμενον, κάκει καταστρέ-20 ψαι τὸν βίον. εἶς μὲν οὖτος ὁ λόγσς περὶ αὐτοῦ, δεύτερος δ', ώς αὐτόθι μείνειε μέχρι καταστροφής τοῦ βίου, τρίτος δ' ὁ μυθώδης, δη προείπον, τὸν ἐν τῆ νήσφ λέγων ἀφανισμόν, τέταρτον δε θείη τις αν τον των Ενετων και γαρ έκεινοι παρά σφίσι πως την καταστροφην αύτοῦ μυθεύουσιν, ην αποθέωσιν 25 καλούσι. ταύτα μέν οὖν κατ' Αρτεμίδωρον κείται τὰ διαστήuata. -

10. Φησὶ δ' ὁ χωρογράφος τὰ ἀπὸ τοῦ Βρεντεσίου μέχρι C. 285 Γαργάνου μιλίων έκατον έξηκοντα πέντε, πλεονάζει δε αὐτὰ Αρτεμίδωρος έντεῦθεν δ' είς Αγκώνα διακόσια πεντήκοντα

<sup>1.</sup> σιπιούς AC. 3. στομαλίμνη μεγάλη B, sed ς sup. utrumque η sec. m. add., simulque accentus voci στομά appictus: inde στόμα λίμνης μεγάλης ald. Sbk. corr. 4. δε om. C sec. Phil., της Δαυνίας vero sec. Falc. - σαυνίας ABl Xyl. corr. 7. ποδαλιρίου C. Διομήδειοι cdd. 15. δέ] τε Cor. 16. εὐδεινή Cas. εὐδιεινή n Sbk. Cor. ex Palm. sent. 17. ἐπιχειρίσαι C. — διομήδην ald. 23. δὲ om. Bl. 29. δ om, C(?) - αἰνετών A. 27. τα τὸ edd, inde a Xyl.

# CAPUT IV.

1. Τοσαύτη μέντοι καὶ τοιαύτη τις ή Ιταλία. πολλά δ' είρηκότων, τὰ μέγιστα νῦν ἐπισημανούμεθα, ὑφ' ὧν \*νῦν\* εἰς τοσοῦτον υψος έξήρθησαν Ρωμαΐοι. εν μέν, δτι νήσου δίκην άσφα-C. 286 λώς φρουρείται τοίς πελάγεσι κύκλφ πλήν όλίγων μερών, [α] 5 καὶ αὐτὰ τετείγισται τοῖς ὄρεσι δυσβάτοις οὖσι. δεύτερον δὲ τὸ άλίμενον κατά τὸ πλεῖστον καὶ τὸ τοὺς ὅντας λιμένας μεγάλους είναι καὶ θαυμαστούς, ών τὸ μέν πρὸς τὰς ἔξωθεν έπιγειρήσεις γρήσιμον, τὸ δὲ πρὸς τὰς ἀντεπιχειρήσεις καὶ τὴν των εμποριών αφθονίαν συνεργόν. τρίτον δε το πολλαίς ύπο- 10 πεπτωκέναι διαφοραϊς ἀέρων τε καὶ κράσξων, παρ' ας καὶ ζῷα καὶ φυτὰ καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ πρὸς τὸν βίον γρήσιμα πλείστην έξάλλαξιν έγει πρός τε τὸ βέλτιον καὶ τὸ γεῖρον. ἐκτέταται δὲ τὸ μῆχος αὐτῆς ἐπὶ μεσημβρίαν ἀπὸ τῶν ἄρκτων τὸ πλέον, προσθήκη δ' έστιν ή Σικελία τῷ μήκει, τοσαύτη οὖσα καὶ το- 15 σούτω, καθάπερ μέρος. εὐκρασία δ' ἀέρων καὶ δυσκρασία κρίνεται παρά τὰ ψύγη καὶ τὰ θάλπη καὶ τὰ μεταξύ τούτων, ωστ' έκ τούτων ανάγκη την νῦν Ἰταλίαν έν μέσφ των ύπερβολών άμφοτέρων κειμένην, τοσαύτην τῷ μήκει, πλεῖστον τῆς εὐκράτου μετέχειν καὶ κατὰ πλείστας ἰδέας. τοῦτο δὲ καὶ ἄλλως 20 συμβέβηκεν αὐτῆ τῶν γὰο Απεννίνων ὀρῶν δι' ὅλου τοῦ μήκους διατεταμένων, έφ' έκατερον δὲ τὸ πλευρὸν πεδία καὶ γεωλοφίας καλλικάρπους απολειπόντων, οὐδεν μέρος αὐτῆς έστιν, δ μη και των δρείων άγαθων και των πεδίων άπολαυσν τυγγάνει. καὶ προστίθει τὸ μέγεθος καὶ πληθος ποταμών τε καὶ 25

<sup>2.</sup> μέντοι insolentius positum est h. l.: exspectares potius μέν δη sive μεν οίν, quibus Strabo uti solet in locis similibus. — ἐστιν ante ή add. C(?) ald. 3. είρηκότων, et ες sup. ων sec. m.,  $\mathbf{B}$  είρηκότες  $\mathbf{C}(?)$ ald. - νῦν ante ἐπισημανούμεθα om. edd. atque aut hoc, aut quod mox legitur a librario profectum videtur: equidem alterum hoc tollere 4. oi ante Ψωμαζος, add. edd. 5. a om. codd. edd. Το έμπορειών Α έμπορίων BC edd. δὲ post αὐτὰ add. Cor. 15. τοσούτον Cl(?) ald. 16. εὐκρασίαι et mox δυσκρασίαι A. 18. ¿x] καὶ codd. Cor. corr. 22. τὸ om. ald. τῶν πλευρῶν no Cor. απολιπόντων codd. Cor. corr. 24. ἀπὸ τῶν ante πεδίων add. no edd. Videtur potius scribendum πεδινων.

λιμνών, πρός δε τούτοις θερμών τε καὶ ψυχρών ύδάτων ἀναβολάς πολλαχοῦ πρός ύγείαν φύσει παρεσκευασμένας, καὶ μὴν καὶ μετάλλων εὐπορίας παντοδαπών. ὕλης τε καὶ τροφῆς ἀνθρώποις τε καὶ βοσκήμασιν οὐδ' ἀξίως ἐστὶν εἰπεῖν τὴν ἀφθοτών, ὅσην παρέχεται, καὶ τὴν χρηστοκαρπίαν. ἐν μέσφ δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν τῶν μεγίστων οὐσα καὶ τῆς Ελλάδος καὶ τῶν ἀρίστων τῆς ᾿Ασίας μερῶν, τῷ μὲν κρατιστεύειν ἐν ἀρετῆ τε καὶ μεγέθει τὰ περιεστῶτα αὐτὴν πρὸς ἡγεμονίαν εὐφυῶς ἔχει, τῷ δ' ἐγγὺς εἶναι τὸ μετὰ ἡαστώνης ὑπουργεῖσθαι πεπόρισται.

2. Εί δε δεῖ τῷ περὶ τῆς Ἰταλίας λόγφ προσθεῖναί τινα λό- Α. 439 γον κεφαλαιώδη καὶ περὶ τῶν Ρωμαίων τῶν κατασχόντων αὐτην και κατεσκευασμένων όρμητήριον πρός την σύμπασαν ήγεμονίαν, προσειλήφθω και ταύτα ότι Ρωμαΐοι μετά την κτίσιν της Ρώμης βασιλευόμενοι διετέλεσαν σωφρόνως έπὶ πολλάς γε-15 νεάς επειτα τοῦ ἐσγάτου Ταρκυνίου μογθηροῆς ἄργοντος, τὸν μεν εξεβαλον, πολιτείαν δε συνεστήσαντο μικτήν έκ τε μοναργίας καὶ ἀριστοκρατίας, κοινωνοῖς δ' ἐγρήσαντο Σαβίνοις τε καὶ C. 287 Αατίνοις ούκ εύγνωμόνων δ' ούτε έκείνων άει τυγγάνοντες ούτε των άλλων των πλησιογώρων ήναγχάζοντο τρόπον τινά 20 τη έχείνων καταλύσει την σφετέραν έπαύξειν. οὔτω δ' αὐτοῖς κατ' ολίγον προϊούσιν είς επίδοσιν συνέβη την πόλιν αίφνιδίως αποβαλεῖν παρὰ τὴν ἀπάντων δόξαν, παρὰ δόξαν δὲ καὶ ἀπολαβείν : έγένετο δε τούτο, ως φησι Πολύβιος, έτει έννεακαιδεκάτω μετά την έν Αίγος ποταμοίς ναυμαγίαν, κατά την έπ' 25 Ανταλκίδου γενομένην εἰρήνην. διακρουσάμενοι δε τούτους Ρωμαΐοι πρώτον μεν Λατίνους απαντας ύπηχόους εποιήσαντο, είτα Τυρρηνούς και Κελτούς τούς περί τον Πάδον έπαυσαν της

<sup>1.</sup> Liuérwr AC. 2. ίγ/ειαν edd. - παρεσκευασμένων no ald. 3. υλης δε και Cor. 5. οσον ACB, sed in hoc η sup. alterum o 7. Ev Cor. asteriscis inclusit, atque insolenter sane adsec. m. add. dita est praepositio. 12. την ante ηγεμογίαν add. ald. χείας C, sed ε post deletum. 17. ἀρι**σ**τοχρατείας BC. 22. ὑπὸ Κελτῶν ante ἀποβαλεῖν add. Cor. ex Plethone, qui habet υπό Κελτών περί του Πάδου αποβαλείν: quae additamenta respui videntur ipsa orationis compositione; etsi τούτους, quod sequitur, ea com-24. κατά] καὶ codd. Cas. corr. mendat. 25. άντιαλχίδου C.

πολλής καὶ ἀτέδην ελευθερίας εἰτα Σαυνίτας, μετὰ δὲ τούτους Ταραντίνους καὶ Πύρρον κατεπολέμησαν, εἰτ ήδη καὶ τὴν λοιπὴν τῆς νῦν Ἰταλίας πλὴν τῆς περὶ τὸν Πάδον. ταύτης δ' ἔτι 
καθεστώσης ἐν πολέμφ, διέβησαν εἰς τὴν Σικελίαν, ἀφελόμενοι δὲ Καρχηδονίων αὐτὴν ἐπανῆλθον ἐπὶ τοὺς περὶ τὸν Πάδον συνεστώτος δ' ἔτι τούτου τοῦ πολέμου, παρῆν Αννίβας εἰς 
τὴν Ἰταλίαν, καὶ δεύτερος οὐτος πόλεμος πρὸς Καρχηδονίους 
συνέπεσε, καὶ μετ' οὐ πολὺ τρίτος, ἐν ἡ κατεσκάφη Καρχηδών ἀμα δὲ τήν τε Λιβύην ἔσχον Ῥωμαῖοι καὶ τῆς Ἰβηρίας, 
όσον ἀφείλοντο τῶν Καρχηδονίων. συνευχωτέρισαν δὲ τοῖς Καρ- 10 
χηδονίοις οἱ θ' Ελληνες καὶ Μακεδόνες καὶ τῆς ἀσίας οἱ ἐντὸς 
Αἰνος καὶ τοῦ Ταύρου, καὶ τούτους οὐν ἄμα συγκατακτάσθαι 
προήχθησαν, ὧν Αντίοχός τε ἦν ὁ βασιλεὺς καὶ Φίλιππος καὶ

Α. 440 Περσεύς. καὶ Ἰλλυριῶν δὲ καὶ Θρακῶν οἱ πλησιόχωροι τοῖς τε Ελλησι καὶ Μακεδόσιν ἀρχὰς ἔλαβον τοῦ πρὸς Ῥωμαίους πολέ- 15 μου, καὶ διετέλεσαν πολεμοῦντες μέχρι καταλύσεως ἀπάντων τῶν ἐντὸς Ἰστρου καὶ τῶν ἐντὸς Ἰλυος. τὰ δ' αὐτὰ ἔπαθον καὶ Ἰβηρες καὶ Κελτοὶ καὶ ἄπαντες οἱ λοιποί, ὅσοι Ῥωμαίων ὑπακούουσι· τήν τε γὰρ Ἰβηρίαν οὐκ ἐπαύσαντο ὑπαγόμενοι τοῖς ὅπλοις, ἔως ἄπασαν κατεστρέφαντο, Νομαντίνους τε ἐξελόντες καὶ Οὐ- 20 ρίαθον καὶ Σερτώριον ὕστερον διαφθείραντες, ὑστάτους δὲ Καντάβρους, οῆς [κατέλυσεν] ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ· τὴν [δὲ] Κελτικὴν ἄπασαν τήν τε ἐντὸς καὶ τὴν ἐκτὸς σὰν τῆ Λιγυστικῆ πρότερον μὲν κατὰ μέρος ἀεὶ προσήγοντο, ὕστερον δὲ Καῖσαρ· [δ] Θεός, καὶ μετὰ ταῦτα ὁ Σεβαστὸς κοινῷ πολέμφ καὶ ἀθρόως 25 κατεκτήσαντο, νυνὶ δὲ Γερμανοῖς προσπολεμοῦσιν, ἀπὸ τούτων ὁρμώμενοι τῶν τόπων ὡς οἰκειοτάτων, καί τισιν ἤδη θριάμ- C. 288 βοις κεκοσμήκασιν ἀπ' αὐτῶν τὴν πατρίδα. τῆς δὲ Λιβύης,

<sup>1.</sup> ἄδην ABCl ἀναίδην πο Pleth., unde Cor. scripsit ἀνέδην. 4. τὴν om. edd. 6. τούτου om. Cino. 10. ὅσην Cor. — συνενεωτέρησαν AC. 18. ἐπακούουσι codd. Cor. corr. 20. οὐρείεθον codd. 22. κανταύρους B ald. — κατέλυσεν om. ABCl Sbk. add. ex coni. Cas. v. III, 156. — καὶ ante τὴν add. edd. — δὲ om. codd. edd., sed γρ. τὴν δὲ n, idque probabilius visum, quam edd. scriptura. 25. ὁ om. AC. — καὶ ante μετὰ om. ald. — ἀθρόως] ἀφόβως B. 27. Φριαμβρίοις, punctis sub alt. ρ pictis, B.

όση μη Καργηδονίων, βασιλεύσιν έπετέτραπτο ύπημόρις οὐσιν, άφιστάμενοι δε κατελύοντο νυνί δ' είς Ιούβαν περιέστηκεν ή τε Μαυρουσία καὶ πολλά μέρη τῆς ἄλλης Διβύης διά τὴν πρὸς Ρωμαίους ευνοιάν τε καὶ φιλίαν. τὰ δ' ὅμοια καὶ περὶ τὰν 5 Ασίαν συνέβη κατ' άργας μεν δια των βασιλέων διφαείτο ύπηκόων όντων, υστερον δ' έκλιπόντων έκείνων, καθάπερ των Ατταλικών βασιλέων καὶ Σύρων καὶ Παφλαγόνων καὶ Καπ- $\pi$ αδόχων καὶ Aίγυπτίων,  $[\hat{\eta}]$  ἀφισταμένων καὶ ἐπέττα καταλυομένων, καθάπερ έπὶ Μιθριδάτου συνέβη τοῦ Εὐπάτορος καὶ 10 της Αίγυπτίας Κλεοπάτρας, απαντα τὰ έντὸς Φάσιδος καὶ Εὐφράτου πλην Αράβων τινών ύπο Ρωμαίοις έστι και τοῖς ὑπ' έκείτων αποδειχθείσι δυνάσταις. Αρμένιοι δε και οι υπερ**πεί**μενοι της Κολγίδος, Άλβανοί τε καὶ Ίβηρες, παρουσίας δέονται μόνον των ήγησομένων, καλώς δε κρατούνται, νεωτερίζουσι 15 δε διά τας των Ρωμαίων απασχολίας, καθάπερ και οι πέραν τοῦ Ίστρου τὸν Εὖξεινον περιοικοῦντες πλην τοῦ Βοσπόρου καὶ των Νομάδων το μεν γαρ υπήχοον, το δ' άγρηστον είς παν † τὸ ἀχοινώνητον, φυλαχης δὲ μόνον δεόμενον καὶ τάλλα δὲ τὰ πολλά Σκητιτών καὶ Νομάδων ἐστὶ πόρρω σφόδρα ὅντων. Παρ-20 θυαΐοι δέ, δμοροί τε όντες καὶ μέγιστον δυνάμενοι, τοσούτον Α. 4 όμως ενέδοσαν πρός την Ρωμαίων και των καθ' ήμας ήγεμόνων ύπερογήν, ωστ' οὐ μόνον τὰ τρόπαια ἔπεμψαν εἰς Ῥώμην, α κατά Ρωμαίων ανέστησαν ποτε, άλλα και παίδας επίστευσε Φραάτης τῷ Σεβαστῷ Καίσαρι καὶ παίδων παϊδας, έξομηρευ-25 σάμενος θεραπευτικώς την φιλίαν οι δε νύν μετίασι ένθένδε πολλάκις τον βασιλεύσοντα, καὶ σχεδόν τι πλησίον εἰσὶ τοῦ ἐπὶ Ρωμαίοις ποιῆσαι την σύμπασαν έξουσίαν. και αὐτην [δè] την Ίταλίαν διαστᾶσαν πολλάκις, ἀφ' οδ γε ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐστί, καὶ αὐτην την Ρώμην ή της πολιτείας άρετη και των ήγεμόνων έκω-30 λυσεν έπὶ πλέον προελθεῖν πλημμελείας καὶ διαφθορᾶς. γαλε-

<sup>5.</sup> διὰ] ὑπὸ ald: 6. ἐκλελοιπότων πο Cor. 8. η̈ om. codd. Cor. add. 13. χαλκίδος Α. 14. μόνων AB (hic ex corr., primum videtur scriptum fuisse μόναν). — ἡγεσαμένων ald. 18. τῷ ἀκοιτῷ-νήτῷ Cor.: Grosk. contra malit addere διὰ. 20. μέγιστοι AClB, sed in hoc ν sup. ι sec. m., μέγιστον π. 24. φραάτας Α. 26. βασιλεύσαντα Bl ald. 27. δὲ add. Cor. 30. διαφορᾶς gk (sec. m.).

πον δὲ ἄλλως [δι]οικεῖν τὴν τηλικαύτην ήγεμονίαν ἢ ἐνὶ ἐπιτρέφαντας ὡς πατρί. οὐδέποτε γοῦν εὐπορῆσαι τοσαύτης εἰρήτης καὶ ἀφθονίας ἀγαθῶν ὑπῆρξε Ῥωμαίοις καὶ τοῖς συμμάχοις αὐτῶν, ὅσην Καῖσάρ τε ὁ Σεβαστὸς παρέσχεν, ἀφ' οὖ παρέλαβε τὴν ἐξουσίαν αὐτοτελῆ, καὶ τῦν ὁ διαδεξάμενος υἰὸς ἐκεῖτον παρέγει Τιβέριος, κανόνα τῆς διοικήσεως καὶ τῶν προσταγμάτων ποιούμενος ἐκεῖνον, καὶ αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ, Γερμανικός τε καὶ Δροῦσος, ὑπουργοῦντες τῷ πατρί.

<sup>1.</sup> olxeër BClA, sed in hoc δι sec. m. add inter versus, διοιχεϊν επ (hic ex corr.), idque rec. Sbk. 8. In fine libri add. in B quae initio proximi leguntur usque ad Ἰτοιλικῶν, quae tamen suo etiam loco scripta sunt. Similiter in k add. quae ibi habentur usque ad τρόπον.

# INDEX

# FRAGMENTORUM STRABONIS, QUAE CONTINENTUR IN EPITOME VATICANA (E).

#### LIBER I.

(59) ὅτι φασὶ τὸν πειραιᾶ — ἐκλεκτόν: (61) ὅτι αἰνειᾶνες οἱ νῦν αἰτωλοῖς ὅμοροι — τινές. αἰγύπτιοι δ' εἴς τε αἰθίοπας καὶ κόλχους. τινὰ μὲν οὖν — διεφθάρη: ὅτι τοῦ ἡροδότου — (62) καὶ τῶν ἀνέμων δ' ὁ αὐτὸς ὅρος: ἑξῆς δὲ τὸ πλάτος τῆς οἰκουμένης ἐρατοσθένης ἀφορίζων — (63) καὶ τὸ κάντιον ἡμερῶν τινων πλοῦν ἀπέχειν τῆς κελτικῆς φησι. καὶ τὰ πέραν τοῦ ῥήνου — (64) ἠνάγκασται καὶ τοῦ μήκους ἀστοχεῖν:

## LIBER II.

έκ τῶν τοῦ στράβωνος γεωγραφικῶν δευτέρου: (67) ἐν δὲ τῆ τρίτη τῶν γεωγραφικῶν — (68) συνεπισπάσασθαι δὲ τὴν ἰνδικὴν ἀρκτικωτέραν (nonnulla cum margine praecisa interciderunt) (70) πλὴν οὐκ ὀρθῶς οὖτος καὶ δι' ἄλλων τε καὶ διε εἰ ὁ διὰ ῥόδου — (71) ὥστ' οὐδ' ἐκεῖνος εὐλογεῖτο: ὅτι τὸ μὴ ἔχειν εἰπεῖν — ῥέπει: ὅτι σταδιασμὸν καλεῖ τὸ διὰ σταδίους μέτρημα, ὡς τὸ διὰ μιλίων μιλιασμὸν καὶ ὅτι οἰκουμένην φησὶ καλουμένην, ῆν οἰκοῦμεν καὶ γνωρίζομεν: (72) ὅτι τὴν κινναμωμοφόρον ἐσχάτην ἴσμεν οἰκουμένην — σταδίους. καὶ ὅτι τὴν ἰέρνην ἐπέκεινα μὲν τῆς βρεττανικῆς εἶναί φασι. ὀλίγην δὲ

ότι ή ταπροβάνη πεπίστευται σφόδρα διὰ ψύγος οίκεῖσθαι: — καὶ ἄλλον φόρτον: (69) ὅτι φησὶ προκλῆς τοὺς ἀλεξάνδρω - γαζοφύλαχος. (70) καὶ ὅτι περὶ τῆς ἰνδικῆς γράψαντες - καὶ άλλοι τοιούτοι παραψελλίζοντες ήδη: πάμφορον είναι την βακτριανήν — (74) σταδίοις, γ καὶ ψ': ὅτι την διακεκαυμένην - γράφεσθαι: έτι τοίνυν ή βακτριανή βόρειον θάλατταν: (75) φησὶ δέ γε ὁ ἵππαργος — ἢ ἐπί (verba τινος — Δηίμαγον cum margine praecisa interciderunt) συμβήσεται βορειοτέρους είναι - (76) έν τῷ οὐρανῷ φαινοότι είς τις των πρός τούς ματαίως αντιλέγοντας -(78) ότι τη προειρημένη θέσει ακολουθών έρασυ**ν**ηγοροῦσαν: τοσθένης του τε ταύρου - ρομβοειδή φησι. την δ' άριανην όρων — (79) καὶ πάλιν πρὸς νότον. δηλοῖ δὴ τὸ — μεσοποταμίας ύπερησίω παραπλήσιον, ως φησι. δια δη ταύτα πάντα — μερίδα. ἀγνωμονεῖν δὴ — φύσιν: (92) ὅτι τὸ σούνιον ότι έξ έπιδάμνου - δισχιάχρωτηριάζει — μαχεδονιχούς: λίων σταδίων. (93) έχ δὲ άλεξανδρείας εἰς καργηδόνα οὐ πλείους των ,θ. τὸν δὲ ἐκ καρίας ἐπὶ πορθμὸν πλοῦν οὐ πλειόνων είναί φασι σταδίων ε: (103) ὅτι ὅμηρος πάντας αἰθίοπας δίγα διαιρεί. λέγονται οἱ μὲν δυσομένου ὑπερίονος οἱ δ' ἀνιόντος. πρός ο φησι έρατοσθένης οθτω μεταγράφειν έδει ήμεν σώμασιν, οιους φησί έρατοσθένης εύερνεστέρους τινάς όντας των αίθιόπων καὶ ήττον έψομένους τη ξηρασία του περιέχοντος. οὐδὲ γὰρ ἀρχὴν εἰδέναι τοὺς ἰνδοὺς εἰκὸς ὅμηρον ἀλλὰ μᾶλλον — άλλήλησιν: (106) ὅτι νάρβων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παοαλλήλου — βυζαντίου. ἀπὸ δὲ τῆς ὁοδίας — ὡς εἰρήκασι ότι οἱ νῦν ὁμολογοῦσιν — πλευρᾶς: (107) on ύπεναντίως τῷ νείλφ — ποταμῷ. (94) ἔστιν οὖν πρὸς γεωγραφίαν οἰκεῖον — ἐκατέρων τῶν τροπικῶν (verba εἰς — ταῖς cum margine praecisa interciderunt) εὐκράτοις — (96) καὶ τὴτ γην καρπιμωτέραν και ενυδροτέραν. αυτη μεν ούν ή διαίρεσις δοχεῖ — μέσα εὖχρατα καὶ οἰκήσιμα. (97) ὁ δὲ πολύβιος οὐκ εὖ τὸ ποιεῖν — ἀλλ' οὐ συγκειμένων (verba οὖτως — ὅλην com marg. praecisa interciderunt) την έκ των — (98) βούλονται λέγειν. (109) ὅτι δεῖ τὸν γωρογραφεῖν ἐπιχειροῦντα — (110) πρός τὸ προκείμετον. ὁ δὲ γεωγραφικός — (111) τὸ μὲν βόρειον, τὸ δὲ νότιον: δηλον δ' ότι - (115) ωστ' ένταῦθα νομίζω τὸ πέρας είναι θετέον: ὅτι φησὶν ἴππαργος πιστεύσας — ἐν μασσαλία. πολλαγοῦ δὲ παρακρουόμενος — παρὰ πολλων, οι τε πλέοντες — τὸ μέγιστον πλάτος τοῦ πελάγους, τὸ δέ γε ἀπὸ τῆς ὁοδίας — καὶ γὰρ τὴν βρεττανικὴν: δὲ προστεθείη — (117) ήτις πρὸς ἐπιστήμην ὀφθαλμοῦ πολὸ κρείττων έστί. καὶ έξης επιφέρει ώς οί νῦν ἄμεινον έχοιεν ἄν τι λέγειν περί πάντων: (118) ὅτι τὸ περί ὅλης ἀκριβολογεῖσθαι — (120) ή δὲ τῶν μεσημβρινῶν: πλεῖστον ή θάλαττα — (121) δέγονται μεταβολάς: λέγομεν δ' αναλαβόντες ---(122) τελευταΐον δε μέχρι της σικελίας το τυρρηνικόν: ὅτι κησοι δὲ ἐν μὲν τῆ παραλία μέγισται σαρδώ καὶ κίρνος μετὰ τὴν σικελίαν. (123) αύτη δὲ καὶ — ἀρίστη. μετὰ δὲ σικελίαν — (124) καὶ κύπρου. τῆς δ' ἀσίας — (126) ως ἐστι δῆλον ἐκ τῆς έν μέρει περιοδείας. ή μεν δή — (132) τέμοι τον μέγιστον τῆς τῆς. Haec ultima verba sunt folii, quod nunc est Epitomes ultimum: intercidit, ut videtur, unum, in quo complura haud dubie ex reliqua huius libri parte scripta fuerant (vid. Praefat.).

#### LIBER III.

(137) ότι βύρση τεταμένη έσικεν ή ίβηρία — ἀπὸ τῆς ίβηρίας. εύδαιμονεῖ δὲ κατὰ τὸ νότιον καὶ διαφερόντως κατὰ τὸ ἔξω στηλών: ὅτι οἱ κελτικοὶ κόλποι καὶ γαλατικοὶ καλούνται: άναγύσεις λέγονται αἱ πληρούμεναι τῆ θαλάττη κοιλάδες: αφθονος δε και ή των λεπτων ύφασμάτων έργασία. και βοσκημάτων ἀφθονία παντοίων καὶ κυνηγεσίων. τῶν δ' όλεθρίων προσαγορεύουσι: ότι άργύρια καὶ χρυσία καὶ αἱ τοῦ άργύρου καὶ χουσοῦ μεταλλεῖαι: (148) ὅτι ἐοίκασιν οἱ παλαιοὶ καλεῖν ταρτησσον τον βαίτιν ποταμον. δε και άργυρους λέγεται διά τὰ ἐν αὐτῷ ἀργύρια. τὰ δὲ γάδειρα καὶ τὰς πρὸς αὐτὴν νήσους έρύθειαν. δυείν γάρ οὐσων — ποταμώ: (157) ὅτι οἱ ὑπὲρ τῆς μαυρουσίας — τὴν μήνιγγα καὶ (166) ὅτι ἰβηρίαν ὑπὸ μὲν των προτέρων - πολιτευόμενοι: ὅτι πρόχεινται τῆς ἰβηρίας νήσοι τέτταρες δύο μεν αί πιτυούσαι. τοσαύται δε γυμνήσιαι ας καλούσι καὶ βαλεαρίδας. εἰσὶ δὲ πελάγιαι μᾶλλον — ἐβοῦσος παρώμαλος τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος. ἡ δὲ ὀφιοῦσσα ἔρημος. αί δε γυμνησίαι (sic) εὐδαίμονες καὶ εὐλίμενοι. χοιραδώδεις δε κατά τὰ στόματα: ότι έξω στηλών τὰ γάδειρα νήσος ού πολλώ μείζων των ο΄ σταδίων το μήχος. πλάτος δ' έσθ' όπου καὶ σταδιαῖον. λέγεται δ' ἐπὶ πλήθει μηδεμιᾶς ἀπολείπεσθαι των δώμης (sic) πόλεων ωστε έν μια των τιμήσεων και πεντακοσίους ανδρας τιμηθέντας ίππικούς γαδειρανούς: ότι έρύθειαν τὰ γάδειρα ἔοικε — άλλὰ πιαίνει σφόδρα: (173)λέγει την τοῦ ώχεανοῦ χίνησιν ὑπέγειν — εἰτ' ἀναγωρεῖν. (174) την δε μηνιαίαν - τας δ' ένιανσιαίας δτι κατά τας θερινάς μάλιστα αύξοιντο καὶ αἱ ἀναγωρήσεις καὶ αἱ ἐπιβάσεις. εἰκάζουσι δ' έτεροι ἀπὸ τροπών μειούσθαι — θερινών τροπών: (175) αὶ δὲ καττιτερίδες — πελάγιαι. μέταλλα δ' ἔγουσι καττιτέρου καὶ μολίβδου. κέραμον δὲ καὶ χαλκώματα καὶ άλας ἀντὶ τούτων οἱ ἐπιγώριοι καὶ δερμάτων διαλλάττονται. περὶ μὲν οὖν ίβηρίας καὶ τῶν προκειμένων νήσων ταῦτα. (In marg. inferiore praeterea scripta sunt haec: (170) οἱ δὲ πορρώτερον μᾶλλον των γαδείρων τὰς στήλας ίδρῦσθαί φασι.)

## LIBER IV.

(176) έξης δ' έστι ή ύπερ των άλπεων κελτική. ην ἀπὸ μεν δύσεως όρίζει τὰ πυρηναῖα όρη. ἀπὸ δὲ τῶν ἀνατολῶν — μέχρι των πηγών του δήνου: ότι ο δοδανός ποταμός της κελτικής έστι καὶ ή μασσαλία ώσαύτως. πρὸς νότον παράλιος έγγὺς σαλλύων και λιγύων έπι τα προς ιταλίαν μέρη και τον ουαρον ποκτίσμα δ' έστὶ φωκέων τῆς ἰωνίας ἡ μασσαλία περιφανές. Εντεύθεν ή παραλία παρατείνει μέγρι του ίερου της πυρηναίας άφροδίτης. τοῦτο δ' ἐστὶ ὅριον ταύτης τῆς ὑπαργίας καὶ τῆς ἰβηρικῆς: (181) ὅτι μεγίστη προὶξ αὐτοῖς — κόσμον: μικρον δ' ἀπὸ τῆς μασσαλίας προελθοῦσα ή τῶν σαλύων ὀρεινή έπὶ ἄκραν εὐμεγέθη — τὸν γαλατικὸν κόλπον, καλοῦσι δ' αὐτὸν — τὸ σίγιον ὄρος. τῶν δὲ κόλπων — μέχρι πυρήνης. τῆς δὲ νάρβωνος έκατέρωθεν ποταμοί ξέουσιν οπου καί λίμνη καί γωφίον υφυδρον — τὸν ἰχθὺν τὸ μέγεθος ἀξιόλογον: (184) ὑπέρ**πε**ιται δε των έκβολων — του ροδανού: δτι νίκαια πόλις μασσαλιωτών. ή δ' αντίπολις των ιταλιωτίδων έξεταζεται. πρόκειν-

ται δε των στενών — μασσαλιωται. μετέμε — λήρων καὶ έτερα (185) ἀπὸ μασσαλίας δὲ ἀρξάμενος — καὶ άττα νησίδια. τοῦ φοδανοῦ σάλυες οἰκοῦσιν ἐπὶ πεντακοσίους σταδίους. ἐνταῦθα καὶ τὸ κέμμενον όρος συνάπτει πρὸς τῷ ροδανῷ. καὶ ὁ ἴσαρος ποταμός συμπίπτων τῷ ὁοδανῷ. ἔνθα κόιντος — κατέκοψε. άπὸ δὲ ἴσαρος εἰς οὐίενναν — στάδιοι τκ'. (186) αλόβοινες δὲ γεωργοῦσι τὰ πεδία — ἄλπεσι. φέρεται δ' ούτος ὁ ποταμὸς ἄνω τῶν ἄλπεων πολὺς καὶ σφοδρός (in marg. ὁ ροδανός): ότι των οὐόλκων (sic) τινές οἱ τεκτόσαγες καλούμενοι. οδτοι δέ πρός τῷ κεμμένει ὄρει οἰκοῦσιν. ἐκ τῆς κελτικῆς ἀποικισθέντες κατέσχον την φουγίαν την δμορον τη καππαδοκία και τοῖς παότι οὶ νεμόμενοι την ναρβωνίτιν (sic) έπικράτειαν κέλται ύπο των πρότερον ωνομάζοντο. (189) έξ ων οίμαι έξης δε - λίγηρος ποταμοῦ ές ωκεανὸν έκδιδόντων ων ένια επιλαμβάνουσι καὶ τοῦ φοδακτής ποταμίας. (190) ἐντεῦθεν δ' ἐστὶ καὶ ὁ κόλέστι δὲ έθνη — μεσόγαιαν. πος — καὶ αὐτός: (192) ὅτι τὰ γαλατικὰ ἔθτη ξ' τὸν ἀρ θμόν έστι. τὰ δ' έξης έθνη τὰ συντείνοντα — ἄραρος. οὖτοι μὲν οὖν ἀπὸ τῶν ἄλπεων — ἐπὶ τῷ ἄραρι. πέραν δὲ τοῦ ἄραρος — τὰ διαγωγικὰ τέλη. τὴν δ' ἐπὶ τῷ ῥήνῷ — εἰς τὰναντία μέρη ρεῖ καὶ πληροῖ τὴν λάριον λίμνην. καὶ ὁ ρίτο δὲ 📭 μεγάλην. (193) τὸ δὲ μῆκος αὐτοῦ πλείους τῶν ,γ σταδίων ἐπ' εὐθείας. γωρὶς τῶν σκολμωμάτων. ἑέει δὲ καὶ οὖτος καὶ ὁ σηκουάνας ἐπὶ τὰς ἄρκτους — μικρὸν ἀπωτέρω. ἐνταῦθά που καὶ τὰ κιμβρικὰ οὐκ ἄπωθεν έλουητανῶν. φασι περί μ' μυριάδας διαφθαρηναι είς τον προς τον καίσαρα πόλεμον. οίς όμόρους τους γερμανούς λέγουσι πλησίον δε των έκβολών τοῦ δήνου μενάπιοι κατοικοῦσι ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ. (194) κατὰ τούτους δ' ίδρυνται σούγαμβροι γερμανοί. πάσης — τῶν ἄλλων. μετά δὲ τὰ λεγθέντα - οὐένετοι μέν είσιν. (195) τούτους οίμαι — άλπεων γης. διὰ δὲ τὴν — ἰσχυριζόμενος. τὸ δὲ σύμπαν — κακόηθες. (196) ούτοι ὅμορον οίκοῦσι γώραν τοῖς γερμανοῖς διοριζομένην — γερμανία. οἱ μέντοι δωμαΐοι πολύ δάον έγειρώσαντο τούτους η - σύμπαντας. είσι μεν ούν - διηρημένους. αὐτῶν δε τῶν βελγῶν - δυναμένων ὅπλα φέρειν. Η δὲ τῆ πολυανθρωπία λέγει φαίνεσθαι καὶ τὴν τῶν γυναικῶν ἀρετὴν πρὸς τὸ τίκτειν καὶ — μεγέθεσι. ἔστι δέ τι καὶ γρόσφφ — (197) θήρας: (198) ὅτι ἐν τῆ κελτική — βελών: (199) ή δε βρεττανική — τό τε κελτικόν καί τὸ ἀπὸ καντίου - βρεττανικής μέγρι: (201) την δέ θούλην των ονομαζομένων - τιθέασιν. χρηται δε τοις πράγμασι τοις τῆ κατεψυγμένη ζώνη πλησιάζουσιν όμοίως τῷ τῶν καρπῶν άρχονται μέν οὐν αἱ άλπεις ἀπὸ τῶν αὐτῶν γωρίων — (202) σ' προς τοῖς ξ'. παρωνόμασται δὲ ἀπὸ τῶν άλβίων πρότερον ούτω καλουμένων καὶ νῦν ἔτι τὸ ἐν ἰάποσιν --έκτεταμένων. όλως δε ή παραλία — λιμένος άλίμενος — λίγυες. έγουσι δ' ύλην - εύρίσκεσθαι. κατάγουσι δε τα παρ' αὐτοῖς είς τὸ έμπόριον την γέννουαν. άντιφορτίζονται δὲ — τῆς ίταλίας. πλεογάζει δὲ παρ' αὐτοῖς τὸ λιγκούριον ὅ τινες ἤλεκτρον προσαγορεύου έντεῦθεν δ' είσὶ καὶ σάγοι καὶ οἱ λιγυστιχοὶ γιτωνες. (203) τουντεύθεν δ' ήδη — ονομάζουσι: 🗗 ἔν τισι ποίλοις χωρίοις — τάναντία. ἐπ δὲ τῆς ἑτέρας ἀναδίδωσιν αντός ο πάδος πολύ ταπεινότερος τούτων των γωρίων πολύς — (204) ἴστρου: (207) ὑπέρχειται δὲ τῶν κάρνων τὸ — άτησιτος (sic). και γαρ ο ίστρος από τούτων λαμβάνει τας άργι των όρων — όπου αι του ίστρου πηγαί. άλλαι δ' είσιν — τὸ τοῦλλον: καὶ οἱ ἰάποδες δὲ ήδη τοῦτο ἐπίμικτον 🚽 τὸ δὲ πάμπορτον ποταμός — καὶ βόας: παραβάλλονται αἱ άλπεις πρὸς τὰ ἐν τοῖς ἥλλησιν (sic) ὄρη τὰ μέγιστα τὸ ταύγετον — διὰ ταυρίνων. εἶτα τὴν διὰ σαλασσῶν - πρημνώδεις.

#### LIBER V.

(209) μετὰ δὲ τὴν ὑπώρειαν — (210) ρωμαίους: ὅτι τῶν μὲν ἄλπεων — (211) ὅροις. φησὶ δὲ πολύβιος — δὲ καὶ φ' δέουσαν: ση μεδιολάνιον ἐνσούβρων μητρόπολιν ἀξιόλογον πόλιν πέραν τοῦ πάδου. (212) ἔστι δ' ὁ πάδος ποταμὸς ὁ μέσον πως διαιρῶν τὸ ὑπὸ ταῖς ἄλπεσι πεδίον τῆς ἐταλίας σφόδρα εὐδαιμον καὶ γεωλοφίαις εὐκάρποις πεποικιλμένον καὶ καλεῖται — κελτῶν καὶ ἐνετῶν. τῶν μὲν τοῖς ὑπεραλπίοις ὁμοεθνῶν κελτοῖς. τῶν δὲ ἐνετῶν τοῖς ἐν τῆ παφλαγονία ἐνετοῖς.

σωθηναι δε δεύρο μετ' αντήνορος έκ τού τρωικού πολέμου. αλλοι δέ φασιν οὐ τούτοις άλλὰ τοῖς παρωκεανίταις κελτοῖς: (214) ὅτι καὶ ἡ ὁάβεννα τῆς ἰταλίας θετταλῶν κτίσμα. οὐ τινας. αύτοὶ δ' ἀπεγώρησαν ἐπ' οίκου. την δ' ἀδρίαν ἐπιφανή - δρων τὰ ἀκυλήια. (215) τὰ δὲ περὶ φαέθοντα - νήσους καὶ μελεαγρίδας πάντα μεμύθευται. οὐδο γαρ τούτων οὐδέν έστιν έν ίταλία. (218) ότι ή κέγχρος μέγιστόν έστι τοῦ λιμοῦ άκος — σπάνις. τοῦ δ' οἴνου — τε καὶ ἐτερόμαλλον: τυρρηνοί τὰ πεδία έχουσι τὰ μέχρι — μέχρι 🏲ῆς παραλίας. (219) ανέγουσι δέ — τῆς καμπανίας: δτι οἱ τυρρηνοὶ παρὰ δωμαίοις τρούσκοι καὶ τούσκοι — δεύρο: (220) ὅτι πελασγοὶ φύλον άρχαῖον καὶ κατὰ τὴν έλλάδα πᾶσαν ἐπιπολάσαν καὶ μάλιστα παρά τοῖς αἰολεῦσι τοῖς κατά θετταλίαν. (221) νομίζειν (222) ότι ή πίσα της τυστηνίας δοτί κτίδε — τετυγήκασι: σμα των έν πελοποννήσω πισατών. δυείν δὲ πόταμών — αί-(223) ὅτι ἀπὸ ποπλωνίου πόλεως τυρρηνικῆς κατοπτεύεται πόρρωθεν — διέχει. ἐκ δὲ τῆς αἰθαλίας μομίζεται σίδηρος. οὐ γὰρ δύναται — ήπειρον. ἀναπληρούται 🐙τὰ μεταλλευθέντα τῷ χρόνω ὀρύγματα καθάπερ — (224) μάρμαρον. μῆχος δὲ σαρδόνος μίλια σκ', πλάτος δὲ τη'. ή δὲ περίμετρος περί ,δ σταδίους. (225) γίνονται δ' ένταῦθα οί τρίχα — 🗫 ρακίζονται. ἀπὸ: (sic) οτι τὸ διάστημα ἀπὸ θαλάττης μέγρι ρώμης στάδιοι ρ. τα δε ώστια πόλι λατίνη αλίμενος δια την πρόσγωσιν τοῦ τιβέριος: (232) ὅτι συνεχῶς τῆ λατίνη πρότερον αὖσονες οικουν. οιπερ και την καμπανίαν είγον. νῦν δ' απαντα λατίνων έστὶ μέχρι σινοέσσης: (233) των δ' αὐσονίων οὐδ' ἄπαξ — καλεῖται: ότι τὰ κοῖλα **πάντα** καιάτας οἰ (234) ότι καὶ ή φωμη λατινικό πόλάχωνες προσαγορεύουσι: λις έστιν ύπερ των ωστίων κειμένη έπι τω τιβέρει. οὐκ έρυμ**νή**. οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων ἀλλὰ — τείχεσι: **ὅτι τοὺς ἀπού**λους, είσιν δε της λατίνης, δαυνίους ελληνες καλούσιν. (241) ό δ' άγχων πόλις έστιν έλληνις συραχουσίων — και εὐπόρφυρος ότι τους καμπανούς καὶ αυσονας καλείσθαί φησι: (242) έστι δ' από σινοέσσης έπὶ τῆν έξῆς — εὔκαρποι. διὰ δὰ την τρυφην είς μαλακίαν — τετάρτφ σπόρφ. (243) ώς δ' αντως εθέλαιός έστι: ὅτι έφεξῆς τῆ καμπανία ή κύμη χαλκιδέων — κτίσμα. πρότερον μὲν οὖν ηὐτύχει — δι' ἀρετὴν. ἀνομάσθαι δ' ἔνιοι — αἰγιαλός. πλησίον δὲ τῆς κύμης — τεναγώδης. (244) ἐνταῦθά που καὶ ὁ ἄορνος κόλπος. ὅπου τὰ περὶ
τὴν νεκυῖαν τὴν ὁμηρικὴν μυθεύεται καὶ τοὺς κιμμερίους καὶ
στύγα. ἔστι γὰρ πηγή τις αὐτόθι ποταμίου ὕδατος ἐπὶ τῆ θαλάττη οὖπερ ἀπείχὰνο πάντες. τόν τε πυριφλεγέθοντα — (245)
τόπον. νυνὶ δὲ τῆς — μῦθος. (244) προσεμύθευον δ' οἱ ἐπιχώριοι καὶ τοὺς ἄρνεις — πλουτωνείοις: ἐνταῦθα καὶ ἡ δικαιαρχία. (246) μετὰ δὲ δικαιαρχίαν νέα πόλις κυμαίων ὅπου
δείκνυται σῆμα (μν sup. σ) τῶν σειρήνων μιᾶς παρθενόπης:
ὅτι πᾶς ὁ πόρος ὁ ἀπὸ κυμαίας ἀρξάμενος διάπυρός ἐστι —
διανοηθεὶς πίνδαρος τῷ παντὶ τόπος τούτος φησὶν ὑποκεῖσθαι
τὸν τυφῶνα.

#### LIBER VI.

🚁 (252) μετὰ δὲ τὸ στόμα τοῦ σιλάριδος λευκανία καὶ πλησίον ή ποσειδωνία. έντεῦθεν — λευχωσία ἐπώνυμος μιᾶς τῶν σειρήνων. Τετά δε τον ποσειδωνιάτην είερος συνεχής κόλπος, έν το πόλις ελέα τοῦνομα ἀπὸ ποταμοῦ ελέητος εχουσα. εξ ής παρ-· μενίων (sic) καὶ ζήνων οἱ πυθαγόρειοι. πρὸ δὲ τῆς ἐλεάτιδος εί δίνωτρίδες νησοι β'. των δε λευκανών οι την μεσόγαιαν έγοντές είσι οι ύπεροικούντες του ταραντίνου κόλπου. την δ' έξης παραλίαν βρέττιοι μέχρι του σικελικοῦ κατέγουσι πορθμοῦ. (255) έστι δ' ή λευκανία - θουρίων. ύπερ δε τούτων βρέττιοι χερρόνησον οίκουντες. ωνόμασται δὲ — πρότερον: (256) ὅτι κωσεντία — πανδοσία. πρόκεινται δε της ηιόνος — τον άριθμόν. έκδέχεται δ' έντευθεν — ταπεινον έχουσα. (257) πλησίον δ' έστιν ή γέως. ἀπὸ δε γένυος — διαπέραμα: ὅτι κτίσμα τὸ ἡήγιον γαλκιδέων. (258) ωνομάσθαι δε δήγιον — κάκεῖνος είρηκεν. τεκμαίρονται δ' ἀπὸ — καὶ αἱ οἰνωτρίδες. πλην είτε — σαυνιτων. (259) ἀπὸ δὲ τοῦ ἡηγίου — εὐάνθους. ἀπὸ ἡηγίου μέγρι λοκρών χ' στάδιοι: (260) ὅτι ὁ ἄληξ ποταμὸς διορίζει τὴν όηγίνην ἀπὸ τῆς λοκρίδος βαθεῖαν φάραγγα διεξιών: ότι δουμός κατά το μαμέρτιον βρεττίων πόλιν φέρων την άρίστην πίτταν εθενδρος καὶ εθυδρος — σάγρα (sic). μετὰ ταύτην σχυλήτιον. μετά δε τούτο ή κροτωνιατών γώρα — ίερόν:

ό ταραντίνων κόλπος μιλίων σμ' τον περίπλουν έχει. (262) από δε τοῦ λακινίου εν ρν' σταδίοις είς κρότωνα. ὅπου ποταμός αίσαρος καὶ ετερος νέαιθος επώνυμος τοῖς συμβεβηκόσιν ὑπὸ τῶν τας ναύς έμπρησασών γυναικών: ότι πρότων πλείστους όλυμπιονίκας έσγε καὶ περὶ τούτων είρηται τὸ κροτωνιατών έσγατος — (263) γρόνον. ἐφεξῆς ἐστὶ σ' σταδίο — στρατεῦσαι: ύπὸ μέντοι — ήμέραις ο'. ὁ μὲν οὖν σύβαρις — λουομένους. έφεξης δ' έστιν δ τάρας και ιαπυγία: οτι παριοδεύσομέν φησι τας νήσους αντί του περιηγησόμεθα και ό κωμικές τές περίοδος άπάσης. την οίνωτρίαν μόνον ίταλίαν ωνόμαζον οί προ (265) έστιν ή σικελία — λιλύβαιον. (266) τον δέ περίπλουν — ἀποφαίνει. ενιοι δε άπλούστερον είρήκασι τον περί- 🤰 πλουν ήμερων ε'. δίαρμα δ' έστιν — στάδιοι ,δ. — (267) ἀπὸ δὲ λιλυβαίου τοὐλάχιστον — καρχηδόνα. ἀνάγκη δὲ λοξούσθαι πρὸς ξω την ἐπὶ πελωριάδος πλευρὰν ἀπὸ λιλυβαίου καὶ βλέπειν — συράκουσαι. — (268) ἀπέγει δε τοῦ — ἔλαττον. δείκυυται δέ καὶ — ταυρ**ομενί**ας: (271) ότι τοῦ φοδανοῦ συμμένει τὸ ὁεῦμα διὰ λίμνης ἰὸν ὁρατήν. ἐπὶ δὲ τοῦ άλφειοῦ ού πάνυ πιθανός ό λόγος. έκεῖ μέν γὰρ καὶ βραγύ - κλυδασμοί. εί μεν γάρ προ τοῦ συνάψαι — γλυκύ (sic) ἐπιτείνει δὲ τὸ ψεῦδος — εὐπειθής: οτι ακράγα**ς προ** τὸ μέρος έστὶ τὸ πρὸς τὴν καργηδονίαν ἀφορών: δτι ἱμέ**ρα** καὶ γέλα τῆς μεσογαίας: ότι καλλίτολις καὶ εύβοια καὶ έν σι-(274) ὅτι ἡ αἴτνη ὑπέρχειται μάλιστα τῆς κατὰ τὸν — κατέχεται. ἄπασα δ' ή — μεστή. θερμών γούν — τόπους τὰ μὲν άλμυρὰ τὰ δὲ πότιμα. (275) ἐν δὲ ταῖς κερὶ ἀκράγαντα λίμναις οὐ συμβαίνει τοῖς ἀχολύμβοις ξύλω**ν τρόπ**ον ἐπιπολάζουσιν. συγγενή δε καὶ τοῖς κατὰ σικελίαν — λιπάραν. έὰν μὲν οὖν — φησὶ τῆς μιᾶς τῶν νησίδων. ὧστε μηδὲ 🗀 άπὸ ένὸς τῶν χρατήρων τοῦ μεγίστου. τρεῖς γάρ εἰσι. ἔτι δὲ καὶ μύδρους ἐκφέρεσθαι (in marg. ἐξαίρεσθαι) καὶ — τον αι-(277) πρόχειται δὲ τοῦ παγύνου μελίτη — μελιταῖα: ότι την ιαπυγίαν και μεσσαπίαν — πευκέτιοι· οι δε επιγώριοι ότι χερρονησίζει ή μεσσαπία από βρεντεσίου σταδίων ι' καὶ τ': ὅτι καὶ ὁ τάρας τῆς ἐαπυγίας. (281) ἐνταύθα καὶ ὁ σκόπελος — λακίνιον. Ενταύθα καὶ βάριον πολίχνιον. εἶτα λευκά. ἐκ δὲ τῶν λευκῶν — πρὸς τὸ βρεντέσιον. (282) ὅπερ εὐλίμενον σφόδρα. ἐνὶ γὰρ — καλεῖται. (283) εἰσὶ ϶ δ' ἐκ βρεντεσίου — ψ' που στάδιοι. τὴν δὲ συνεχῆ — φρεντανῶν. ἀπουλία δὲ ἄπασα αὖτη ἡ χώρα ἐλέγετο. (284) πρόκειται δὲ τοῦ κόλπου — νῆσοι. (285) ἀπὸ μὲν οὖν βρεντεσίου μέχρι γαργῶνοῦ μίλια ρξε'. ἐντεῦθεν δ' εἰς ἀγκῶνας σνδ'. ὁ δ' ἀρτεμίδωρος οὐ συμφωνεῖ. πολύβιος δ' ἀπὸ — ὅντα. μεταξὺ δ' εὐθὺς Ταροσαγορεύονται. ἐνταῦθα — τὸ ἄπουλον:

Typis A. G. Schadii.



# In verbis Strabonis.34

- Pag. 7 v. 6 scr. ποιητικόν
- 9 9 εγχειρήσαντες
- 12 10 μή τίγε
- 12 16 παμπόλλην
- 36 17 ξλησι
- 40 27 eig Ev
- 44 1 et 16 scr. άργεστᾶο
- 45 7 scr. ἔστιν
- 53 12 πάντας
- 75 20 αὐτόν τε
- 77 17 altlwr
- 78 4 α*λφνίδιο*ι
- 88 18 πηγαί
- · 98 1 Μασσαλία
- 127 16 τὴν δὲ
- 185 3 Γυμνήσιαι
- 195 22 Γυμνήσιαι
- 201 17 καὶ ταῦτα
- 202 27 πεντακισχιλίοις
- 240 17 διφθερίνοις
- 304 15 οὔσας
- 308 5 et 6 dele asteriscos.
- 361 11 dele asteriscos.
- 385 23 dele comma post Ououdtougros
- 408 7 scr. Μέδμαν

## In notis.

- Pag. 1 n. 1. Falsum est quod scripsi Siebenkeesium primum edidisse primi libri argumentum: Brequignyus enim iam habet ex o hall dubie petitum.
  - 9 adde n. 9 ἐπιχειρήσαντες ald.
  - 19 n. 5 scr. (sed γνωμοτικών etc.)
  - 23 22 adde: rcc. Cor.

n. 17 adde: rec. Cor.

27 addc n. 18 οὐδὲ λόγο; Cor.

60 n. 1 μεν om. Cor.

5 extr. scr. XIV, 671.

71 - 17 adde: 4 om. ald. 73 - 20 καὶ om. Cor.

75 - 20 αὐτὸν δὲ ald.

adde n. 15 vnò] tai codd. Cor. corr.

n. 23 adde: xal em. Cor.

90 - 4 adde? evwoes asteriscis inclusit Cor.

100 🚅 🕳 ώς οί μαθηματικοί 102 adde n. 15 προεπινοεί Cor.

125 n. 15 extr. adde III, 174.

- 127 adde n. 16 de om. Sbk.

- 146 a. 21 adde: των τως Cor.

.148 adde n. 7 και om. Cor.

10 adde n. 17 εί καὶ οἰκήσιμα ταῦτα Xyl.

- 252 n. 1 scr. appellabatur

- 270 - 15 scr. ημε**ρομέρ**ν

- 279 - 9 scr. Coracti p. Corais

- 279 l. 2 ab imo scr. Massiliensibus

- 280 n. 24 extr. adde τὸ Αὐέντιον ὄρος ap. Dion. Ant. Rom. I, 79.

- 300 l. 14 ab imo scr. Asprim

308 n. 5 de verbis οί μέντοι 'Ρωμαΐοι non erat dubitandum: sana sunt ac Strabonis.

311 - 20 scr. invenitus p. invenitur

348 - 1 extr. sch. emerolacar

348 - 22 extr. se ( Aaxedaiµórioi) p. (oi Hagerlai)

351 - 3 gr nihilominus

355 - 16 inconsideratius scripsi Strabonem h. l. secutum ge Chorographum, qui stadiis uti non solet in definien-Mocorum intervallis; ex Graeco potius auctore sumpsisse videtur quae tradit: nihilominus femininum est relinquendum, v. Steph. s. v.

- 361 - 11 Praepositio  $\vec{\alpha} \varphi$  non erat attrectanda.

- 429 - 18 scr. πρῶτον

- 459 - 14 scr. ήγησαμένων

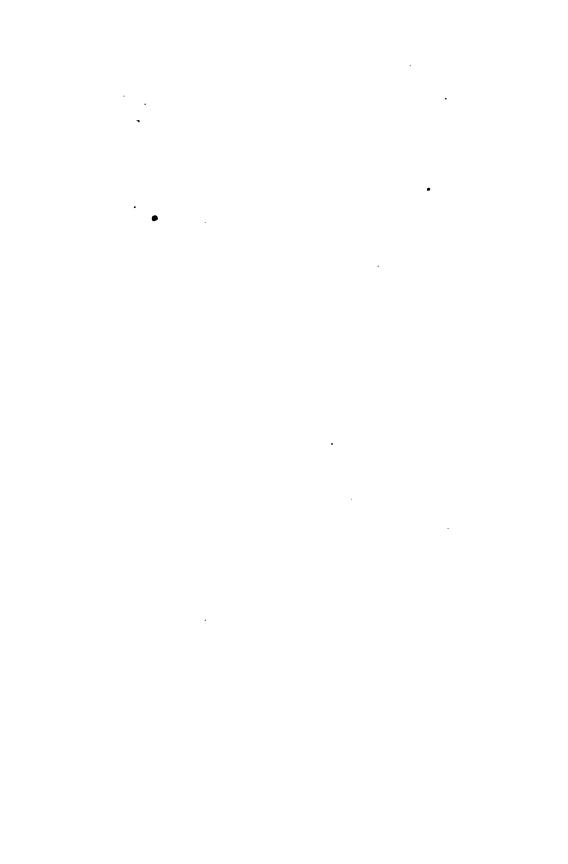

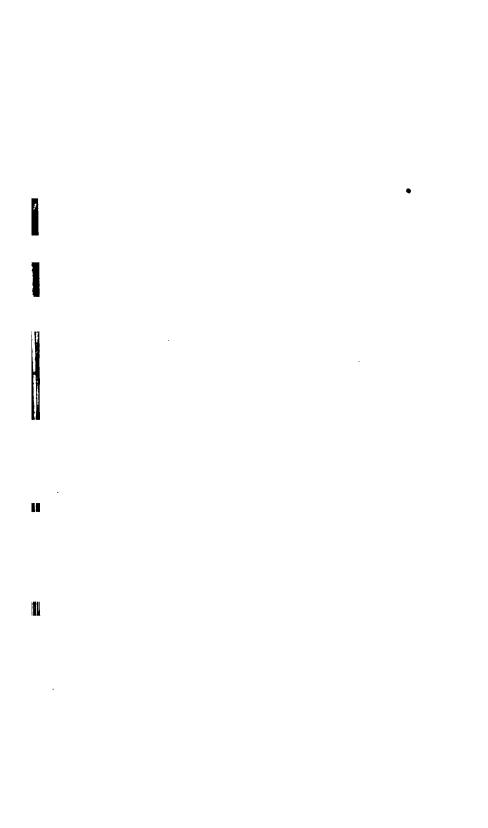

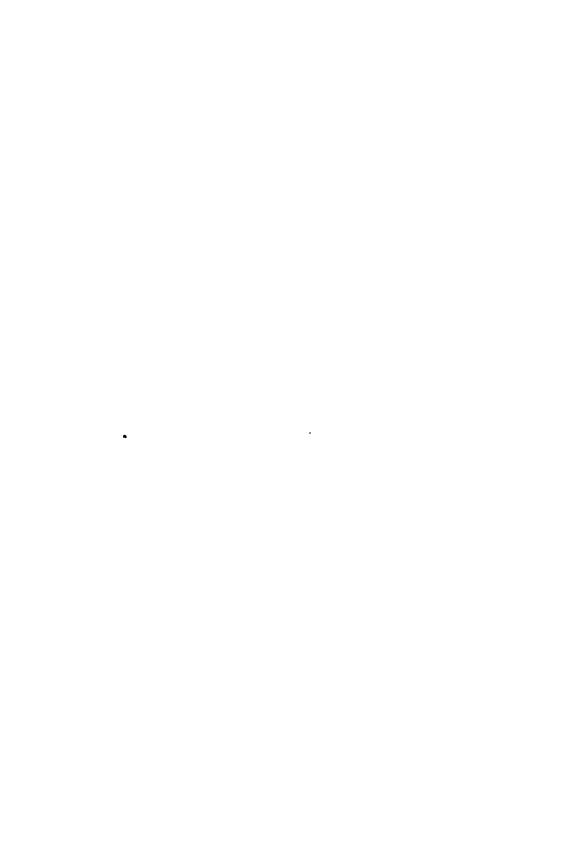

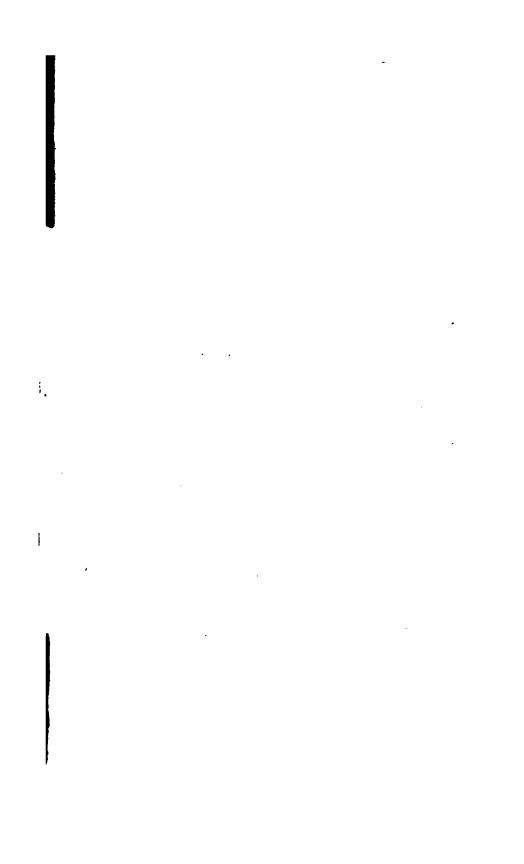

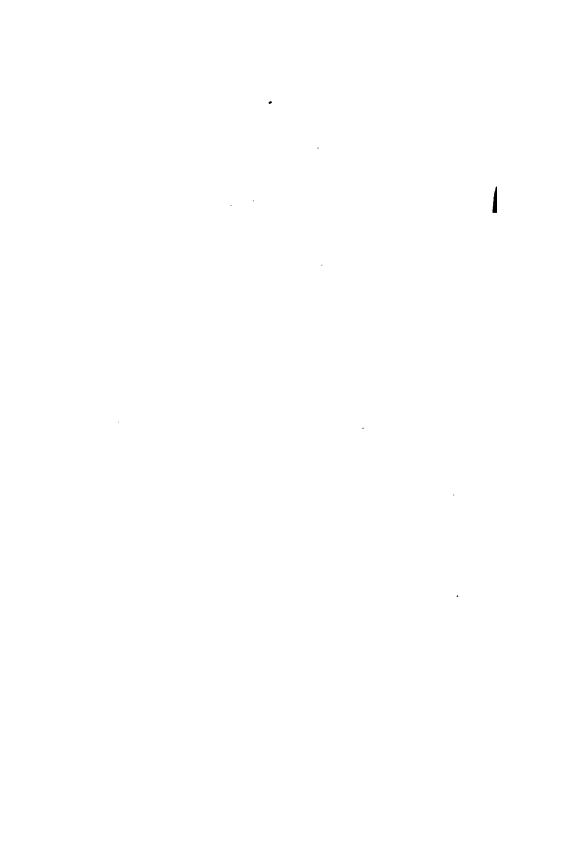

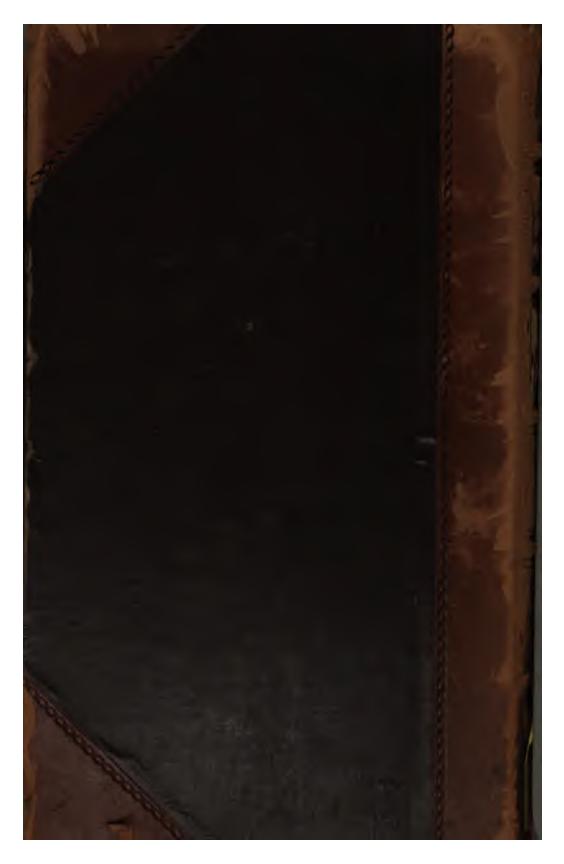